







# ISTORIA CIVILE DELREGNO DINAPOLI.

ISTORIA A ROLL A COLVILLA DI NA POLLI





## ISTORIA

#### CIVILE

DEL REGNO

### DINAPOLI

DI

#### PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO, ED AVVOCATO NAPOLETANO.

Con accrescimento di Note, Rissessioni, e Medaglie, date e satte dall' Autore, e con moltissime Correzioni e Citazioni di nuovo aggiunte, che non si trovano in tutte le altre precedenti Edizioni.

Quinta Edizione Italiana, e seconda Napoletana.

#### TOMO PRIMO.

In cui contiensi la Polizia del Regno sotto Romani, Goti, Greci, e Longobardi.



#### NAPOLI

Nella Stamperia DI GIOVANNI GRAVIER.

M. DCC. LXX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

\* ADAMS 150.1

THE THINA I A LOSS OF



#### LIONARDO PANZINI A' LETTORI.

No de' più famoli e pregevoli libri, che siano in questo Secolo venuti in luce nel Regno di Napoli, è la Storia Civile di esso Regno, composta con nuovo ardire e con gran travaglio dall' Avvocato e Giureconfulto Napoletano Pietro Giannone. Vi ha poche Opere, che abbiano fatto na-

scendo più rumore, e che prodotto abbiano maggiore utilità, o più efficacemente risvegliato gli spiriti de' suoi Nazionali a volgere i loro talenti a studi più utili, ed a più interessanti inchieste. La novità del piano, che immaginò l'illustre suo Autore, e che seppe ben condurre a fine, secondo che meglio comportavano le dure circostanze, e le scarse cognizioni del suo tempo, non potè a meno di recare all' Opera quell' universale plauso ed approvazione, di cui meritevolmente ancor oggi gode. Il foggetto dell' Opera, l'interessante oggetto, per cui su ella composta, il senno col quale su scritta, i nuovi lumi, ch' ella recò alla nostra Storia Civile, e l'ampie strade, che altrui additò per migliorarla ed illustrarla del tutto, trassero in ammirazione del suo libro ognuno, che vago è di utili, e non oziose ricerche. Fu quindi da' suoi Nazionali letta con piacere e con prositto; e trasportata di volo suori dell'Italia, ricevè dalle più culte Nazioni d'Europa l'onore di esser tradotta ne'propri lor linguaggi, e allegata per autorevole testimonianza nelle faccende loro civili e politiche. (a) Le accrebbero ancor maggiormente credito ed au- mia Vita del torità i gravi contrasti, ch'ebbe a sostener l' Autore con perso- Giannone, ne, che sforzaronsi di diminuirne il pregio non meno coll' ad- stampata nell' dossare a lui nere calunnie, che alla sua Opera più gravi mac- anno 1766. chie e difetti, ch' ella in se non conteneva. Respinse egli i Londra, pag. varj attacchi de' suoi Avversarj, e vani ne rese gli sforzi con 17. 66. Tom.I. tanto

tanto volore, ingegno, e dottrina, che ancor oggi sono l'oggetto della pacegole lettura degli uomini di senno le sue Opere Apologetiche, tuttochè tosto cader sogliano nell'obblio, appena nate, som glianti controversie. Ma quello in fine, che sece acquitare ali Opera una più flabile riputazione, furono le sfortunate avventure, e'i lagrimevole fine della sua vita, ch' eccitarono negli animi un general sentimento di compassione, e quindi per bieve e natural pallaggio accrebbero celebrità all' Opera,

ed all'illustre Autore, che ne su l'infelice vittima,

II. Ma quelle non fono, ch' ellrinseche circostanze, che servirono ad aggiunger pregio e favore all' Opera; fenza delle quali avea ancor ella nel fondo tanto di merito, che ancorchè meno strepito fatto avesse di quello che ne sece nascendo, sarebbe tuttavia stata l'oggetto della stima de'dotti. La Storia, secondo i diversi fini a cui è scritta, può avere diversi oggetti, ed a mifura della scelta di essi, e del giudizio ed abilità degli Scrittori in adempier quello che si sono proposti, può essere più o meno utile ed interessante. Debbesi senza dubbio un distinto luogo, e forse il principale a quella, la quale coll'ordinato e giudizioso racconto de' fatti, delle cause che gli produssero, delle circostanze che gli accompagnarono, e degli effetti che ne seguirono, caratterizza le persone, i consigli, e le azioni, e quindi introduce i Lettori nella scuola del Mondo, gl'istruisce ne'costumi e nella vita civile, ed a quella sfera d'azione gli dirigge, che meglio conviene allo stato ed a' talenti loro, ed alle circostanze de' Governi, in cui trovanfi. Questa spezie di Storia è quella, che Cicerone chiamo Maestra della Vita, e della quale ne abbiamo l'origina! modello negli Storici Greci e Latini, le di cui Storie sono quasi tutte lavorate a quel torno. L' Italia dopo il rinascimento delle lettere ha fornito, più che ogni altra contrada di Europa, Storie di tal fatta, scritte col maggior senno ed accuratezza, ed atte, quanto le più famose de Greci e de Romani, ad effere la scuola del Mondo, e della Politica. Macchiavelli, Guicciardini, Davila, Paruta, Fra Paolo sono tuttavia, e lo sa-(a) Mylord ranno Storici del primo ordine, ed eccellenti esemplari in que-

Bolingbroke flo genere; e perciò vengono lette e fludiate non meno per pia-Lemers on the cere, che per istruzione da' Nazionali e da' Forestieri. Ognuna Study and delle loro Storie, a giudizio d'un grand'uomo (a), ed in quey. Let. 5. & sto giudice competente, quanto imparziale, racchiude in se tanti aliti passim, pregi, quanti ve n'abbisognano per eguagliar quelle di Livio,

e di Tucidide; e qualcheduna ancora le avanza, se tanto può

dirsi senza invidia e temerità.

III. II Regno di Napoli ha pur avuto qualcuno di si fatti Storici, ancorchè nel merito non giugnessero ad uguagliar quello de' già nominati. La Congiura de' Baroni di Camillo Porzio, i sei libri de Bello Neapolitano del Pontano, ed i quattro libri, che ci restano, di Giovanni Albino de Gestis Regum ab Aragonia, sono stimabili per l'eleganza e per lo giudizio, con cui sono scritti. Ma non è qui da lasciar di rendere la dovuta lode ad Angelo di Costanzo, Scrittor pulito ed affennato, la cui Storia piace egualmente, ed ammaestra. Grave, proprio, ed elegante è il suo stile; ordinato e ben circostanziato il suo racconto; i fatti non vi giacciono mai nudi, o spezzati; restano come in un quadro dipinti gli avvenimenti e le azioni; e dedotti vi sono, e sviluppati maestrevolmente gl'interessi de' personaggi, che a vicenda entrano in iscena. In somma ha il vanto la Storia del Costanzo, che diletta ed interessa, e perciò istruisce. Mal è per noi, ch' Ella non contenga, che un solo periodo della nostra Storia; dacchè se un si eccellente Autore potuto avesse maneggiarla tutta intera allo stesso modo, non picciol lustro e vantaggio tratto n' avrebbe questo Regno.

IV. Queste, di cui fin ora ho ragionato, possono chiamarsi Storie Originali. V' ha un' altra spezie di Storia, ch' io chiamerò Composta; ed è quella, in cui sotto cert' ordine e disposizione riduconfi da industri Raccoglitori le memorie e gli avvenimenti d'una Provincia, o di un Regno. Ella è varia, quanto vari possono esfere gli oggetti de' Compilatori. Esigge più erudizione, e maggior travaglio della prima; ma minor talento e genio. Da Erodoto fino a' nostri tempi gran numero di si fatte Storie sono venute in luce; dacchè l'industria e la fatica son qualità naturali ad ogni uomo, ma il genio è conceduto a pochi. Non v'è Regno, Contrada, e pressochè Città principale, che non abbia di tali Storie; e v' ha de' Paesi in Europa, che hanno la disgrazia d' averne in questo genere d'avanzo, siccome nessuna dell' altro. Ma la Storia, che in questa classe sarebbe la più utile e la più istruttiva, e che verso di se avrebbe tanto merito, quanto quelle del primo ordine, è stata la più disprezzata, ed è la più nuova: quella appunto, che il nostro Giannone intitolò Storia Civile. Ella non si trattien già a caratterizzare le persone e l'azioni particolari, sì bene i fatti e gli avvenimenti ge-

nerali: non ha per fine di toccar il cuore de' Lettori, di rifvegliare in loro lo spirito d'azione, di formarne i costumi e la condotta civile, d'eccitargli alla pubblica o privata virtù. Questo è il sine di quelle Storie, di cui abbiam fatto innanzi parola, nè puossi di leggieri ottenere, se non sia di proposito preso di mira, e seguitato senza interrompimento con fino giudizio eziandio nelle più minute circostanze, che accompagnano i consigli e le azioni amane. Al contrario la Storia Civile, come diffi, non riguarda, che i fatti e gli avvenimenti generali; i costumi che hanno regnato di Secolo in Secolo, le cause che gli hanno prodotti, e gli effetti che produstero; le rivoluzioni ed i cambiamenti politici, le leggi, i Magistrati; le vicende di tutti gli Ordini dello Stato, e l'influenza dell' uno sopra dell'altro. Una Storia così fatta è l'introduzione al Diritto Pubblico di quel Paese o Regno, per cui è scritta, siccome le Storie prima mentovate sono la Scuola pratica della Morale e della Politica. Queste parlano all'uomo, e quella istruisce il Cittadino; e quindi è, che l'une in qualunque luogo scritte, ed in qualunque tempo, interessano equalmente tutti gli uomini, l'altra non interessa, che i propri Nazionali.

V. Di questa Storia Civile noi non abbiamo presso gli Antichi verun perfetto modello. Ci è, egli è vero, in ognuna delle loro Storie qualche pezzo riguardante la Storia Civile; ma ciò deriva da quel necessario rincontro di fatti, che il soggetto sono d'ambedue, e non da alcuno stabilito piano, che qualcheduno degli antichi Storici formato ne avesse. Lo stesso è da dire di quelle Storie, che sono state scritte in Europa dopo il discacciamento della barbarie, e'l raffinamento degli spiriti. Egli convien confessare per gloria di Pietro Giannone, e per onor del nostro Regno, ch' egli è stato il primo ad immaginare ed eseguire un persetto piano di Storia Civile, dando suori quella del Regno di Napoli. Offervando, che la Storia della Polizia Civile di questo Regno era stata da' nottri Scrittori negletta, formò il Giannone il difegno di scriverla e d'illustrarla, ed ebbe il coraggio di durar la fatica di venti anni per portarla a compimento. Il foggetto dell' Opera non può essere più ampio, nè più utile ed interessante. Contien Ella pe'l corso di presso a quindici secoli la Storia de' vari stati e sistemi del Governo Civile di questo Regno, e delle vicende e cambiamenti

di quello fotto i diversi Principi e Nazioni, che lo dominaro-

no: come la Polizia Civile venne a poco a poco alterata e cambiata dalla Polizia Ecclesiastica, la quale s'introdusse col Cristianelimo nell' Imperio, vi si stabili, ed estese ampiamente in esto i suoi regolamenti e rapporti : quali conseguenze da ciò derivarono, e quali disordini; quali moti civili, e quali rivoluzioni politiche. Tratta quindi de' diversi costumi e leggi, ch' ebbero successivamente luogo in questo Regno, della loro varia fortuna, del loro uso ed autorità nelle saccende civili. Non vi sono obbliate le Accademie, i Tribunali, i Magistrati, i Giureconsulti, le Signorie, gli Uffici, gli Ordini politici, e militari. In fomma Ella ha per oggetto d'illustrare tutto ciò, che s'appartiene alla varia forma e disposizione non meno del Governo politico e temporale di questo Regno, che dell' Ecclesiastico e Spirituale.

VI. Un piano di Storia si vasto ed interessante è eseguito dall' Autore con molta felicità e maestria. L' ordine, ch' egli serba in tutta l'Opera è ammirabile, e tanto ancor più, quanto la multiplicità degli oggetti particolari non folo non reca confusione, ma richiama sempre e spinge l'attenzione de' lettori all' oggetto generale. Chiaro, facile, e grave è il suo stile. Opportune, e non oziofe sono le riflessioni. Spiegate vi sono con sottigliezza e dignità le cause degli avvenimenti politici, e l'origini delle istituzioni civili, e quindi con nettezza dedotti gli effetti. E per tutto regna una singolar dirittura e maturità di giudizio, che a mio avviso costituisce il maggior pregio del-

I' Opera.

VII. Ma dov' è la grand' Opera, che vada esente da disetti? doy' è la Storia, in cui non trovasi qualche cosa da riprendere, o da desiderare? Ha la Storia Civile ancora i suoi, e non piccioli nei. Io nella Vita del Giannone ne ho accennato i principali (a). Un nuovo e giudizioso Scrittore ne viene con sommo studio osfervando degli altri (b). Tralasciando gli estrinseci disetti, che per quanto altri gl'ingrandisca, non arriveranno mai ad oscurare il pregio sustanziale dell' Opera, farò soltanto parola di quegli, che sono in fatti essenziali. I. S' incontra in essa non leggier numero di falli nella Storia, e nella Cronologia; e vi fi Regno di Naofferya molte volte una notabile mancanza di fatti particolari, onde più gran lume ritratto avrebbe la Storia della Polizia Civile ed Ecclesiastica di questo Regno. II. Alcuni più principali ed interessanti articoli del pubblico Diritto, e della generale & fig. Tom, I. Eco-

(a) Vita del Giannone p. 17. cit. Ediz. (b) Vedi il Saggio di un' Opera intitolata il Diritto Pubblica e Politico del poli, che porta la data di Cosinopoli, S. 21. pag. 74.

Economia di questo Regno, o sono trascurati del tutto, o scarfamente trattati, o non richiamati da' suoi veri principi. III. E' in oltre da notare come non leggier difetto, che avendo egli impreso a scrivere la Storia Civile del Regno di Napoli, e nella Introduzion di essa promettendo di ragionare de'vari stati e cambiamenti del fistema civile di questo Regno, e di tutto ciò, che alla forma del suo governo politico s'appartiene; egli non adempie interamente a quello oggetto, vellendo regolarmente nella fua Opera il carattere di Giureconsulto, e poco riguardo tenendo di quello di Politico. Quindi si trattien egli a maneggiar la nuda Storia civile, e non la politica insieme del Governo, delle Leggi, de' Magistrati, e degli Ordini del Regno. S'avvide di ciò il Giannone, e nella Introduzione alla sua Opera confessa, ch' Ella il paleserebbe al Mondo più Giureconsulto, che Politico, soggiungendo quindi più ragioni, onde conveniva che tai si sosse dimofirato. Ma ciò non lascia però di farci desiderare, ch' egli non trascurando il mestier di Giureconsulto, diretto avesse, qual Poliuco, le sue mire ad oggetto più grande ed universale. Sarebbe allora la sua Opera in tutte le sue parti persettamente compiuta; e più profittevole ed istruttiva sarebbe stata a' suoi Nazionali, e più interessante ed universale, anche appo gli Esteri, la sua lettura. Ma troppo difficil è secondo l' ordine della Natura, che le grandi produzioni riescano senza disetti, e che più rotabili non siano quelli, che si ravvisano nelle Opere, le quali fono di nuova idea, e di primo conio.

VIII. Per dar nondimeno il suo luogo alla verità, v' è abbassanza per non attribuire del tutto o a mancanza, o a negligenza dell' Autore i disetti della sua Opera, ma si bene al tempo, e alle dure circostanze, in cui egli la scrisse. Non cominciò prima della sine del passato secolo, e del principio di questo a diradarsi in Napoli il bujo, che sin allora regnato vi avea, e che per più secoli avea tenuto ingombrate le menti degli uomini. Appena cominciarono i valentuomini di quel tempo a gustare i principi del vero sapere, a risormare il lor gusto, a vedere la vanità di ciò, che insegnavasi nelle Scuole, ed a rompere la barbarie che dominava nel Foro. Mercè gli utili ssorzi di Tommaso Cornelio, Lionardo da Capua, e Francesco d' Andrea, uomini presso di noi di eterna rimembranza, risvegliaronsi gli spiriti de' nostri Nazionali, e lasciando da banda l' ozioso sapere sin allora dominante, si rivossero a studi più

utili,

utili, ed a trattargli con metodo e con gusto. Da questo nuovo moto, che coloro diedero a' talenti, surse il famoso Domenico Aulisio, il quale su il Maestro del Giannone, Serasino Biscardi, Gaetano Argento, Alessandro Riccardi, Costantino Grimaldi, Luc' Antonio Porzio, Niccolò Capasso, Niccolò Cirillo, ed altri uomini infigni. Ma non era ancor tanto avanzata la coltura degl' ingegni, quando il Giannone compose la sua Opera, sicchè potess' egli esser fornito di tutti i lumi, ed ajuti necessari per ben formarla. Non si erano dirozzati, che gli studi elementari, e quelle Scienze ed Arti, che immediatamente servono alla vita, o al viver civile. Le Lettere umane, e lo studio del Greco, del Latino, e del puro Italiano costituivano il pregio maggiore della Letteratura di quel tempo ; e la Medicina, e la Giurisprudenza surono le prime e sole a partecipare de' nuovi lumi, che acquistarono i nostri Nazionali. Solo Giambatista Vico, uomo di grande ingegno, e di talento superiore, spinse più oltre i suoi sforzi, e le sue mire; ma l'oscura ed intralciata maniera, ch' egli tenne nello scrivere, non gli fece aver fra' suoi, che pochi lettori, e i pregiudizi del secolo non ancora in tutto svelti non gli proccurarono imitator nelfuno.

IX. La Filosofia generale, la Storia, la Politica, e'I Dritto Pubblico non erano state coltivate, anzi neppure tentate da' nostri, allorchè il Giannone compose la sua Storia Civile. Scarsi erano perciò i lumi toccante sì fatti oggetti, e rari erano presfo di Noi i libri, onde si potevano ritrarre. Aggiungasi, che il Giannone, uomo di mediocre fortuna, e costretto a perdere la miglior parte del suo tempo, ed a guadagnar stentatamente la sua vita negli affari del Foro, non era fornito, che di una picciola supellettile di libri, de' quali larga copia v' abbisognava per ben eseguire il vasto piano della sua Opera. In oltre è da notare, che gran lumi sono surti in Europa dopo il suo tempo intorno a' vari oggetti della Storia Civile, e molte scoverte si son fatte sopra la Storia d'Italia, e del nostro Regno particolarmente, mercè i molti materiali con gran travaglio ed industria raccolti, e dati in luce dal Muratori, e da altri valentuomini d'istancabile ricerca. Di si fatti ajuti su privo il Giannone, e con nostro danno sicuramente, dacchè egli, son certo, se ne sarebbe valuto con giudizio e vantaggio. In fine la fretta, che gli convenne darsi per pubblicar sollecitamente la sua Opera, è flata

stata ancor causa di qualche imperfezione, che in essa si ravvi-(a) Vedi la fa (a). Queste furono tutte cagioni, onde la Storia Civile non Vitadi Gian- comparve alla luce, nè è in se stessa persetta in tutte le sue

parti.

none pag. 9. Sargio del del Regno di Napoli p. 80. & Jugg.

X. Non ostante le sue imperfezioni, e'l vuoto che lascia in Dirato Publi- molti luoghi, ed in alcune cose la Storia Civile, ella è, e saco e Politico rà sempre riguardata qual Opera originale, e di non volgare merito. Ella ha avuto il pregio, come dissi da principio, di rompere presso di noi il ghiaccio sopra materie della prima importanza, di rivolgere i talenti de' suoi Nazionali ad oggetti interessanti, di aprire altrui le strade, per cui pervenir possono ad una esatta cognizione del Diritto Pubblico, e delle vicende della Polizia Civile, e dell' Economia generale del nostro Regno. Quindi non deve sorprenderci il nome, e'il grande spaccio, che ha avuto quest' Opera in Italia, e di là da' Monti. Oltre le traduzioni, che ne hanno fatto gl'Inglefi, i Francesi, e i Tedeschi ne'loro linguaggi per proprio uso, si è stampata nell'idioma, in cui su scritta, quattro volte, e sempre con buon successo. Il Librajo Gio: Gravier, inteso a fornir di buoni libri il nostro Regno, e ad esercitare i suoi torchi in utili stampe, ne preparava già la quinta Edizione in bella forma, e con nuovi caratteri fatti apposta venir di Parigi; quando a' conforti d' uomini dotti e d'autorità mi nacque la voglia di por mano alla revisione, ed emendazione di quell'Opera, con difegno di purgarla da" molti falli, che in essa s'incontrano, e di supplire a' di lei notati difetti e mancanze. Mi messi di buon animo al travaglio; ma appena ebbi cominciato, che m'avvidi bene, come quella era opera di più lungo tempo, e di più grave fatica, che le circostanze, e la fretta datami dal Librajo non permettevano. Restrinsi pertanto la mia mira principale a spurgarla de' frequenti abbagli, che traer possono di leggieri i lettori in errore, ad ornarla di citazioni, e di opportune Note, che servono o ad emendare qualche grave fallo dell' Autore, o ad illuttrare ciò ch'egli dice, ed in fine a corredarla dell'autorità, che comprovano quel ch'egli afferma, e che spelso vi mancano. Tanto ho eseguito: fe con buon successo, lascio a determinarlo al discreto giudizio de' Lettori.

XI. Ad istruzione del Pubblico non vo' qui lasciar d'avvertire, che alcuni piccioli cambiamenti, aggiunzioni, ed emendazioni, che s'incontrano nel testo dell' Opera, sono della mano dell'Autore stef-

so: dacchè io ebbi la sorte di ritrovar fra le molte sue Carte, capitate qui da Ginevra dopo la di lui morte, le quali mi ajutarono non poco a distendere la Vita del Giannone, un foglio di correzioni, scritto di piopria mano dell' Autore, e lavorato forse dopo ch'ebbe somministrato al Traduttor Francese della sua Opera quell' emendazioni, ed Addizioni, che comparvero la prima volta al Pubblico nella Traduzion Francese della Storia Civile; e'l quale io congettiro, che sia quello stesso, chi entrò a parte della vendita di alcuni Manoscritti del Giannone, che sece il Signor Isacco Vernet ad un Librajo Olandese, i quali per la morte poco dopo accaduta del suddetto Librajo andarono a ma-Ie. (a) A tenore di questo foglio ho io emendato que' luoghi, che (a) Vita del sono in quello notati, ed alcuni di essi colle proprie parole dell'Au- Giannone p. tore ivi scritte. Molti falli di Cronologia, di nomi, di paesi, e di minute circostanze de' fatti sono stati da me corretti nel testo, dove l'occasione l'ha richiesto, senza essere obbligato ad ingrossare i tomi con spesse ed oziose Note. Nelle citazioni, che vi ho aggiunto, quelle, che possono somministrare al Lettore più abbondanti lumi intorno a quello che l'Autore dice, sono precedute dalle parole: Vide omnino; alcune altre, che denotano o varietà nelle circostanze de' fatti, o sbaglio positivo nel racconto dall' Autor fatto di essi, soro segnate così: Vid. tamen N. N. rimettendo a questo modo i Letteri a quegli Autori, onde possano ritrarre una più vera ed esatta informazione di quelle tali cose. Ma io ho usato d'ordinario un tale accennamento nel margine in que' passi, dove i falli dell' Autore non appartengono direttamente, o non toccano dappresso la nostra Storia. In questi ultimi, salvo che non siano di leggier momento, vi ho aggiunto delle Note, le quali sono di carattere corsivo, a distinzione di alcune poche dell' Autore, che sono stampate in carattere tondo. Per qualche accidente, che non accade qui di raccontare, non vengono appiccate a' propri luoghi ne' primi due libri molte Note, che trovansi fatte; ma faranno infieme con diverfe altre appartenenti a' feguenti libri, ed a cose ssuggite da prima alla mia diligenza, slampate nella fine dell' Opera in modo, che possano essere distribuite per tutti i tomi di essa, e collocate in sondo d'ogni tomo. Suppongo di non aver impiegato il mio tempo in vano, ridonando al Pubblico quella famosa Opera più corretta ed accresciuta, che fin ora non è stata. Il pregio, in cui Ella è generalmente

avuta, e la riconosciuta di lei utilità mi sanno ragione di credere, che non siano per essere riputate inutili queste mie satiche. Del resto ad ogni modo che la cosa riesca, mi giova sperare, che il Pubblico almeno apprezzi il zelo, che ho avuto in fargli cosa grata ed utile, comechè contento non sia per altro della mia poca abilità.





## T A V O L A DE CAPITOLI

Contenuti nel PRIMO TOMO.

|      |             | LIBRO PRIMO.                                                                                                                                                                           | pag.1.     |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |             | Delle Condizioni delle Città d'Italia.  Delle Condizioni delle Provincie dell' Imperi  Della Disposizione dell' Imperio sotto Augusto.  Della Disposizione e Polizia di queste Regioni | 13.        |
|      |             | che oggi compongono il Regno di Napoli,                                                                                                                                                | е          |
|      | I.          | della condizione delle loro Città.<br>Di Napoli, oggi Capo e Metropoli del Regno.<br>Napoli non fu Repubblica affatto libera ed ind                                                    | 15.<br>18. |
|      | III.        | pendente da' Romani.<br>Delle altre Città illustri poste in queste Regioni.                                                                                                            | 23.        |
|      | 1V.         | Scrittori illustri.                                                                                                                                                                    | 30.        |
| Cap. | V.          | Della Disposizione d'Italia, e di queste nostre Pi                                                                                                                                     | ro-        |
|      |             | vincie sotto Adriano infino a' tempi di Costanti                                                                                                                                       | nò         |
| Can  | <b>X7 T</b> | il Grande.                                                                                                                                                                             | 31.        |
| Cap. | VII.        | Delle leggi. De' Giureconsulti, e loro Libri.                                                                                                                                          | 33.        |
|      | VIII.       | Delle Costituzioni de' Principi.                                                                                                                                                       | 35.        |
|      | IX.         | De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeni                                                                                                                                          | 43°        |
|      |             | no.                                                                                                                                                                                    | 47.        |
| Cap. | X.          | Delle Accademie                                                                                                                                                                        | 50.        |
|      | I.          | Dell' Accademia di Roma in Occidente.                                                                                                                                                  | ibid.      |
|      | II.         | Dell' Accademia di Berito in Oriente.                                                                                                                                                  | 54.        |
| Cap. |             | Della Polizia Ecclesiastica de' tre primi secoli.                                                                                                                                      | 59.        |
|      | I.          | Polizia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente                                                                                                                                  |            |
|      |             | .1.1                                                                                                                                                                                   | . Po-      |

| 1111    |        |                                                         |
|---------|--------|---------------------------------------------------------|
| I       | [.     | Polizia Ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre |
|         |        | Regioni. 70.                                            |
| I       | II.    | Napoli, siccome tutte l'altre Città di questo Regno,    |
|         |        | erano universalmente Gentili. 76.                       |
| I       | V      | Gerarchia Ecclesiastica, e Sinodi. 79.                  |
| V       |        | De' Regolamenti Ecclesiastici. 80.                      |
| 1       | II.    | Della Conoscenza nelle Cause. 81.                       |
| V       | TIT.   | Elezione de' Ministri. 83.                              |
| V       | III.   | Beni temporali. 84.                                     |
|         |        | · ·                                                     |
|         |        | L I B R O II. pag.87.                                   |
|         |        |                                                         |
| Cap. I  | •      | Isposizione dell' Imperio sotto Costantino Ma-          |
|         |        | gno. 90.                                                |
| Cap. II | ſ.     | Degli Ufficiali dell' Imperio. 94.                      |
| Cap. II | II.    | Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo       |
|         |        | delle nostre Provincie. 97.                             |
|         | •      | Della Campagna, e suoi Consolari. 98.                   |
|         | I.     | Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori. 108.        |
| I       | II.    | Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori. 110.          |
|         | V.     | Del Sannio, e suoi Presidi.                             |
| Cap. I  | V.     | Prima invasione degli Westrogoti a' tempi d' Ono-       |
|         |        | rio. 116.                                               |
| I       | •      | Non furono queste Provincie ad altri cedute o do-       |
|         |        | nate. 12Q.                                              |
| Cap. \  | 7.     | Delle nuove Leggi, e nuova Giurisprudenza sotto Co-     |
|         |        | stantino, e' suoi successori. 129.                      |
| Cap. V  | /I.    | De' Giureconsulti, e loro Libri; e dell' Accademia      |
|         |        | di Roma.                                                |
| I       | -      | Dell' Accademia di Costantinopoli. 141.                 |
| Cap. V  | / 11.  | Delle Costituzioni de' Principi, onde formossi il Co-   |
|         | ,      | dice Teodofiano.                                        |
| 1       | [•     | Dell'uso e autorità di questo Codice nell'Occidente,    |
| C . T   | 7777   | ed in queste nostre Provincie. 146.                     |
| Cap. V  | V 111. | Dell' esterior Polizia Ecclesiastica da tempi dell' Im- |
| т       |        | perador Costantino M. infino a Valentiniano III. 149.   |
| I       |        | De' Monaci.                                             |
| II.     |        | Prime Collezioni de Canoni.                             |
|         |        | Della Conoscenza neile Cause. 175.                      |
| 1       | V.     | Beni temporali.                                         |

|      |        | DE' CAPITOLI                                                                  | xvij         |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      |        | L I B R O III.                                                                | 188.         |
|      |        |                                                                               |              |
| Cap. |        | DE Goti Occidentali, e delle loro Leggi. Del Codice d' Alarico.               | 190.         |
|      | I.     |                                                                               | 194.<br>da   |
|      | II.    | Tolosa di Francia in Toledo nelle Spagne.                                     | 196.         |
|      | III.   | Del nuovo Codice delle Leggi degli Westrogoti.                                | 198.         |
| Cap. |        | De' Goti Orientali, e loro Editti.                                            | 202.         |
| •    | I.     | Di Teodorico Ostrogoto Re d' Italia.                                          | 206.         |
|      | 11.    | Leggi Romane ritenute da Teodorico in Italia,                                 |              |
|      | 777    | suoi Editti conformi alle medesime.                                           | 214.         |
|      | III.   | La medesima Polizia, e Magistrau ritenuti da T                                |              |
|      | IV.    | dorico in Italia.                                                             | 216.         |
|      | AV.    | La medesima disposizione delle Provincie ritenuta<br>Italia dal Re Teodorico. | 216.         |
|      |        | Della Campagna, e suoi Consolari.                                             | 220.         |
|      |        | Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori.                                   | 224.         |
|      |        | Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori.                                     | 225.         |
|      |        | Del Sannio, e suoi Presidi.                                                   | 226.         |
|      | V.     | I medesimi Codici ritenuti, e le medesime condizi                             | io-          |
|      |        | ni delle persone, e de' retaggi.                                              | 227.         |
|      | VI.    | Insigni virtu di Teodorico, e sua morte.                                      | 229.         |
| Can  | VII.   | Di Atalarico Re d' Italia.                                                    | 234.         |
| Cap. | I.     | Di Giustiniano Imperadore, e sue Leggi.<br>Del Primo Codice di Giustiniano.   | 235.         |
|      | II.    | Delle Pandette, ed Istituzioni.                                               | 236.<br>237. |
|      | III.   | Del secondo Codice di Giustiniano di repetita p                               |              |
|      |        | lezione.                                                                      | 24.2.        |
|      | IV.    | Delle Novelle di Giustiniano.                                                 | 246.         |
|      | V.     | Dell' uso ed autorità di questi libri in Italia,                              | ed           |
| _    |        | in queste nostre Provincie.                                                   | 249.         |
| Cap. | IV.    | Espedizione di Giustiniano contra Teodato Re d                                |              |
|      | I.     | talia successore d'Atalarico.                                                 | 251.         |
|      | II.    | Di Vitige, Ildibaldo, ed Erarico Re d' Italia.<br>Di Totila Re d' Italia.     | 257.         |
|      | III.   | Di Teja ultimo Re de'Goti in Italia.                                          | 262.         |
| Cap. |        | Di Giustino II. Imperadore, e della nuova poli                                |              |
| A    |        | introdotta in Italia , ed in queste nostre Prov                               |              |
|      |        | cie da Longino suo I. Esarca.                                                 | 268.         |
| Cap. | VI.    | Dell' esterior Polizia Ecclesiastica.                                         | 270.         |
|      | J.     | Del Patriarca d'Occidente.                                                    | 272.         |
|      | Tom.I. | ***                                                                           | II. Del      |

| <u> xviij</u> |             | T A V O L A                                                                           |              |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | II.         | Del Patriarca d' Criente.                                                             | 275.         |
|               | III.        | Polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie soi                                  | 10.          |
|               |             | i Goti, e sotto i Greci sin a' tempi di Giust                                         | i-           |
|               | 2           | no II.                                                                                | 279.         |
|               | IV.         | De' Monaci.                                                                           | 285.         |
|               | V.          | Regolamenti Ecclesiastici, e nuove Collezioni.                                        | 290.         |
|               | VI.<br>VII. | Della conoscenza nelle Cause.<br>Beni temporali.                                      | 294·<br>298. |
|               | PTT         | asons somporans a                                                                     | 290.         |
|               |             | L I B R O IV.                                                                         | 301.         |
| Cap.          | I.          | I Alboino I. Re d' Italia, che fermò la /                                             | îua          |
|               |             | DI Alboino I. Re d'Italia, che fermò la s<br>Sede Regia in Pavia, e degli altri Re si | ioż          |
|               |             | [ucce] ori.                                                                           | 305.         |
|               | I.          | Di Clest II. Re d'Italia.                                                             | 308.         |
|               | II.         | Di Autari III. Re d'Italia.                                                           | 311.         |
| _             | III.        | Origine de' Feudi in Italia.                                                          | 312.         |
| Cap.          | 11.         | Del Ducato Beneventano, e di Zotone suo prin<br>Duca.                                 |              |
| Cap.          | TIT         | Di Agilulfo IV. Re de' Longobardi, e di Arec                                          | 315.         |
| cap.          | 111.        | II. Duca di Benevento.                                                                | 326.         |
|               | I.          | Di Arechi II. Duca di Benevento.                                                      | 328.         |
| Cap.          |             | Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi.                                                  | 330.         |
| Cap.          | V.          | Di Adalualdo, ed Ariovaldo V. e VI. Re de' Lo                                         | n-           |
|               | ~           | gobardi.                                                                              | 335.         |
| Cap.          | VI.         | Di Rotari VII. Re, da cui in Italia furono                                            |              |
| Cam           | 3717        | Leggi Longobarde ridotte in iscritto.                                                 | 337.         |
| Cap.          | VII.        | Di Ajone, e Radoaldo III. e IV. Duchi di Bervento.                                    | 341.         |
| Can.          | VIII.       |                                                                                       |              |
| -up c         | ,           | da lui mosse a' Napoletani, e morte del Re R                                          |              |
|               |             | tari.                                                                                 | 343-         |
| Cap.          | IX.         | Di Rodoaldo, Ariperto, Pertarite, e Gundeberto                                        | ) ,          |
| -             |             | VIII. IX. X. XI. Re de' Longobardi.                                                   | 348.         |
| Cap.          | Х.          | Di Grimoaldo XII. Re de' Longobardi, di Romu                                          |              |
|               |             | do VI. Duca di Benevento, e della spedizio                                            | ne           |
|               | I           | Italica di Costanzo Imperador d' Oriente.<br>Di Romualdo VI. Duca di Benevento.       |              |
|               | II.         | Venuta de' Bulgari, ed origine della lingua Itali                                     | 351.         |
|               | ~ - 4-      | na.                                                                                   | 356.         |
|               | III.        | Leggi di Grimoaldo, e sua morte.                                                      | 359.         |
|               |             |                                                                                       | Cap.         |

| Cap. | XI.    | Di Garibaldo, Pertarite, Cuniperto, e altri Re, e                                                  |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | т      | Duchi di Benevento insino a Luitprando. 361.                                                       |
|      | I,     | Di Grimoaldo II. Gisulso I. Romualdo II. Adelai,<br>Gregorio, Godescalco, Gisulso II. e Luipprando |
|      |        | Duchi di Benevento. 362.                                                                           |
|      | II.    | Di Luiperto, Ragumberto, Ariperto II. ed A-                                                        |
|      |        | Sprando Re de' Longobardi. 363.                                                                    |
| Cap. | . XII. | Dell' esterior Polizia Ecclesiastica nel Regno de' Lon-                                            |
|      |        | gobardi da Autari insino al Re Luitprando, e nell'                                                 |
|      |        | Imperio de' Greci, da Giustino II. insino a Lione I-                                               |
|      | I.     | faurico.  Elezione de' Vescovi, e loro disposizione nelle Città                                    |
|      | 4.9    | di queste nostre Provincie.                                                                        |
|      | II-    | Monaci. 379.                                                                                       |
|      | III.   | Regolamenti Ecclesiastici. 381.                                                                    |
|      | IV.    | Beni temporali. 382.                                                                               |
|      | I.     | L I B R O V. pag. 389.                                                                             |
|      | ŢĪ.    | Eggi di Luitprando. 390.                                                                           |
|      | 1      | Movità insorte in Italia per gli Editti di Lione<br>Isaurico.                                      |
|      | III.   | Il Ducato Napoletano si mantenne nella fede di Lio-                                                |
|      |        | ne Isaurico.                                                                                       |
|      | IV.    | Origine del Dominio temporale de Romani Pontesici in                                               |
|      | **     | Italia. 401.                                                                                       |
|      | V.     | Primi ricorsi avuti in Francia da Papa Gregorio II.                                                |
|      | VI.    | e dal suo successore Gregorio III.  Costantino Copronimo succede a Lione suo padre; e mor-         |
|      | ¥ 1,   | te di Luitprando Re de' Longobardi. 410.                                                           |
| Cap. | . I.   | Di Rachi Re de' Longobordi, e sue leggi. 412.                                                      |
| •    | I.     | Translazione del Reame di Francia da' Merovingi a'                                                 |
|      |        | Carolingi. 413.                                                                                    |
|      | II.    | Rachi abbandona il Regno, e fassi Monaco Cassine-                                                  |
| Can  | TT     | Se . 416.                                                                                          |
| Cap  | . II.  | Di Astolfo Re de' Longobardi: sua spedizione in Ravenna, e sine di quell' Esarcato. 420.           |
|      | I.     | venna, e fine di quell' Esarcato. 420.<br>Spedizione d' Astolfo nel Ducato Romano. 423.            |
|      | II.    | Papa Stefano in Francia, suoi trattati col Re Pipino,                                              |
|      |        | e donazione da questo Principe fatta alla Chiesa Ro-                                               |
|      |        | mana di Pentapoli , e dell' Esarcato di Ravenna                                                    |
|      | TIT    | tolto a' Longobardi. 425.                                                                          |
|      | III.   | Leggi d' Astolfo, e sua morte. 433.                                                                |
|      |        | Ou Da                                                                                              |

| xx        | T A V O L A                                                                                                    |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cap. III. | Il Ducato Napoletano, la Calabria, il Bruzio, ed al-<br>cune altre Città marittime di queste nostre Provincie  |  |  |
|           | a mantengono sotto la fede dell' Imperadore Costan-                                                            |  |  |
| Car IV    | tino, e di Lione suo figliuolo. 434.                                                                           |  |  |
| Cap. IV.  | Di Desiderio ultimo Re de Longobardi. 437.<br>Leggi de Longobardi ritenute in Italia, ancorche da              |  |  |
| •         | quella ne fossero stati scacciati : loro giustizia e sa-                                                       |  |  |
| 1.        | viezza. 446.<br>Leggi Longobarde lungamente ritenute nel Ducato Be-                                            |  |  |
|           | neventano, e poi disseminate in tutte le nostre Pro-                                                           |  |  |
| Con VI    | vincie, ond' ora si compone il Regno. 456.<br>Della Polizia Ecclesiastica. 460.                                |  |  |
| Cap. VI.  | Raccolta de' Canoni. 467.                                                                                      |  |  |
| II.       | Monaci, e beni temporali. 468.                                                                                 |  |  |
|           | L I B R O VI. pag.474.                                                                                         |  |  |
| Cap. I.   | El Ducato Beneventano, sua estensione, e poli-                                                                 |  |  |
|           | D'El Ducato Beneventano, sua estensione, e poli-<br>zia. 477.                                                  |  |  |
| Cap. III. | Del Ducato Napoletano, sua estensione, e polizia. 487.<br>Come Arechi mutasse il Ducato Beneventano in Princi- |  |  |
| Cap. III. | pato, e tentasse di sottraersi affatto della soggezione                                                        |  |  |
| Con IV    | de' Franzesi. 496.<br>Di Grimoaldo II. Principe di Benevento, e delle guer-                                    |  |  |
| Cap. IV.  | re sostenute da lui con Pipino Re d'Italia. 503.                                                               |  |  |
| Cap. V.   | Carlo Magno da Patrizio diviene Imperador Romano:                                                              |  |  |
|           | fua elezione, e qual parte v'ebbe Lione III. Roma-<br>no Pontefice.                                            |  |  |
| Cap. VI.  | Di Grimoaldo II., Sicone, e Sicardo Principi di Be-                                                            |  |  |
|           | nevento, della pace che fermarono co' Franzesi, e<br>delle guerre che mossero a' Napoletani. 521.              |  |  |
| I.        | Di Sicone IV. Principe di Benevento. 524.                                                                      |  |  |
| II.       | Prima invasione de Saraceni in queste nostre contra-<br>de.                                                    |  |  |
| III.      | de . Di Sicardo V. Principe di Benevento 526.                                                                  |  |  |
| Cap. VII  | . Polizia Ecclesiastica delle Chiese e Monasterj del Prin-                                                     |  |  |
| I,        | cipato Beneventano. 533.<br>Polizia delle Chiese del Ducato Napoletano, e delle                                |  |  |
|           | altre Città sottoposte all'Imperio Greco. 543.                                                                 |  |  |
|           | AL.                                                                                                            |  |  |

Fine della Tavola.



AL POTENTISS. E FELICISS. PRINCIPE

## C A R L O V I. I L G R A N D E,

DA DIO CORONATO IMPERADORE DE ROMANI, RE DI GERMANIA, DELLE SPAGNE, DI NAPOLI; D' UNGHERIA, DI BOEMIA, DI SICILIA, &c.



VVENTUROSA, e non meno di queste Provincie fortunata deggio reputar io l' Istoria Civile del Regno di Napoli, che ora umilmente, e coll'animo, il più ch' io possa, riverente e divoto alla CESAREA E CATTOLICA MAESTA' VOSTRA presento; non sol tanto per aver ella la sorte d'uscire alla luce del Mondo sotto un Principe non meno eccelso e pode-

roso, che magnanimo e benigno, e di così rara e maravigliosa bontà, ch' essendo le sue grandezze maggiori della sama, non isde-

gna di prender in grado le più basse ed umili cose; allorche de ossequiosa mano se gli porgono in dono: ma ancora per esser venuta a terminarsi ne' vostri innumerabili e segnalati benesizi, de' quali avete colmo questo Regno, e nelle vostre sublimi e gloriose azioni, di cui avete riempiuto il Mondo tutto; onde la benissicenza e la sama di tutti gli altri Principi che lo dominarono, di gran lunga sopravvanzando, lo splendore stesso de' vostri Augusti Antecessori avete

certamente oscurato.

Se mai per effetto di vostra natural cortesia, tra la moltitudine delle occupazioni gravissime, che nel governamento di si numerose Provincie, ed ampj Regni, onde il vostro grande Imperio si compone, tengono debitamente la divina vostra mente occupata: dall' altegza del supremo grado delle mondane coje, dove non meno per retaggio de vostri maggiori, che per vostri meriti e viriù siete stato elevato, degnerà la Maestà Vostra abbassar l'occhio a riguardare ciò, che in questa Istoria si narra per lo corso di presso a guindici Secoli; potrà quindi chiaramente comprendere, non pur questo suo fedelissimo Regno per dignità e per grandezza non cedere a quanti ora ubbidiscono al suo gran nome, ma che sotto tanti e sl varj Principi di nazioni diverse, onde e' fu dominato, dopo tanti e si varj cambiamenti del suo governo civile, veduto mai non fu nella più alta ventura, ed in tanta tranquillità e splendore, come ora, che riposa sotto il di Lei giusto e clementissimo dominio.

Nello scadimento del Romano Imperio, sotto quegli ultimi Cesari, fu da straniere nazioni miseramente combattuto ed afflitto. I Longobardi pugnando co' Greci e co' Normanni, e sovente tra loro medesimi, il renderono teatro miserabile di guerre e di rapine. Gli Svevi l'avrebbono certamente rilevato, se non fosse lor convenuto, quasi sempre colle armi in mano, dalle altrui intraprese coprirlo e difenderlo. Gli Angioini, che dal favore de' Romani Pontefici ne riconobbero l'acquisto, il posero in mille soggezioni e servitù; e dopo la morte dell'inclito Re Roberto essendo caduto sotto la dominazione di semmine, e tra le competenze di più Reali di quella Stirpe, da più parti combattuto, streme miserie ebbe a sofferire. Fu poi dal magnanimo Alfonso Re d'Aragona restituito nel suo antico lustro; ma avendolo in morte separato dagli altri suoi paterni Regni, e lasciatolo a Ferdinando suo natural sigliuolo, non tanto sotto costui, quanto sotto i suoi discendenti ritornò nelle primiere calamità e disordini. Il savio Re Ferdinando il Cattolico restaurol-

staurollo dalle passate sciagure, e sotto l'Imperio del vostro gran Zio, dell'invitto e glorioso Carlo V. videsi portato anche a mangior fortuna. Ma Filippo II. di lui figliuolo, abbagliato da altre sue vastissime idee, roco ne curo la dechinazione, e molto meno i suoi discendenti. Mu essendost a' nostri felicissimi tempi avventurosamente restituito sotto il vostro alto e potente Imperio, a tanta grandezza con la vostra benefica mano l' avete sollevato, là dove non su veduto giammai. Stolta cosa mi parrebbe a dover credere, che i vostri immensi benefici a quelli degli altri Re vostri predecessori comparar si potessero. Voi spinto dalla fedeltà e dall' amore de'nostri cuori, e più dalla grandezza e generostià del proprio, che non saprebbe donare senza arricchire, non pur l'antiche degnaste di confermare, ma di nuove e copiosissime grazie, e tutte considerabili fregiarne. Onoraste la Città nostra, e' suoi Eletti di nuovi e più ragguardevoli titoli. Antiponeste i nativi del Regno nelle cariche, benesicj, e negli ussizj, escludendone i forestieri. Severamente vietaste, non più per utile del vostro Erario, che de' vostri sudditi, l' alienazione de' fondi dell' entrate regali. Imponeste, che per niun modo nelle cause appartenenti alla nostra S. Fede procedessero, se non gli Arcivescovi, e gli altri Ordinarj di questo Regno, come Ordinarj, e con la via ordinaria, che si pratica negli altri delitti, e cause criminali Ecclesiastiche. Con più vostri regali Editti comandaste, che in tutti i Benesici, Vescovadi, Arcivescovadi, ed altre Prelature del Regno ne fossero esclusi gli stranieri. Accresceste i Privilegi a' Baroni, oltre a' gradi già stabiliti la succession seudale stendendo. Vostro ordinamento su, che la Ruota del Cedulario si togliesse, contro del Regio Fisco la prescrizion centenaria si ammettesse, anche nelle Regalie, nelle cose Giurisdizionali, e nell'altre vostre Fiscali ragioni. E non minor beneficio è quello, che ritrae il Regno, oggi che vive sotto le vostre temute injegne, dal venir compreso nelle tregue, che si fanno tra l'Imperio, e'l Turco, e dal commerzio, il quale Vostra Maestà è tutta intesa al aprire ed allargare ne' nostri Porti colla Germania, e con alive più remote Regioni. Cose tutte, di cui in altri tempi vano sarebte stato il disiderio, non che la speranza.

Ma il maggior pregio, onde dobbiamo gir alteri nel suo selicissimo Fegno, è l'aver Ella col decoro dell'Imperial Maestà sossenute e fatte valer tra noi, ed a nostro prò i suoi regali diritti , e le sue alter e supreme Regalie; affinche più non si consondessero, come già su, i consini tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio. Sotto i vostri auspicj suron queste due Potenze ridotte ad una persetta armonia e corrispondenza; e prendendo lodevolmente la cura dell' Ester ior Polizia Ecclesiastica, vi mostrate tutto volto a restituir la disciplina nella Chiesa, di cui per istituzion Divina siete protettore ed avvocato: talche oggi ammirasi la giustizia e la giurisdizione Ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al Sacerdozio quel ch'è di Dio, ed

all' Imperio quel ch' è di Cesare.

Se adunque questa Storia non si troverà degna d'altro pregio, sì n'avrà ella d'assai, nè potrò io pentirmi di avervi logorati in sa-ticose vigilie molti anni, coll' aver manifestato al Mondo, quanto Voi nel beneficarci e nell'illustrarci, e negli atti di magnanimità e di valore, avete superati i benefici e l'opere di tutti gli altri Re vostri predecessori; e che per rendervi per sama immortale ed eterno, immortali ed eterne cose operando, ogni umana grandezza addietro vi lasciate.

Il vostro grande e sublime intendimento ben comprenderà, quali e quanti debbano essere i nostri obblighi per sì rari e stupendi benefici, la cui dolce memoria non si estinguerà, se non col Mondo. E se le grazie e' doni non altronde sogliono, che da dilezion provenire, quali più chiari segni e più certi potrà mai darne il vostro paterno amore? E perchè essendo voi ottimo, e nel più sublime grado di vera virtù, non potete amare se non se il buono, e ciò che maggiormente a quello s'avvicina: dovremo noi sempre più studiarci d'esserbuoni e grati, almeno per le stesse massime de' cattivi, cioè per proprio interesse, per non interromperci il corso favorevole delle vo-

stre benignissime grazie.

Vengono, Principe eccelso, in quest' Opera, dove l'opportunità l' ha richiesto, sostenute le vostre regalie e preminenze, e le ragioni di quelle con ischietta e pura verità messe in chiaro; non già con intendimento, che s'abbia punto da scemare altrui ciò, che dirittamente se gli dee: che questo alla santa sua mente non s' affarrebbe; ma perchè possano riformarsi con modi legittimi quegli abusi, a'quali la debolezza umana in processo di tempo ha potuto abbandonarsi, e per quell'affezione ed ardore, che ciascun vostro fedel vassallo è tenuto d' avere, non meno per amore della verità, e per l'obbligo dovuto al proprio Signore, che per l'interesse che noi medesimi ci abbiamo. E quindi fia, se non m' inganno, che non solamente non abbia a dispiacer altrui, se vedrà d'averle io con franchezza Cristiana difese, ma che questa Storia si renda meritevole dell' alta protezione della vostra potente mano. Il che reputerò io degna mercede di queste mie lunghe fatiche, le quali portando in fronte la gloriosa Scritta.

IN-

seritta del vostro Imperial Nome, ed uscendo alla luce, come dono, ancorche basso, e mal conveniente a tanto Principe, sotto l'ombra de vostri temuti allori, saranno sicure di non esser percosse dagli ardenti sulmini della maledica invidia, nè pur crollo veruno, o scossa

dovran temere d'ingiuriosa fortuna.

La vostra sola benignità mi sa ragion di sperare; che siate per accettarle con lieto e savorevol viso; onde le obbligazioni, che insieme con questo Comune io porto, me con particolar maniera costringano a pregare con incessabili voti la Divina Bontà, che lungamente, e sempre più prosperandola, conservi la sua eccelsa Persona, in guisa che non ce n'abbiano a portar invidia i nostri nipoti: largamente concedendole ciò, che tanto si sospira, e che sol manca per compimento dell' universale tranquillità e contentezza. Napoli 12. Febbrajo 1723.

Di V. S. C. e C. M.

Tom.I.





'Istoria, che prendo io a scrivere del Regno di Napoli, non sarà per assordare i leggitori collo strepito delle battaglie, e col romore delle armi, che per più secoli lo renderono miserabil Teatro di guerra; e molto meno sarà per dilettar loro colle vaghe descrizioni degli ameni e deliziosi suoi luoghi, della benignità del

suo clima, della fertilità de' suoi campi, e di tutto ciò che natura, per dimostrar suo potere e sua maggior pompa, profusamente gli concedette; nè sarà per arrestargli nella contemplazione dell' antichità e magnificenza degli ampi e superbi edifici delle sue Città, e di ciò che l' arti meccaniche maravigliosamente vi operarono. Altri quest'ufficio ha fornito, e forse se ne truova dato alla luce vie più assai, che non si converrebbe. Sarà quest' Istoria tutta civile, e perciò, se io non sono errato, tutta nuova, ove della Polizia di si nobil Reame, delle sue Leggi e Costumi partitamente tratterassi: parte, la quale veniva disiderata per intero ornamento di questa si illustre e preclara regione d'Italia. Conterà nel corfo poco men di quindici secoli i vari stati, ed i cambiamenti del suo governo civile sotto tanti Principi, che lo dominarono; e per quanti gradi giugnesfe in fine a quello stato, in cui oggi il veggiamo: come variossi per la Polizia Ecclesiassica in esso introdotta, e per gli suoi regolamenti: qual uso ed autorità ebbonvi le leggi Romane, durante l'Imperio, e come poi dichinassero: le loro obblivioni, i ristoramenti, e la varia fortuna delle tante altre leggi introdotte dapoi da varie nazioni: l'Accademie, i Tribunali, i Magistrati, i Giureconsulti, le Signorie, gli Uffici, gli Ordini; in brieve tutto ciò, che alla forma del suo governo, così Politico e Temporale, come Ecclesiastico e Spirituale s'appartiene.

Se questo Reame sosse surto, come un' Isola in mezzo all' Oceano, spiccato e diviso da tutto il resto del Mondo, non s' avrebbe avuto gran pena a sostenere per comporre di sua civile Istoria molti libri; imperciocchè sarebbe bastato aver ragio-

che

ne de' Principi, che lo dominarono, e delle sue proprie leggi ed istituti, co' quali su governato. Ma poichè su egli quasi sempre soggetto, e parte o d'un grande Imperio, come su il Romano, e dapoi il Greco, o d'un gran Regno, come fu quello d'Italia fotto i Goti, e fotto i Longobardi, o finalmente ad altri Principi sottoposto, che tenendo collocata altrove la regia lor fede, quindi per mezzo de' loro Ministri il reggevano; non dovrà imputarsi, se non a dura necessità, che per ben intendere la fua speziale polizia, si dia un saggio della forma e disposizione dell' Imperio Romano, e come si reggessero le sue Provincie, fra le quali le più degne, ch' ebbe in Italia, furono certamente queste, che compongono oggi il nostro Regno. Non ben potrebbe comprendersi il loro cambiamento, se insieme non si manifestassero le cagioni più generali, onde variandosi il tutto, venisse anche questa parte a mutarsi. E poiche queste regioni per le loro nobili prerogative invitarono molti Principi d' Europa a conquistarle, furono perciò lungamente combattute, ciascheduno pretendendo avervi diritto, e chi come Tributarie, chi in protezione, e qual finalmente come Feudatarie le pretese : si è riputato perciò pregio dell' opera, che i fonti di tutte queste pretensioni si scovrissero; nè potevano altramente mostrarsi, se non col dare una generale idea e contezza dello stato d'Italia in vari tempi, e sovente degli altri Principati più remoti, e de'trasportamenti de' Reami di gente in gente, onde sursero le tante pretensioni, che diedero moto all'imprese e somento.

Nè cotali investigamenti sono stati solamente necessari per dare una esatta e distinta cognizione dello stato Politico e Temporale di quesso Regno, come per avventura sarà da alcuni riputato; ma eziandio per quello che s'aspetta ad Ecclesiastici affari, imperocchè non minori surono le contese fra' Principi del secolo, che fra' maggiori Prelati della Chiesa. Fu anche quesso Regno combattuto da' due più celebri Patriarchi del Mondo, da quello di Roma in Occidente, e dall' altro di Costantinopoli in Oriente. Per tutte le ragioni apparteneva il governo delle nostre Chiese al Pontesice Romano, non pur come Capo della Chiesa Universale, ma anche come Patriarca d' Occidente, eziandio se l' autorità sua Patriarcale avesse voluto restringersi alle sole Città Suburbicarie. Ma il Costantinopolitano con temerario ardire attentò usurpare le costui regioni: pretese molte Chiese di questo Reame al suo Patriarcato d' Oriente appartenersi:

che di lui fosse il diritto di ergere le Città in Metropoli, e di assegnar loro que' Vescovi suffraganei, che gli sossero piaciuti. Era perciò di mestiere sar vedere, come questi due Patriarcati dilatassero pian piano i loro consini: il che non potea ben sarsi senza una general contezza della Polizia dello stato Ecclestifico.

e della disposizione delle sue Diocesi e Provincie.

L' Istoria civile, secondo il presente sistema del Mondo Cattolico, non può certamente andare difgiunta dall' Istoria Ecclefiastica. Lo stato Ecclesiastico, gareggiando il Politico e Temporale de' Principi, si è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell'Imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono persettamente ravvisarsi li cambiamenti dell' uno senza la cognizione dell' altro. Quindi era necessario vedere, come e quando si sosse l' Ecclesiastico introdotto nell'Imperio, e che di nuovo arrecasse in questo Reame : il che di vero fu una delle più grandi occasioni del cambiamento del suo stato Politico e Temporale. E quindi non senza supore scorgerassi, come, contro a tutte le leggi del Governo, abbia potuto un Imperio nell'altro stabilirsi, e come sovente il Sacerdozio abusando la divozione de' Popoli, e'l suo potere spirituale, intraprendesse sopra il governo temporale di questo Reame: che fu rampollo delle tante controversie Giurisdizionali, delle quali sarà sempre piena la Repubblica Cristiana, e questo nostro Regno più che ogni altro. Onde presero motivo alcuni valentuomini di travagliarsi per riducere queste due Potenze ad una perfetta armonia e corrispondenza, e comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia: essendosi per lunga sperienza conosciuto, che se l'Imperio soccorre con le sue sorze al Sacerdozio per mantenere l'onor di Dio, ed il Sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezione del Popolo all'ubbidienza del Principe, tutto lo Stato farà florido e felice; ma per contrario, fe queste due Potenze sono discordanti fra loro, come se il Sacerdozio, oltrepassando i confini del suo potere spirituale, intraprendesse sopra l'Imperio e Governo Politico, ovvero se l'Imperio rivolgendo contra Dio quella forza, che gli ha messa tra le mani, volesse attentare sopra il Sacerdozio, tutto va in confusione ed in ruina; di che potranno essere gran documento i molti disordini, che si sentiranno perciò in questo istesso nostro Reame accaduti.

Nel trattar dell' uso e dell' autorità, ch' ebbero in queste no-

fire Provincie così le leggi Romane, come i regolamenti Ecclesiastici, e le leggi dell'altre nazioni, non si è risparmiato nè fatica, nè travaglio; e forse il vedere l'Opera in questa parte abbondare, farà scoprire la mia professione, palesandomi al Mondo più Giureconsulto, che Politico. Veracemente meritava questa parte, che fosse fra noi bene illustrata, poichè non in tutti luoghi, nè in tutti tempi fu cotale uso ed autorità delle Romane leggi sempre uniforme; onde avendo i nostri Giureconsulti trascurata quella considerabilissima parte, siccome altresi quella dell' origine, ed uso dell' altre leggi, che dapoi nello stesso nostro Regno da straniero nazioni s' introdussero, è stata potissima cagione, che abbiano costoro riempiuti i loro volumi di gravi e sconci errori : da' quali con chiaro documento siamo ancora ammaestrati, quanto a ciascheduno sia meglio affaticarsi per andare rintracciando in sua contrada le varie fortune ed i vari casi delle leggi Romane, e delle proprie, che con dubbio, e poco accertamento andar vagando per le Provincie altrui. Imperocchè quantunque si possa per un solo tessere esatta istoria dell' origine e progressi delle lettere nell' altre professioni, e della varia lor fortuna per tutte le parti d' Europa, siccome veggiamo essere ad alcuni talora riuscito; nientedimeno quanto è alla Giurisprudenza, la quale spesso varia aspetto al variare de' Principi e delle nazioni, egli non è carico, che possa già per un solo sosteners, ma dee in più esser ripartito, ciascun de' quali abbia a raggirarsi nell' uso, nell' autorità, e nelle varie mutazioni, che troverà nella propria regione essere accadute. Così scorgiamo essersi della Giurisprudenza Romana per alcuni eccellenti Scrittori compilata qualche istoria. Però quasi tutti si sono affaticati a renderla chiara ed illustre, in narrando la sua origine ed i progressi ne' tempi, che l' Imperio Romano nacque, crebbe, e si stese alla sua maggior grandezza. Ma i vari casi di quella, quando l' Imperio cominciò poi a cader dal suo splendore, la fua dichinazione, obblivione, e ristoramento, l'uso e l'autorità, che le su data ne' nuovi Domini, dopo l' inondazione di tante nazioni in Europa stabilite; quando per le nuove leggi rimanesse presso che spenta, e quando ristabilita quelle oscurasse: non potranno certamente in tutte le parti d' Europa da un folo esattamente descriversi. Perciò ben si consigliarono alcuni nobili ipiriti, dopo aver dato un saggio delle cose generali, nel proprio Regno, o Provincia a figgersi i confini, oltre a' quali di rado, o non mai trapassarono.

Jur. Civ. Rom.in Dominiis Prin-Rianorum.

Un uomo di Brettagna, e dal Mondo diviso, reputando gli altri in troppo brevi chiostri aver ristretto l'ardire dell' ingegno umano, mostrò d'aver coraggio per tanta impresa. Fu questi il celebre Arturo Duck (a), il quale oltre a' confini della sua Usu, & Auth. Inghilterra volle in altri, e più vicini, e più lontani paesi andar rintracciando l'uso e l'autorità delle Romane leggi ne'nuovi Domini de' Principi Cristiani; e di quelle di ciascheduna nacipum Chri- zione volle ancora aver conto. Le ricercò nella vicina Scozia, e nell' Ibernia; trapassò nella Francia, e nella Spagna; in Germania, in Italia, e nel nostro Regno ancora; si stese in oltre in Polonia, Boemia, in Ungheria, Danimerca, nella Svezia, ed in più remote parti. Ma l' istessa insigne sua Opera ha chiararamente mostrato al Mondo, non esser questa impresa da un solo; poichè sebbene la gran sua diligenza, e la peregrinazione in vari paesi d' Europa, come nella Francia, nella Germania, e nell' Italia, avessero potuto in gran parte rimuovere le molte difficoltà al profeguimento della sua impresa: nondimeno il successo poi ha dimostrato essersi ciò ben potuto da lui esattamente adempire nella sua Inghilterra, nella Scozia, nell' Ibernia, ed in alcune regioni da se meno lontane; ma nell'altre parti, e spezialmente nel nostro Reame, si vede veramente essersi da pellegrino diportato, conciossiacosachè, seguendo le volgari scorte, cadde in molti errori, non altro avendoci somministrato, che una molto leggier contezza dell' uso e dell' autorità delle Leggi, così Romane, come proprie, qui introdotte da' vari Principi, che lo ressero. Ned egli, per la sua ingenuità, nella conchiusione del libro potè dissimularlo, promettendosi appo franieri trovar perdono, se trattando delle loro leggi e costumi, così parco stato sosse; e consessò altro non essere stato suo intendimento, che d'invogliare i Giureconsulti d'altri paesi, acciocchè prendendo esempio da lui, quel ch' egli aveva adempiuto nella sua Inghilterra, volessero essi fare con più diligenti trattati ne' propri loro Regni, o Provincie. Per questa cagione poco prima d' Arturo alcuni Scrittori, senz' andar molto (b) Ciron. vagando, alle proprie regioni si restrinsero. Innocenzio Cironio (b) Observ. Jus. Cancelliere di Tolosa volle raggirarsi per la sola Francia, ancor-Can. lib. 5. chè affai leggiermente la scorresse. Ma Alteserra (c) ciò con (c) Alteserra (c) cio con Rerum Aqui- maggior esattezza, e più minutamente volle ricercare in quella tanic. lib.3. Provincia, ov' ei nacque, cioè nell' Aquitania. E Giovanni Costa, eccellente Cattedratico in Tolosa, promise di sare lo stesso

con maggior diligenza in tutto il Regno di Francia: ma questa sua grand' opera, che con impazienza era aspettata dal Cironio (a), da Arturo (b), e da tutti gli altri eruditi, non fappiamo ancora a' di nostri, se mai uscita sia alla luce del Mon- lib.5. Observ. do. Giovanni Doujat (c) sece dapoi lo stesso, non oltrepassando i confini della Francia. E talora è accaduto, che volendo alcuni effer troppo curiofi nelle altrui regioni, abbiano nelle pro- Duck. lib. 2. prie trascurate le migliori ricerche, ed in mille errori essere per cap. 5. nu. 43. ciò inciampati.

Alla Germania non manca il suo Islorico intorno a questo suggetto. Ermanno Conringio (d) compilò un trattato dell'origi- (d) Erm. Conne, e varia fortuna delle leggi Romane, e Germaniche, del ringa De quale fassi onorata memoria presso a Giorgio Pasquio (e); ed a' di nostri Burcardo Struvio (f) ne ha compilato un altro più diffuso, rapportando altri Autori, che per l' Alemagna secero lo Pasquio De

stello.

Non manca all' Ollanda il suo, e Giovanni Voezio compilò un libro intitolato: De Usu Juris Civilis, & Canonici in Belgio

Per la Spagna abbiamo, che Michele Molino ne distese un consimile per lo Regno d' Aragona. Giovanni Lodovico Cortes scrisse l'Istoria Juris Hispanici ; e Gerardo Ernesto di Franckenau fopra quello argomento si distese più d'ogni altro (g). Hanno (g) V. Struv, pure intorno a ciò i loro Istorici la Svezia, la Danimarca, la in Prolegom. Norvegia, e l'altre Provincie Settentrionali. Nè ve ne manca- ad Hist. Jur. no ancora in alcune parti della nostra Italia, come in Milano per l'industria di Francesco Grasso (h), ed in altri paesi ancora

della medefima.

Nel nostro Regno solamente ciò, che gli altri tratti dall' ria sur Meamore della gloria della loro Nazione fecero, è stato sempre tra- diol. scurato. Nè per certo dovrebb' essere maggiore l' espettazione e'l disiderio, che vi si provvedesse, della maraviglia, come in un Regno così ampio, e fecondo di tanti valorosi ingegni, che con le loro opere han dato faggio al Mondo, null' altro studio esser loro più a cuore, che quello delle leggi, abbiano poi tralasciato argomento si nobile ed illustre. Imperciocche una Storia esatta dell' uso ed autorità, che nel nostro Regno ebbero le leggi Romane, e de' vari accidenti dell' altre leggi, che di tempo in tempo furono per diverse nazioni in esso introdotte, onde ne vennero le prime oscurate, e come poi risorte, avessero racqui-

(a) Ciron. Jur. Can.cap. 6. 8 7.

(b) Athur. (c) Doujat. Hift. Jur. Civ.

Orig. Juris Germanici.

(e) Georg. NovisInvent.

(f) Struv. Hift. Jur. Germ. c. 6.

(h) Franc. Craff. in Liracquistato il loro antico splendore ed autorità, e siansi nello stato, in cui oggi veggiamo, restituite: dovrebbe in vero essere una delle cose apprello noi più desiderabili, non per leggieri e vane, ma per gravi ed importantissime cagioni. Non perchè per troppa curiosità, e forse inutile, si dovesse essere ansioso di spiare le varie vicende di quelle; non perchè ne ricevano esse maggior pompa e lustro, nè per ostentazione di peregrina e non volgare erudizione: ma per più alte cagioni. Queste sono, perchè da una esatta notizia di tutto ciò, che abbiamo proposto, oltre all'accrescimento della prudenza per l'uso delle leggi, e per un diritto discernimento, ciascuno potrà ritrarne l'idea d'un ottimo Governo; poiche notandosi nell' Istoria le perturbazioni ed i moti delle cose civili, i vizi e le virtù, e le varie vicende di esse, saprà molto ben discernere, quale sia il vero,

ed al migliore appigliars.

Ma sopra ogni altro da ciò dipende in gran parte il rifchiaramento delle nostre leggi patrie, e de' nostri propri istituti e costumi ; le quali cose non per altra cagione veggonsi da' nostri Scrittori si rozzamente trattate, e sovente, senza comprendersene il sentimento, si stranamente a noi esposte, se non perchè ignari della storia de' tempi, de' loro Autori, delle occasioni, onde furono stabilite, dell' uso e dell' autorità delle leggi Romane, e delle Longobarde, sdrucciolarono perciò in quei tanti errori, de' quali veggonsi pieni i loro volumi, e di mille puerilità, e cose inutili e vane caricati. E tanta ignoranza avea loro bendati gli occhi, che si pregiavano d' essere solamente Legisti, e non Istorici; non accorgendos, che perchè non erano Istorici, erano perciò cattivi Legisti, e rendevansi dispregevoli appo gli estranei, ed a molti ancora de' loro compatrioti : (a) Molin.in Carlo Molineo (a) di quanti sconci errori non riprese per ignoranza Comment. ad d'Istoria, non pure Baldo, ma eziandio il nostro Andrea d'Iser-Consuer. Pa- nia? E di quanto scherno non surono perciò i nostri agli altri Scrit-1. num.91. & tori? Di quanto riso non su a costoro cagione Niccolò Boerio, che scrisse, i Longobardi essere stati certi Re venutici dalla Sardegna, il nostro Matteo degli Afflitti, e tanti altri?

num.96.

Si aggiugne eziandio l'utilità grande, che dalla cognizione di tale Istoria si ritrae per l'uso del Foro, e de' nostri Tribunali, e per le controversie medesime sorensi. Nel che non possiamo noi in questi tempi allegare miglior testimonio, che il Cardinal di Luca, stato celebre Ayyocato in Roma, ed uomo

nel Foro compiutissimo, il quale in quasi tutti i suoi infiniti discorsi, onde surono compilati tanti volumi, con ben lunga esperienza ha dimostrato in mille luoghi (a), non altronde essere de- (a) Card. drivati i tanti abbagli de' nostri Scrittori, se non dall' ignoranza Luca De dell' Istoria legale, tanto che non predica altro così a' Giudici, 1. De Judi come agli Avvocati, che l'esatta notizia di quella, senza la qua- ciis Disc. 35. le sono inevitabili gli errori e le scipitezze. Ma fra nostri niun De Regula. altro rende viù manifesta questa verità, quanto quel sume mag- rib. Dife. 161. giore della gloria de' nostri Tribunali, l' incomparabile France- in Miscellasco d' Andrei, il quale in quella dotta disputazione seudale (b), bi sape. che diede illa luce del Mondo, ben a lungo dimostrò, che non (b) Franc. de altronde, the da questa Istoria potevano togliersi le difficoltà, Andreis Didove aveato inviluppata tal materia i nostri Scrittori; onde si Sp. An Fravidero perdò in mille errori miseramente caduti. Ciò che do- nostri Regn. vea effere a tutti d'ammonimento, quanto la cognizione dell' I- succed. &c. floria legale sia necessaria a tutte l'altre controversie del Foro. Nè lasciò questo gran letterato, per quanto comportava il suo istituto, d darci di quella non debil lume. E veramente noflra disavventura su, che ciò che gli altri Scrittori secero per gli loro paesi, non avesse egli tentato di fare per lo nostro Reame. che certamente non avremmo occasione di dolerci oggi di tal mancanza. Poichè qual cosa non ci avremmo potuto promettere dalla forza del fuo divino ingegno, dalla gran perizia delle leggi, dell' istoria, e dell'erudizione, da quella maravigliosa eloquenza, e dall' infaticabile applicazione, ed esatta sua diligenza? Nè minori prerogative, a mio credere, si ricercano per riducere una tal impresa al suo compiuto fine, le quali se difgiunte pur con maraviglia offerviamo in molti, tutte congiunte in lui folo s' ammiravano.

Grave dunque, e peravventura superiore alle mie poche sorze, sarà il peso, ond' io ho voluto caricarmi; e tanto più grave, ch' avendo riputato, che non bene sarebbe trattata l'istoria legale senza accoppiarvi insieme l' istoria civile, ho voluto congiungere in uno la polizia di questo Reame con le sue leggi, l' Istoria delle quali non avrebbe potuto esattamente intendersi, se insieme, onde surfero, e qual disposizione e forma avessero queste Provincie, che con quelle erano governate, non si mostrasse. E quindi è avvenuto, che attribuendosi il lor cambiamento a' regolamenti dello stato Ecclesiastico, che poi leggi canoniche surono appellate, siasi veduta avvolgersi questa mia fatora. I,

tica in più alte imprese, ed in più viluppi essermi intrigato; da non potere così speditamente sciormene. Perciò sui più volte tentato d'abbandonarla, imperocchè pensando tra me medessmo alla malagevolezza dell' impresa, a' romori del Foro che me ne distoglievano, e molto più conoscendo la debolezza delle mie sorze, ebbi credenza, che non solamente ogni mio ssorzo vano sarebbe per riuscire, ma che ancora di soverchia audacia potrebbe essere incolpato; onde talora su, che atterrito di tante difficoltà, rimossi dall' animo mio ogni pensiero di proseguirla, riferbando a tempo migliore, ed a maggiore ozio queste cure.

S'aggiungeva ancora, che fin dalla mia giovanezza aveva io inteso, che il P. Partenio Giannettasso nelle solitucini di Sorrento, sciolto da tutte le cure mondane, con grandi auti e grandi apparati erasi accinto a scrivere l'Istoria Napoletani; e sebbene il mio intendimento sosse dal suo tutto differente, nientedimeno dovendoci amendue, avvegnacchè con sine diverso, raggiarare intorno ad un medesimo soggetto, e ch' egli siando più dentro, mi potesse togliere la novità di molte cose, th'io aveva notate, ed altre sorse meglio esaminarle, che non poteva io, a cui e tanti ajuti, e tant'ozio mancava, sui più volte in pen-

siero d'abbandonar l'impresa.

Ma per consorto che me ne davano alcuni elevai spiriti, non tralasciai intanto di proseguire il lavoro, con intendimento, che per me solo avesse avuto a servire, e per coloro che se ne mostravano vaghi; fra' quali non mancò, chi, oltre d'approvare il fatto, e di spingermi al proseguimento, con acuti stimoli, di soverchia viltà accagionandomi, più andace perciò mi rendesse. Considerava ancora, che queste fatiche, quali elle si sollero, non doveano esporsi agli occhi di tutti : esse non dovevano trapassare i confini di questo Reame, poichè a' curiosi solamente delle nostre cose erano indirizzate; e che se mai dovessero apportare qualche utilità, a noi medesimi fossero per recarla, e spezialmente a coloro, che ne' Magistrati, e nell' Avvocazione sono impiegati, l' umanità de' quali essendo a me per lunga sperienza manisesta, m' assicurava, non dover essere questo mio sforzo riputato per audace, e che appo loro qualunque disetto avrebbe trovato più volentieri scusa e compatimento, che biasimo o disprezzo.

Ma mentre io così spinto per tanti stimoli proseguiva l'impresa, ecco ch'appena giunto al decimo libro di quest' Opera,

Ġ

si vide useire alla luce del Mondo nell' anno 1713. Ia cotanto aspettata Isloria Napoletana, dettata in idioma latino da quel celebre letterato. Fu immantenente da me letta, e contro ad ogni mia espettazione non si può esprimere, quanto mi rendesse più animoso al proseguimento; poichè conobbi, altro quafi non essere stato l' intendimento di quel valentuomo, che in grazia di cosoro, che non hanno della nostra Italiana savella persetta contezza, trasportare in buon latino l' Isloria del Sunmonte.

Essendomi pertanto liberato da questo timore, posso ora imprometter con franchezza a coloro, che vorranno sostenere il travaglio di legger quest Istoria, d'offerirne loro una tutta nuo-

va, e da altri non ancor tentata.

Mi sono studiato in oltre, tutte quelle cose, che da me si narrano, di fortificarle coll'autorità d'uomini degnissimi di fede, e che surono, o contemporanei a' successi, che si scrivono, o i più diligenti investigatori delle nostre memorie. Il mio stile sarà tutto schietto, e semplicissimo, avendo voluto, che le mie sorze, come poche e deboli, s'impiegassero unte nelle cose piu, che nelle parole, con indirizzarle alla fola traccia della verità; ed ho voluto ancora, che la fua chiarezza dipendesse assai più da un diritto congiungimento de' successi colle loro cagioni, che dalla locuzione, o dalla commessura delle parole. Non ho voluto nemmeno arrogarmi tanto d' autorità, che si dovesse credere alla sola mia narrazione; ho perciò proccurato additare gli Autori nel margine, il più contemporanei agli avvenimenti, che si narrano, o almeno de' più esatti e diligenti; e tutto ciò, che non s'appoggiava a documenti legittimi, o come favoloso l'ho ricusato, o come incerto l'ho tralasciato.

Io non sono cotanto ignaro delle leggi dell'Istoria, che non m'avvegga, alcune volte non averle molto attentamente osservate; e che sorse l'aver voluto con troppa diligenza andare ricercando molte minuzie, abbia talora potuto scemarle la dignità; e che sovente tirando le cose da' più remoti principi, siami soverchio dilungato dall'istituto dell'opera. Ma so ancora, che non ogni materia può adattarsi alle medesime sorme; e che il mio suggetto raggirandoli intorno alla polizia, e stato civile di questo Reame, ed intorno alle sue leggi, siccome la materia era tutt'altra, così ancora doveasi a quella adattare altra sorma. E pretendendo io, che qualche utilità debba ricavarsene, anche

per le cose nostre del Foro, non mi s'imputerà a vizio, se dificendendo a cose più minute, venga sorse in alcuna parte a scemarsene la gravità, perchè finalmente non dovranno senza qualche lor frutto leggerla i nostri Prosessori, a' quali per la sua maggior parte, e massimamente in ciò, che s'attiene all'istoria legale, è indirizzata. Anzi alcune cose avrebbero peravventura richiesto più pesato e sottile esaminamento; ma non potendomi molto giovare del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. E l'essemi io talora dilungato ne' principi delle cose, su perchè non altronde poteano con maggior chiarezza congiugnersi gli avvenimenti alle cagioni; il che, oltre alla notizia, mena seco anche la chiarezza, come si scorgerà nel

corso di questa Istoria.

Ma sopra quali più stabili fondamenti potea io appoggiare l'Istoria Civile del nostro Reame, se non cominciando da' Romani, de' quali fu propria, per così dire, l' arte del Governo e delle Leggi, quando queste istesse nostre Provincie ebbero la forte d'essere per lungo tempo da essi signoreggiate? Per questo fine nel primo libro, anzi che si faccia passaggio a' tempi di Costantino Magno, che sarà il principio della nostra Istoria, si darà, come per Apparato, un saggio della forma e disposizione dell'Imperio Romano, e delle sue leggi: de' favori de' Principi, orde furono quelle sublimate: della prudenza delle loro Costituzioni : della sapienza de' Giureconsulti ; e delle due celebri Accademie del Mondo, una di Roma in Occidente, l'altra di Berito in Oriente; poichè conoscendosi in brieve lo stato storido, in cui erano queste nostre Provincie, così in riguardo di ciò, che s'attiene alla loro polizia, come per le leggi, ne' tempi che a Costantino precederono, con maggior chiarezza potranno indi ravvisarsi il dichinamento, e le tante rivolte e mutazioni del loro stato civile, che seguirono dapoi, che a questo Principe piacque di trasferire la sede dell' Imperio in Costantinopoli, e d'uno ch'egli era, far due Imperi.



# ISTORIA CIVILE

DEL

## RECNO DI NAPOLI.

#### LIBRO PRIMO.



UEST' ampia e possente parte d'Italia, che Regno di Napoli oggi s' appella, il qual circondato dall' uno e dall' altro mare, superiore ed inseriore, non ha altro confine mediterraneo, che lo Stato della Chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del Popolo Romano su avventurosamente aggiunta al suo Imperio, eb-

be forma di governo pur troppo diversa da quella, che sorti da poi ne' tempi degli stessi Romani Imperadori. Nuova polizia sperimentò quando sotto la dominazione de' Re d'Italia pervenne. Altri cambiamenti vide sotto gl' Imperadori d' Oriente. E vie più strane alterazioni sossere, quando per vari casi trapassata di Gente in Gente, sinalmente sotto l' Augustissima Famiglia Austriaca pervenne.

Non fu ne' tempi della libera Repubblica divisa in Provincie, come ebbe da poi; nè comunemente altre leggi conobbe se non le Romane. I vari Popoli che in lei abitarono presero in-Tom. I.

A fieme

sieme, o diedero il nome alle tante Regioni, ond' ella su divisa; e le Città di ciascuna Regione, secondo che serbarono amicizia, e fedeltà al P. R. quelle condizioni o dure, o piacevoli ricevettero, che s'aveano meritate. Nè bisogna cercare miglior forma di governo di quella, che in cotai primi tempi v' introdulfero i providi Romani, appo i quali l'arte del governare fu così lor propria, che per quella sopra tutte l'altre Nazioni del mondo si distinsero. Testimonio è a noi l'incomparabile Virgilio \*, il quale dopo aver date a ciascuna Nazione le Iodi per quelle arti, onde sopra tutt' altre preson grido, del solo Popolo Romano cantò, essere slata di lui propria l' arte del governare, e del ben reggere i popoli. Per questa, non già per quella del conquistare si rendè quest' inclita Gente sopra tutt' altre sublime; imperocchè se si vuole por mente alla grandezza del suo Imperio, possono ancora gli Assiri in alcun modo vantarsi del loro per Nino acquislato; i Medi, ed i Persi di quello per Ciro; ed i Greci dell' altro per Alessandro Magno fondato. Gli acquisti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e fotto i famosi Imperadori Maometto II. e Solimano il loro Imperio non fu a quello minore (a); ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quello de Serenissimi Re di Spagna, maggiore, se si riguarda l'ampiezza de' consini, di quanti ne vide il Mondo giammai (b). È quantunque la prudenza de' configli, l' intrepidezza de' loro animi, la felicità, e le molte virtù, onde tutte le loro imprese erano ricolme, sossero state ec-(b) Bodin. cellenti ed incomparabili ; nulladimanco il giudizio del Mondo, e de' più gravi Scrittori (c), che riputarono quasi tutte le loro spedizioni ingiuste, e le loro armi sovente senza ragionevol cagione mosse e sostenute, venne a' medesimi, e alla lor glo-Urbis Romæ ria non picciol detrimento a recare. Solamente in celebrando la sapienza del governo, e la giustizia delle loro leggi si stancarono le penne più illustri del Mondo, e per questo unico pregio Lib. de Ido- meritamente sopra tutt' altri ne andarono gloriosi. Chiarissimo argomento sarà l'essersi veduto, che rovinato ed estinto già il lor Împerio, non per questo mancò ne' nuovi domini in Europa fondati la maestà e l'uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò ctavius. Ar- avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani con tanta maturi-

(a) Bodin. de republ. Lib.I. Cap.2. SCIPION. Ammirat. ne' suoi Opusc. Difc. 8.

de Republ. Lib. II. Cap. 2. LIPSIUS Admiranda Lib.I. Cap.3. in fine.

(c) CYPR. dor. vanit. MINUTIUS FELIX in

> \* Tu regere Imperio Populos, Romane, memento: VIRG. Æneid. lib.6. v. 851. Hæ tibi erunt artes, &c.

tà e sapienza dettate, si diffusero e propagarono per tutte le nomus Adparti del Mondo, non tanto per la potenza del loro Imperio, ver. Gentes Lib.8. nè perchè secondo la ragion delle genti su sempremai inaltera- Hyeron. bil legge di vittoria, che i vinti passassero ne' costumi e sotto in Com. ad le leggi de' vincitori, quanto per l'evidente utilità, che i po- Cap. 2. DAN. poli foggiogati ritraevano dal loro equabile e giusto governo. Lact. Lib. Divin. Instit. Ouindi avvenne, che le Nazioni più remote e barbare sponta- Cap. 18. Avneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giustizia e pru- GUSTIN. de denza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Ce- Civit. Dei fare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongo- Lib.4. Cap.4. no quelle Regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' popoli volenti (\*). Nè vi bisognava meno, che la sapienza del lor governo, e la giustizia di queste leggi per produrre fra tante nazioni diverse e lontane quella docilità ed umanità di costumi, che Libanio (a) esaggerava a coloro, che viveano se- (a) In Panecondo gl' istituti e leggi Romane; e quella concordia e quel gyr. Julian. nodo d'una perfetta società civile, che ci descrive Prudenzio (b) fra coloro, che sotto il giogo di quelle usavano. Anzi non sono mancati Scrittori (c) gravissimi, fra' quali non è da tacere mach. l'incomparabile Agostino (d), che credettero per divina provi- (c) Zonaras denza esfersi fatto, che i Romani signoreggiassero il Mondo, affinchè per lo loro governo ricolmo di sapienza e di giustizia, postol. lib.7. i cossumi e la sierezza di tante Nazioni si rendessero più trat- cap. 27. tabili e mansueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse (d) Augustin. con maggior facilità a ricevere quella religione, la quale final- lib.5. cap. 12. mente dovea abbattere il Gentilesimo, e stabilita in più saldi sondamenti dovea illuminar la Terra, e ridurla ad una vera credenza, laonde in premio della loro giustizia fosse slato a loro conceduto l'Imperio del Mondo. Gl'Impp. Diocleziano, e Massimiano in un loro Editto, che si legge nel Codice Gregoriano. ci lasciarono delle leggi Romane quelto gravissimo encomio: Nihil nisi sanctum, ac venerabile nostra Jura custodiunt; & ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit, quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit (e). Per questa cagione avvenne, che le Nazioni (e) Lib. 5. d' Europa, non come leggi d' un sol popolo, ma come leggi C. Greg. tit. universali e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i de Nupt. Prin-

contra Sym.

ad Canon. & Constitut. A-& 15. de Civit. Dei .

.... Victorque volentes Per populos dat Jura. VIRG. Georg. lib. 4. y. 561. Principi, e le Repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla sorma di quelle, in guisa che oggi pare, che l' Orbe Cristiano si regga e si governi alla lor norma, ond' è, che nell' Accademie ben issituite pubblicamente s' insegnino, e s' appari-

no a questo fine.

Ben egli è vero, che a chiunque riguarda la felicità dell' armi del P. R. parrà cosa supenda, come in così breve tempo avesse potuto stendere il suo imperio sopra tante Provincie, e sì lontane. Nè potrà senza sorprendersi sentire, come nella sua infanzia, quasi lottando co'vicini, tosto gli vincesse; che soggiogata indi a poco l'Italia, adulto appena, stendesse le sue braccia in più remoti paesi; prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e s' inoltrasse poi nell' ampie regioni della Spagna; e renduto già virile e possente soggiogasse da poi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l'Asia, l'Asrica, la Brettagna, l'Egitto, la Dacia, l'Armenia, l'Arabia, e l' ultime Provincie dell'Oriente; tanto che alla persine oppresso dal grave peso di tanta e si sterminata mole, bisognò, che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile, e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l'isstituto e la moderazione, che

praticò colle genti vinte e debellate. E' non seguendo l'esempio degli Ateniesi, e de'Lacedemoni, da' quali tutte come straniere venivan trattate, prendendo di loro troppo aspro governo: (a) quelle condizioni, o dure, o piacevoli lor concedeva, che s'avesse meritato, o la loro fedeltà ed amicizia, ovvero l'ostinazione e protervia. Alcuni popoli, dice Flacco (b), pertinacemente contra Romani guerreggiarono. Altri conosciuta la virtù loro serbaron a' medesimi una costante pace. Alcuni altri sperimentando la loro fedeltà e giustizia, spontaneamente a coloro si rendettono ed unirono, e frequentemente portarono le armi contra Ioro nemici. Onde era di dovere, che secondo il merito di ciascuna nazione ricevessero le leggi e le condizioni ; imperciocchè non farebbe flata cofa giusta, che con eguali condizioni s' avessero avuto a trattare i popoli sedeli, e coloro, che tante volte violando la fede ed i giuramenti dati, ruppero la pace, e portarono guerra a' Romani. Per questa cagione su da essi con diverse condizioni governata l'Italia dall'altre Provincie dell'Imperio. Quindi avvenne, che nelle Città istesse d' Italia fossero

flati introdotti que' vari gradi, e quelle varie ragioni di Cittadi-

(a) Herod. lib. 9. c. 34. Dionyf. Halicar. lib. 2. Antiq. pag. 89. Tacit. Annal.lib.11. c. 24.

(b) Siculus Flaccus de condit, agror. in princ.

nanza Romana, di Municipi, di Colonie, di Latinità, di Prefetture, e di Cittadi federate; e quindi avvenne ancora, che rendutisi Signori di tante e si remote Provincie, con prudente configlio si sosse islituito, che altre sossero Vettigali, altre Stipendiarie, o Tributarie: altre Proconsolari, ed altre Presidiali.

#### A P. I.

#### Delle Condizioni delle Città d' Italia.

I Romani avendo cacciati i loro Re, si vollero esentare affatto dalla Signoria pubblica, per godere d'una persetta ed intera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone, essi non dipendevano d'alcun Re o Monarca, siccome non vollero dipendere da alcun Magistrato per diritto di Signoria, per cui potessero essere chiamati sudditi. ch' è quel, che chiamavano Jus libertatis, il qual era uno de' diritti e privilegi de' Cittadini Romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condennare a morte, e di far battere alcun Cittadino Romano. Ed egli è da credere, che sarebbonsi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare altra forma di governarsi : cotanto odiavano la Signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro Re, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' Cittadini Romani l'effer annoverati nelle Tribù, e nelle Centurie da' Censori : dare i suffragi: poter esser affunti a' primi onori, e fupremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' benefici militari, e del pubblico erario: goder soli della potestà patria verso i figliuoli (a), (a) Justin. lib. delle ragioni della Gentilità, dell' Adozioni, della Toga, del 1. Inflit. 11to. Commercio, de' Connubi, e degli altri privilegi spiegati dotta- de putr. pot. mente dal Sigonio (b).

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani, che i lo- de Artiq Juro retaggi fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla re Civium Signoria, e che appartenessero a'proprietari di quelli optimo Ju- Rom. lib. 1. re, ovvero, com' essi dicevano, Jure quiritium. Ciò, che spinse cap. 6. Eodino (c) a dire, che la Signoria pubblica sia una invenzione de Rep. lib. di popoli barbari, e che i Romani non la riconoscevano, nè so- 2. cap. 2.

S. jus autem

pra le persone, nè sopra i beni. La qual cosa è ben vera per le persone de'Cittadini Romani, e di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni, per le terre d' Italia: ma egli è facilissimo avvisare, che essi la riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano Cittadini Romani, e che per conseguenza non avevano quel diritto di libertà, ch' era lor proprio: e sopra i retaggi situati suori d'Italia ben la riconobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' Provinciali per le loro robe conceduto quel Jus quiritium, che si conosceva per quell'

(a) Vid. Pa- antica loro divisione rerum mancipi. & nec mancipi. (a)

raphr. Grac. de Reb.

Questi erano i più ragguardevoli privilegi de' Cittadini Ro-Theophili s. mani, cioè di coloro, che in Roma, o ne' luoghi a se vicini Rer. divis. e'1 ebbero la fortuna di nascere; e secondo che alcuni di essi erano Bynkershoek conceduti per ispezial grazia e savore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di Municipi,

Manc. cap.9. di Colonie, di Città federate, e di Prefetture.

La condizione de' Municipi era la più piacevole ed onorata, che potesse alcuna Città d'Italia avere, particolarmente quando era a' medefimi conceduto anche il privilegio de' fuffragi; nel qual caso, toltone l'ascrizione alle Curie Romane, ch' era propria de' Cittadini di Roma, i quali in essa dimoravano, i Municipi poco differivano da' Cittadini Romani stessi; ed eran chiamati Municipes cum suffragio per distinguergli da coloro, a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò Municipes sine suffragio. Era ancora lor permesso creare i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni, che non potevan (b) Sigon de aver altre leggi, che quelle de' Romani (b). E quindi deriva, che infino a' nostri tempi le leggi particolari d'un luogo, o d'una Ital. lib. 2. Città l'appelliamo leggi Municipali; la quale prerogativa, o permettendo, o diffimulando il Principe, veggiamo anche oggi, (c) Afflict. che molte Città di queste nostre Provincie la ritengono (c).

antiq. Jur.

in proæm. Constit. Re-

A' Municipi seguivano nell'onore le Colonie. Non possono gni. Vin. lib. gli Scrittori d'ogni età abbastanza lodar l'istituto di Romolo, co-1. Institution, si frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle Regioni vinte, o vote nuovi abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla Città di Roma, la quale oppressa dalla moltitudine de' Cittadini per lo più impotenti e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' Cittadini medefimi, i quali, con assegnarsi loro in quelle Regioni i campi, venivano ad aver conforto e comodità di

vive-

vivere : agli stessi popoli soggiogati , perchè erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevali a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi ancora collumi più politici e civili: e per ultimo allo stesso Romano Imperio, poichè oltre all'esser cotal ordinamento cagione, che nuove Terre e Città s' edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor più ficuro, e riempiva d'abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle Regioni gli uomini ben distribuiti; di che nasceva, che abitandosi in una Regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all'offese più pronti, e nelle difese più ficuri, perchè quella Colonia, la quale è posta da un Principe in paese nuovamente occupato, è come una rocca ed una guardia a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le Colonie, come quelle che in tutto derivavano dalla Città di Roma, a differenza de' Municipi, ( che per se soli si sostenevano, appoggiati a' propi Magiltrati, ed alle proprie leggi) niente di proprio aveano, ma dovevan in tutto feguire le leggi e gl' istituti del P. R. La qual condizione, ancorchè meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile ed eccellente per la maestà e grandezza della Città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri ed immagini. E col sottoporsi alle leggi del P. R., per la loro eccellenza ed utilità era più tosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le leggi particolari e proprie de' Municipi, come rapporta A.Gellio (a), eran così oscu- (a) A.Gell. re e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime non po- lib. 16. noct. tevano nè anche porsi in usanza. Ma l'amministrazione ed il governo delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della Città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo, ed il Senato, così nelle Colonie la Plebe, ed i Decurioni, costor l'immagine rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn' anno eleggevansi due. o quattro, fecondo la grandezza, o picciolezza della Colonia. appellati Duumviri, o Quatuorviri, che avevan somiglianza co' Consoli Romani. Vi si creava l' Edile, il quale dell' annona, de' pubblici edifici, delle strade, e delle simiglianti cose teneva cura: il Questore, cui davasi in guardia il pubblico Erario; ed altri Magistrati minori a somiglianza di Roma (b). In breve vivevasi in (b) Sigon de tutto co' costumi, colle leggi, e cogl' istituti de' Romani stessi; antiq. Jure ed a' nuovi abitatori pareva, come se vivessero nella Città stessa lib. 2. di Roma. Augusto su, che avendo in Italia accresciute ventot- 6.4.

att. cap. 13.

to altre Colonie, stabili che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dat loro Corpo i Magiltrati, ma lor concedette solamente, che i Decurioni dassero essi i suffragi di que' Magistrati che volevano, i quali suffragi dovessero mandar chiusi,

(a) Suet. e suggellati in Roma, dove doveano crearsi (a).

cap. 46. in August. P. Carac. de Saer. Eccl. Nea-

Oltre a' Municipi é alle Colonie furon ancora, prima della guerra Italica, altre Cittadi in Italia, che tenevano condizioni assai più onorate e libere. Queste erano le Città sederate, le pol, monum, quali toltone qualche tributo, che pagavan a' Romani per la lecap.6. set.1. ga e confederazione con essi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Aveyano la lor propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i Magistrati, e spesso ancora s' avvalevano de'nomi di Senato, e di Popolo. Cosi appresso Livio leggiamo, che Capua ne primi tempi, quando era Città Federata, non peranche ridotta in Prefettura, si governava in forma di Repubblica, avendo Magistrati, Senato, e Popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge, che sebbene vinti, furono da' Romani lasciati nella loro libertà: de' Na-(b) Palestrina, politani, de' Prenestini (b), di que' di Tivoli, e d'altri popoli essere il medesimo accaduto, ben ce n'accerta Polibio \*; le Città de' quali eran così libere, ch' era permello a' condennati in esi-(c) Sigon de lio di farvi dimora, e soddisfar così all'imposta pena (c).

antiq. Jur. cap. 14.

Sieguono nell'ultimo luogo le Prefetture. Non v'ha dub-Ital. lib. 2. bio alcuno, che fra tutte le Città d'Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura sortissero una condizione durissima; poichè quelle Città, che ingrate e sconoscenti al P. R. la sede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde ficcome alle Provincie ogni anno da Roma solevan mandarsi i Pretori, così in queste Città mandavansi i Presetti, all' amministrazione e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Presetture. Coloro, che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere come i Municipi, nè dal loro Corpo creare i Magillrati come i Coloni; ma da' Magistrati di Roma venuti eran essi retti, e con quelle leggi vivevano, che a coloro d'imporre piaceva. Di questa condizione su già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cesare fosse

<sup>\*</sup> Exulibus impune degere licet Nea- | tercedit cum Romanis. POLYB. Lib. VI. poli, Praneste, Tibure; item aliis in pag. 462. Urbibus, quibus hoc Jure fædus in-

fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Presetture ancora eran di due sorti. Dieci Città, tutte poste in questo Reame. eran governate da dieci Prefetti, che dal Popolo Romano si creavano, e si mandavano al governo delle medesime. Queste surono Capua, Caina, Cafilino (a), Vulturno, Linterno (b), Pozzuoli, Acerra, Suessula (c), Atella, e Calatia (d). All'altre soleva il Pretor Urbano ogni anno mandare i Presetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia (e), Ceri, Venastro, Alise, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia, Nursia, ed Arpino. (f)

Fu tempo, che il numero delle Città federate in Italia era maggiore delle Colonie, de' Municipi, e delle Prefetture; (g) ma da poi si videro varie mutazioni, passando l'una Città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da Città federata passò in Presettura, indi nel Consolato di C. Cesare in Colonia: Cuma, Acerra, Suesfula, Atella, Formia, Piperno, ed Anagni prima Municipi, indi Colonie, e talora anche Prefetture. Fondi, Ceri, ed Arpino in alcun tempo furono Municipi: tal. lib. 2.c. Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, e Saturnia, Colonie: 14. e Calatia, Venafro, Alife, Frufilone, Rieti, e Nursia, mentre durò la libertà del P. R. furono sempre Presetture. (h)

Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi vari gra- cie. Oper. lib. di e varie condizioni delle Città d'Italia ebbero tutta la lor 2. 6.5.9.10. fermezza, mentre durò la libertà del P.R. poichè dopo, tralasciando che Augusto privò della libertà molte Città sederate, le Roman.Requali licenziosamente troppo di quella abusavano (i); essendosi pub.lib.3. per la legge Giulia adeguati i suffragi di tutti, e conceduta parimente la Cittadinanza a tutta l'Italia, ficcome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle Provincie: le ragioni de' Municipi, delle Colonie, e delle Prefetture furono abolite, e cominciarono quelli nomi a confondersi, in guisa che alle volte la Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche per Presettura: onde dopo la legge Giulia tutte le Città d'Italia, alle quali fu conceduto il Jus de' suffragi, potevan Municipi nomarsi; (k) e da poi Antonino Pio sece una la condizione non pur delle Città d'Italia, ma di tutte le genti, e Roma su comune patria di tutti coloro, che al suo imperio eran soggetti (1).

Queste surono le varie condizioni delle Città d'Italia. Non dissimili ayrem ora da narrar quelle, che il Popolo Romano

concedette alle Provincie fuori di quella.

(a) Castelluccio. (6) Patria. (c) Sessula. (d) Cajazzo. (e) Mola di Gaeta. (f) Festus roc. Prafecture . Sigon. de antiq. Jur. Ital. lib. 2. c.

10. e seq. (2) Sigon. de antig. Jur. I-

(h) Sigon. 13. e 14. Panvin. de

(i) Tranquil. in Aug. Cap.47.

(k) A. Gell. lib. 16. c. 13. Sigon. de antig. Jur. Ital. lib. 2. c. 9. e 11. lib. 3. c. 3.

(1) L.Roma, D. ad Municipalem, L. 6. D. de Exsufat, tut.

#### P. II.

Delle Condizioni delle Provincie dell' Imperio.

L Terre delle Provincie non lasciarono d'essere nella Signo-ria pubblica dell' Imperio Romano, e d'essere tributarie, come prima . I Romani avendo nel corso di cinquecento anni foggiogata l'Italia, portando le vittoriose loro armi suori di essa, sotteposero al loro imperio molti vasti ed immensi paesi, che divisero non in Regioni, ma in forma di Provincie. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna, la Corfica, le due Provincie della Spagna, l' Afia, l' Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Attrica, l' Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonese, l' Isole Ba-Ieari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro, e la Gallia transalpina. Alle quali da poi da' Cefari s'aggiunsero la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l' Egitto, la Cappadocia, la Brettagna, la Dacia, l'Armenia, la Melopotamia, l'Assiria, e l'Arabia.

(a) Sigon. de antig. Jur.

(b) Flac. de condit. agr. 1. 3. Hygin. de limit. pag. lib. 4. c.1. Alteserra Rerum Aquit. lib. 3. cap. 1.

in l. ager.D. de verb. & Sigon.de Jur. Prov. lib. 1.

6.7p.1.

Le principali condizioni, e le comuni a tutte queste Pro-Provin.lib.1. vincie del Romano Imperio furono; I. che dovessero ubbidire al Magistrato Romano, ond'è che da' vari nomi de' Magistrati sossero altre appellate Proconsulari, altre Presidiali; II. che ricepag. 2. e 16. vessero le leggi del vincitore; III. che sossero al medesimo tri-Cic. in Verr. butarie. (a) Ma nell' imporre i tributi suvvi infra loro varietà considerabile; poiche i Romani de' campi (b) occupati a' ne-150. e 203. mici, alcuni ne vendevano, altri venivano assegnati a veterani, Brisson. Se- altri ancora si Iasciavano agli antichi possessori, o per grazia, o per lect. Antiq. amicizia, o per altra cagione, che movesse il Capitano, Quelli, a' quali i campi non eran o in tutto, o in parte tolti, fecero o vettigali, o stipendiari, ovvero tributari; per la qual cosa alcune Provincie si dissero da poi vettigali, altre slipendiarie, e tributarie. Le vettigali eran quelle, che pagavano certe gabel-(c) Ulpian. le o dazi di cose particolari e determinate, come del porto, delle cose venali, de' metalli, delle saline, della pece, e di corer. fign. Vid. se simili, le quali solevano affittarsi a' Pubblicani. Le slipen-Cujac. Obser. diarie ovvero tributarie eran quelle, le quali un certo slipenlib. 7. cap.4. dio o tributo pagavano al P. R., ed ancorche da Ulpiano (c) si confondessero questi due nomi di stipendio, e di tributo, in realtà però erano diversi: poichè lo stipendio era un peso certo ed orordinario, il tributo era incerto e straordinario, che secondo la varietà o necessità de' tempi, e delle cose s'imponeva (a).

In questa guisa adunque ascune Provincie dell'Imperio Romano furono vettigali, come l' Afia, la Gallia Narbonese, e l' Aquitania; alcune altre tributarie. Ma siccome le condizioni delle Città d'Italia non furon sempre te medesime, nè costanti, e furon poscia da' Cesari mutate; così lo slato delle Provincie, cominciando ad introdursi il Principato, e l'autorità degl' Imperadori sempre più crescendo, mutò anch' esso le condizioni secondo il volere de' Principi. Così l' Asia su vettigale insino che Cesare debellato Pompeo non la trasformasse in tributaria (b). La Gallia fu mutata parimente da vettigale in tributaria da Augusto, dappoiche intera su manomessa (c). Ed all'incontro ne' tempi seguenti si vide, che Vespasiano concedè il Jus Latii alle (d) Plin, lib. Spagne (d). Nerone pur egli diede la libertà alla Grecia tut- 3. cap. 3. ta; (e) ma Vespasiano gliela tolse ben tosto, facendola di nuovo (e) Plin. lib. vettigale, e la sottopose a' Magistrati Romani, come quella, che 4. c. 6. siccome scrive Pausania (f), s' era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

Finalmente gli altri Imperadori Romani, che niente altro badavano, che di ridurre a poco a poco l'Imperio alla Monarchia, per togliere a' Romani tutti i lor privilegi, siccome erasi fatto delle Città d'Italia, che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma, fecero anch' essi delle Provincie; laonde l'Imperador Antonino (g), non osando alla scoverta togliere que (g) L. Roma, sti privilegi al Popolo Romano, gli comunicò per un fino tratto D. ad Mun. di stato a tutti i sudditi dell' Imperio, donando a' Piovinciali la Cittadinanza Romana (h), con fargli tutti Romani; il che al- (h) L. in ortro non su, che togliere con effetto, ed abolire i privilegi de' be 17. D.de Cittadini Romani, riducendogli in diritto comune: e come ben statu hom. a proposito disse S. Agostino (i), ac si esset omnium, quod erat (i) Augustin ante paucorum. Ciocchè Rutilio Numaziano spiego così bene in lib. 3. de Cique' suoi versi (\*).

E lungo tempo appresso Giustiniano tolse scovertamente Psilm. 58. questa differenza di Terre d'Italia, e di Provincie; e per aboli-

(a) Alteferra rer. Aquit. lib. 3.

(b) Dio Cass.

(c) Alteser. (f) Paulanias in Achaicis

lib. 7.

vit. Dei cap. 17. & in

\* Fecisti patriam diversis gentibus unam: Profuit injustis, te dominante, capi; Dumque offers victis proprii consortia Juris, Urbem fecisti, quod prius Orbis erat. RUTIL. Lib.I. Itiner.

nic. Æra

447.

re tutti i vestigi e l'orme della libertà popolare, disse finalmente, che questo Jus Quiritium era un nome vano, e senza sogget-(a) Justinian. to (a). Ed in verna se gli tolse tutto il suo effetto, allorchè in L. unic.C. bolita la differenza rerum mancipi. & nec mancipi (b), fu stabide jure Qui- lito, che ciascuno sosse arbitro e moderatore delle sue robe. rit. tol. Così da una parte i Romani rimasero senza privilegi, e dall'al-(b) L. unic. tra i Provinciali, a' quali fu conceduta la Cittadinanza, non per-C. de usucap. ciò ne guadagnarono cos' alcuna; imperocchè pian piano si ridus-& Sullata fe l'effer riputati Cittadini Romani ad un nudo e vano nome differer tia rer. mancipi, d' onore, poiche non per questo non erano costretti a pagare i & nec mandazi ed i tributi, come scrisse S. Agostino medesimo (c): Nuncipi . (c) August, quid enim illorum agri tributa non solvunt? Anzi negli ultimi tempi della decadenza del loro Imperio la condizione de' Pro-Loc. cit. vinciali si ridusse a tanta bassezza e servitù, che impazienti di soffrire il giogo e la tirannide degli Ufficiali Romani, passavan volentieri alla parte de' Goti, e dell' altre nazioni straniere. (d) Salvian, Salviano (d) Scrittore di questi ultimi tempi, che fiori nell' imlib. 5. de gu- perio d' Anastasso Imperadore, rapporta, che i Provinciali pasbernat. Dei. savano frequentemente sotto i Goti, nè di tal passaggio si pentivano, eleggendo piuttoflo fotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà essere in realità fervi; in maniera che ei foggiunge: nomen Civium Romanorum aliquando non solum magno astimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur, ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abomina-(e) Orosius bile pene habetur. Ed Orosio (e), ed Isidoro parimente rendono lib. 7. Hist. testimonianza, che i medesimi eleggevano piuttosto poveri vivecap.28. Isido- re fra' Goti, che esser potenti sra' Romani, e sopportare il giorus in Chro-

tuna occasione di lungamente ragionare.

Tali, e così varie surono le condizioni delle Città d'Italia, e delle Provincie dell'Imperio Romano. Ma qual forma di polizia, e quante divisioni ricevesse l'Imperio infino a' tempi di Costantino il grande, uopo è qui, per la maggior chiarezza del-

go gravissimo de' tributi; di che ci sarà data altrove più oppor-

le cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

#### A P. III.

Della disposizione dell' Imperio sotto Augusto.

Uattro divisioni, per comun consentimento degli Scrittori, le quali altrettanti Autori riconoscono, e quattro aspetti e forme di Repubbliche ebbe l'Imperio Romano fino alla fua decadenza. (a) Della prima, di cui Romolo fu l'Autore, come (a) Onuphr. troppo a noi remota, e che niente conduce all' Istoria presente, mene. Reip. non farem parola; ma della seconda stabilita da Augusto, e del- Rom. 1.3. page la terza, che riconosce per suo autore Adriano, egli è di me- 413. edit. slieri, che qui ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia Francs. 1597. non così bene s' intenderebbe la quarta, che introdotta da Costantino M. su poi da Teodosio il Giovane ristabilita, della quale nel fecondo libro, come in fuo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle Regioni, che nel corso di 500. anni surono foggiogate dal P. R. non con altro general nome, che fotto quello d' Italia furon appellate. Ma questa ebbe vari distendimenti, e vari confini; poichè prima i fuoi termini erano il Fiume Eso dal mar superiore, ed il Fiume Magra dal mar inferiore; ma dopo vinti e debellati i Galli Senoni si distese infin al Rubicone ; e finalmente egendosi a lei aggiunta anche tutta la Gallia Cisalpina, allargò i suoi consini infin alle radici dell' Alpi; onde furono i di lei termini verso il mare superiore, l'Istria, il Castello di Pola, ed il Fiume Arsia: nel mare inferiore, il Fiume Varo, che da' Liguri divide la Gallia Narbonese; e per confine mediterraneo ebbe le radici dell' Aipi. (b)

Fu l' Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici Regioni (c), delle quali la I. abbracciava il vecchio, e'l nuovo Lazio, e la Campania: la II. i Picentini: la pag. 314. III. i Lucani, i Bruzi, i Salentini, ed i Pugiiefi: la IV. i Fren- (c) Plin. lib. tani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti, ed i Sabini : la V. il Piceno : la VI. l' Umbria : la VII. l' E- nella Campatruria : l' VIII. la Gallia Cispadana : la IX. la Liguria : la X. nia discol. no Venezia, Carni, Japidia, ed Istria: e la XI. la Gallia Traspa- 7. dana. Queste Regioni, come abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro Città, erano governate da'Rode antiq. Jur. mani, e secondo le costoro leggi viveansi, nè suron divise in Ital. lib.3.c. Provincie giammai. (d)

(b) Strab. Geograph.lib. 5. pag. 209. 227. e lib.7. 3. cap. 6. Camil. Pellegr.

2. € 5.

In

In Provincie furon divisi que' luoghi e quegli ampi paesi, che foggiogata l'Italia, coll'ajuto di lei conquittò da poi il P. R. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna, e la Corfica; quindi avvenne che la Sicilia, secondo quella descrizione dell' Imperio, (a) Dio Cass. fosse riputata Provincia suori d'Italia; onde Dione (a) lasciò scritto. lik. 52. c.42. che avendo Augusto satto un editto, che i Senatori non doves-Tacit. Annal. fero andar fenza licenza di Cesare suori d'Italia, eccettoche nellib.12. c.23. la Sicilia, e nella Provincia Narbonese, bisognò che espressamente eccettuasse dall'editto queste due Provincie, perchè altrimenti vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne, e l'Asia, l' Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia,

l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonese, l'Isole Ba-

Ieari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, (b) Panvin. Ponto, la Siria, Cipro, e la Gallia Transalpina. (b)

Loc. cit. Sigon. de an-

gon. de an-

lib. 2. c.1.

Nel tempo della libera Repubblica il governo di queste tig. Jur. Prov. Provincie era regolarmente a' Pretori commesso, che da koma Lib.1. c. ult. in esse mandayansi. V' erano ancora delle Provincie Consolari. a' Consoli, ovvero Proconsoli date in governo; queste sotto Pompeo, e Cesare surono le Spagne, le Gallie, l' Illirico, e la Dalmazia: e la Cicilia, e la Siria fotto Cicerone, e Bibulo Proconsoli. Altre Pretorie, le quali surono 1. Sicilia, 11. Sardegna, e Corsica, III. Affrica, e Numidia, IV. Macedonia, Acaja, e Grecia, V. Asia, Lidia, Caria, Jonia, e Misia, VI. Pon-

(c) Panvin. to. e Bitinia, VII. Creta, ed VIII. Cipro. (c) Loc. cit. Si-

Furon da poi da' Cesari aggiunte altre Provincie all' Impeeig. Jur. Prov. rio Romano, ciò sono, la Mauritania, la Pannonia, la Melia, l'Affrica, le Provincie Orientali, la Cappadocia, Brittannia, Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia, ed altre; le quali Provincie da Augusto, altre in Proconsolari partite surono, altre in Presidiali. Le Provincie più pacifiche e quiete, le quali senz' arme, ma col folo comandamento potevano governarsi, le diede egli in guardia, e le commise alla cura del Senato, il quale vi mandava i Proconsoli. Le più seroci e le più tor-(d) Suet in bide, che senza militar presidio non potevano reggersi, riser-

Augus. 6.47. bò a se, ed in queste mandava egli il Preside. (d) Ecco in brie-Strab. lib. 3. Bo a le, ed in queste mandava egn il Frende. (a) Ecco il blie-pag. 166. Dio ve qual fosse la disposizione dell' Imperio Romano sotto Au-

Call. lib. 53. gusto.

#### A P.

Della disposizione e polizia di queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli, e della condizione delle loro Città.

Uesta parte d'Italia adunque, che ora appelliamo Regno di Napoli, non era partita in Provincie, come fu fatto da poi

ne' tempi d' Adriano.

Ella fu divisa in Regioni, e da vari popoli, che in esse abitarono, presero insieme, o diedero il nome agli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Frentani, i Peligni, i Vestini, i Precuzi, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lu-

cani, i Bruzi, i Salentini, gli Japigi, ed i Pugliefi.

Ciascuna di queste Regioni ebbe Città per loro medesime chiare ed illustri, le quali secondo la varia lor condizione eran da' Romani amministrate, e secondo le leggi de' medesimi viveano. Vi furon di quelle, che sortirono la condizione di Municipi, le quali, oltre alle leggi Romane, potevan anche ritener le proprie e municipali. Di questa condizione nella Campania furono Fondi, e Formia, la quale da poi fu da Triumviri fatta Colonia; Cuma, ed Acerra, altresi da Augusto rendute Colonie; Sessa, ed Atella, le quali parimente lo stesso Augusto in Colonie da poi mutò; Bari in Puglia, e molte altre Città poste in altre Regioni. (a)

Ma più numerose suron in queste nostre Regioni le Colonie, de Rom. Rep. che da tempo in tempo, e nella libera Repubblica, e sotto gi lib. 3. paz-

Imperadori furono successivamente accresciute.

Colonie nella Campania furon Calvi, Sessa, Sinuessa (b), (b) Rocca di Pozzuoli, Vulturno, Linterno, Nola, Suessula, Pompei, Capua, Mondragone. Casilino, Calazia, Aquino, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da Cinà federata fu trasformata in Colonia.

Colonie parimente furono nella Lucania Pesto, \* Buxento (c) (c) Policastro.

\* Buxento nella Lucania è l'istesso, due Petelie, una ne' Bruzj, della qua-che Petelia; e l' Holstenio dice de le fa menzione Livio Decad. 3. Lib. 3. dell' Autore, che sia Policastro. Vedasi Binghamo cap. 21. l'altra nella Lucania, di cui Orig. Eccl. Vol. 3. pag. 528. Furono | favella STRABONE Rev. Geogr. Lib. G.

(a) Panvin.

Colonia del Sannio, della quale non vi è ora ve-Stigio. (b) Plin. lib.

3. cap.16. Duc. Benev.

Diff.2.

fignano . Ma-Terranova.

lib. 3. pag. 330. e Segg. (f) Sigon.de antiq. jur. Ital. lib. 2.

(e) Panvin.

(g) Gruter. Inscriptiones antique tozius Orbis Romani, pag. 463.

(h) Gruter. pag. 490.

(a) Sancula, Conza, ed altre Città. Nel Sannio, Saticula (a), Casino, Isernia, Bojano, Telese, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino, ed altre.

Nella Puglia, Siponto, Venosa, Lucera, che da Città federata passò ancor ella in Colonia; e per tralasciar i'altre, Benevento, che ne' tempi d' Augusto; come rapporta Plinio (b). (c) Camil, non già alla Campania, come su satto da poi, ma alla Puglia

Pelleg. Camp. appartenevasi (c).

disc.i.num.8. Colonie anche furono Brindisi, Lupia, ed Otranto, ne' & de finib. Salentini. Valentia, Tempsa, Besidia, Reggio, Crotone, Mamerto, Cassano, Locri, Petelia, Squillace, Neptunia, Ruscia, (d) Lupia, e Turio, ne' Bruzi (d); alcune delle quali, avvegnacche prima la Rocca . godessero il favor di Città federate , furon quindi in Colonie Valentia, Bi- mutate: siccome Salerno, Nocera, ed altre Città ne' Picentini, vona. Tem- ed alcune altre poste nell'altre Regioni, che non sa mestieri qui

Besidia, Bi- tesser di loro un più lungo catalogo. (e)

In tutte queste Città si viveva conforme al costume, alle merto, Mar-leggi, ed agl'issituti dell'istessa Roma. A somiglianza del Setorano. Locri, nato, del Popolo, e de' Consoli aveano ancor elle i Decurio-Girace Pe- nato, del Popolo, e de Avean similmente gli Edili, i Que-telia, Poli- ni, la Plebe, e' Duumviri. Avean similmente gli Edili, i Quecastro. Ru- stori, e gli altri Magistrati minori in tutto uniformi a quelli di scia, Rossa- Roma, di cui erano piccioli simulacri ed immagini : quindi è, no. Turio, che si valevan de' nomi di Ordo, ovvero di Senatus Populusque (f). E per questa ragione in alcuni marmi, che sottratti dal tempo de Rom. Rep. edace sono ancora a noi rimasi, veggiamo, che indifferentemente si valsero di questi nomi. Moltissimi possono osservarsi in quella stupenda e laboriosa opera di Grutero (g), ove fra l'altre leggiamo più inscrizioni poste da' Nolani ad un qualche loro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. Nolanorum. Anche i cap. 4. Panv. Segnini nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo, che diceva così (h):

> L. VOLVMNIO L. F. POMP JVLIANO. SEVERO IIII. VIRO. COL. SIGN PATRONO. COLONIA. SVA S. P. Q. SIGNINVS

<sup>(</sup>i) Gruter. E Minturno pure ad un tal Flavio eresse quell' altro (i). M. Flapag. 411.

#### M. FLAVIO. POSTV C. V. PATR. COL ORDO, ET POPV MINTVRNEN

Furonvi in queste nostre Regioni eziandio le Presetture, Erano in Italia, fecondo il novero di Pompeo Festo, ventidue Prefetture. A dieci Città, che tutte erano in questo Reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Volturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suesfola, Atella, e Calazia, si mandavano da Roma dieci Prefetti dal Popolo Romano creati, a' quali il governo e l' amministrazione delle medesime era commessa. A dodici altre i Prefetti mandavansi dal Pretor Urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano: queste Città erano Fondi, Formia, Venasro, Alife, ed Arpino, tutte nel Regno; Ceri, Anagni, Piperno, Frusilone, Rieti, Saturnia, e Norcia, nell'altre Regioni d'Italia. (a)

La condizione di queste Presetture, come s'è detto, era la più dura: non potevano avere proprie leggi, come i Municipi; Ital. Lib.2.c. non potevano dal Corpo delle loro Città creare i Magistrati, co- 13. me le Colonie; ma si mandavano da Roma per reggerle. Sotto le leggi de'Romani vivevano, e fotto quelle condizioni, che a'

Magistrati Romani Ioro piaceva d'imporre.

Non mancarono ancora in queste Regioni, che oggi forma- Corn. Balbo no il nostro Reame, le Città Federate. Queste, toltone il tributo, che per la lega e confederazione pattuita co' Romani pagavano a' medesimi, erano reputate nell'altre cose affatto libere: avevano 21. la loro propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi proprie, creavano esse i Magistrati, e spesso ancora valevansi de'no- chiama i Lumi di Senato, e di Popolo. (b) Di tal condizione fu per molto tempo la nostra Città di Napoli, surono i Tarentini, i Locresi, cioslib.9.c.2. i Reggini (c), alcun tempo i Lucerini (d), i Capuani (e) ed al- (e) Camill. cun'altre delle Città Greche, le quali erano in Italia, che tali Pelleg. Camp. furono, e Napoli, e Taranto, e Locri, e Reggio, le quali per Fel. Disc. 4. molto tempo non folo nelle leggi, e ne' costumi, e negli abiti non s'allontanarono da' Greci, onde ebbero la loro origine, ma nè tampoco nella lingua. (f) Queste Città da' Romani surono sempre trattate con tutta piacevolezza, e riputate più tosto per ami- Geogr. lib. 5. che e federate, che per soggette; e toltone il tributo, che in segno della confederazione esiggevano da esse, lasciavante nella 259. 262. Tom.I. loro

(a) Panvin. cit.lib.3. pag. 358. Sigon. de ant. Jur.

(b) Sigon. cit. Oper.lib. 2. c. 14. (c) Cic. pro cap. 20. Liv. lib.22. c.61. & lib. 29. 6.

(d) Livio cerini bonos, ac fideles fon. 14. e 15.

(f) Strab. pag. 246. & lib.6. p. 257.

(a) Polyb. loro libertà; (a) tanto che, come se queste Città sossero fuori dell' (b) Polyb. Imperio, era permesso agli esuli Romani in quelle dimorare (b). lib. 6. pag. 462.

#### I. DI NAPOLI,

### Oggi Capo, e Metropoli del Regno.

Apoli, ancorchè piccola Città, ritenne tutte queste nobili Prerogative: ebbe propria polizia, propri Magiltrati, e pro-(e) Sigon, prie leggi. Ma quali queste si sossero, siccome dell'altre Città de antiq. jure federate, ben dice il Sigonio (c) esser impresa molto malage-Italia lib. 2. vole in tanta antichità, e fra tante tenebre andarle ricercando. Pure per essere stata ella Città Greca non sarà suor di ragione il credere, essersi ne' suoi principi governata colla medesima forma (d) Strab. di Repubblica e di leggi, che gli Ateniesi. (d) Ella ebbe i suoi 1.5. pag.377. Arconti, ed i Demarchi, Magistrati in tutto conformi a quei d' Vidi Lasena Atene. (e) L'autorità degli Arconti prima non durava più, che Man, c.2. un anno, come quella de Consoli in Roma; dapoi su proroga-(e) Spart. in ta infino al decimo anno. Essi erano dell'ordine Senatorio, ed Adrian. c.19. equestre; (f) siccome i Demarchi a somiglianza de' Tribuni Romani Capace. Hist. appartenevano al Popolo. (g) Quindi non senza ragione i nostri più (f) Arift, accurati Scrittori (h) la divisione, che oggi ravvisiamo in questa Lib. 2. Polit. Città tra i Nobili, ed il Popolo, la riportano fino a questi antie.10. Plutarc. chissimi tempi. Altra congettura ancora ci somministra di ciò in Solone · credere il vedere , che essendo stata questa Città Greca , anzi Sigon. de con ispezialità così chiamata dagli antichi Scrittori, siccome di-Rep. Athen. mostra (i) Giano Dousa per quel luogo di Tacito (k), dove di (g) Capac. Nerone scrisse: Neapolim quasi Gracam urbem delegit, avea altrest, Hift. Neap. come Atene le sue Curie, che i Napoletani con greco vocabolo

Fu solenne istituto de Greci distribuire i Cittadini in più dell' orig. de' Seggi, cup. 7. Corpi, ch' essi appellavano File; e quelli sottodividere in altri (i) Lib. 1. Corpi minori, che chiamavano Fratrie. Così in Atene il popolo era diviso in File, e le File in Fratrie; non altrimenti che i Romani, i quali anticamente erano diffribuiti in Tribù, e le (k) Tacit. Tribù in Curie. Ma non in tutte le Città Greche eravi questa 15. Annal. doppia distribuzione : alcune aveano solamente le File, altre le Fratrie; ond' è che i Grammatici spiegano l'un per l'altro, e danno l'istessa potessa così all'uno, che all'altro vocabolo. Na-

Pracidan. in Petron. Ar-

(h) Tutino

33.

6.1. c.5.

chiamayano Fratrie.

6.14.

poli certamente ebbe distribuiti i Cittadini in Fratrie, nè vi furono File.

Queste Fratrie, o siano Curie non erano altro, che Confratanze, ovvero Corpi, ne' quali si scrivevano e univano non già soli i congionti o fratelli di un' istessa famiglia, ma molti insieme della medesima contrada; e per lo più la Fratria si componeva di trenta famiglie. (a) Il luogo ove univansi era un Ediscio, (a) Salamas. nel quale oltre a' portici ed alle loro stanze, v'ergevano un pri- Observ. ad vato Tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio, o Jus Attic. & Eroe; e da quel Nume, a cui essi dedicavano la Confratanza, si distingueva l'una dall'altra Fratria. In questo luogo celebrava- Rep. Athen. no i loro privati sacrisici, le sesse, i conviti, l'epule, e l'altre lib.1. c.2. cose sacre, secondo i loro riti, e cerimonie distinte e particolari, e convenienti a quel Dio, o Eroe, a cui era il Tempio dedicato. (b) Eranvi i Sacerdoti, i quali a sorte doveano eleggersi (b) Pollux Oda questa o da quella famiglia, e poichè regolarmente le Fra-nomast. lib.3. trie si componevano di trenta samiglie, da ciascheduna s' eleg-sed. 52. gevano a sorte i Sacerdoti. Convenivano quivi costoro, ed i primi della contrada; e non solamente univansi per trattar le cose facre, i facrifici, e l'epule, ma anche trattavano delle cose pubbliche della Città, onde presero anche nome di Collegi.

In Napoli vi furono molte di queste Confratanze dedicate a Ioro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati e grandi furono Eumelo, ed Ebone. (c) Onde quella Fratria, che adorava il Dio Eumelo, fu detta Phratria Eumelidarum: così l'al- Saturnal. lib. tra, ch'era dedicata al Dio Ebone, era nomata Phratria Hebonion- 1. c. 18. torum. Fra gli Dii Patrii che novera Stazio, ebbe ancor Napoli Castore e Polluce, e Cerere; onde vari Tempi a costoro surono da' Napoletani eretti, de' quali serba qualche vestigio ancora. Quindi la Fratria dedicata a questi Numi su detta Phratria Castorum, intendendo per questo dual numero così Castore, come Polluce, ficcome l'appellavano gli Spartani, onde i loro giuramenti, per Castores; e quella dedicata a Cerere chiamossi perciò Phratria Cerealensium. N'ebbero ancora un' altra dedicata a Diana, detta Phratria Artemisiorum, poiche presso a' Greci Artemisia era chiamata la Dea Diana (d). Non pur agli Dii, ma (1) Ant. Aug. anche agli Eroi solevano i Greci dedicar le Fratrie, Così pari- dial. 5. pag. mente Napoli oltre a quelle, che consacrò a' suoi patrii Dii, n' 156. ebbe anche di quelle dedicate agli Eroi; ed una funne dedicata ad Aristeo, onde su detta Phratria Aristaorum. Fu Aristeo sigliuo-

Rom. cap. 4.

Hift. c.7.

Io d'Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per effere stato egli il primo inventore dell'uso del miele, dell'olio, e del (a) Virgil. coagulo: (a) non fu però avuto per Dio, ma per Eroe. Delle lib.4 Georg. Fratrie de' Napoletani Pietro Lasena avea promesso darcene un com-Justin.lib.13. piuto trattato; ma la sua immatura morte siccome ci privò di molt'altre sue insigni fatiche, le quali non potè egli ridurre a perfezione, così anche ci tolse questa. Da tali Fratrie, siccome (b) Tutino fu anche avvertito dal Tutini (b), nelle quali s' univano i primi dell'orig. de' e' più nobili della contrada, non pur per le funzioni facre, ma feggi, cap. 7. anche per consultare de' pubblici affari, hanno avuto origine in Napoli i Sedili de' Nobili, i quali ne' monumenti antichi di quesla Città da' nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo 9wxos, che i latini dicono Sedile, ed oggi noi appelliamo Seggi; de' quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci istituti si mantennero lungamente in Napoli, e Strabone, che fiori sotto Augusto, ci rende testimonianza, che fino a' suoi tempi erano quivi rimasi molti vestigi de' riti, costumi, ed istituti de' Greci: il Ginnasso, di cui ben a lungo ed (c) Pietro accuratamente scrisse Pietro Lasena (c), l'assemblee de giovanetti, Lasena del e queste Confratanze, ch'essi chiamavano Fratrie, e cento altre Ginnafio Na- usanze. Plurima, e' dice (d), Gracorum institutorum ibi supersunt (d) Strabo vestigia, ut gymnasia, epheborum cætus, Curiæ (ipsi Phratrias vo-Geogra. lib.5. cant), & græca nomina Romanis imposita. E Varrone (e) che su (e) Varro coetaneo di Cicerone, pur lo stesso rapporta: Phratria est gracum

lib.4. de ling. vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc.

Egli è però vero, che tratto tratto questa Città andava dif-Var. de ling. mettendo questi usi propri de' Greci, ed essendo stata lungamen-Lat. eod. los. te Città federata de' Romani, e dapoi ridotta in forma di Co-Ionia, divenendo sempre più soggetta a' Romani, cominciò a lasciare i nomi de'suoi antichi Magistrati, come degli Arconti, e de' Demarchi, de' quali par che si valesse insino a' tempi d' Adria-(f) Spart, in no, giacche Sparziano (f) rapporta, parlando di questo Imperadore, che su Demarco in Napoli; poiche era costume d'alcuni Imperadori Romani, volendo favorire qualche Città amica, d' accettare, quando si trovavano in quella, i titoli e gli onori de' Magistrati municipali (g). Ma dapoi divezzandosi col correr degli anni dagl'iflituti greci, e divenuta Colonia de' Romani, segui in tutto l'orme di Roma con valersi de'nomi di Senato, di Popolo, e di Repubblica, e de' Magistrati minori a somiglianza degli

lat. cap. 15. Jos. Scalig. in num. 23.

vita Adrian. c. 19. Apud Neapolim Demarchus .

(g) Pietro Lasena del Ginnafio Nap. cap. 4. p.18.93.

degli Edili, Questori, ed altri Ufficiali di quella Città, non altrimenti, che usavano tutte l'altre Colonie Romane, come di

qui a poco diremo. (a)

Sono alcuni (b), che credono non esser mancati affatto in Napoli, non ostante il lungo corso di tanti secoli, questi istituti, ed alcune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle me- monte lib, 1. defime durino fra noi, e fiano quelle, che furono registrate nel libro delle Consuetudini di questa Città, che sotto Carlo II. d' Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle Consuetudini (che non può dubitarsi essere antichissime ) origine da queste leggi, le quali sebbene dalla voracità del tempo furono a noi tolte, lasciarono però ne' Cittadini, come per tradizione, quegl'issituti e collumanze, che nè il lungo tempo, nè le tante revoluzioni delle mondane cose poterono affatto cancellare. Ma questo punto farà meglio esaminato, quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare.

Riguardando adunque ora questa Città, come federata a' Romani, non può negarfi, che innanzi e dopo Augusto, toltone il tributo che pagava a' Romani, fu da effi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di Repubblica, e riputata piuttosto amica, che soggetta, Chiariffimo argomento della fua libertà è quello, che ci fomministra Cicerone (c); poiche ei narra, ch' essendo stata per la legge Giulia conceduta la Cittadinanza Romana all' Italia, fuvvi fra Cor. Balbo quei d' Eraclea, e' nostri Napoletani gran contrasto e grandissi. c.8. mi dispareri, se dovessero accettare, o rifiutare quel favore da tutti gli altri popoli d' Italia molto avidamente bramato; e reputando alla perfine esser loro più prosittevole rimanere nella loro antica libertà, che foggettarsi per quest'onore della Cittadinanza a' Romani, antepofero la libertà propria alla Romana Cittadinanza. In brieve, toltone il tributo, che in fegno della sua subordinazione pagava a' Romani, nel resto era tutta Libera, siccome erano ancora tutte l'altre Città sederate, e si reputavano come fuori dell' Imperio Romano; tantochè, come s'è veduto, gli esuli de' Romani potevano in quelle soddisfare la pena dell'imposto essio (d).

Ma a qual tributo fosse obbligata Napoli, non meno che Taranto, Locri, e keggio Città anch' esse sederate, ben ce lo dimostrano due gravissimi Scrittori, Polibio, e Livio. (e) La Ioro obbligazione era di prestar le navi a' Romani nel tempo delle lib. 1. c.4.

(a) Capaca Hift. Neap. lib. 1. c.18. (b) Sum-

(c) Cic. pro

(d) Polybo lib.6.

(e) Liv. lib. 35. c.16. Polvb. Cin. Nap.

scelli, e gli studi de' Napoletani surono, più che in altro, nel-(a) Pietro le cose di mare, come bene a proposito notò Pietro Lasena (a); Lasena, cap. onde a quello le obbligarono, che potevano esse somministrare: 3. acil' ant. come in fatti nella loro prima guerra navale, ch' ebbero co' Cartaginesi, i Napoletani, i Locresi, ed i Tarentini mandarono (b) Polyb, loro cinquanta navi (b) E Livio (c) introducendo Minione rispondente a' Romani, i quali erano venuti a dissuadergli la guerra, (c) Liv. lib. che in nome d'Antioco intendeva fare ad alcune Città Greche, 35. cap. 15. le quali slavano alla loro divozione, in cotal guisa lo sa parlare: Specioso titulo uti vos, Romani, Gracarum Civitatum liberandarum video; sed facta vestra orationi non conveniunt, & aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnai, Lampsacenique Graci sunt, quam Neapolitani, & Rhegini, & Tarentini, a quibus stipendium, a quibus naves ex fædere exigitis? I Capuani, fecondo che suspica l'accuratissimo Pellegri-

(d) Camill. no (d), quando la loro Città era a' Romani federata, non do-Pell, in Camp. vettero pagar tributo di navi, ma d'eserciti terrestri; perciocdisc. 4, n.15. chè dominando eglino una secondissima regione, dovevano i loro eserciti militari essere di fanteria, e di cavalleria; ed è ben noto, che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma siccome l'infedeltà de' Capuani verso i Romani portò la ruina della loro Città, poichè ridotta in Prefettura, rimafe senza Senato, senza Popolo, senza Magistrati, (e) Liv. lib. ed in più dura condizione e servitù (e); così all' incontro Napoli perseverando con molta costanza nella medesima amicizia co' Romani in ogni loro prospera e contraria fortuna, e singolarmente nel tempo della feconda guerra Cartaginese, quando le frequenti vittorie, che di coloro ottenne Annibale, aveano riempiuta tutta l' Italia, e la medessima Roma di confusione e di

36. c. 16.

(f) Liv. lib. terrore, fu loro sempre sedele e constante. (f) Fu ancora questa 23.6.1.& 15. Città gratissima a' Romani per gli piacevoli costumi ed eserci-

pro Rabir. Post. c. 10.

zi de' suoi Greci, e per l'amenità del suo clima; onde i Romani d'ogni grado e d'ogni età, non che i men robusti, ed i confumati dalle fatiche e dagli anni, quivi solevansi condurre a (g) Strabo diporto.(g) Meritarono perciò i Napoletani, che nella lor Città non Geogr. lib.5. fi mandatle alcun presidio, siccome all' incontro per la loro inpag.246. Cic. fedeltà meritarono i Capuani, che nella loro Città continuamente dimorasse presidio di soldati Romani, eziandio cessato il timore delle guerre co' prossimi Sanniti, giacchè la sua incostanza così richiedeva (a). Ma in Napoli non fu mandato un tal (a) Liv. lib. presidio, nè meno in quel pericoloso tempo della suddetta guerra Cartaginese, suorchè a richiesta de' medesimi Napoletani (b). Loc. it.

Così ancora per la loro intera fede meritarono, che niente (b) Liv. Lib. si fosse scemato dell' altra condizione della loro confederazione. per la quale agli esuli Romani era permesso di potessi ricovrare in Napoli, e dimoraryi senza timore; dove condurre votevafi a questo fine lo scelerato Q. Pleminio, quando fra via su sat. cap. 6. to prigione da Q. Metello (c). Nè è leggiero argomento, che fect. 1. una tal franchigia non fosse giammai violata, l' elsersi anche in Napoli falvato Tiberio Nerone (d), allorchè nell' Imperio Romano, per le lunghe guerre civili e per le fazioni, nè le pubbli- lib. 3. cap.4. che leggi, nè altra cosa erano più rimase salve. In questa guisa adunque su da' Romani premiata la sedeltà Napoletana; e sinchè si mantennero nella medesima Città i suoi antichi usi e costumi Greci, ella quasi sola di tutte le altre Città di queste Regioni non provò mutazione, avendo solamente avute per compagne Reggio, Taranto, e Locri (e).

#### II. Napoli non fu Repubblica affatto libera ed indipendente da' Romani.

MA tutte queste prerogative surono doni de'Romani in premio della sua sedeltà, e per la vita gioconda, che in questa Città folevano essi menare \*; non già che Napoli fosse assatto libera da ogni servitù, e totalmente indipendente Repubblica, anche a dispetto, e contra gli sforzi de' Romani, come alcuni dall'amor della patria pur troppo presi non si ritennero di dire: Potrà alcun forse persuadersi mai, che i vittoriosi e trionfanti Romani, avidissimi d' imperio, dopo aver fatto acquisto non solamente di tutta l' Italia, ma quasi dell' intera Terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati Re potentissimi, e bellicofissime nazioni, con lunghissimi terrestri e marittimi viaggi, è con faticosissime imprese per lo corso di molti secoli; non avesfero ayute forze ballanti a conquistare una Città sola, che pur

\* Vellejo l. 1. hist. parlando di Na-poli, e di Cuma; utriusque urbis exi-mia semper in Romanos sides sacit eas Rab. Post. c. 10. nobilitate, atque amanitate sua dignif- I

23. 6.7. Camill. Pell.

23. 0. 15. P. Carac. ue Sacr. Eccl. Neap.1110-

(c) Livio lit. 29. 6.21. (d) Suction.

(e) P. Carac. de Sacr. Eca cl. Neap. monum. zap. 6. fect. 1:

era su gli occhi Ioro? Mostrano ben costoro non avere neppure piccola contezza delle Romane Istorie, e molto meno della generosità Romana. E' egli cosa nuova avere i Romani in vari modi fatto dono della libertà a molti popoli, ed a molte Città. e fingolarmente alle Greche, dopo averne fatto acquisto, e talora d'avernele private in pena d'alcuno lor fallo? Ne fono pie-(a) Appian, ni d' esempj i libri d' Appiano Alessandrino (a), di Livio, di Suetonio, di Strabone, di Tacito, di Dione, di Vellejo, de' delle guer. di due Plini, di Diodoro Siculo, di Giustino, di Plutarco, e d'al-Mitrid. Li- tri assai ; e per non andar raccogliendo ogni detto di si gravi vio lib. 33. Autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprenton. lib. 3. c. der da quello, che della Romana Monarchia, come in un epi-37. Strab. lib. logo, raccolfe un solo Strabone (b) nel fine de' suoi libri della 12. Tacit. An. Geografia, cioè che fra le varie condizioni de' Regi, e delle Pro-lib. 4. & lib. vincie, le quali ubbidivano a quell' Imperio, erano ancora alcu-54. Vellejo ne Città libere, o rimase in libertà per aver durato nell' antica lib. 2. Plinio Ioro confederazione, o fatte nuovamente libere in premio della ep.24. lib. 8. lor fede. Le sue parole in latino sono queste: Eorum, qua Ro-& ep. 93. lib. 101 lede. Le Ric parole in Remo lono quete. Lorum, que Ro-10. Plin. hi- manis obediunt, partem Reges tenent, aliam ipsi habent Provinciæ stor. lib. 4. nomine, & Præfectos, & Quæstores in eam mittunt. Sunt & noncap. 6. Diod. nulla Civitates libera conditionis, alia ab initio per amicitiam Ro-Sicul. lib. 5. manis adjunctæ, aliæ ab ipsis honoris gratia libertate donatæ. Sunt Giustino lib. & Principes quidam sub eis, & Reguli, & Sacerdotes: his permisin vita Flam. sum est patria sectari instituta.

(b) Strab. in Geogr.

Alessandr.

rem .

Erano adunque tutte queste prerogative loro doni; e dalla fin. libror. forma del dire del Romano Publio Sulpicio rispondente a Mi-(c) Livio nione sul satto di sopra recato: qua ex sadere debent, exigimus (c), lib. 35. c. 16, ben si dinota aversi i Romani riserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù: tanto è lontano, ch' essi all' incontro ne' bisogni de' Napoletani dovessero anche scambievolmente con-(d) Cicero tribuir le navi, come pure alcuni hanno sognato. Cicerone (d) lib.5. in Ver- ne somministra un simigliantissimo esempio di Messina, Città parimente confederata coll'obbligo di dare una nave, declamando contra Verre, che per doni l'avesse satta franca di quel tributo nel tempo della sua Siciliana Pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della Repubblica, l'ajuto del Popolo Romano, e tolto il jus dell' imperio: Pretio, atque mercede minuisti majestatem Reipublicæ, minuisti auxilia P. R. minuisti copias majorum virtute, ac sapientia comparatas: sustulisti jus imperii, conditionem Sociorum, memoriam fæderis; soggiungendo appresso: inerat nescio

quomodo in illo fædere societatis, quasi quædam nota servitutis. OItrechè i Romani anche sopra i Napoletani sovente si assumevano certa potestà di comporre i loro litigi co' popoli vicini; onde fi legge appresso Valerio Massimo (a), che il Senato mandò Q. (a) Val. Max. Fabio Labeone come arbitro a stabilire i confini fra' Nolani, e' lib. 7. cap. 3. Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve de offic. quelle Città quanto ritenevano della loro franchigia e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione e dalla generosità Romana; e sovente molte Città, che di questo lor dono abusavan- Augus. c.47. fi, n' eran esse private: (b) all' incontro alcune, le quali sapevano & in Tib.c. adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative 37. Dio Cass. ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi surono liberati anche dal tributo (c); e Strabone (d) oltre all' esempio di Massilia, aggiunge Hist. Lib. 43. anche quello di Neumauso. Cicerone (e) ancor rapporta, che cult. per decreto del Senato fu conceduta, oltre a Massilia e a Neumaufo, anche ad alcune altre Cittadi, l'immunità dalla giurifdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni potestà di qualun- 181. e que lor Magistrato.

Essendo tale il costume, e tanta la generosità de' Romani, potè credere con fondamento quel diligentissimo investigatore delde nostre antichità Camillo Pellegrino (f), che i Romani in decorso di tempo avessero anche fatti liberi i Napoletani non so- Pellegr. in lamente dall' obbligo delle navi, ma anche d'ubbidire a qualun- Camp. dif. 4. que lor Magistrato, si per gli meriti della loro costante fedeltà, num. 15. come per gli piacevoli diporti, che in Napoli prender solevano: onde e' dice, che non farebbe da riputarfi cosa strana, che questa Città cotanto lor cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal pace del Mondo, imperando Augusto, e che l'avessero anche sottratta da ogni potestà di qua-Junque lor Magistrato. Cesare ben in alcun tempo ebbe a sdegno i Napoletani, come scrisse Cicerone (g), forse perchè essendosi in (g) Cicer. ad Napoli gravemente infermato Pompeo nel principio della lor ga- Atticum lib. ra, i Napoletani per la sua salute offerirono molti sacrifici, e col 10. epist. 15. loro esempio mossero l'altre Città d'Italia, e grandi e piccole, a fare percio molti giorni feriati (h). Ma Augusto all' incontro gli ebbe molto cari; e che d' alcun segnalato privilegio avesse vita Pomp. Ior fatto nobil dono, può efferne manifesto argomento, ch' essi in onor suo dedicarono e celebrarono un nobil giuoco d' Atleti, in cui egli slesso bramò d'esser presente (i). La sua Livia, la lib.2. Suet.in quale condottavi dal suo primo marito Tiberio ne' loro maggio- Aug. c. 98. Tom.I.

(b) Suct. in

(c) Justin.

(d) Strabo. Geogr. lib.4.

(c) Cicer, in Orat.de l'rov.

(4) Plutar. in

in Tiberio сар. 4. е б. Georg. in lic. lib. 12. Napol.

(a) Sueton. ri perigli, vi si era ricoverata (a): il suo Virgilio, cui piacquero tanto gli ozi Napoletani (b); tutte queste cose dovettero es-(b) Virg. 4. fere stati soavi mantici d'un tanto amore: ond' è che non senza ragione s'attribuifca ad Augusto d'avere accresciuta questa Città fine. Sil. Ita- d'altre nuove prerogative, e d'averla prosciolta dall' obbligo delle navi, e sottratta dalla potestà di qualunque Romano Ma-(c) Franc. de' gistrato. E per questa ragione alcuni (c), sulla salsa credenza. Pietri lib. 1. che Napoli sosse interamente divenuta Cristiana sin dal primo cap. 5. istor. giorno della predicazione, che si narra essersi quivi fatta da S. Pietro Apostolo, allorchè da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo Vescovo Aspreno: tennero fermamente, che in Napoli non vi fossero stati martiri di Cristiani, siccome quella, che non foggetta a' Principi gentili, nè ad alcun altro lor Ma-(d) P. Lase-gistrato, non permise quel macello in sua casa. Ma quanto ciò na Gin. Nap. sia dal ver lontano, ben su avvertito da Pietro Lasena (d), e cap.6. p. 130. ben a lungo fu dimostrato dal P. Caracciolo (e), e da noi sarà (e) Carac. de esaminato, quando della polizia Ecclesiastica di queste Regioni

Sacr. Eccl. farem parola. Neap. mon.

Durarono in Napoli lungo tempo fotto i successori d'Augusto queste belle prerogative, e queste piacevoli condizioni. Ma dappoichè i Napoletani cominciarono pian piano a svezzarsi da' costumi natii, e dagli usi de' Greci, e a quelli de' Romani accomodarsi, e finalmente ad imitare in tutto i costoro andamenti: prese la loro Città nuovo aspetto, e nuova forma di Repubblica. (f) Fulv. Ur. Fulvio (f) Ursino credette, che Napoli da Augusto sosse stata

mis .

cap. 10.

fett. 1.

Benev. A. 1140.

sin. de Num- renduta Colonia insieme coll'altre, che dedusse in Italia; ma da quanto si è finora detto, e da ciò che ne scrive il P. Caraccio-(g) Carac. lo (g) riprovando l'opinione di quell'Autore, si conosce chiaro, de Saer. Eccl. che non da Augusto, ma in tempi posteriori o di Tito, o di Neap. mo- Vespasiano Napoli su renduta Colonia. Che che ne sia, nè perchè num. cap. 6. 2016 se pella condizione di Colonia, perdè quella libertà e quelpassasse nella condizione di Colonia, perdè quella libertà e quella polizia intorno a' Magistrati, che prima avea, non essendo a lei intervenuto, come a Capua, che da Città federata passò in Prefettura. Ella come Colonia latina ritenne quel medefimo isti-(h) Camil. tuto di poter dal suo corpo eleggere i Magistrati (h): non si Peregr. Ca- mandavano da Roma i Prefetti per governarla : ritenne ancora stig. in Falc. il Senato, il Popolo: ebbe i Censori, gli Edili, ed altri Magistrati a somiglianza di Roma: se le permise valersi de' nomi di Senato, e di Popolo, e di Repubblica; e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N., e fra gli altri quei trafcritscritti da Grutero (a), che i Napoletani ad un tal Galba Bebio Censore della Repubblica dirizzarono.

(a) Grater. inscript. tot. orbis . fol. 366. & fol. 373.

S. P. Q. NEAPOLITANVS D. D. L. ABRVNTIO. L. F. GAL, BAEB. CENSORI, REIPV. NEAP.

e quell' altro,

#### S. P. O. NEAPOLITANVS L. BÆBIO. L. F. GAL COMINIO PATRONO COLONIÆ.

Il qual nome di Senato mutarono poscia in quello d'Ordine; onde in molti marmi si legge O. P. Q. N. scambiandosi regolarmente questi nomi, come osserviamo indisferentemente in altri marmi d'altre Colonie.

Nè fu detta Colonia, perchè da Roma, o altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, fe le concedettono le ragioni del Lazio, siccome a tutte l'altre Colonie Latine, le quali e della Cittadinanza, e di molte altre prerogative erano fregiate (b); e per questa cagione potè ritenere, a differenza dell'altre Colonie, le leggi patrie e munici- Per. in Capali, senza avere in tutto a dipendere e a reggersi colle sole sole fole leggi Romane, siccome in fatti molte patrie leggi, e molti riti an. 1140. Grecanici ritenne, i quali mai non perdette, e d'alcuni d'essituttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l'errore di coloro, che riputarono Napoli Repubblica totalmente libera ed indipendente dall' Imperio Romano, folamente perchè fi legge il nome della Napoletana Repubblica in più di un' antica Inscrizione, ed in più d'un antico Autore. Non avendo avvertito, che ne' tempi d' Adriano, e molto più di Costantino M., e degli altri Imperadori suoi successori su Città, come tutte l'altre, al Consolare della Campagna

sottoposta, siccome appresso mostreremo.

Molto maggiore fu l'error di coloro, i quali diedonsi a credere, che infino a' tempi di Ruggiero I. Re Normanno non fu ella in alcun modo foggetta agl' Imperadori Romani, nè dapoi a' Goti Re d'Italia, e molto meno agl' Imperadori d' Oriente; Teles. lib. 2. tanto che Alessandro Abbate Telesino (c) nell'istoria sua Norman-cap.12. & c. na parlando di Napoli foggiogata da Ruggiero, preso da quest' 66.

(b) Camil.

errore non potè contenersi di dire, che questa Città, la quale vix unquam a quoquam subdita fuit, nunc vero Rogerio, solo verbo pramisso, submittitur. Imperciocche non perche Napoli, come Città d'origine Greca, fosse da' Romani così benignamente trattata coll'onore di Città federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta Colonia Latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di Repubblica, di poter dal suo corpo creare i Magistrati, e le proprie leggi servare, delle dure condizioni dell'altre Prefetture non aggravata: dovrà dirsi, che sotse stata esente dal Romano Imperio, e molto meno, che non fosse dapoi fottoposta a' Goti, ed agl' Imperadori Greci . (a) Conciossiacche ella certamente in potestà di costoro non solamente per forza d'armi, ma per antichissima soggezione coll' Italia passò, ed a' medesimi ubbidì, come nel proseguimento di quest'Istoria si farà manisesto; e se dagli Scrittori vien nomata Repubblica, su perchè ritenne quella sorma di governo, che nè da' Romani, nè da' Goti le su vietata.

(a) Camill. Peregr. de fin. Duc. Benev. Diff. 5. in Hift. Princ. Long.

Prefecture.

& 201. 1it. 25.

Nè veramente dovea muovere tanto cotali Autori quella parola Repubblica, poichè nella latina favella quel vocabolo denota la Comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente è usata per denotare qualche forma d'amministrazione o di governo pubblico; anzi nelle Prefetture ancora, le quali erano pri-(b) Fest. v. ve d'ogni pubblico consiglio: Erat, come disse Fests (b), quadam earum Resp. neque tamen Magistratus suos habebant. A questo (c) Seneca lor modo sarebbero state Repubbliche nel tempo di Seneca (c), de Benef. Lib. Capua ancora, e Teano, ovvero Atella. Il medesimo potrebbe anche dirfi di Nola, di Minturno, di Segna, e di molte altre (d) Cod. Th. Colonie, che pure si chiamarono Repubbliche, e ne' loro marmi eit. de Decu- mettevano parimente a lettere cubitali quel S. P. Q. Ne' tempi rion. L.G. de più bassi ancora ve ne sono ben mille esempi appresso buoni Oper. publ. l. Autori, ed infiniti ce ne somministra il Codice di Teodosio (d).

Molto meno doveano cadere in quest' errore, traendo argode Locat. mento dal dominio ch'ebbe Napoli dell'Isola di Capri, e poi dell' Fund. juris Isola d'Ischia, con cui quella permutò per piacere ad Augusto (e); emph. & Reip. poiche come ben loro risponde l'accuratissimo Pellegrino (f), (e) Suet. lib. potente come ben loro imponde i accuratinimo renegimo (j), 2. cap. 92. fenza che fossero andati molto lontano, avrebbon potuto osservare, Strab. Lib. 5. che Capua altresi, mentr' era Colonia, possedeva nell' Isola di Cre-Dio lib. 52. ta la regione Gnosia. E se questo loro argomento, aver Napoli (f) Camill. avuta Signoria di quell' Isola, sosse bastante a riputarla libera Redisc. 4. num. pubblica, nè meno sarebbe da dubitarsi, che questa prerogativa non l'avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl' Imperadori d' Oriente, e fotto altri Principi; perciocchè ritenne delle sue vicine Isole il dominio, anche nel tempo di S. Gregorio M. (a), e più innanzi nel tempo ancora del Pontefice Giovanni XII., e fimilmente nel Pontificato di Benedetto VIII, ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne'quali, come si conoscerà chiaro nel corso di quest' Istoria, sarebbe follia il credere, che fosse stata libera Repubblica, ed indipendente da qualfivoglia altra dominazione.

(a) Gregot. lib.8. ep. 53.

## III. Delle altre Città illustri poste in queste Regioni.

Cco in brieve l'aspetto e la polizia, che avevano nell'età, di cui si tratta, quelle Regioni, che oggi compongono il Regno. Non era allora diviso in Provincie, come su fatto da poi, ma in Regioni: ciascheduna delle quali aveva Città, che secondo le loro condizioni, o di Municipio, o di Colonia, o di Prefettura, o di Città federata, si governavano. Si viveva generalmente colle leggi de' Romani, ficcome quelle, che per la loro eccellenza erano venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più saggie, e le più utili all'umana società. Solamente si permise, che i Municipi, e le Città sederate potessero ritenere le proprie e le municipali; ma queste mancando, si ricorreva a quelle, come a' fonti d' ogni divina ed umana ragione. Erano i governi secondo le condizioni di ciascheduna Città; molte venivano rette da' Prefetti mandati da Roma, moltissime da' Magistrati, che dal proprio seno era loro permesso d'eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli simulacri ed immagini.

Non, come ora, tutte le bellezze, tutte le magnificenze, e le ricchezze stavano congiunte in una Città sola, che sosse Capo e Metropoli sopra l'altre : ciascuna Regione avea molte Città magnifiche, ed illustri per se medesime. Capua solamente un tempo innalzò il suo capo sopra tutte l'altre, già così chiara ed illustre, che Lucio Floro (b) attesta, essere stara anticamente paragonata a Roma, ed a Cartagine, le più famose e stupende del 1. cap. 16. Mondo, città così numerofa di gente e di traffico, ch' era riputata l'Emporio d'Italia; in guisa che i nostri Giurisconsulti (c) (c) Scevola, l'agguagliavano sempre ad Eseso, e quasi tutti gli esempi che & Africano recano, o di casi seguiti per contrattazioni, o di rimeste di pa- 9. D. de es gamenti promessi sarsi in Capua da luoghi remotissimi, o di traf- quod cert. loc.

(b) Flor. 113.

Giuliano, e

Papinian, nel- fichi tra famosi mercadanti, non altronde sono tolti, che da Cala 1.9. D. de pua, e da Efeso.

Ebbe la Puglia quella famosa, e per gli scritti di Livio, e Papin. nella d'Orazio cotanto celebrata Luceria: ebbe Siponto, che per an-1.17. & 1.50 tichità non cedette a qualsivoglia altra Città del Mondo: ebbe D' de fidejuss. Venosa cotanto chiara ed illustre per gli natali d'Orazio: ebbe Ulp. 1.60. de Benevento, la più famosa e celebre Colonia de' Romani: ebbe Bari, ed altre Città per se medesime rinomate ed illustri.

Ebbero i Salentini Lupia, Otranto, Taranto, e la vaghissima e deliziosa Brindisi, Città anche celebre per lo samoso suo porto, (a) Scevola e sovente da' nostri Giurisconsulti (a) rinomata a cagion delle in Lqui Ro- spesse navigazioni, che regolarmente quindi s' intraprendevano werb. oblig. S. per Oriente. Ebbero i Bruzj tante altre chiare ed illustri Callimachus. Città, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace: Città feconde e produttrici di tanti chiari ed insigni Matematici, e Filosofi, onde ne surse una delle più nobili sette della Filosofia, detta perciò Italica, ch' ebbe per capo e gonfaloniere Pitagora, il quale in esse visse ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe talvolta fino a secento discepoli, che l'ascoltarono.

Ebbero i Lucani Pesto, e Bussento: i Picentini Salerno, e Nocera: i Sanniti Isernia, Venasro, Telese, e Sannio, cotanto chiara, che diede il nome alla Regione. Ove lascio Sulmona ancor famosa per gli natali d'Ovidio; Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell' altre amene ed antiche Città, Cuma, Baja, Miseno, Linterno, Vulturno, Eraclea, Pompei, e le tante altre, che ora appena serban vestigio delle loro alte rovine?

#### IV. Scrittori Illustri .

E Chi potrebbe annoverare i tanti chiari e nobili spiriti, che in sì illustri Città ebbero i natali, i Filosofi, i Matematici, gli Oratori, e sopra tutto li tanti illustri e rinomati Poeti? In breve, quanto dagli antichi oggi abbiamo di più rado, e di più nobile nella Filosofia, e nelle Matematiche, nell'arte Oratoria, e sopra tutto nella Poesia, tutto lo dobbiamo a quell'ingegni, che o furono prodotti da questo terreno, o che nati altrove, in esso vissero, e quivi coltivarono i loro studi.

Così fra tanti potessi anch' io annoverarvi per la nostra Giurisprudenza l' incomparabile Papiniano, come han satto alcuni,

che gli diedero per patria Benevento, che molto volentieri il farei; ma la necessità di dire il vero, e di non dovere ingannare alcuno, mi detta il contrario, poiche della patria di si valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane congetture si mossero coloro, dall'amor della nazione pur troppo presi, a scrivere, che fosse Beneventano. Peggiore, e da non condonarsi su la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre daile nostre Pandette, e da quella legge di Papiniano (a) che sotto il titolo ad S.C. Treb. abbiamo; imperciocchè ivi dal Giurisconsulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato Colonia Beneventanorum patria mea; e credendo che Papiniano di se medesimo favellasse, scrissero, che la patria di questo Giurisconsulto sosse Benevento. Ciò che abbiamo voluto avvertire, perchè quest' errore avendo per suo partigiano un Scrittor grave fra noi, qual è Marino Freccia (b). ritrovasi ora sparso e disseminato in molti libri de' nostri profesfori, ed anche appresso un moderno Scrittore del Sannio (c); a' quali, siccome Autori non tanto ignari, e negligenti di queste cose, come gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

(a I .haredes n.ci I'. ad S. C. Lickel.

(b) Freccia de subfeud.

(c) Ciarlant. del Sannio, lib.3. c.1p. 3;

#### C A P. V.

Della disposizione d' Italia, e di queste nostre Provincie sotto ADRIANO infino a' tempi di Costantino il Grande .

D'Urò questa forma e disposizione delle Regioni d'Italia, e in vita A-delle Provincie dell' Imperio insino a' tempi d' Adriano. Ap-Questo Principe su, che siccome diede nuovo sistema alla Giurisprudenza Romana, così dopo Augusto descrisse in altra maniera lib. 1. delle l'Italia; poiche la divise non in Regioni, ma in Provincie (d): guerre civili. Siccome prima le sue Regioni non erano più che undici, così egli poi distinsela in XVII. Provincie. (e) L'Isole, come la Sicilia, man. lib. 3. la Corsica, e la Sardegna, che Augusto divise e separò dall'Ita-p. 413. Dodlia, annoverandole con l'altre Provincie dell'Imperio Romano, well. Dissert. Adriano alle Provincie d'Italia unille. Dilatò i confini della Campagna, poichè quantunque Augusto vi avesse raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazi, la Campania, e i Picentini, Difc.1.n.8.

[d] Spartian. pian. Alefsandr. nel (e) Panvin. de Imper.Ro-Cyprian. 11. §.23. Pellegr. della Camp.

per omuem

euit.

Adriano vi aggiunfe dapoi gl' Irpini; tanto che Benevento ven-[4] Camill. ne perciò in apprello ad effer chiamata Città della Campagna (a). Pellegr. in Mutò anche la polizia ed i Magistrati, poichè istitui quat-Camp. : ifc.1. tro Consolari (b), a'quali fu commesso il governo delle maggiomum. 8. ri Provincie d' Italia; e l'altre secondo la lero varia condizione [b] Spartian. loc. cit. c. 22. fi commisero poi a' Correttori, ed altre a' Presidi, che surono no-Quatuor mi di Magistrati di dignità disuguale. Consulares

Sotto la disposizione de' Consolari surono commesse otto Provincie, le quali furono I. Venezia, ed Istria, II. la Emilia, Leuliam Judices consti- III. la Liguria, IV. la Flaminia, e'l Piceno, V. la Toscana, e l'Umbria, VI. il Piceno suburbicario, VII. la Campania, VIII.

la Sicilia.

Sotto la disposizione de Correttori due Provincie I. la Pu-

glia, e la Calabria, II. la Lucania, ed i Bruzi.

Sotto i Presidi sette, I. l'Alpi Cozzie, II. la Rezia prima, III, la Rezia feconda, IV. il Sannio, V. la Valeria, VI. la Sardegna, VII. la Corfica.

Diede alle Provincie fuori d' Italia altra forma e disposi-

zione.

La Spagna la divise in sei Provincie, delle quali aitre sortirono la condizione di Presidiali, altre di Consolari. Divise la Gallia, e la Brittannia in diciotto Provincie. L'Illirico in diciassette. La Tracia in sei. L'Affrica similmente in sei; e coși parimente fece dell' Afia, e dell' altre Provincie, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero pertanto nuova forma di governo queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli. Allora incominciolli a sentire in Italia il nome di Provincie, e secondo questa nuova disposizione d' Adriano quel che ora è Regno, su diviso in quattro fole Provincie, I. parte della Campagna, II. la Puglia, e la Calabria, III, la Lucania, e li Bruzi, IV. il Sannio.

Nuovo apparve il governo, e più affoluto, togliendofi alle Città molte di quelle prerogative, che o la condizione di Municipio, o di Colonia, o di Città federata Ioro arrecava: molto perdette Napoli della fua antica libertà : molto l'altre Città federate, e le Colonie. L'autorità e giurisdizione de Consolari, de' Correttori, e de' Presidi era pur grande; e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino M. traslatando l'Imperial leggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo, di quelle nostre Provincie, che su dar l'ultima mano alla rovina d' Itad'Italia, introducendosi in quella, nuova sorma e disposizione, che sarà più distesamente narrata nel secondo libro di quest' Iftoria.

#### VI. C A P.

# Delle Leggi . .

Ton bastava aver si bene distribuite le Provincie e le Regioni, se di buone leggi ed istituti insieme non si sosse a quelle provveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza [a] L.2. D. e prodenza de' Romani; poichè se si riguarda l'origine delle loro de orig. jur. leggi, e con quanta maturità e sapienza surono stabilite, con §. 2. & 3. quanta prudenza dapoi esposte, ed alla moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità parrà strana o lib. 5. Plutar. maravigliosa.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si Liv.lib.3.86. fossero governati colle leggi de' loro propri Re \*; nulladimeno quelli poi discacciati, cancellarono eziandio le leggi loro (a), alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e le Sacrate (b). Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali efsendo varie ed incerte, erano cagione di gravissime contese e in princ. disordini. (c) Per la qual cosa considerando, che quelle non erano bastanti per lo stabilimento d'una perfetta e ben composta Repubblica, e che le peregrinazioni, e'l conoscere le leggi, e gl' ric. ad Theoistituti di varie genti, giova molto alla scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele (d); proscurarono, che le leggi ed i costu- darum scienmi non pur d'una Città, ma di molte si conoscessero ed esami- via, verrarum nassero, affinche ciò che in esse si rinveniva di specioso e d'il- peregrinatiolustre si ricevesse, ed a loro si trasportasse. E considerando altresi, che le leggi ottime dovevano esser quelle, che dal seno enimgentium d'una vera e solida silosossa derivavano, e che fra tutte le na- instituta, lezioni la Greca fosse quella, la quale dimostravasi nella sapienza sesque licet Tom. I.

\* Leges Regiæ in ordinem ex eo-rum fragmentis redactæ, notisque ex vio Ursino, Lipsio, Rosino, Forstero, parte illustratæ sunt a Paulo Manutio, ac Balduino.

[b] Dionys. Halicarnas. in Valerio . (c) Pompon. in cit. l. 2. 5.3. D. de orig. jur. Liv. lib.3. cap. 9. Dionys. Halic. lib. 10.

[d] Aristot. lib. 1. Rethodelt. cap. 4. Legum ferennes sunt utiles, exinde cognoscere . Edmund.Me-

ril. obf. lib.

(a) Liv. lib. 3. c. 31. Dionyf. Halic. lib.10. c. 48. e 61. [6] Conrad.

Rittershus. in Com. ad LL. XII.tab.c.1.

(c) Symmach. Epist. lib.3. ep. 11. Athen. Deipnos. lib. 6. c. 21. Plin. Epift. lib. 8. c.24. Servius ad Virg. Aneid. lib. 7. ver. 605.

10. c. 66. loc. cit.

Halicar. lib.

[g] Cic. lib. c. 44.

8. D. de orig. jur. (1) L.2.5.18.

superiore a tutt' altre: mandarono perciò in Atene, e nell' altré Città della Grecia, eziandio nelle Città Greche ch' crano in Italia(a), ed in quella parte ancora, che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pittagorici, e que' due celebri Legislatori Zaleuco, e Caronda \*, de' quali quegli diede le leggi a Locri, questi a Turio (b). Mandarono in Lacedemonia, mandarono nell' Etruria, (c) facendo con ciò conoscere con nuovo e rado esempio, come la filosofía, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne' Portici, e nell' Accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i Cittadini ; e come le massime ed assiomi di quella, maneggiati non da' semplici Fi-Iofofi, ma da' Giureconfulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa, sicchè il genere umano ne ritraesse insieme ed utilità, e giustizia: sonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi ed istituti di tante chiare ed illustri Città, e da quelle che Roma stessa ritenne (d), su da' Decemviri, nella maniera che ci vien largamente rapportata dal Ritter-(d) Dionys. sussion (e), compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII. tavole, che su-[e] Ritter. rono i primi e perpetui fondamenti della Romana giurisprudenza, ed i fonti, come dice Livio (f), d'ogni pubblica e privata ragione, e delle quali ebbe a dire Cicerone (g): Fremant omnes [f] Liv. lib. licet, dicam quod sentio: Bibliothecas mehercule omnium Philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum 1. de Orat. fontes, & capita viderit, & auctoritatis pondere, & utilitatis ubertate superare.

Ne minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre [h] S. lex. leggi, che dapoi dal Popolo Romano furono promulgate; poichè Inft. de jur. discacciati i Re, la maestà dell'Imperio rimanendo presso al Pociv. Bodin. polo, era della sua potestà sar le leggi (h). Siccome non su lib.1. de Re- minore ne' Plebisciti, a' quali per la legge Ortensia su data forpub. cap. 10. za ed autorità non inferiore a quella delle leggi medesime (i); [2] L.2.5. ne' Senatusconsulti, che non avevano inferiore autorità (k); e tinalmente negli Editti de' Magistrati, i quali d'annuali ch' erano, [k] S. Sena- fatti perpetui per la legge Cornelia, surono sotto Adriano Imperusconsultum radore per opera di Giuliano in ordine disposti, che chiamaro-Institucionio no Editto perpetuo (1); donde surse quella bella parte della Giurispru-

\* Di questi due grandi Legislatori | nella sua Biblioteca Istorica, Lib.XII. diffusamente tratto Diodoro Siciliano Cap. 11. e Strab. Geograph. Lib. 6. vas. 398.

risprudenza (a), la quale su poi cotanto illustrata da' Giureconsulti c. de vet. jur. Romani, che servi in appresso per cinosura e base di quella, ch' oggi è a noi rimasa ne'libri di Giustiniano (b).

#### VII. A P.

De' Giureconsulti, e loro Libri.

MA quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse Maggior autorità e fermezza, fu l'essersi maisempre lo 10. C.de constudio della Giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore dist. indeb. appresso gli uomini nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano affai bene, che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' Cittadini colle sole e nude leggi, se nella Città non cap. 1. vi fosse eziandio, chi la lor forza e vigore intendesse ed esponesse, e nell'infinita turba delle cose, e varietà degli affari non potesse al popolo giovare. Perciò vollero, che a si nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi, ed i più chiari lumi della Città, i Claudi, i Semproni, gli Scipioni, i Muzi, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucili, i Galli, i Sulpizi (c), ed al- [c] L.2. D. tri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura es- de orig. jur. sere stata più a cuore, che lo studio della Giurisprudenza, e la cognizione della ragion civile, giovando al pubblico, o colle loro interpretazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra Gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla Romana potesse in ciò contendere? Non certamente l' Ebrea, la cui legal disciplina essendo molto semplice e volgare, non su mai avuta in molta riputazione (d). Non pasq. de nov. i Greci stessi ( per tralasciar d'altri ), presso de' quali l' ufficio inventis. de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse, e la lor opera fi raggirava solamente nell'azioni, nelle formole, e nelle cauzioni, in guifa che i Professori, come quelli ch' erano della più vile e bassa gente, non venivano decorati col ve- [e] Cic.lib.1. nerando nome di Giureconsulti, ma di semplici Praminatici; tan- de orat.c.44. to che Cicerone (e) soleva dire, che tutte le leggi e costumi 45. e 59. Videll' altre nazioni a fronte di quelle de' Romani gli sembravano fat. ad dist. ridevoli ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presi-lib. Cic. devano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d'o-Quintil. Infite. lib.3. c. gni letteratura, e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, 8. & lib.12. feveri, e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' c. 3.

enucl. l.10.C. de condictindeb. Aurel. Victor Schoeti c. 19. Budeus in l. 2. D. de statu hom. Rofin. L. 8. antiq. c.5. [a] L. si quis [b] Jac. Got. in prolog. ad Cod. Theod.

c. 45. e 61. lib. 3. c.33. rat. Epift. lib. 2. ep. 1. 1.2. §.6. D.

(c) L. 2. S. 47. D. de orig. jur. A. c. 13. Sigon. de antiq.Jur. Prov. lib. 2. c.4. & de Ju-

[d] Loiseau Des Ordres, cap. 8. n. 24. Vid. Sigon. loc.ciz.

fe Revard. de auth. Prud. cap.14.& 15.

(a) Cic. de Cittadini: a costoro, e per le pubbliche, e per le private cose Orat. lib. 1. si ricorreva per consiglio: a costoro, o passeggiando nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ra-& de Legib. gion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di fami-Lib.1.c.3. Ho- glia, volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo; ed in somma non viera deliberazione così pubblica, come privata e domestica, che da' de orig, jur. loro consigli non dipendesse, (a) tanto che soleva dire lo stesso Ci-[6] Cic. loc. cerone (b), che la casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della Città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni : il configliar le Parti, ch' era l'unica funzione degli antichi Pratici: il consultare i Giudici su i punti del diritto ne' processi, che si do-Gell. Lib.12. veano giudicare: (c) e finalmente l'essere Assessori de' Magistrati per istruire, e qualche volta per giudicare i processi o con loro, o senza Ioro (d). Avevano ancora un' altra autorità, cioè, che quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, essi dic.lib.1.cap. univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e questa conferenza appellavasi Disputatio fori, di cui Cicerone sa menzione nel libro primo de Oratore, e nel libro de Finibus; e quel ch'essi risolvevano in tali assemblee, era chiamato Decretum, ovvero recepta sententia, la quale era una specie di legge non iscritta, come tratta molto metodicamente Revardo (e).

> Ma se grande, ed in sommo onore su lo studio della Giurisprudenza ne' tempi della libera Repubblica, non minore su certamente sotto gl' Imperadori infino a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti infigni G. C., e per vizio del fecolo tratto tratto introdottofi, che ciascuno, fidando solamente ne' suoi studi, pubblicamente interpetrava a suo modo le leggi, ed a suo talento configliava e rispondeva; acciocchè per la moltitudine de' professori, o per la loro imperizia e sordidezza, una cosa di tanto pregio ed importanza non s' avvilisse; ovvero come dice Pomponio (f) ( o qual altro si sosse l'Autore di quel libro) asfinche fosse maggiore l' autorità delle leggi, su da Augusto stabilito, che indifferentemente niuno potesse arrogare a se questa potestà, com' erasi satto per lo passato, ma per sola sua autorità e licenza interpetrassero e rispondessero: e che ciò dovessero riconoscere per suo benefizio, e per premio delle insigni loro virtù, e della fingolar erudizione, e per la perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli, che si dovesse prender lettere da lui; e

D.de orig.jur

quindi avvenne, che i G. C. fossero riputati come Ufficiali dell' Imperio: di che l' Imperadore Adriano s' offele a ragione, dicendo, che non era dell'Imperadore dar carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond'è che appo Pomponio (a) saggiamente scrisse: Hoc non peti, sed præstari solere. Di maniera che d'allora innanzi i Giureconfulti, configliando per l'autorità dell' Imperadore, erano come Ufficiali pubblici (b), ed in perpetuo Magistrato; almeno, come Manilio qualifica il Giurecon-

sulto: Perpetuus populi privato in limine Prator.

Si vide ancora la Giurisprudenza Romana per li favori de' Principi ne' medefimi tempi al colmo della fua grandezza e dell' onore; poichè i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendano le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevano a cuore, che quello delle leggi: nè altri, che i Giureconfulti negli aflari più ardui e gravi fi chiamavano a configlio. Così leggiamo d' Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' Codicilli dar quella forza ed autorità, che poi diede, dice il nostro Giustiniano (c), che convocò a se uomini sapientissimi, tra i quali su Trebazio, del cui consiglio soleva sempremai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così pari- jur. patron. mente appresso gl' Istorici di que' tempi osserviamo, che Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco, e Celso padre (d): Adriano si servisse del consiglio di Celso sigliuolo, di Salvio Giuliano, e d'altri infigni Giureconfulti (e). Piacque ad Antonino Pio l'opera di Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello, e d'altri (f). Marco Antonino Filosofo nelle deliberazioni, e nello stabilire le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, (g) al quale si dà il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconfulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l'incomparabile Papiniano (h). Alessandro Severo adoperava i configli d' Ulpiano, nè da lui stabilivasi Costituzione senza il parere di venti Giureconsulti (i). E Massimino il giovine si serviva di Modestino. (k) Nè per ultimo gli stessi Imperadori nelle loro Costituzioni medesime vollero fraudare quei grand' uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomi si valevano della coloro autorità, come secero Caro, Ca- virum 16. C. rino, e Numeriano, di Papiniano (1), e come fece Diocleziano, che con elogi si vale dell'autorità di Scevola, e secero altri Imperadori degli altri Giureconsulti (m).

E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è 1.4. C.de con-

[a] L.2. D. de orig. jur. in fin.

[6] Loyfeau des Ordres cap. 8. 11.27.

[c] Justin. in Inftit. lib.2. tit. 25.

(d) Spart. in Hadraap. 4. 1.5. D. si a paren.quis manum.

[e] Spartian. in vita Hadrian.cap.18. Capitolin. in Ansonin. c. 12.1.17.D.de (f) Capitol. in Anton. Pio. c.12.

(g) Capitol. in M. Antonir. c. 11. (h) Spartian. in Caracal. c. 8. Gotofr. in not. ad l. 3. C. Th. de testam.

(i) Lampt. in Alex. Sever.c.16.e 26. (k) Capit. in Maxim. Jun.

(1) L. cum de fideicom. 1.30. ibid. [m] L. 3. C. Th. de testam. de Testam.

et. stipul.1.5. a noi rimaso delle opere di questi Giureconsulti ( poiche di co-C. ad exhib. Icro, che fioriro ne' tempi della libera Repubblica, poche cose ad 1.8. C.Th. ci restano); la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per quella sua Compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella forse niente ne sarebbe a noi pervenuto: conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse stata ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio, che niente dalla loro esattezza su tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere o nel Foro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide abbastanza co' libri delle Questioni, e de' Responsi, de' Decreti, delle Costituzioni, dell' Epistole, e de' Digesti. A coloro, che ne' Magistrati ed all' ufficio di giudicare venivano asfunti, erano ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli Uffici di vari Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche erano vaghi per apprendere la disciplina legale, avevano abbondantissimi fonti, onde il loro disiderio potessero adempiere: trovavano chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo Romano, i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l' Orazioni, le Costituzioni de' Principi, ed i responsi degli antichi Giureconsulti; e chi compilasse speciali Trattati di quasi tutte le materie, che alla Giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle varie lezioni; e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la Giurisprudenza istessa, come oltre di quel che (a) A. Gell. di se lasciò scritto Cicerone (a), lo ci dimostrano l'iscrizioni de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli Enchiattic. cap.22. ridj, le Pandette, le Regole, le Sentenze, le Definizioni, i Brevi, in Pand. ad ed i libri delle Istituzioni. In guisa che se il corso di tanti secoli, e le funeste vicende del Mondo, siccome n' ha involati molti altri pregi dell' antichità, non ci avesse tolti i libri ancora di così eminenti Giureconfulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell' opere di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la Giurisprudenza di tanti nuovi ed infipidi volumi.

lib. I. nott. Bud. Annot. 1.1. de just.& jur.

> Nè minore alla prudenza e diligenza de' medefimi fu la dignità e l' eleganza dell' orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione, che l'eleganza del dire sia in tutti così ugua-

fe e persetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo. ma distanti per secoli interi, che niente si possa aggiungere, o disiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere. non saprebbesi distinguere di leggieri, a qual di loro dovesse darsi il primo luogo; ed è degno ancora da notarsi ciò che Lorenzo Valla (a), e Guglielmo Budeo (b) di questa ugualità, e net- (a) Valla Etezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando, lasciarono legant. L. L. scritto, che se ad essi su di maraviglia l'ugualità, che nell'episto- lib-3. le di Cicerone s' osservava, quasi che non da molti, ma da un (b) Bud. Anfolo Cicerone fossero state scritte : maggiore senza alcun dubbio ad L.1.de just. era quella, che dall' opere di questi Giureconsulti raccolte nelle & jur. Pandette prendevano; ficcome quelli, i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita : poichè incominciando da Augusto infino a' tempi di Costantino M., fotto di cui pur furono in pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio, e Giulio Aquila ( le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti), corsero ben tre secoli, ne' quali se appresso gl' Istorici, Oratori, e Poeti, e negli altri Scrittori offerviamo lunga differenza di stile, in questi Giureconsulti però su sempre uguale e costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo ( e precisamente sotto Valentiniano III. ) acquistassero tanta autorità e forza le fentenze e l'opinioni di questi Giureconsulti; che dice Giustiniano (c) essere stato finalmente deli- (c) Justin. in berato, che i Giudici non potessero nel giudicare allontanarsi da tit. 1. §. Re-

loro responsi.

Ma poiche questo è un punto d'istoria, che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire, che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest' autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l' autorità dell' Imperadore, avessero i loro responsi tanta sorza ed autorità, sicchè i Magistrati dovessero nel giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest' autorità, ma nel caso solamente, come abbiamo di fopra narrato, quando fopravveniva qualche difficile questione in Roma ded essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato decretum, ovvero recepta sententia, ch' era una spezie

Jponfa:

di legge non iscritta, dalla quale non potevano certamente'i Giudici allontanarsi nel decidere i piati : come quella, che nel Foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferiore alle leggi medefime. Il che fu dapoi anche praticato di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d' Augusto, e sotto gli altri Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero, che fenza questo, ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse, tosto che profferita, tanta autorità. sicchè i Magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d' Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le sette de' Sabiniani, e de' Cassiani da una parte, e de' (a) Cont.1. Proculejani, e Pegasiani dall'altra (a). Nè giammai queste contese si videro più ostinate, che sotto Augusto, quando la Re-Doujat. Hift. pubblica cominciava a prender forma di Principato; poichè fotto il di lui Imperio erano per una parte sostenute da Attejo Capitone discepolo d'Offilio, e per l'altra da Antistio Labeone discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massirio Sabino, ch' ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Cajo, Claudio, e Nerone, da Cassio Longino, onde presero nome i Cassiani, e da Proculo, onde i Proculejani: sotto i Vespasiani, da Celio Sabi-(b) Gotofr. no, (b) onde sursero i Sabiniani, e da Nerva figliuolo, e Pegaso. Manual Jur. onde i Pegasiani. E sotto Trajano, Adriano, ed infino a tempi d'Antonino Pio furono dalla parte de Sabiniani e Cassia-

pag. 1253. edit.nov.Opp.

Subsec. 12.

jur. civ.

Cello figliuolo, e Prisco Nerazio.

E sebbene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, (c) Emund. onde ne sursero i Giureconsulti Mediani (c), i quali non volen-Merill. lib. i. do soffrire la servitù di giurare nelle parole de' loro Maestri, obs.c. 5. & 6. prendessero altro partito; non perciò cessarono le controverse e l'opinioni difformi, in guifa che fu d'uopo poi, che alcune fi terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua Compilazione aver tolte tutte queste dissenzioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale sebbene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i loro vesligi nelle Pandette; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudizio per li vanti di Giuffiniano, si die-

ni, Javoleno Prisco, Aburnio Valente, Tusciano, e Salvio Giuliano; e da quella de' Proculejani e Pegasiani, Celso padre,

si diedero a credere non esservi in quella Compilazione antinomia alcuna, quando poi s' abbattevano nella contrarietà di due leggi, fudavano ed anfavano per conciliarle, nè altra imprefa in tine si trovavano avere per le mani, se non come suol dirsi Peliam lavare; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordare da Affricano, e così un Giurisconsulto dall' al-

tro (a).

In tanta varietà di pareri sarebbe sciocchezza il credere, che fosse a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle, che dopo lungo dibattimento fofsero state nel Foro ricevute. E molto meno ne' tempi d' Au- ibi Cujac. gusto, e degli altri Imperadori infino a Costantino M. ne' quali presedevano Magistrati adorni di molte, rade, ed infigni virtù; e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel Foro ricevute, e feguentemente quali dovessero risiutare, e di quali tener conto ne' loro giudici; fenza che alla loro esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà delle opinioni. La loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferiore a quello de' Giureconfulti medefuni; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi, e nell' interpetrarle, ma conoscendo, come dice Pomponio (b), che non si (b) L.2. D. farebbe abbastanza provveduto a' bisogni de' Cittadini colle sole de origijur. leggi, e colle sole interpetrazioni, che a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti, e sapientissimi, che potessero a ciascheduno render sua ragione : grandissima pertanto su la cura e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò che dice Giustiniano, essersi deliberato, che i Giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio, ed altri, del quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna Costituzione, nè a niuno degli altri Imperadori di que' tempi, ne' quali la Giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tenere per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della Costituzione (c) di Valentiniano III. (c) L.un. C. quando caduta già la Giurisprudenza Romana dal suo splendore, prud. Jacob. e mancati quei chiariffimi Giurisconsulti, e quei gravi ed in- Got, ibi. comparabili Magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze, e de' responsi di que' lumi della Giurisprudenza, Tom. I. fi ri-

(a) L.fingularia D. de reb. credit. l. qui negotia D.mandat. & Vin. quaft. illustr. lib. 1. c. 40,

si ridusse la bisogna in tanta consusione e disordine, che i Giu-

dici per la loro dappocaggine non fapevano ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con salse allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali fu uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali Giurisconsulti dovessero valersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Risiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte a Papiniano ( ma intorno a ciò fu dapoi contraria la sentenza di Giustiniano (a): ordinò in oltre, che recitandosi diverse (a) L.1. 5.6. sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli Autori, e se C. Just de vet. fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del Giudice, fe le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III. fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina; il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi Giureconsulti infino al gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano, ed Arcadio Carisso, questi famosi oracoli di Giurisprudenza; poichè alcuni altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli, d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo; mancato già quell' antico e grave istituto dell' interpetrazioni e de' responsi ; e solamente surono contenti nelle scuole insegnare ciò che da que' primi si era scritto e trattato, come

andremo appresso divisando.

Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente, e per l' Occidente, era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poiche delle leggi delle XII. tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e'l devastamento di Roma, nel qual tempo al (b) Ritter- creder di Rittersusso (b) quelle si perderono, non ne su tramanshus. Comm. dato altro a' posteri che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, in XII. Tab. Livio, Dionisio, A.Gellio (c), e singolarmente in alcuni libri di (c) A. Gell. questi Giureconsulti si leggono; e ciò che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de'nostri tempi e de' nostri avoli, ed all' industria d'alcuni valentuomini, che le raccossero ed inter-(d) Rivall. petrarono: fra' quali i primi furono Rivallio (d), Oldendorpio, Lib. 2. hist. J. Forstero, Balduino, Conzio, Ottomano, Revardo, Crispino, civ. Olden- Rofino, Pighio, ed Adriano Turnebo; a' quali succederono Teodorp. lib.var. doro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio, e Corrado Rit-

tersusio,

Abbiamo riputato trattenerci alguanto in parlando di questi

jur.enucl.

lib.20. c.1.

terfusio: ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacopo Gotofredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che surono da' Decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi, che dal Popolo Romano furono dapoi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti, e degli Editti de' Magistrati non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova notato; nel che pari- subsec. lett. mente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tem- Rosin. Antiq. pi, che con instancabile fatica l'andarono da' vari marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda certamente su in ciò quella di Barnaba Brissonio (a), di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Q. R. Tur-Lipsio, e di molti altri amatori dell' antichità Romana. Sola- neb. in Admente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto siorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali si regolavano i Tribunali; tanto che dapoi ne'tempi di Valentiniano III. per la lor confusione bisognò darvi provvedimento, e ne' tempi che seguirono, per la soro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle Pandette, che ne' seguenti secoli insino a' di nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra Giurisprudenza.

lett. ad jur. civ. interp. Forsterus lib. 1. hift. J.C. Rom. cap.220 Balduin. Comm. ad XII. Tab. ll. Cont. lib. 2. Rom. lib. 8. cap. 6. Pighius lib. 3. Annal. S.P. versar.lib.13. cap. 26. & Segg.

[a] Brif. de Formul. A. Aug. de Le-

#### P. VIII. A

# Delle Costituzioni de' Principi.

CE grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non mionore poi apparve l'ampiezza delle Costituzioni de' Principi, tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni e Codici. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti, cioè a' libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le Pandette. ed alle Costituzioni de' Principi, onde ne sursero le compilazioni di più Codici, e le molte Colla oni per le Costituzioni Novelle; e ciò oltre alle Instituzioni, che solamente per istruire la gioventù vaga dello studio legale surono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n'ha trattenuti più di ciò, che per avven53.

avventura non richiedeva una general contezza, conviene ora, che con ugual diligenza facciamo altresi distinta memoria delle Costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della Romana giurisprudenza; con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirfi nel

profeguimento di questa Istoria.

Approvato che fu dal Popolo Romano il Principato, come alla Repubblica più falubre ed espediente ( neque enim , dice [a] Dio lib. Dione (a), sieri poterat, ut sub Populi Imperio ea diutius esset incolumis) tutta quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, su trasserita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè il fentimento d'alcuni, che credettero il Popolo Romano non esfersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser suori del nostro istituto, abbondar d'ozio a vo-Ierlo qui confutare. E somma semplicità certamente sarebbe darfi a credere, che il Popolo Romano non fi fosse, o non fosse flato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl'Imperadori Romani si sossero astenuti de' nomi di Re, e di Signo-(b) Tacit.lib. re. Fu questo un tratto di fina politica, poichè conoscendo es-

i. Annal. c. sere questi nomi al Popolo odiosi, mostrarono anch' essi d'abbo-4. Suet. in Tiber. c. 30. minargli; e di vantaggio per non introdurre nella Repubblica in [c] Appian, un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i me-Alexan. in desimi Magistrati, e l'istesse solennità de' Comizi, e del Senaproam. hist to (b): ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitava-(d) Dio lib. no la piena potessà regia, come ce ne accertano Appiano (c)

(e) Tacit. Alessandrino, e Dione (d), il quale dice: Hæc omnia eo fere tem-Annal.lib.1. pore ita sunt instituta: at re ipsa Cæsar unus in omnibus rebus plec.1. & 4.lib. num erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: Hoc pacto 3. c.28. Pompon. in l. 2. omne Populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit. (e) E mol-6.11. D. de to meno doveano cadere in quelto errore, perciocchè al Fopolo or. jur. Ulp. rimanesse quella immaginaria e vana ragione di dare gli suffragi, in l. 1. in pr. o quella precaria e finta autorità del Senato nello stabilir le leg-D. de const. gi; poiche in questi tempi erano ancor rimafi, come savissima-

(f) Tacit. mente dice Tacito, restigia morientis libertatis; (f) onde con verità, Ann. lib. 1. del Popolo Romano parlando, disse Giovenale (g), che colui, il quale innanzi dava l'imperio, i fasci, le legioni, e tutto, ne'

[g] Juven suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, Panem Saty 1. 10.

& Circenses.

Egli

Egli è però vero, che proccurando gl' Imperadori di mantener quella medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la fovranità di quella, e che nel corfo di molti anni si renderono dapoi veri Monarchi ; poichè il Senato Romano dopo le guerre civili avendo, sia per timore, o per lufinga, conferito a Giulio Cefare il nome d' Imperadore, questo soprannome o titolo d'onore su continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro difegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, qual è il comando militare d'un Generale d'armata. e l'altra rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi: (a) la qual cosa non era degli altri uffici della Repubblica Ro- (a) Dio Cass. mana. E benchè nel cominciamento quest' Imperadori facessero lik. 43. Brissembiante di contentarsi del comando militare libero, ed esente son. de verb. dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari erano astretti, con foggezione alla fovranità della Repubblica; nondimeno effi comandavano affolutamente, e disponevano della Repubblica come Ioro piaceva, per la qual cosa Suetonio chiama la loro dominazione speciem principatus (b).

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Impera- Calig. c. 22. dori, allorchè nella languente Repubblica conservavansi ancora Lovieau reliquie d'antica libertà, essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto svanita, non si può dubitare, che gl' Impe- num. 26. Veradori feguenti di veri Monarchi e di Sovrani Principi il ca- di Bodin. lib. rattere e l'alfoluta potestà independemente non esercitassero, e più quelli, che ritrovaronfi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita pertanto nel Principe questa potestà, ciò che a Iui piacque, ebbe vigor di legge (c); ma per accorta politica chiamarono quei loro ordinamenti, Editti o Costituzioni, e non 1. 1. D. de leggi, simulando di voler lasciare intatta al Popolo la potestà di Const. Princ. far le leggi (d). Queste Costituzioni de' Principi non crano d'una medefima spezie, ma si distinguevano dal fine e dali' occasione, che avea il Principe quando le stabiliva. Alcune erano chiamate Editti; ed era allorche il Principe per se medesimo si moveva a promulgare qualch' ordine generale per l' utilità ed onestà de' suoi sudditi, (e) indirizzandolo o al Popolo, o a' Provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto Paraphr. lib. del Pretorio. Altre eran nomate Rescritti, i quali dagl' Impe- 1.111.2. 5.6.

fign. voc. Ima

(b) Suet. in des Seigneuries, cap. 2. 1. de Rep.

(c) Ulp. in

[d] Loyfeau loc. cis.

(e) Theoph.

voc. Referibere . Brisson. de Epistola.

zit. C.Th. de Paraphr. lib. 7. tit. 2. 5.6. [e] L.ult. C. The qui bonis cedere L. ult. de off.

de his qui admin. 1.5. & his qui in seft.im. del. [g] Theoph. 1. cit. l. ult.C.

Judic. L. 1.

de Legib. & 1rib. 1.52. de hareticis. C.de div. re-

fer. & Justin. de Mandatis

Principum. [ L. 1. D.

(a) Briffon. radori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere de' de verb. sign. privati s' indirizzavano (a). Erano ancora di quelle appellate Epistole; ed accadeva, quando il Principe rescriveva a' privati, che (b) Theoph. della loro ragione il richiedeano; e venivano dette eziandio E-Paraphr.Inst. pistole quelle, che per occasione simile dirizzava egli talora al 1.1. 1.2. 5.6. Senato, a' Consoli, a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Presetti del verb.fign.voc. Pretorio. (b) Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronsi Orazioni indirizzate al Senato, colle quali gl' Imperadori confer-(c) Gotofr. mayano i Senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiein Parat. ad sta del Senato, o del Senato e del Popolo insieme. (c) Costituzio-Const. Princ. ni parimente si dissero i Decreti, che si prosserivano su gli atti Vid. Tac. An- fabbricati nel Concilloro del Principe; ed era quando il Princinal.1.11.c.25 pe stesso conoscendo della causa, intese le Parti prosferiva il de-(d) Theoph. creto. (d) Fu questo lodevol costume degl' Imperadori non abbastanza commendato da tutti gli Scrittori dell' Istoria Augusta; e Vid. Gotofr. molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodofio (e), siccome alad 1.3. C.Th. tresi uno molto elegante nelle Pandette di Giustiniano (f). E de off.jud.om. questi Decreti ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiya, aveano in simiglianti casi forza e vigor di legge (g).

Si leggono ancora nel Codice Teodofiano (h) alcune Costituzioni appellate Prammatiche, promulgate in occasione di domande venute da qualche Provincia, Città, o Collegio (i), ed il 8. de fide test. Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quan-[f] L.3.D.de do ordinava doversi fare qualche cosa, chiamayansi Justiones. quando si proibiva e vietava di farsi, eran dette Sanctiones. Ve n' erano in fine dell' altre, che si dissero Mandati de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti drizzati a' Rettori delle Provincie, a' Censuri, Inspettori, Tribuni, e ad alcuni altri (h) L.3. C. Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno, che Th. de decur. per bene e quiete della Provincia richiedeva spezial provviden-36. de ann. za; de'quali Mandati nel Codice di Teodosio, ed ancor in quello

di Giustiniano se ne ha un titolo intero (k).

Tutta queste sorte di Costituzioni, delle quali ne sono pie-(i) Vid. 1.7. ni i Codici di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie suron da Ulpiano (1) ristrette: agli Editti, a' Decreti, ed all' Epistole; [k] C. Theod. ciò che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le restrinse (m).

> Fu veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli Romani Imperadori, che ressero l'Imperio sino a Costantino, es-

**fendo** 

sendovi stati alcuni iniqui, crudeli, e piuttosto mostri sotto spe- de Constit. zie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le loro Costituzioni nondimeno ugualmente Lib.i. cit. 2. splendessero di saviezza, di giustizia, e di gravità: tutte sagge, 5,6, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle prolisse, che da Costantino, e dagli altri suoi successori surono dapoi promulgate, convenienti piuttosto ad Oratori, che a Principi (a). Il che non altronde derivò, se non da quel buon costume, ch' ebbero di valersi nel loro stabilimento dell'opera di Duk. lib. 1. celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali, così nell'am- cap-3. nu. 9. ministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi essere in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodofio; imperocche Giustiniano compilò il suo anche delle Costituzioni dell' Imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente offerviamo, che alcune Costituzioni, delle quali i Giureconsulti sanno menzione nelle Pandette, si troyano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

(a) Artur.

#### A P. IX.

De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.

T E Costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, inco-I minciando da Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codi- (b) L.60.D. ci. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i de patt. Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, su quella, che Papirio Giusto sece delle Costituzioni di Ve. Got. prolero e d'Antonino. Questo celebre G. C. del quale Giustiniano ce gom. ad C. ne lasciò anche memoria nelle Pandette (b), siori ne' tempi di Set- Angel. Polit. timio Severo, e le Costituzioni di questi due fratelli compilò, ep. 9. lib. 5. partendole in venti libri (c). Giacomo Labitto (d) in quella sua ad Jacobum opera ingegnosa e molto utile, dell' Indice delle Leggi, sa un Modestum. catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio (d) Jacobus raccosse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s' ha memo- Inaice legum,

ria, che se ne fosse fatta altra ne' tempi che seguirono, se non quelle due di Gregorio, e d'Ermogeniano Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figlinoli, e da co-Ioro presero il nome i due Codici Gregoriano, ed Ermogeniano. In questi due Codici surono raccolte le Costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano Imperadore fino a' tempi di Coflantino; poichè nel Codice Gregoriano si riserisce una Costitu-(a) Jac. Got, tuzione fotto il Consolato di Diocleziano nell' anno 296, dieci in Prolegom. anni prima dell' Imperio di Collantino (a). Questi due Giuread C.Th. c.1. consulti si proposero l'istessa Epoca, e ne' loro Codici amendue raccolfero le Cossituzioni indistintamente di quelli Principi, che da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è ma-(b) Jacob. nifesto dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente su da Giacomo Gotofredo (b) notato d' error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte Epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le Costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna come fecero, ma bensì Gregorio d'alcu-

ni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gotofredo non fuor di ragione, che intanto questi Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da' Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova Giurisprudenza, per quel celebre suo Editto perpetuo che stabili, la cui materia ed ordine servi per cinosura ed archetipo della Giurisprudenza, e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e capo della Giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E sorte indizio n'è, (c) Ermog. che Ermogeniano (c) istesso ne' libri Epitomatici, le reliquie de' 1.2. D. de sta- quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire l' ordine medefimo dell' Editto perpetuo. Fu ancora d' Adriano fingolare e notabile la forma, che diede per l'amministrazione [d] Victoria. degli uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente, (d) la qual forma fu costantemente osservata sino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il giovine su all'. intutto variata e mutata, e prese la Giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di questa Istoria. Nè pare in-[e] Got. loc. verisimile ciò che suspica Gotosredo (e), che questi Codici, quando si pervenne all' età di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori Cristiani, si sossero continuati da questi Giureconsulti gentili per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica Giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da

Got. loc.cit.

eu hom.

in Adrian. cap. 14.

cit.

altri Cristiani Imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e de' suoi sigliuoli sussero pur anche Gentili, con affai forti congetture ce n' afficura il

Iodato Gotofredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da Ermogeniano; parendo che un luogo di Paolo Egineta riferito da Gotofredo possa persuaderne a credere, che sossero stati scritti per privata autorità. (a) Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, sal Vid. Cuche l'autorità di questi Codici su grandissima, e surono pubbli- jac. lib.6.0bcamente ricevuti, in maniera che gli Avvocati e gli Scrittori serv. c. 10. di que' tempi, e de' più bassi ancora, degl' interi loro libri si servirono, quando dovevano allegare qualche Costituzione. Di essi valevasi S. Agostino (b), come è manisesto nel lib. 2. ad Pollentium, ove s'allega dal Codice Gregoriano una Costituzione di Antonino, che su pretermessa nel Codice di Giustiniano. medefimi ancora si servi l' Autore della Collazione delle leggi cap. 8. Mosaiche colle Romane, che secondo Freero (c), e Gotofredo (d) fiori nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istes- parerg. lib. 1. sa età di Cassiodoro, Si allega da costui una Costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel lib. 5. de nuptiis, parte del-prolog. cap. 3. la quale su inserita da Giustiniano nel suo Codice (e); e dall' istello Codice Gregoriano se ne rapporta un' altra, con notarsi an- incest. nupc. cora il Consolato di Diocleziano nell' anno 296. Se ne servi parimente l' Autore di quell' antica Consultazione, che serbata dall' ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l' industria di Cujacio fra le sue, citandosi dal Codice Ermogeniano la l. 2. de Calumniatoribus. Se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio, ovvero Breviario di essi si servirono dappoi, oltre all' Autore della suddetta antica Consultazione, Papiano nel libro de' Responsi, ed altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di quefli due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur li dobbiamo alla diligenza di Cujacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si sece molti anni dapoi ne' tempi di Teodosio il giovane, . Tom. I.

(b) August. lib. 2. ad Pollentium, de De' Adulterio,

(c) Freher.

(d) Got. in (e) L.7. C.de

avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà favellare.

### X. P.

### Delle Accademie .

NOn folamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente fotto l'Imperio d'Adriana fotto l' Imperio d' Adriano, per tanti celebri Giureconsulti, e per la sapienza di questo Principe, per quel suo Editto, e per le tante Cossituzioni degli altri savissimi Principi, era lo fludio della Giurisprudenza nel maggior suo splendore e nel colmo della sua grandezza, ma lo rendevano ancor florido e rilevato le due celebri Accademie del Mondo, l' Ateneo di Roma in Occidente, e la Scuola di Berito in Oriente.

## I. Dell' Accademia di ROMA in Occidente.

PRima d'Adriano nell' inclita Città di Roma non v' erano pubbliche Accademie. I Maestri nelle loro private sanze, ch' essi chiamavano pergole, insegnavano alla gioventù (a); ed i Giureconsulti stessi, oltre a quelle commendabili loro sunzioni d'in-& in Aug. terpetrare, scrivere, rispondere, consigliare, ed altre rapportate di fopra, aveano ancora per costume nelle lor case insegnare 20. Vid. Do- a' giovani la ragion civile; e Cicerone racconta di se, ch' egli attese a questi studi sotto la disciplina di Q. Scevola figliuolo di Publio, ancorche questi, com' ei dice, nemini ad docendum se dabat (b). Labeone (c) così s' avea diviso l' anno, che sei mesi era in Roma frequentato dagli sludiosi, che andavano da lui ad 89. Bud. in apprender la legal disciplina, e sei altri mesi si ritirava in Villa a comporre libri, onde lasciò quattrocento volumi. Sabi-Pan. 1.1. de no, come anche narra Pomponio (d), poichè non era de' beni di fortuna abbastanza fornito, sovente da' suoi scolari era sovvenuto: Huic nec amplæ facultates fuerunt: sed plurimum a suis au-(d) Cit. 1.2. ditoribus sustentatus est. E così anche si praticava nell' altre pro-§. 47. D. de sessioni, siccome per le matematiche n' abbiamo il testimonio di Suetonio (e), e per la grammatica dell'Autore del libro degl' illustri Grammatici.

Adriano fu il primo, che nella Regione VIII. o nel Foros Ro-

(a) Sueton. in Crassitio Grammatico c.94. Vopilin Saturnino c. natum in Suct. Aug. L.C. (b) Cic. in

Bruto cap. annot. ad Just. & Jur. (c) L.2.5.47. D.de or. Jur. orig. Jur.

(e) Suet. in Augusto.

Romano fondò l' Ateneo, ove pubblicamente dovessero infegnarsi le discipline e le lettere; (a) e quel luogo, ch'è posto alle radici del Monte Aventino, ancor oggi ritiene la memoria delle scuo- ctor. cap. 14. le de' Greci (b), imperocchè in esso si facea prosessione non meno della latina, che della greca eloquenza, e non meno i Retori e Poeti Latini, che i Greci vi avevano il loro luogo. Fanno di questo Ateneo onorata memoria Dione (c), Lampridio, Capitolino, e Simmaco (d).

Alessandro Severo l'ampliò e ridusse in forma più nobile. stud. lib.Ur-Stabili il salario a' Retori, Medici, Grammatici, ed a tutti gli altri Professori. Institui gli Auditori pubblici, ed assegnò anco- Dione in ra alcune rendite agli studenti figliuoli di poveri, purche però fossero ingenui (e). I Romani di queste genti di lettere non facevan ordine a parte, ma le lasciavano mescolate nel terzo stato, e non aveano tante persone, quante noi, che prendessero le lettere per professione e vacazione loro speciale (f): dapoi quelle poche, ch' essi n'aveano, le ridussero in milizie, le quali erano uffici quasi perpetui, di maniera che saceyan di Ioro più stima che noi , e di grandissimi privilegi onoravangli , come si vede nel Codice di Teodosio.

Or per la celebrità di questa famosa Accademia concorre- (e) Lampr. in vano in Roma in gran numero i giovani da tutte le parti per apprender le buone lettere, e spezialmente la legal disciplina. Gotofr. loc. Non eran sole queste nostre Provincie, ch' oggi formano il Re- proxim. cit. guo di Napoli, a mandare lor giovanetti a studiare in Roma, ma (f) Loyseau le Provincie più remote e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia, e dall'Affrica ancora ne venivano. (g) Nelle nostre Pandette sono ancor rimasi alcuni vestigi, che n'accertano di questa usanza di mandarsi in Roma i giovani a studiare. Abbiamo un responso di Scevola, che diede a savor d' un giovane, che studiorum causa Romæ agebat, rapportato da Ulpiano (h), il quale anche parla del viatico solito assegnarsi da' padri a' figliuoli, quando gli mandavano in Roma a studiare; e questo medesimo Giureconsulto altrove (i) sa anche memoria di credit. quest'usanza di mandare i giovani a Roma a studiare, della quade ne sa altresi menzione Modestino (k), ed altri nostri Giure- intfilongius, consulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo stu- S. ult. D. de dio delle leggi, fin dalla Grecia i giovani in Roma; onde si [k] Modestirende celebre anche perciò la sfacciata libidine di Domiziano, nus l. Titio, che imprigionò Arca avvenente fanciullo, il quale fin dall' Ar- D. al Munic.

de Region. Urb. Aur. Vi-Panv. de Rom. Rep. l.1. pag. 90. (b) Jacob. Got. in C. Th. ad 1.3. de bis . (c) Xiphil.ex Did. Julian. Lampr. in Alex. Sev. cap.35. Capitol. in Pertinace. cap. 11.8 in Gora dianoc.3. (d) Simmac. Lib. 9. epift. Alex. Severo. cap.44. Vid. des Ordres . (g) Simmac.

(h) Ulpian. L.cum filius, D. de reb.

& lib. 8.ep.

[i] Ulpian.

cadia

(a) Alteser. Rer. Ajuizan.lib.3.c.5. (b) Philoft.

rat. 87. Altef. loc. cit.

(d) August. cap. 8.

in vie. S. Germ.cap.1.

(f) Sidon. lib.1. epift. 6.

cadia era venuto in Roma per apprendere la giurisprudenza, solamente perchè con rado e memorando esempio non volle acconsentire alle sue impudiche voglie (a): di che il giovanetto appresso Filostrato (b) tutto dolente accagionava suo padre, che. potendo farlo instruire delle greche lettere in Arcadia, l' avea lib.7. de vit. mandato in Roma per apprender le leggi. I Greci medesimi, Apollon. c. -che non sogliono esser paghi, se non di loro stessi e delle cofe proprie, pur furono costretti confessare, che dalle leggi Romane solamente potevasi apprendere una giusta e diritta norma di costumi; onde Dione Crisostomo (c) orando presso a' Corinti, e Chrysoft. e- volendo persuader loro, ch' egli essendo dimorato per lungo tempo in Roma appresso l' Imperador Trajano, avea sempre onestamente vivuto, di questo argomento si valse: ch' egli stando in Roma, era stato in mezzo alle leggi, non potendo traviare chi fra quelle conversava. Ne vennero anche dall' Affrica, come ne' tempi più bassi testimonia d'Alipio l'incomparabile Agostino (d), lib. 6. Conf. del quale narra, che Romam processerat, ut jus disceret. Dalla Gallia, e dall' altre Provincie occidentali in questi medesimi tempi meno a noi lontani era frequente il concorfo de' giovani in Roma per lo studio delle leggi. Di Germano Vescovo Altissiodorense n'è testimone Errico Altissiodorense in quei suoi versi \*. (e) Constant. E Costanzo (e) nella di lui vita pur dice: Post Auditoria Gallicana, intra Urbem Romam Juris scientiam plenitudini perfectionis adjecit. Rutilio Numaziano \*\* favellando di Failadio gentil giovane franzese pur disse, ch' era stato mandato in Roma ad apprender legge.

E Sidonio (f) Apollinare persuade Eutropio, che vada ad apprender giurisprudenza in Roma, che perciò chiamolla domicilium legum. Onde non pur dagli Scrittori di questi tempi, ma anche de' tempi che seguirono, meritò Roma questi encomi, non solamente per la giurisprudenza, ma per l'eloquenza, e per tutt' altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata Armorum, Legumque parentem, quæ prima dedit cunabula

\* Erric. Altissiodor. Lib. 1. de Incitus his animis, talique cupidine Qua caput est orbis terrarum maxima | Facundus juvenis, Gallorum nuper al Tendit iter, Latii nodos addiscere Ju-

Et didicit, palmamque brevi tulit ille \*\* RUTIL. NUMAT. Lib. 1. Itin. Missus Romani discere Jura fori,

nabula juris (a): ed altrove, legum genitricem; appresso Simmaco: Lauaris facundia domicilium (b); e così appresso Ennodio,

Girolamo, Calliodoro, e molt'altri Scrittori. (c)

E fu cotanta la cura degl' Imperadori, ed il loro studio & in paned' invigilar sempre al decoro e ristabilimento di quest' Accade- gyr. Conful. mia, ch' essendo ne' tempi di Valentiniano il vecchio Roma già caduta dal suo antico splendore, ed i giovani dati in braccio a lussi e ad ogni sorte di vizio, tanto che l'Accademia era molto scaduta dal suo istituto, ed introdotti in essa molti abusi: 1:1.8. cp. 68. pensò questo Principe, di cui era molto grande la sollecitudine [c] Vid. Godegli studi di Roma, riparare a cotali disordini, e promulgo quivi a tal effetto quella celebre Costituzione, che dirizzò nell'anno 370, ad Olibrio Prefetto di quella Città, parte della quale Alteserra loc. ancor si legge nel Codice di Teodosio (d), ove stabili undici cit. Savaro. leggi Accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno luogo farem parola. Tanto che ristorata per queste leggi potè poi lungamente mantenere il suo lustro, e tirare a ad Simm.lib. se come innanzi i giovani da tutte le parti d'Occidente per ap- 9. ep.83. prender lettere, e massimamente la giurisprudenza. Così ne' tem- (d) C. Thl. pi di Teodorico Ostrogoto vediamo ancor durare quest'usanza di mandarsi a Roma i giovani ad apprender le discipline; anzi vol- Roma, le questo Principe, che non dovesse concedersi licenza a'medesimi di far ritorno alle paterne case, se non compiuti in quella Città i loro studi. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorchè suo benemerito, il quale avendo mandato in Roma a sudiare alcuni suoi nipoti, e volendo richiamargli, ordinò a Festo, che non gli lasciasse partire, esagerando cotanto la stanza di Roma per li giovani: Nulli sit ingrata Roma, quæ dici non potest aliena: illa eloquentiæ fæcunda mater: illa virtutum omnium latissimum templum (e). La negò parimente a Valeriano, il quale avea mandati suoi figliuoli a Roma a sludiare, e scrisse a Simmaco, che non lasciassegli partire (f). Questo medesimo islituto su dapoi continuato da Atalarico suo nipote, il quale imitando Valentiniano ne prese anche spezial cura e pensiero, e si legge ancora appresso Cassiodoro (g) una lettera, che volle scrivere perciò al Senato di Roma, nella quale riordina gli studi, e flabilisce i soliti stipendi per coloro, che militavano in quell'Accademia, nella quale, oltre a' Grammatici, Oratori, ed altri Professori, vi aveano ancor luogo gli Espositori delle leggi; onde per questo nuovo ristoramento potè dapoi, eziandio ne' tempi più barbari

(a) Claudian. in paregyr.3. Stiliconis v. 137. Olybr. & Probini. ver. 127. (b) Simmactofr. ad l. 1. C.Th. de Aud. lib. Urb., & ad loc. cit. Sid. Apollin., & Juret. 1. de Aud. liberal. urb.

(e) Caffiodor. lib. 1. var. ep. 39. (f) Cailiodor. lib. 4. сар. 6. (g) Caffiodor. lib. 9.

1. ep. G.

barbari, meritar Roma que' pregi e quegli encomi, che le dan-(a) Savaro no più Scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone (a) soin Sidondib. pra Sidonio Apollinare. \*

### II. Dell' Accademia di BERITO in Oriente.

Ib L. unic.C. de metrop. Paulus , &

Th.de ann.& Erib.

cuf.lib.10.

C. Th. bis descri-\$.3.

D'Erito è Città posta nella Provincia di Fenicia in Oriente, e D fu cotanto benemerita a Teodosio il giovane, che la decorò del titolo di Metropoli della Fenicia, come Tiro, (b) Città per Beryto. Sui- lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma das in voc. nell'Occidente; e siccome in Roma la legge civile era insegnain voc. Ty- ta in latino, così a Berito in greco. Per la famosa Accademia in essa stabilita su chiamata la Città delle leggi, e che riempieva [c] Gotofr. perciò il Mondo delle medefime (c). Da chi quest'Accademia fosad l. 19. C. se stata istituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può porsi in disputa è, che siorisse molto tempo prima di Diocleziano Imperadore, com'è manifesto da una Costituzione di [d] L.I. C. questo Imperadore, che si legge nel Codice di Giustiniano (d). qui atat. vel indirizzata a Severino, e ad altri Scolari dell' Arabia, i quali profess. se ex- per apprender la disciplina legale dimoravano in Berito.

À questa Città, come domicilio delle leggi, concorrevano [e] Gregor. i giovanetti di tutte le Provincie dell' Oriente. Chiariffima te-Thaumat, in stimonianza è quella, che ce ne dà Gregorio Taumaturgo Vepaneg. ad O- scovo di Neocesarea nell'orazione panegirica ad Origene (e), orig. pag. 186. ve narra aver egli appresa la giurisprudenza Romana nell' Ac-& feq. Socrat. cademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le prosessioni, dib. 4. cap. 22. Alteser. rer. ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore su la sama Aquican.lib. di quella Accademia fotto Costanzo, e Costante circa gli anni di 3. cap. 5. Go- Cristo 350. Il Geografo antico (f), (il qual Autore dobbiam tofr.in Comm. noi alla diligenza dell'eruditissimo Giurisconsulto G. Gotofredo) che fiori ne' tempi medefimi, parlando della Città di Berito, e If Vetus Or- dell' Accademia delle leggi, dice così secondo l'antica traduzione latina: Berytus Civitas valde delitiosa, & Auditoria legum hapiio, nu. 17. bens, per quæ omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in 0172-

dell'Autore.

Addizione sete l'Italia, ristabili anche l'Accademia impressa dopo le di lui Novelle, dove

\* GIUSTINIANO ricuperata per Nat- | sua Prammatica al Cap. 23. che vedesi di Roma, comandando che fossero pa-gati i salari a' Professori, siccome face-rasi a' tempi di Teoderico. Leggasi la vano alla Gioventi.

omnem orbem terrarum adsident Judicibus, & sciences leges custodiunt Provincias, quibus mittuntur legum ordinationes. Perciò Nonno (a) nelle Dionistache diceva, che Berito riempieva la terra tutta di leggi. Eunapio (b) ancora, che fiori sotto Costanzo, Zaccaria Scolastico (c), e Libanio (d), che visse sotto Va. vic. Proures. lente, chiamano perciò Berito Madre delle leggi. E ne' tempi Pag. 150. dell' Imperador Valente fu tanto il concorfo de' giovani a questa Città per apprender le leggi, che Libanio stesso si duole esfersi perciò tralasciato lo studio dell' eloquenza. Ed Agatia (e) favellando della ruina di Berito a cagione del tremuoto, che abbattè quasi tutta la Città, asserma esservi accaduta strage grandissima de' Cittadini, e di gran numero di coloro, che ivi dimoravano per apprender le leggi Romane. Finalmente il no-Aro Giustiniano (f) pur nomò Berito Città delle leggi, ed altrove (g), Nutrice delle medesime; donde egli sece venir Doroteo, ed Anatolio, perchè unitamente con gli altri avessero parte nella fabbrica de' Digelli; (h) non concedendo licenza d'esplicar le leggi in Oriente ad altre Accademie, fuorchè a quelle di Berito, e di Costantinopoli ( perchè questa si trovava ne' suoi tempi sondata già da Teodosio il giovane l'anno 425.), siccome nell' Occidente a quella di Roma, (i)

Vi furono ancora in questi tempi in alcune Città d'Oriente altre Accademie, ove si professavano lettere, come in Laodicea, della quale Alessandro Severo fece menzione in una sua Costituzione, che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano (k): in Alessandria, intitolata il Museo, della quale parla Agatia (1); ed in Cesarea. (m) Siccome in Occidente, oltre di quella famosa di Roma, alcune Città avevan similmente le loro Scuole, ove potevano i giovani apprender lettere. Nè la nostra Na- Omnem Repoli ne fu priva, poichè, come dirassi quando dell' istituzione ip. §. 7. ad dell' Accademia Napoletana favelleremo, Federico II. Imperadore non fu il primo, che da' fondamenti la ergesse, ma dall'essere stata sempre questa Città, come Federico stesso la chiama, antiqua mater, & domus studii (n), si mosse egli perciò a rinno-lib.2.pag.48. vare questi suoi antichi studi, e ad ingrandirgli in una più no- [m]Cii.Const. bile e magnifica forma, innalzando l'Accademia Napoletana so. Omnem §. 7. pra tutt' altre, e comandando perciò, che i giovani così di Vin. lib. 3. questo Regno, come di quello di Sicilia andassero in Napoli ad epist. 10. apprender le discipline, come più a lungo si diviserà, quando di tal ristoramento sarem parola. Nè mancarono Scuole nell' al-

fal Nonn. lib. 41. Diony (.v.145. & 389. (b) Eunap. in (c) Zacchar. Scholast. de Opif. Munds pag. 164. & Barth. in Notis pag. 250. (d) Liban. orat.26. Apolog. p.505. & ер. 329. & 550. ad Anatol. (e) Agat. lib. 2. hift. Just. pag. 47. (f) Justin. in Constit. Tanta S. 9. de confir. Digest. [g] Justin. in Constit. ad Anteceffores, 5. 7. (h) Cit.Conft. Tanta \$.9. de confir. Dig. (i) Conft. Anteceff. (k) L. 2. C. de Incolis.

(1) Agat.

(n) Petr. de.

tre Città Greche di queste nostre Provincie, in quella maniera che richiedeva il loro istituto. Ma questi studi, allorchè fioriva Roma, rimasero tutti oscurati ed estinti, tosto che sorse l' Ateneo; e dapoi avendo Roma riempiuto l' Imperio tutto delle suc leggi, le Provincie d'Occidente mandavano i Ioro giovani in quella Città, come loro Madre ad apprenderle: ficcome quelle d'Oriente mandavangli a Berito. E si diede finalmente l'ultima mano alla ruina di tutte queste Scuole minori, quando Giustiniano a tre sole Città concedè licenza d'esplicar le leggi, cioè all'. una e all' altra Roma, ed a Berito; non ad Alessandria, non in Cesarea, non alla perfine ad alcuna altra Città dell' uno o dell'altro Imperio.

Dell' Accademia di Costantinopoli non era qui luogo di favellare, come quella, che molto tempo dapoi nell' anno 425. fu da Teodosio il giovane istituita, e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro seguente di quest' Istoria,

### III.

E Cco in qual floridissimo stato erano queste nostre Provincie ne' tempi, che a Costantino precedettero: quando ciascheduna Città fi fludiava di comporre la sua polizia e governo ad imitazion di Roma, della quale vantavano essere piccioli simulacri ed immagini: quando fecondo le fue leggi viveyano: e quando la giurisprudenza Romana, ch'era la loro norma e regola, era giunta nel colmo e nella più alta slima, se si pon mente o a' favori de' Principi, o alla prudenza delle Ioro Costituzioni, o alla sapienza de' Giureconsulti, o alla maestà dell' Accademie e dottrina de' Professori, o alla probità de' Magistrati . Non è occulto, che alcuni pur troppo vaghi di novità, volendo rendersi per qualche stravaganza rinomati, non si sono ritenuti di biasimar le leggi Romane, come troppo fottili e ricercate, e che sovente si oppongono al buon senso ed al comunale intendimento degli uomini. Si è (a) Georg, veduto ancora, chi ha voluto perciò prendersi briga d'andarle Pasq. de nov. esaminando, con riprovarne alcune, come alla ragione ed all'equità contrarie. Altri ne dettarono particolari trattati, che vengono rapportati da Giorgio Pasquio (a); e sra' nostri volle anche tentarlo il Cardinal di Luca, che ne distese più discorsi (b). Ma ben si sarà potuto conoscere, quanto costoro sieno traviati, i quali col

inventis. (b) Card. de Luca Conflist. legis , & rat.

Ii col debole e corto lume de'loro ingegni han pretefo affrontare una verità per tanti secoli conosciuta e professata da' maggiori nomini, che fiorirono quando il genere umano si vide in tanto elevamento ed eminenza, in quanta non fu mai per l'addietro, e che non fappiamo se mai potrà ritornare in quella sublimità, in cui fu ammirato mentre durò il Romano Imperio. I Romani ci diedero le leggi favie e giuste, come per esperimento si conobbe ch' erano le più utili, conformi all'equità naturale, e adattate per la società civile, ed all' umano commercio. Che se sosse ad ognuno lecito farsi giudice sopra le leggi, ed a suo giudicio e capriccio dar regola a questa bisogna, vorrebbe ciascuno, fidando nel suo ingegno, sostenere al pari di chiunque altro la propria opinione; ed ecco i disordini e le confufioni, ed ecco alla perfine introdotto fra noi un deplorabile scetticismo. Solone perciò dimandato, s'egli avea date agli Ateniesi le più giuste e le più savie leggi: rispose, le migliori, che si confacelsero a' loro costumi, e le più acconce a' loro profitti. Imperocchè la giustizia e la sapienza delle leggi non dipende da ragioni astratte e metafisiche, ma dall' utilità, che recano a' popoli, al commercio, ed alla vita civile. Di che per più secoli ne diedero bastanti riprove le Romane; onde avvenne, che ruinato l'Imperio, non per questo ne' nuovi Domini in Europa stabiliti cessò la maestà e l'uso delle medesime. L' utilità e l'onestà sono la norma delle leggi, e quelle saranno fempre le giulle, che riescono a' popoli utili ed oneste : ciò che meriterebbe un trattato a parte, non essendo del nostro istituto.

Altri vi fono, i quali empiono il mondo di querele contra i Romani per la moltiplicità di tante leggi. Questa querela non è nuova, ma molto antica, e fin da' tempi della libera Republica s'intese; tanto che Cesare (a), Cicerone (b), e Pompeo (c) pensarono di darvi qualche compenso, con ridurre ad un certo ordine la giurisprudenza Romana. Il che se non potè mai ridursi ad effetto da nomini sì illustri, molto meno si è potuto dapoi sperare dagli lib.1. c. 22. altri, come impresa assatto disperata ed impossibile, non che Cic. de Orat. dura e malagevole. Ma quelle querele o quanto meglio farebbono costoro, se le scagliassero contra i dapravati costumi de- Hisp. Orig. gli uomini, contra la loro ambizione e dissolutezza, anzi che lib.5. c.i. contro alle leggi. Ben è egli vero, che moltitudine di vizi, e moltitudine di leggi si secondano, e si producono l' una l'altra H quafi

(a) Suet. in Jul.cap. 44-[b] A. Gell. Noct. Attic. lib.1. cap.42. (c) Itidor.

41. Pluo 2pud Strab. p.12. 260.

[4] Joh. quasi sempre; ond'è che Arcesslao (a) soleva dire, che siccome dove sono molte medicine e molti medici, quivi sono infermità abbondanti, così dove abbondano le leggi, ivi essere ingiu-Geogr. 116.6. flizia somma. Nulladimanco non è somma ingiustizia, nè sono molti vizi, perchè sieno molte leggi; ma ben sono molte leggi, perchè sono molti vizi. Per riparare a' corrotti costumi degli uomini non v'era altro rimedio, che quello delle leggi. L' Imperio Romano molto tempo prima avrebbe veduta la fua rovina, se di quando in quando la prudenza di qualche Principe non v'avesse dato riparo per mezzo delle leggi. Erano a' Romani fempre innanzi agli occhi molti domestici esempi, che gli ammonivaro, niun altro freno esser più potente alla dissolutezza degli uomini, quanto le leggi. Sapevano benissimo, che sin da' primi tempi della loro Repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù Romana, salvo che non esser goverrati dalle leggi, ma che dovesse al Re ogni cosa rimettersi, ed al suo arbitrio; nè ciò per altra cagione, se non per quella, [1] Livio che con molta eleganza viene rapportata da Livio (b): Regem, e' dicevano, hominem esse, a quo impetres ubi jus, ubi injuria opus sit: esse gratiæ locum, esse benesicio: & irasci, & ignoscere posse: inter amicum, & inimicum discrimen nosse. Leges, rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti, nec veniæ habere, si modum excesseris. Periculosum esse, in tot humanis erroribus sola innocentia vivere. Sentimenti pur troppo licenzioli e dannevoli, e che dirittamente si oppon-(c) Arist, gono a quel che insegnò Aristotele nella sua Politica (c). Ove sia Repubblica senza vizi, certamente mal fa, chi vuole caricarla di leggi, siccome mal sa chi ad un corpo sano vuole applicar medicamenti. Ma fe quella, già data in preda a'luffi, minaccia rovina, non v'è altro riparo, che ricorrere alle leggi. E meglio in questi casi sarà, che nella Repubblica abbondino le leggi, le quali provveggano e s'oppongano ad ogni vizio (d), che rimettere tutto all' arbitrio de' Magistrati, il giudicio de' quali sta fottoposto agli affetti, ed alle macchinazioni e tranelli de' litiganti.

(d) Georg. Palq. cap. 5. de var. forzun. doit. Jur. S. 3. Adam. Rupert. in Com. ad Pomo. Enchir. c. 6. [e] Raco de Augument. Scientelib.1.

lib. 2. c. 3.

Egli è pur vero, che alla corruttela de' costumi non si rimedia abbastanza colle leggi; ed in ciò non si può non commendare quel gravissimo ammaestramento di Bacone di Verulamio (e), che dovrebbono i Principi aver sempre innanzi agli occhi, dicendo egli, che la maggiore lor cura e penfiero dovrebbe esse-

re

re non tanto, come fanno, di rimediare agli abusi ed alle corruttele colle leggi, quanto d'invigilare su l'educazione de' giovani: fopra il buono allevamento de' medefimi dovrebbono impiegare per mezzo delle leggi tutto il lor rigore, poichè in quetha maniera in gran parte si scemerebbe il numero de' vizi, e per conseguenza il numero delle leggi: stare tutt' intesi a ben ristabilire, e fornir di buoni istituti e di Professori l' Accademie e l' Università degli sludi, ed in ciò porre ogni lor cura. Erafi negli ultimi nostri tempi cominciato a veder qualche riparo da' Collegi istituiti per la gioventù, nel che surono eminenti i Gesuiti. Ma par ora, che scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andar scemando quell' antico servore, e corrompersi sempre più ogni buono istituto. Richiederebbero veramente queste cose piuttosto un Censore, che un Istorico; onde potendo fin qui baslare ciò che se n'è divisato, come per un apparato delle cose, che avranno a seguire, farem passaggio, do- (a) Novel.6. po aver narrata la polizia Ecclesiastica di quest' età, a' tempi di Costantino, donde quest'Istoria prende suo principio.

#### P. XI. ed Ult.

Della Polizia Ecclesiastica de' tre primi Secoli.

A nuova Religione Cristiana, che da Cristo Signor nostro co-minciò ne' tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo Mondo, per le quali e' Imp. Symbisognava che si governasse, la spirituale e la temporale, rico-mac. Papa in noscenti un medesimo principio, ch' è Iddio solo (a). La spi. Apol. advers. rituale nel Sacerdozio, o Stato Ecclesiastico, che amministra le cose divine e sacrate: la temporale nell' Imperio, o Monarchia, Leon. Isaur. ovvero Stato politico, che governa le cose umane e profane; cia- Vid. Petr. de scuna di loro avente il suo oggetto separato : i Principi perchè soprantendano alle cause del Secolo: i Sacerdoti alle cause di Dio . (b) Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; de' Prin- (c) Can. 41. cipi il punire o premiare con corporal pena o premio : de' Sa- s. item cum cerdoti con spirituale. (c) In breve, a ciascuna su dato il suo po- David. caus. tere a parte; laonde siccome non senza cagione il Magistrato 2. quest. 7. porta la spada, così ancora i Sacerdoti le chiavi del Regno de' lensis p. 3. qu. Cieli. (d)

Can. duo funs 10. & Can. cum ad verum 6. Dift. 96. Can.quoniam 8. dift. 10. & Can. Principes, cauf.23. quest.s. (b) Nicol. I. Epist. 8. ad Michael.III. Anali. Greg. II. Ep. 2. ad Marca de Concor. lib.2. c.1. & 2. 40. n. s.

Non così era prima presso a' Pagani, i quali non riconoscevano nel Mondo queste due potenze infra loro separate e diflinte, ma in una sola persona l'unirono; ond' è che i loro Re (a) Nicol. I. soli n'eran capi e moderatori (a). E la ragion era, perchè essi del-Papa in cit. la Religione si servivano per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso a' Romani il Pontificato massimo lungo (b) Dio 1.3, tempo durò nella stessa persona degl' Imperadori (b); e sebbene 53. Serv. ad avellero separati Collegi di Sacerdoti, a' quali la cura della lor lib.3. Aneid. religione era commessa, nientedimeno, come che della medesima ver.85. Taub- si servivano per la sola conservazione dello Stato, doveano per conseguenza le deliberazioni più gravi al Principe riportarsi, che Anast. Ger- n' era il capo: istituto, che ad essi su tramandato da' loro magagiori, appo i quali, come dice Cicerone (c), qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare, renum. 3. Pagi gale ducebatur. Quindi Virgilio (d) del Re Annio cantò:

Rex Anius, Rex idem hominum, Phæbique Sacerdos.

Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veg-Divin. lib.1. giamo, che ci rappresenta Omero, dove gli Eroi, cioè i Prin-(d) Virgil cipi eran quelli, che facevano i facrifizi : degli Ateniesi, e di lib.3.verf.80. molte altre Città della Grecia lo stesso narra Platone: (c) appresso gli Etiopi, scrive Diodoro che i Re erano i Sacerdoti (f); sic-(f) Diod. come ancora appresso gli Egizi narra Plutarco, ed appresso eli

Sic. Bibl. lib. Spartani Erodoto (g).

Ma presso a' Cristiani la Religione non è indirizzata alla conservazione dello Stato, ed al riposo di questo Mondo, ma ad un più alto fine, che riguarda la vita eterna, e che ha il suo Summ. potest, rispetto a Dio, non agli nomini; e quindi presso di noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto e nobile dell' Imperio, quanto le cose divine sono superiori all' umane, e quanto l'anima è più nobile del corpo e de' beni temporali. Ma dall' altra parte essendo stata data da Dio la spada all' Imperio per governar le cose mondane, viene ad essere questa potenza più sorte in se medesima, cioè a dire in questo Mondo, che non è la potenza spirituale data da Dio al Sacerdozio, al quale proibi l'uso deila spada materiale ; posciachè ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili, ed il principale effetto della sua forza è riserbato al Cielo; come ce ne sece testimonianza l'illef-

Ep. 8. ad Mich. Imper.

man. ad cit. mon. lik. 1. de Sacr. imm:un.cap.g. Crit. ad Baron. an. 312. a n. 12. ufq. ad 23.

(c) Cic. de (e) Plato in Dial.Rev.

(g) Vid. Grot. de imperio

cap. 2. 11.4.

l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo Reame non esfere di quelto Mondo, e che se ciò sosse, le sue genti combatterebbono per lui. (a)

(a) Joan. c. 18. ver. 36.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo principio, ch' è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine, ch' è la beatitudine, vero fine dell' uomo: è stato necessario, si proccurasse, che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme, ed una sinsonia (b), (b) Novel. cioè a dire un' armonia ed accordo composto di cose differenti, 42. in princ. per comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia : di manierache se l' Imperio soccorre colle sue sorze al Sacerdozio. per mantenere l'onor di Dio, ed il Sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezion de' Popoli all'ubbidienza del Principe, tutto lo Stato farà felice e florido: per contrario, fe queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il Sacerdozio abusandosi della divozion de' Popoli intraprendesse sopra l'Imperio, o governamento politico e temperale, ovvero se l' Imperio voltando contra Dio quella forza, che gli ha posla fra le mani, attentasse sopra il Sacerdozio, tutto va in disordine, in confusione, ed in ruina. (c)

Egli è Iddio, che ha messo quasi da per tutto queste due selm. in c.26. potenze in diverse mani, e l'ha fatte amendue sovrane in loro a S. Victore spezie, assinchè l' una servisse di contrappeso all' altra, per ti- de sacr. fid. more che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregola- lib.2. par. 2. mento o tirannia. Così vedesi, che quando la sovranità tempo- c. 7. rale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente; e medesimamente la temporale alla spirituale (d): la qual cosa è gratissima a Dio, quando si sa per via (d) Loyseau legittima, e sopra tutto quando si sa direttamente e puramente des Scien. c. per suo servigio, e per lo bene pubblico, non già per l' inte-15. n. 4.

resse particolare, e per intraprender l'una sopra l'altra.

E poiche queste due potenze si rincontrano per necessità infieme in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall' altra: (e) l'infinita (e) Thom. Sapienza per evitare il disordine estremo, che nasce inevitabili Valdens. Dominio dalla loro discordia, ha piantati limiti si fermi, el ha cirin fidanmente dalla loro discordia, ha piantati limiti si fermi, ed ha tiq. lib.2.art. messe separazioni si evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare, 3. c. 78. benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più faci-

(c) S. An-

Je a distinguere, che le cose sacrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque, se non praticare questa bella regola, che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca: Reddite qua sunt Casaris Casari, & qua sunt (a) Matth. Dei Deo. (a) Regolamento assai breve, ma per certo assai netto e c.22. ver. 21. chiaro, perchè quando la cura dell' anime e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la religione ed il culto di Dio, se sente d'avere un' anima, e se vuol effere nel numero de' figliuoli di Dio e della Chiefa. Chiaro e famoso è l' esempio dell' Imperador Teodosio, il quale alla censura d'un semplice Arcivescovo si rendè, ed adempie la penitenza pubblica, che gli era stata da colui ingionta. L'attesta ancora l'e-(b) Can. 41. fempio di Davide: Qui & si ex regali unctione Sacerdotibus & Pro-5. item cum phetis præerat in causis sæculi, tamen suberat eis in causis Dei (b).

Reciprocamente ancora, poichè la dominazione delle cose David , cauf. 94. 7. (c) Ottat, temporali appartiene a' Principi, e la Chiesa è nella Repubbli-2.qu. 7. Milev. lib.3. ca, come dice Ottato Milevitano (c), e non già la Repubblicontra Par- ca nella Chiesa, bisogna che tutti gli Ecclesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa ubbidiscano al Magistrato Secolare in ciò ch' è (d) Dupin de della polizia civile (d). Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita disc. disc. 7. st; si omnis, & vestra. (dice S. Bernardo (e) ad Errico Arcivescovo di Sens) Quis vos excepit ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur (e) Bern. ep. decipere. E S. Gio: Crisoslomo sponendo il passo di S. Paolo, Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est, dice: etiam si sis Apo-42.

stolus, Evangelista, Propheta, sive quisquis tandem fueris; neque enim (f) Chrysoft. pietatem subvertit ista subjectio. (f) In breve, il Papa S. Gregoad ep. Pau.ad rio (g) il grande: Agnosco, dice, Imperatorem a Deo concessum, (g) Gregor. non militibus folum, sed & Sacerdotibus etiam dominari. (h)

Poiche dunque la distinzione di queste due potenze è tanto lib.3. ep. 46. (h) Theodo- importante, egli è flato ben necessario dar loro nomi differenti ret. in c.13. cioè coloro, i quali hanno la potenza Ecclesiastica, sono chiaad Roman. mati Pastori e Prelati, e gli altri, che possedono la temporale, Theophil. & Occumentad fono particolarmente nomati Signori o Dominatori. Appellazione, ch'è interdetta agli Ecclesiastici di propria bocca di N. S., il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli (i) Matt.esp. di Zebedeo, e nel contrasto di precedenza sopravvenuto fra suoi 20. Luc. esp. Apostoli poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa Marc.c.p. 10. lezione: Reges gentium dominantur corum, vos autem non sic, &c. (i) Lezione che S. Pietro ha ben raccolta nella sua prima lette-

7. 42.

cum. Loc.

ra,

ra, dicendo a' Vescovi (a): Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut Dominantes in Cleris, sed sorma sasti gregis ex animo; cioè a dire, slabilito in sorma di greggia, il cui pattore non è il signore e proprietario, ma il ministro e governatore solamente (b).

Così Dio gli dice: Pasce oves meas, e non già tuas (c).

Ed in verità la potenza Ecclesiastica essendo diretta sopra le cose spirituali e divine, che non sono propriamente di questo Mondo, non può appartenere agli uomini in proprietà, nè per diritto di Signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione (d), sino a tanto che Iddio (il quale solo è il Maestro e Signore delle nostre anime) commette loro questa potenza soprannaturale, per esercitarla visibilmente in questo Mondo sotto suo nome ed autorità, come suoi Vicari e Luogotenenti, ciascuno però secondo il suo grado Gerarchico; appunto come nella polizia civile più Ufficiali, essendo gli uni sotto gli altri, esercitano la potenza del sovrano Signore.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza Ecclesiassica, la quale per contrario riserendosi direttamente a Dio, dee essere stimata ben più degna di quella de' Principi della Terra; i quali ancora non aveano nel principio la loro, che per ufficio e per amministrazione, appartenendo la Sovranità, o per meglio dire la libertà persetta allo Stato in corpo. Così in quei tempi erano pur essi chiamati Pastori de' Popoli, come vengono qualificati da Omero. Ma l'oggetto della loro potenza, che consiste nelle cose terrene, essendo adattato a ricevere la Signoria o Potenza in proprietà, essi l' hanno da lungo tempo guadagnata ed ottenuta in tutti i paesi del Mondo; de' quali molti parimente ve ne sono, dove essi hanno ottenuto non solamente la Signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il loro Popolo in ischiavitudine.

Non si possono ritrovar pruove più considerabili della distinzione di queste due maniere di potestà, nè più solenni esempi del cambiamento della potestà per ufficio e per esercizio in quella di proprietà e per diritto di Signoria, che in quel che accadde nel Popolo di Dio, quando annojato d'esser comandato da' Giudici, ch'esercitavano sopra di lui la sovranità per ufficio ed amministrazione assolutamente, egli volle avere un Re, il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di Signoria. Ciò che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a

(a) Cap. 3.

(b) Loyfeau loc.cit. n.10. (c) August. ad c.zp. 21. Joan. Track. 123. Tertul!. de Jaolatr. c. 18. Richerius par. 3. axiom. 3c. in Apologia pro Jo. Gersonio. [d] Orig. Homil. 6. in Isai. Hid. Peluf. lit.2. ep. 216. Bernar. lib. 2. Confid.

Samuello ultimo de' Giudici: essi non hanno te ricusato, ma me: affinche io non regni più sopra loro, e poco dapoi: Tale sarà il (a) I ib. 1. duritto del Re, &c. (a). Il che fignifica, che Iddio stesso era Reg. c. 8. il Re di questo Popolo, ed aveva sopra lui la proprietà e la ver/. 7. potenza, allorchè era governato da' semplici Giudici o Ufficia-(b) Loyfeau li (b); ma che ciò non farà più, quando avrà un Re, il quale loc. cit. n.13. s'abuserà di quella potenza in proprietà. Bella istruzione agli Ecclefiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell'esercizio di quella, come suoi Vicari e fuoi Luogotenenti: qualità la più alta e la più nobile, che potesse essere sopra la Terra.

> Ecco la distinzione della potenza spirituale, e della temporale, che ben dimostra, che l'una non include e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all'altra; ma che amendue sono o sovrane, o subalterne in diritto loro, e in loro

spezie.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce, che l' una e l'altra non possano risedere in una stessa persona, e talora, ch'è più, a cagione d'una medesima dignità. Tuttavolta bisogna prender cura, che quando esse risiedono nella medesima dignità, fa mestiere, che ciò sia una dignità Ecclesiastica, e non già una fignoria o ufficio temporale; poichè la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere, nè essere accessoria a quella, siccome non può appartenere agli uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali; e sopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di Signoria, nè deferirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le Signorie temporali.

Donde siegue, per dir ciò di passaggio, che è errore con-

tro al fenfo comune d'avere in Inghilterra voluto attribuire al Re o alla Reina la sovranità della Chiesa Anglicana, in quel modo che se l'attribuisce la temporalità del suo Reame, quasi fosse da questa dependente (c). Ebbe ciò suo cominciamento da Loc. cis. n. 16. collera, e da una particolar indegnazione d'Errico VIII. contra il Papa, il quale negò d'approvare il di lui divorzio; di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagargli più quel tributo, che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra;

e quel ch' è più, seguendo lo sfrenato impeto dell' ira si dichiarò Capo della Chiefa Anglicana immediatamente dopo Gesù Cristo, e costrinse il suo Popolo a giurare, che lo riconosceva Si-

gnor

gnor sovrano tanto nelle cose spirituali, che temporali : errore che apparve poi visibilmente, quando la Reina Elisabetta sua figliuola venne a regnare, imperocchè si vide allora una semina per Capo della Chiesa Anglicana, e la sovranità spirituale caduta nella conocchia.

Ora benchè per qualche tempo queste due potenze sieno slate nelle medelime persone fra il Fopolo di Dio, cotesso però si fece in modo, che la temporale era sempre accessoria al Sacerdozio. Ma dapoi che il Popolo volle esser dominato da' Re, questi Re non ebbero la potenza spirituale; e se pur talora la vollero essi intraprendere, ne furono aspramente puniti da Dio, come è manifesto per l'istoria d'Ozia (a). Ed in quanto a Pa- (a) 2. Paragani, s'è già veduto, che in più Nazioni i Re sono stati Sacerdoti, sommettendo la religione allo Stato, e non se ne servivano, che in quanto ella era necessaria allo Stato. Ma noi istruiti verb. Isa.tom. in migliori scuole, abbiamo appreso di preserire la religione, c' ha il suo rispetto a Dio, e riguarda la vita eterna, allo Stato, che non riflette se non agli uomini, ed al riposo di questo Mondo. Ma non vi è però alcun inconveniente nè repugnanza, che V. Bobadilla la potenza temporale sia annessa, e rendasi accessoria e dependente dal Sacerdozio; come ne' feguenti libri di quest' Istoria offerveremo nella persona del Pontesice Romano, e negli altri Prelati della Chiefa: non già perchè fosse stata prodotta dalla sovranità spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie. ma si è da soro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessioni di Principi, o per prescrizioni legittime, non già Apostolico Jure, come dice S. Bernardo (b); nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit.

F cco il rincontro di queste due potenze in sovranità, independenti l'una dall'altra, e riconoscenti un sol principio, ch'è Iddio, distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro Salvatore, in guifa che l' una non ha che impacciarsi coll'altra.

I. Polizia Ecclesiastica de' tre primi Secoli in Oriente.

R Iconoscendo noi adunque per la religione Cristiana nel Mon-do queste due potenze, bisognerà, che si narri ora, come la spirituale fosse cominciata ad amministrarsi fra gli uomini, e come perciò tratto tratto nell'Imperio, ed in quelle nollre Provincie si sosse stabilita la polizia e lo stato Ecclesiastico, che Iom.I. ne'

lipom. c. 26. Chryfoft. Homil. 4. de 3. Opp. Grot. cap. 2. de imp. Summ. poteit.i.um. 5. Polit. lit. 2. cap.17.e 18.

(b) Bern. lib.2. de Con-Sid. cap. 6.

ne'secoli seguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello stato po-

litico e temporale di questo Reame.

In que' tre primi secoli dell' umana Redenzione, prima che da Costantino Magno si sosse abbracciata la Cristiana religione, non potrà con sermezza ravvisarsi nell'Imperio alcuna esterior polizia Ecclesiastica. Gli Apostoli, ed i loro successori intenti alla sola predicazione del Vangelo non molto badarono a stabilirla, e ne surono impediti ancora dalle persecuzioni, che gli costringevano in privato e di soppiatto a mantenere l'eser-

cizio della loro religione fra' Fedeli.

Il nostro buon Redentore adunque dovendo ritornare al Padre, che lo mandò in questo Mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle, dopo averci dati tanti buoni regolamenti, lasciare in Terra suoi Luogotenenti, a'quali questo potere spirituale comunicò, perchè come suoi Vicari mantenessero e promulgassero da per tutto la sua religione. E volie va-Iersi non già del ministero degli Angioli, ma piacendogli innalzare il genere umano volle eleggere, per più profondi milleri, non i più potenti uomini della terra, ma i più vili ed abjetti; volendo con ciò darci un' altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l'una non riguarda nè stirpe, nè altri pregi, che il Mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue, e gli altri umani rispetti. Lasciò pertanto quella potenza agli Apostoli suoi cari discepoli, i quali mentre egli conversò fra noi in Terra lo feguirono: a' medesimi diede incombenza d'infegnare e predicare la sua legge per tutto il Mondo, e diè loro il potere di legare e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua parola, che sarebbe sciolto in Cielo quel ch' essi prosciogliessero in Terra, e legato quel che legassero.

Gli Apostoli ancorchè riconoscessero per lor Capo S. Pietro, nel principio a tutt' altro pensarono, che a stabilire un' esterior polizia Ecclesiastica, poichè intenti solamente alla predicazione del Vangelo, ed a ridurre l'uman genere alla credenza di quella religione, ch' essi proccuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le Provincie del Mondo, non badarono, che a questo solo. Si sparsero perciò, e s' incamminarono per diverse parti, ove più il bisogno ovvero l'occasione gli portava. Le prime Provincie suron quelle d'Oriente, come più a Gerusalemme ed alla Palestina vicine: scorsero in Antiochia, in Smirna, in Esso, in Alessandria, e nell'altre Città delle Provincie d'Oriente, nelle quali

quali fecero miracolosi progressi, riducendo que popoli alla vera [a] Hieron. credenza. Nel che non molto venivano frastornati ed impediti in epift. ad dagli Ufficiali dell'Imperio, poichè essendo queste Provincie lon- Can-5. Dist. tane da Roma, Capo e Sede degl' Imperadori, non erano così 95. Idem da presso i loro andamenti osservati; onde poterono slabilire in epist. ad Emolte Città di quelle Provincie la religione, e fare in più luo- vaor. Can. 24. ghi più unioni di Fedeli, ch'essi chiamarono Chiese. Ma in que- Dist. 93. I-Thi principi, come dice S. Girolamo (a), fondate ch' essi aveva- contra Jovin. no nelle Città le Chiese, erano quelle governate dal comun con- (b) Vid. Pefiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia. (b) Dapoi cresciuto il tav. Disser. numero de' Fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni Eccl. infer. e divisioni, si pensò per ovviare a' disordini di lasciare bensì il Theol. lib.1. governo al Presbiterio, ma di dare la soprantendenza ad uno de' c.2. Preti, il quale fosse lor Capo, che chiamarono Vescovo, cioè a (c) Cypr. dire Ispettore, il quale collocato in più sublime grado avea la Ep. 5. Hilar. soprantendenza di tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura Comm. ad I. ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col Timoth. c.5. Presbiterio (c): tanto che il governo delle Chiese divenne misto (d) Petr. de di Monarchico ed Aristocratico, onde Pietro di Marca (d) ebbe Marc. in Difa dire, che il governo Monarchico della Chiefa veniva tempe- fer. de difer. rato coll' Aristocratico.

Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il regim.a Chrigoverno e polizia delle Chiese sosse stato semplice e puro Ari. sto inst. c.3. flocratico presso a' Preti solamente, niente di più concedendo a' s. 4. Junta.
Vescovi, che a' Preti pon reputando di manazione dendo a' receptum ab Vescovi, che a' Preti, non reputandogli di maggior potere ed omnibus eminenza sopra gli altri. Ma ben a lungo su tal errore consuta- Theologis to dall' incomparabile Ugone Grozio (e); ed il contrario ci di- axioma, Stamostrano i tanti cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso us Ecclesia Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto, ed altri, da' quali è ma-chicus ex nisello, che fino da' tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la so- Aristocratiprantendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado co regimine soprastavano a' Preti, come Ioro Capi. (f) Cosi non parlando de' temperatus; Vescovi di Roma, come cosa a tutti palese, in Alessandria mor-cord. 1.6. c.1. to che su S. Marco Evangelista, il quale soprastava a quella §. 2. & 3. Chiefa, narra S. Girolamo (g), che i Preti sempre ebbero uno, (e) Grot. de che eleggevano per Ioro Capo, & in excelsiori gradu collocatum, Epi- Imp. sunm. scopum nominabant. Mori S. Marco nell' anno 62 della fruttifera poresticapati. Incarnazione, e nell'ottavo anno dell'Imperio di Nerone (h), e (f) Vid.Pedopo lui fu in suo luogo rifatto, vivendo ancora S. Giovanni tav. lib.1. de Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella Hierarc. c.2. Chie- & Sign. Bin-

dem lib. I.

& de form.

gham. Orig. Chiefa Abilio; ad Abilio, Cerdone, e così di mano in mano Ec.l.l.2. c. 1. gli altri (a). In Antiochia, Evodio, Ignazio, &c. In Germa-(g) Hieron. gli alti (a). In Antiochia, Evodio, Ignazio, &c. In Gerusaepist. ad E- como tennero il Vescovato di quella Città, Simeone, Giusto, &c. vagraire Can. In Ismirna dagli Apostoli stessi, cioè da S. Giovanni, (b) su prepo-24. Dillog. slo a' Preti per Vescovo Policarpo, che governò quella Chiesa (h) Euleb. 10 a Frett pet Veleovo Foncarpo, ene governo quena Cinela lib. 2. Hist. fino ad un'età provetta. Così ancora la Chiesa d'Esso, ancora-Eccl. c. 24. chè amministrata da' Preti (c), a costoro però uno era che presede-Idem in va; e dopo Timoteo ne fu per qualche tempo Capo S. Giovan-Chron. ann. ni medesimo, detto perciò Principe del Clero, ed Angelo della [4] Euseb. Chiesa: (d) succedettero quindi Tito, ed altri in appresso; tanto che Lib. 2. 3. & nel Concilio di Calcedonia (e) per Bocca di Leonzio Magnefia-4. Hift. Eccl. no leggiamo: A Sancto Timotheo usque nunc XXVII. Episcopi Grot.loc. cit. facti, omnes in Epheso ordinati sunt. [b] Hieron.

Nè dovrà sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che Script. c.17. gli Evangelilli, il cui impiego era d'andar girando per le Pro-(c) Act. Ap. vincie dell' Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto esesp. 20. ver. sere Vescovi d'alcuna Città; poiche, come ben avvisa Ugon 17. & 28. Grozio (f), essi aveano anche per costume di sermarsi in qualche lib. 3. Hist. luogo, ove scorgevano, che la loro più lunga dimora potesse es-Eccle. 20. & fere di maggior profitto; e fermati, adempievano tutte le parti 23. Clem. d'un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio. E per questa Alex.in libr. cagione noi leggumo, che gl'istessi Apostoli surono Vescovi d' Quis dives. alcune Città, perchè in quelle lungamente dimorati, aveano go-Chalcedo- vernate le loro Chiese, come tutti gli altri Vescovi da essi in

nense actione altre Città istituiti sacevano. (g)

Così col correr degli anni, disseminata la religion Cristiana (f) Grot.loc. per tutte le Provincie dell' Imperio, ancorchè mancassero gli A-[g] Vid. S. postoli, succedettero in for luogo i Vescovi, i quali soprastando August. epist. al Presbiterio resfero le Chiese; e si videro perciò nelle Città 165. Hier. in costituiti i Vescovi, come dice S. Cipriano: Jam quidem per Cat. Scrip. c. omnes Provincias, & per Urbes singulas constituti sunt Episcopi. in Gul. 1. p.ag. Onde dapoi su stabilmente cossituito, che nel governo delle Chie-165. Epiphan. se uno de' Preti dovesse soprastare agli altri, ed al quale do-Her. 73. n.7. vesse appartenere la cura della Chiesa, come testifica S. Geroni-Opt. Milev. mo (h): In toto Orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electus Vid.alia P.t. cæteris superponeretur, ad quem omnis cura Ecclesiæ pertineret.

Egli è però vero, che quantunque S. Cipriano dica, che in ciascheduna Città sosse stato il Vescovo istituito, si sa nondimeno, che moltissime non l'ebbero, e surono governate e rette

dal

lib. 2. p.1g. 48. grum loca a-

pud Bin-

in Caral.

dal solo Presbiterio; poiche gli Apostoli non in ogni Chiesa isti- gham. Origi tuirono i Vescovi, ma molte ne lasciarono al solo governo del Eal. 1.2.c.1. Presbiterio, quando fra essi non v'era alcuno, che sotse degno del Vescovato, come dice S. Episanio (a): Presbyteris opus erat, & Diaconis: per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt. Ubi vero non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi. E quelle Chiese, che rimanevano senza Vescovo, dice S. Girolamo, che communi Presbyterorum consilio gubernabantur. Così di Marcote Città dell' Egitto testifica S. Attanasio (b), che sino a' suoi tempi non avea ayuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio; e così di molte altre Città dell'Imperio testissi-

cano molti Scrittori di quei tempi.

Tale fu la polizia in questi primi secoli dello Stato Ecclesiastico; nè altra Gerarchia si ravvisò, nè altri gradi distinti, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi, i quali come loro Ministri teneano anche cura dell' oblazioni, e di ciò che al Sacro Ministero era necessario. (c) Questi componevano un sol Corpo, di cui il Vescovo era Capo, e gli altri Ministri o meno, o più principali erano i membri, ed era come un Configlio o Senato del Vescovo, che insieme con lui governava la Chiesa. (d) Quindi S. Girolamo (e) ragionando de' Vescovi dicea, che anche quelli aveano il loro Senato, cioè il Ceto de' Preti; siccome anche par.2.cap.23. dicea S. Basilio (f); ed Ignazio scrivendo a' Tralliani affermava, che i Preti fossero i Configlieri del Vescovo, gli Assessori di quello, e che dovessero riguardarsi come succeduti in luogo del Senato Apostolico. (g) Quindi era, che S. Cipriano non soleva trattar cos'alcuna di momento senza l'intervento o configlio de' suoi Preti e Diaconi, come si raccoglie dalle sue epistole (h).

Alcuni credettero (i), che questa polizia di dare la soprantendenza a' Vescovi, e superiorità su i Preti sosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel Sacerdozio parimente si notavano più gradi. E si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci, e da' Romani, ma essere stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentari (k): Druidibus præest unus, qui summam inter eos habet authoritatem. Presso a' Burgundi suvvi ancora il Sacerdote massimo, come narra Marcellino (1). E nella Repubblica Giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio S. N. quando a tutti i Sacerdoti prepose uno di maggiore autorità.

5.4. (h) Hieron. epift. 85. ad Tieum.

(a) S.Epiphan. heref.

(b) Athan. Apol. 2. Dupin. de antiq. Eccl. disc. differt.1. §. 8.

(c) Epiph.

L.c. Hier. cit. ep. ad Evagr. Ignat. ad Trall. Fleury Difc. 2. fur L' Hift. Eccl. n. 5. e 6. Bingh. Or. Eccl. lib. 2. C.1. S.1. (d) Fleury Cost. de' Crist. Bingh. Or. Eccl. lib.2.c. 19. 5. 7. (e) Hieron. in cap.3. Ifaice . Et nos habemus Senatum no-Strum, Carum

Presbyterorum . (f) S. Basil. ер.18.8 319. (g) Vid. Ignat. Epift. ad Magnes. & ad Trall. (h) Ciprian. ep.5.&12.lib. 1.ep. 5. lib. 2. ep. 2. lib. 4.

Ma

ep.10. lib. 3. Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a soro imitazione ep. 10. lil. 4: si sosse istituito tal ordine, nulladimanco dovrà sembrare a cia-Claud, Fonte- scuno più verisimile ciò che Grozio (a) suspica, essersi questa jo in differe, polizia introdotta ad esempio delle Sinagoghe degli Ebrei, delle de antiq. Jur. quali pare, che le Chiese sondate dagli Apostoli sossero simulacri Preshyt. in ed immagini (b). Ed in fatti osserviamo, che in molti luoghi le Sinagoghe erano senz' imperio, siccome la Chiesa da se non ha (k) Casar. de imperio alcuno, e tutta la sua potenza è spirituale. Si vede an-Bello Gallic. cora, che gli Apostoli predicando per la Palestina, e per le Pro-1.6. c. 13. vincie d'intorno il Vangelo, trovavano in que tempi molte Si-Marcell. Lib. nagoghe ben istituite fino da' tempi della dispersione Babilonica (c); 28. hift.c. 5. e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di (a) Grot. loc. Cristo, giacchè ad esse prima d'ogn' altro su predicato l' Evannum. 8. & in gelo, (d) non vi era cagione, perchè dovessero mutar polizia, ed Commad N. allontanarsi da quella, che l'esperienza di molti secoli aveva ap-T. Att. Ap.c. provata e commendata per buona. Si aggiungeva ancora, che 21. ver.30. & riusciva agli Apostoli più acconcia al loro fine, perchè in cotal alili passim. guisa, dovendo disseminare una nuova Religione nell' Imperio den. de Sy-gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto su nedr.l.1.c.14. gli occhi agli Ufficiali dell'Imperio, a'quali poco importava, Vitringa de che niente mutandosi della loro esteriore polizia, le Sinagoghe Synag. vet divenissero Chiese; e sondandosi altrove altre Chiese, perche all' Burm.de Sy- intutto conformi agl' istituti Giudaici, a' quali già essi s' erano (c) Sigon, accomodati, picciola novità loro s' arrecava, nè tanta, che pode Rep. He- tesse turbar lo stato civile dell' Imperio. (e) Così in ogni Sinagoga br.lib.2.c.ult. essendovi uno, il quale soprastava agli altri, che chiamavano il & lib.5.c.10. Principe, in suo suogo sostituirono il Vescovo: erano in quelle (d) Act. Ap. Frincipe, in the mogo fortuments in vercovo: erano in quene c.13.c.14.ver. i Pastori, ed a costoro succedettero i Preti: v'erano ancora gli 27.6.15.6.18. Elemofinieri, i quali ayeano in gran parte corrispondenza co'. per. 12. Diaconi. (e) Vid.Fleu-

II. Polizia Ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre Regioni.

Hist.duor. pr. Parsa intanto per le Provincie d' Oriente questa nuova Religione, ed avendo in quelle parti avuto mirabili progressi, si proccurò anche stabilirla nell'Occidente. Alcuni degli Aposto-(f) Euseb. li, e molti loro discepoli s'incamminarono perciò verso queste nolib. 3. Hijt. stre Regioni. Narrasi che S. Pietro stesso loro capo, lasciando Eccl. cap.22. la Cattedra d'Antiochia, avendo istituito Vescovo in quella Chiesa Evodio, (f) navigasse con molti suoi discepoli verso Italia per paffare

num. 5. Ignat. Ep. ad Ansioch.

ry Cost. de'

Crift.p.ir.1. c. J. Cleric.

Sac.in Prol.

fect.3.c.4.5.5.

passare in Roma: che prima approdasse in Brindiss, quindi ad Otranto (a), e di là a Taranto, nella qual Città vi predicasse la fede di Cristo, con ridurre molti di que' Cittadini alla nuova credenza, e vi lasciasse Amasiano per Vescovo (b). Alcuni anche han voluto (c), che visitasse eziandio Trani, Oria, Andria, sed. 4. e per l'Adriatico navigasse infino a Siponto; indi voltando le prore indietro, costeggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali Città piantasse la Religione Cristiana: poi da Reggio partitosi co' suoi compagni, navigando il Mar Tirreno, e giun- cap. 1. to nel nostro mare, riguardando l'amenissimo sito della Città di Napoli, determinossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza; e qui vogliono, che incontratosi nella porta della Città con una donna chiamata Candida, molti prodigi con lei e con suo fratello Aspreno adoperasse, di che mossi i Napoletani, riceverono da lui il battesimo, e prima di partirsi per Roma, istituisse Vescovo di questa Città Aspreno, che su il primo. Narrasi ancora, che in questo passaggio medesimo S. Pietro s'inoltrasse insino a Capua, e che dopo aver ridotta questa Città, vi lasciasse per Vescovo Prisco, uno degli antichi discepoli di Cristo, nella cui casa fece apparecchiar la Pasqua, e nel Cenacolo cibossi co'suoi discepoli. Che in oltre essendosi portato fino ad Atina Città ora distrutta, v'avesfe istituito Marco per Vescovo; e finalmente prendendo il cammino per Roma, nel passar per Terracina avesse quivi ordinato Vescovo Epastrodito. I Baresi similmente pretendono, che S. Pietro in questo passaggio, non meno che a Taranto, ed Otranto, fosse capitato anche in Bari (d). I Beneventani, che pure ad essi avesse lasciato il primo Vescovo Fotino (e). Que' di Sessa pretendono il medesimo, e che avesse loro dato Simisso per Vescovo. In brieve, se si vuole attendere a si satte novelle, non vi rimane Città in queste nostre regioni, che non pretenda avere i suoi Vescovi istituiti o da S. Pietro, o dall' Apostolo Paolo, come vanta Reggio del suo primo Vescovo Stefano, o dagli fettantadue discepoli di Cristo nostro Signore, o finalmente da' discepoli degli Apostoli. In fatti Pozzuoli tiene il fuo primo Vescovo essere stato Patroba uno de' 72. discepoli, e discepolo di S. Paolo, del quale egli fa menzione nell' epistola a' Romani, e che ordinato Vescovo da S. Pietro, capitato in Pozzuoli vi seminasse la fede Cristiana.

Narrasi ancora, che questa prima volta giunto S. Pietro in Roma, bisognò, che tosto scappasse via (f) a cagione de' rigorosi I. Differ. 12. editti

(a) P. Carac. ae Sacr. Neapol. Eccl. Mon. cap. 3. (b) Juven. histor. Tar.

Lib. 8. cap. 1. & lib. ult.

(c) Summ. lib.1. cap. 2.

(d) Beatil. Ift. di Bari lib. 1. (e) Carac. de Sacr. Eccl. Neap. Mon. cap. 3. Sett. 3. (f) Euseb. lib. 2. Hift. Eccl. c. 14. Hier. de Vir. illust.in Peero Baron. Ann. 11.44. num. 25. Petav. Doctr. temp. lib. II. c.ip. 14. Nat. Alexan. Sac.

Claud. cap. 24. Judicos impulfore num.s. in apparatu ad libros de

Primatu Papa: ae quo aimiratur fendere senepilt. 53. (e) Irenæus

lih. 3. cap.3. Unit. Eccl. Euseb. 1.2. c. 25. & 26. Athan. Apol. pro fuga fua.

Arnob. adv. gentes . Lact. lib. 4. cap.1., nylius Coaltri riferiti da Leone

(a) Suet. in editti, ch'avea allora pubblicati l'Imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo, che tutti uscissero di Roma (a). Che ritornato percio in Gerusalemme, dopo avere ordinati molti altri Vesco-Chillio affi- vi nelle Città d'Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per due rumul- passare la seconda volta in Roma; e che in questo secondo paszuantes Ro- saggio capitando nella villa di Resina presso a Napoli, e quivi ma expulit colle sue predicazioni convertendo e battezzando quella gente (b) Summ. vi lasciasse Ampellone per meglio istruirgli nella sede di Cristo; (c) Ottato, donde ritornato poscia in Napoli, su da Aspreno, e da' Cristia-Rufino, Eu- ni Napoletani ricevuto con infiniti segni di stima e di giubilo, sebio, S. A- fondandovi una Chiesa; e che in questo secondo passaggio scorgostin. Grot. resse per molte altre Città della Puglia (b). Indi passato in Roma, por. cap. 11. stabilisse in quella Città la sua sede, ordinandovi Vescovo Lino, il quale dopo patito il martirio ebbe per successore Cle-(d) Salmas. mente, indi Cleto, ed Anacleto, e gli altri Vescovi, secondo il catalogo, ch' abbiamo de' Vescovi di Roma (c).

Altri all' incontro con un fol fiato han pretefo mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolosi; poichè si sono impegnati con pari temerità, che pertinacia a sostenere, che Grotius, de- S. Pietro non solamente non sosse capitato in quelle nostre parti, centiam a to- ma sfacciatamente han ardito d'affermare, che nemmeno sosse stato orbe desti- to in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte si vezuram. Grot. de esser Salmasio (d), il quale contra ciò, che credettero i Padri (e) antichi della Chiesa, e ciò, che a noi per antica tradizione fu tramandato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni Tersullian, de verso, che S. Pietro non sosse mai stato a Koma, ponendo in prascript.cap. disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre, e costante-36. Cypria.de mente tiene la Chiesa: il che diede motivo a Giovanni Ovveno (f) di credere falsamente, che rimanelle questo punto ancora

indeciso.

## An Petrus fuerit Romæ, sub Judice lis est.

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bi-& de mort. fogna lasciarla agli Scrittori Ecclesiastici, che ben a lungo hanno persec. c.ap. 2. consutato quest' errore: (g) a noi, per quello che richiede il no-Cajus, Dio- stro istituto, basterà, che sia incontrastabile, che o da S. Pietro rinthius, ed stesso, o dagli altri Apostoli, ovvero da' loro discepoli, o da altri lor successori solle stata in molte Città di queste nostre Regioni introdotta la Religione Cristiana, e sondate molte Chiese,

o fieno

o sieno unioni di Fedeli, ed istituiti perciò molti Vescovi assai Allacci de prima, che da Costantino M. si sosse abbracciata la Religione dent. & Onostra, cioè ne' tre primi secoli dell' umana Redenzione. Si ren- rient. consen. de tutto ciò manisesto non pure da frequenti e spessi martiri, che seguirono in queste nostre Regioni, ma da' cataloghi antichi. che ancor ci restano de' Vescovi di molte Città. Napoli prima di Costantino M.ne conta moltissimi, Aspreno, Epatimito, Maro, Probo, [g] Pearson, Paolo, Severino, Agrippino, Eustazio, Eusebio, Marciano, Cosma, ed de fuec. pr. altri (a) Capua novera ancora i suoi , Prisco , Sinoto , Ruso , Ago . Rom. Eccl. c. stino, Aristeo, Proterio, e Proto. Nola, Felice, Calionio, Au. 7. Cleric. reliano, e Massimo. Pozzuoli, Patroba, Celso, e Giovanni. Cu- Sac.an.67.& ma. Mazenzio. Benevento anche ha i suoi, fra i quali il famo- 68. Basnag. so Gennaro, che sotto Diocleziano sostenne il martirio. Atina Ann. Pol. vanta fin da' tempi degli Apostoli Marco, dapoi Fulgenzio, [2] Chioccar. ed Ilario. Siponto novera parimente i suoi. Bari, Otranto, de Epis. Taranto, Reggio, Salerno, ed altre Città di queste nostre Pro- Neap. vincie prima di Costantino ebbero i loro Vescovi, de' quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughello in quella sua laboriofa opera dell' Italia Sacra.

Ma siccome non può mettersi in disputa, che la Religione Cristiana fosse stata introdotta in molte Città di queste nostre Provincie ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto numero di Fedeli riconoscenti i Vescovi per loro moderatori; così non potrà dubitarsi, che l' esercizio di questa Religione si fosse da essi usato con molta cautela, e di soppiatto, e ne' nascondigli più riposti delle loro case, e sovente nelle grotte più sconosciute, e Iontane dal commercio delle genti. Con cap. 7. 8. 9. minor libertà certamente poterono i nostri primi Vescovi in que- Euseb. lib.4. ste Provincie cotanto a Roma vicine mantener tra' Fedeli questa Religione, di quel che far potevano coloro delle Provincie Orientali, come da Roma più lontane. Erano gl' Imperadori Romani tutt' intesi a spegnere affatto questa nuova Religione. Il solo nome di Cristiano gli saceva esosi ed abbominevoli, e per rendergli più esecrandi, gli accagionavano di molti delitti e scelleraggini: ch'essi fostero omicidi, aggiungendo, che ammazzassero gl' infanti, e si cibassero delle loro carni: che sosse Christianor. ro incestuofi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati con persecut. esecrande libidini si contaminassero (b). Ed a coloro, che per la manifesta loro probità non potevano imputar queste scelleratezze, de Crist. par. rendevano detestabili presso agl'Imperadori, come disprezzatori del 2. 6.13. Tom.I.

lib.1. cap. 2. num.7. [f] Owen. lib.1. Epig. 8.

(b) Min. Fel. in Octav. Tertul. Apol. Hift. cap. 15. Athenag. Apolog. cap.4. & sequent. Orig. cont. Voff. in Com. ad epift.Plin. ad Trajan.de

culto

culto degl' Iddii; che defraudassero gl' Imperadori del lor onore, mettessero sottosopra le leggi Romane ed i loro costumi. e tutta la natura, non volendo invocar gl' Iddii, nè degnando di render loro i facrifizi : Iaonde venivano chiamati Atei, Sacrileghi. Perturbatori dello Stato e de' costumi, e pestilenza e-(a) Vid. Bin-terna del genere umano e della natura; (a) poichè col disprezzo, gham. Orig. dicevan essi, che i Crissiani facevano de loro Dii, ne stimolava-Eccl. lib. 1. no l'ira alla vendetta, onde eran cagione di molti mali negli (b) Terrull, nomini e nelle nazioni; tanto che presso de' Gentili passò per Apol.cap.40. comune e perpetua querela, che i Cristiani fossero cagione di tutti August. Lib.2. i loro mali (b). La qual perversa opinione durò in Roma sino a' tem-Fleury Hift. pi di Alarico, quando prese quella Città, attribuendo questa Eccl. L. 23. lor difgrazia all'ira degl' Iddii, i quali per lo disprezzo. che di lor fi faceva e della loro religione, vendicavanfi in cotal guisa de' Romani. Ciò che mosse S. Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della Città di Dio, e di far sì. che Orosio scrivesse la sua Hormesta, ovvero i suoi libri dell' I-

(c) Vost. loc. storia contra i pagani (c).

cit. & de Hift. Lat. lib.2. c. 15. c. 44. сар. 3. € 98.

pum. 7.

Per queste cagioni gl' Imperadori cominciarono a persegui-14. Fleury targli, e terribile sopra ogni altra su la persecuzione di Nerone. Hist. Eccl. che con severi editti gli condannò, come pubblici inimici dello lib.24. nu.1. Stato, e del genere umano, a pena di morte (d). Domiziano (d) Suet. in seguito le sue orme. (e) Trajano non su contro d'essi cotanto cru-Neron. c.16. leguito le lue offine. (e) Hajano non lu contro d'en colanto cul-Tacit. An.lib. dele, poichè rescrivendo a Plinio Proconsole allora in Ponto ed in Bitinia, che lo richiedeva, come potesse punirgli, atterrito (e) Tertull. dal numero grande, che alla giornata vedeva crescere in quelle Apol. cap.5. Provincie, gli ordinò, che accusati e convinti, contra di loro Lactan. de feveramente procedesse, ma non accusati, non dovesse farne altra inquisizione usando più tosto connivenza (f). Nel che, come (f) Plin. lib. nota Vossio, su maggiore la clemenza di Trajano gentile contra i 10. Epist.97. Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia, contro a' quali l'Inquisizione, Tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigore, per inquisizione e senz' accusa: del quale Tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome Cristiano ancora surono Adriano, e gli Antonini, Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Dioclezia-(g) Lactant, no, Massimiano, Galerio, e finalmente Massenzio. (g) E se cotali de mort. per- persecuzioni furono nell'altre Provincie dell' Imperio seroci, assai più terribili fi patirono senza dubbio nella nostra Campagna, e nell

lec.

nell'altre Provincie, delle quali ora si compone questo Reame, come più a Roma vicine. Gli Ufficiali, da' quali venivano governate, per aderire al genio de' Principi, e per farsi conoscere zelanti del lor servigio, essendo più da presso osservati, eseguivano con rigore e prontezza i loro editti. Quindi è, che dalla Campagna, e da queste nostre Provincie a ragione si vantino tanti Martiri (a), e che quasi tutti que' primi Vescovi delle loro Città s'adorino oggi per Santi, siccome quelli, che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente confessarono la fede di Criflo, ed intrepidi non curarono nè stragi, nè morti. Sono ancor oggi a noi rimasi i vestigi del Cimiterio Nolano: le memorie de' martiri \* praticati in Pozzuoli ne' tempi di Diocleziano: e tanti altri Cimiteri di Martiri nell'altre Provincie, che dapoi, data la pace da Costantino alla Chiesa, surono da' Fedeli scoverti e manifeltati; ond' è che concorrendo alle tombe de' Martiri per devozione i Popoli delle Città convicine, si sossero in appresso que' luoghi frequentati, e renduti pieni d'abitatori, e costruttovi nuove Terre e Castelli: e quindi è nato, che prendessero il nome di quel Santo, e che oggi nel nostro Reame le nuove Terre non altronde s'appellino, che da qualche Santo lor tutelare (b).

In questi tempi cotanto turbati niuna esterior polizia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi in queste nostre Provincie. I Fedeli per lo più nascosi e suggitivi, e con tante turbolenze, fe non di soppiatto, non potevano attendere agli esercizi della loro novella Religione. (c) I Vescovi badavano con molto loro pericolo alle sole conversioni, e praticando in Città tutte gentili, secondo che la necessità gli astringeva, scorrevano ora in una, ora in altra Città, tanto era lontano, che potessero pensare al go-num. 99. an.

verno politico delle loro Chiese ...

Per queste cagioni niuna mutazione o cambiamento potè recarsi nella polizia dell' Imperio, e tanto meno in queste nostre Cost. de' Criste. Provincie a tali tempi, per la nuova Religione Cristiana. Città erano tutte gentili, gentile era la Religione che pubbli-

(a) P. Carac. deSacr. Neap. Eccl. monum. c.2. felt.2. 5.

(b) Camill. Pereg.inFalcon. Benev. pag. 179.

[c] Euseb. lib. 8. Hift. c.3. Vid.Baron. an. 57. 124. num. 3. an. 145. an. 302. Fleury Le par. 2. c. 11.

concorso del Popolo alle loro tombe, onde si rendeslero poi que' luoghi abitati, parlando Crisostomo ne' Commen.a' Salmi (d) dice: Contemplare Civitates ad MARTYRUM SEPULCHRA concurrentes, & Populos corum amore inflammatos.

\* Delle Memorie de'Martiri, e del | Leggasi la dotta Epistola, che VALEsto scrisse sopra questo soggetto, la dell'Autore. quale va dietro l'Istoria Ecclesiastica di (d) Sal. 115. Eusebio Cesariense; e quanto dotta- Iom. 3. Opp. mente trattonne Giuseppe Bingha- (e) Orig. Ec-MO (e).

cl. Lib. 8. c. 1. §.8. & g. Fleury Coft. de' Crist. par. 2. 6.10.

camente si professava, i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani erano riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Stato, e come tali fuori della Repubblica: le loro adunanze severamente proibite: non potevano aver Collegi sepa-(a) Tertull. rati, non potevano le foro Chiese possedere cos'alcuna. (a) Tutte Apol.cap.35. le Città di quelle nostre Provincie, ancorchè nelle medetime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de Fedeli crescesse, erano gentili, ed il gentilesimo era pubblicamente professato. Ciascuna Città governandosi ad esempio di Roma, e molte da' Magistrati Romani, si studiava anche nella Religione imitare il suo capo; e ciò non pur sacevano i Municipi, le Co-Ionie, e le Prefetture, ma anche le Città federate, che maggior libertà avevano.

> III. NAPOLI, siccome tutte l'altre Città di questo Regno erano universalmente Gentili.

Mapoli non già, come altri crede, divenne tutta intera Cri-stiana fin dal primo di della predicazione, che dicesi esservi stata fatta da S. Pietro. Ben è probabile, che alcuni de' Napoletani abbracciassero incontanente la fede di Cristo, e con molta cautela seguendo il loro Vescovo Aspreno, vivessero occulti in tal credenza; ma tutto il resto era idolatra, e questo culto veniva pubblicamente professato. Anzi che fra le Città Greche di quelle nostre Regioni Napoli su certamente la più superstiziosa, e la più attaccata agli errori degli Etnici, ed all'antica sua Religione. Aveva varie Deità, e pubblici Tempi a vari Dii dedicati: ad (b) Macrob. Eumelo suo patrio Dio, ad Ebone (b), che per l'aggiunto se gli Saturnal.lib. dava di chiarissimo ovvero risplendentissimo Dio, si crede lo 1.c.18. Tutin. stelso che Apollo, ed era ancor detto Dio Mitra: a Castore e dell' Origide' Polluce, a Diana, a Cerere, ed a tant'altri Numi. Ebbe altresi le Fratrie, come s'è già notato, dedicate non solamente a' suoi patri Dii, ma anche agli Eroi, dove ne' privati Templi in quelle costrutti sacrificavasi dalle famiglie, che quivi si raunavano. Infiniti erano ancora i giuochi, che per celebrare con maggior pompa e solennità le lor seste in questa Città si facevano, e rinomati tanto, che tiravano dalle più remote parti gli (c) Lasena spettatori. Famosissimi fra i quali erano i giucchi Lampadici, celebrati con tanto studio e maestria, che invogliavano gli stessi Cesari ad esserne spettatori (c). Nè inferiori ammiravansi i fetleggia-

menti

Seggi, 6.19.

del Ginnas. Napol.cap.2. e Seg.

menti al Tempio di Cerere presso alla marina, onde perciò que-

sta Dea vien da Stazio (a) nomata Actia Ceres \*.

Vanamente credono alcuni, che in Napoli cessassero queste se- Sylv. l. 4. stività e questi Tempi, tantosto che suvvi da S. Pietro predi- carm. 8. ver. cato il Vangelo. Imperocchè è manifesto, che vi si mantenne- 50. ro quelli per molto spazio dappoi. Stazio, che scrisse sotto Domiziano, nelle sue Selve, ed altrove sa di queste seste e di questi giuochi frequente menzione. Più scioccamente ancora si sono altri persuasi (b), che nel Ginnasio, il qual era in Napoli dedi- (b) Franc.de. cato ad Ercole, vi si sacessero esercizi di lettere, e che sosse Pietri in stato onorato da Ulisse come ascoltatore; quasi che in mezzo a Hist. Neap. que' tanti suoi lunghi e saticosi errori se gli sosse svegliato l'appetito di mettersi in Napoli ad apprender lettere. Era il Ginnasio istituito per esercitarvi il corpo nel corso, nel cesto, nelle lotte, e negli altri giuochi Ginnici ed Atletici, e tanto celebre ed illultre era questo Ginnasio per lo rado e stremo valore degli Atleti, che non solamente tirava a se peregrini di remotissimi paesi, ma (ch'è più notabile) sino gli stessi Imperadori, i quali portavansi spesso in questa Città, e godevano d'esserne spettatori insieme e spettacolo. (c) Fu tal Ginnasio savorito (c) Vid. Leda Augusto, da Tiberio, da Caligola, da Claudio, ed assai più sena del Ginda Nerone. Tito ne su sommamente vago, ed abbattuto dal tremuo- nas. 6.1. e 4. to, il rifece. L'onorarono ancora Galba, Trajano, Adriano, M. Aurelio il filosofo, Comodo, Settimio, ed Alessandro Severo, e quasi tutti gl' Imperadori, che a Costantino precederono. Venendo dunque Napoli a cagion di tali spettacoli cotanto da questi Imperadori frequentata, la più parte de' quali essendo stati nemici fieri ed acerbi, e crudelissimi persecutori della Cristiana Religione: qual mai potrà persuadersi, che questa Città dopo il passaggio di S. Pietro per Roma avesse il Gentilesimo deposto, e pubblicamente abbracciata la Religione Cristiana, e professata? Non i costumi de' Napoletani tenacissimi del culto de'. loro patri Dii, non le frequenti dimore de' Romani Imperadori in questa Città, non il costoro mortal odio contro de' Cristiani il possono certamente persuadere; ma ben più tosto chiaramente convincono il contrario, e ne dimostrano quanto grave errore sia stato il credere, che in Napoli non vi suron martiri,

(a) Stat.

Tempio d'Apollo posto presso alla Madiceres) Apollo Templum. sina nel littorale Ambracio, pure lo

Annot. ad Alartyr. 15. Maji. P.La-Sena Gin. pag. 131.

ep.27. lib.8.

quando è indubitato, siccome nemmeno potè negario lo stesso P. Caracciolo, che ve n'ebbero e molti, e spessi; ed il Car-[a] Baron. dinal Baronio (a) favellando de' SS. Fausto e Giulita, rapporta in Napoli essere stati martoriati. Conciossiacche la Città quantunque creder si volesse, che come sederata non sosse stata sottoposla a' Romani editti, era ella nondimeno per se stessa Ido-Nap. eap. 6. latra, onde acerbissima nemica de' Cristiani, e tali parimente eran coloro, che ne ministravano il governo. Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la somma loro venerazione (b) Vid. tit. verso i patri Numi, eziandio dappoiche Costantino M. diede la C.Th. & 1.3. Pace alla Chiesa, si penò gran tempo, innanzi che il salso culto de Paganis. potesse interamente abolirvisi, siccome in altre Città dell' Impe-(c) Zosim. rio altresi, ed in Roma stessa fino a' tempi degl' Imperadori Ar-Lib.5. Hist. c. cadio ed Onorio, Principi religiosissimi, e risoluti di sterminare 41. Sozom. nell'Imperio l'Idolatria, (b) non vi si potè affatto estinguere. (c) Ed Fleury Hist. è tutta mal tessuta favola ciò, che narrasi delle tante Chiese ed Eccl. 1.22.nu. Altari in Napoli eretti da Costantino M. come chiaro vedrassi ne. 19. & feqq.
(d) Tuin.
dell'orig. de'

feguenti libri di quest' Istoria. Onde a ragione reputò il Giordano feguitato dal Tutini (d), che il Tempio dedicato in Napoli Seggi, c.4. da Tiberio Giulio Tarso a Castore e Polluce sosse stato poscia da' Napoletani consecrato al vero Nume in onor di S. Paolo Apostolo, non già nel tempo di Costantino M. ma di Teodosio (e) Simmach. Imperadore. Simmaco (e), il quale ebbe vita nel quarto secolo, ci fa vedere, ch'ella si mantenne gentile per molti anni dappoi che da Costantino su abbracciata la Religione Cristiana; laonde per questa costanza di non aver seguitato l'esempio dell'altre Città, ma d'aver ritenuta l'antica Religione, vien da lui lodata e fregiata del titolo di Città religiosa. Ecco le sue parole: Quamprimum Neapolim petitu Civium suorum visere studeo; illic honori Urbis religiosæ intervallum bidui deputabo: dehinc, si bene destinatæ Dii juverint, Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laremque petemus. Ciascun sa, che Simmaco su siero ed atroce nemico de' Cristiani, onde chiamando Napoli Città religiosa, non poteva a patto veruno intendere della Cristiana Religione, ma solamente perchè ruinando da ogni lato il Gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua e religiosa per quella salsa religione, che da lei costantemente si riteneva e professava.

Camillo Pellegrini (f) Iasciò a' letterati Napoletani la cura Pellegr. nella di sciogliere il nodo, che questo passo di Simmaco gli metteva Camp. in fin. per le mani, poiche veramente è incompatibile colla comune cre-

den

denza de' Napoletani, che questa Città fosse divenuta Cristiana fino dalla prima predicazione di S. Pietro. Ma quello difficil passo ben su assai prima scoverto dal nostro accuratissimo Chioccarelli (a) ( cui a ragione P. Lasena suo amicissimo solea chiamare per le sue diligenti investigazioni can bracco), e s'impegnò di superarlo con dare diverso senso a quella parola Religiola, cioè che volesse intender Simmaco non già della religione Pagana, ma della Cristiana. Interpretazione, la quale in vero pur troppo s'allontana dalla condizione di que'tempi, e dalla religione di quell' Autore, alla quale fu egli tanto tenacemente attaccato, quanto alla Cristiana implacabilmente nemico. Un Frate Carmelitano Scalzo (b) a' nostri tempi ha voluto ancor egli prendersi questa briga; ma non erano da ciò le sue penne, onde assai più infelicemente ne venne a capo. Se però la verità dee esserne più amica di ogn'altra cosa, e se liberi dalla passione d' un affettato ed oziolo amore verso la Patria vorremo con diritto occhio guardarvi, agevolissima per nostro avviso la soluzione del nodo si troverà, anzi niun nodo esservi certamente scorgeremo, quando si voglia por mente allo stato d'allora di queste Città cotanto a Roma vicine, della quale si pregiavano come di lor capo imitare ogni andamento, ed a queste nostre Provincie d'Occidente, dove non si sini d'abbattere l'idolatria sino a' tempi d' Arcadio e d' Onorio.

Nell'altre Provincie, e più in quelle d'Oriente poteva un poco meglio ravvisarsi la polizia Ecclesiassica, e professarsi con de Ministe. Eccl. 1. cap. più libertà la Cristiana Religione, come quelle, dove le persecuzioni non furono cotanto rabbiose e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento, imperocchè come perseguitata, e sbandita dass' Imperio
non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi.

P.P. Duaren.

de Ministe.

Eccl. 1. cap.
1. Coteler.
Notin Const.
Notin Const.

## IV. Gerarchia Ecclesiastica, e Sinodi.

Ton conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli altra gerarchia, nè altri gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi. (c) I Vescovi, ch' avevano la soprantendenza, ed a'quali tutti (d) Bingh. gli ordini della Chiesa ubbidivano (d), col loro sommo zelo e ca. Or. Eccl. lib. Tità, se per avventura divisione alcuna scorgevano tra' Fedeli, tosto solo la componevano, e sedavano gli animi perturbati. La carità crist. par. 2. era uguale, così negli uni, che negli altri: ne' primi di servir-c. 23.

(a) Chioccar. de Epifc. Neap. in Severo.

(b) Discorso del P.Fr.Girolamo Maria di S.Anna Carm.
\*Scalzo Dell'
ant. Cattol.
Relig. e Nobiltà di Nap.

(c) Amalar. de offic. Eccl. lib. 2. cap.6. tom. 6. Bibl. PP. Duaren. de Minist. Eccl.l.1. cap. 14. Morin. de Ordin. 1. Coteler. Not.in Confe. Ap.l.2. c.25. Habert. Archierat. par. 5. obser. 1. Bingham.Or. Eccl.1.3. c.1. (d) Bingh. ry Cost. de'

torno a queste Formate il Bingham. Orig. Eccl. e Balnage zom.2. Ann. Pol. Eccl. ad & Segg.

(b) Socrat. lib. 1. Hift. Eccl.c.3. Auimp. Summ. pot. cap. 11. num. 8.

(c) Fleury Difc. 2. fur l' Hift. Eccl.

Mastric. de or. & pr.Jur. Can. cap. 1. Doujat. hift. 1. cap.l.

(f) Vid. Fleury Hift. Eccl. lib. 6.

(g) Fleury Coft.de' Crift. PRI.2. C.4.

(h) Vid. Basnag. in Differ. 4. de Eccl. Trib.10. 2. Ann. Pol. Eccl.

si con moderazione della loro preminenza, ne' secondi d'ubbidir (a) Vedi in- loro con intera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocchè si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile concordia e legame, e non sosse l'una discordante dall' altra: solevano i Vescovi infra di loro comu-1.2. c.4. 5.5, nicar ciò che accadeva, e per mezzo di messi, o di lettere, che chiamavano formate (a), mantenevano il commercio, e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa Universale, si muan.341.5.11. nivano contra le divisioni e scisme, che mai avessero potuto inforgere (b).

Quando lor veniva fatto, e le persecuzioni davano qualche tregua, sicche avessero potuto da varie Città unirsi insieme in una, raunavansi essi ne' Sinodi per sar delle decisioni sopra la 44. alias 163. vera fede, per regolar la polizia e' costumi de' Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, e deliberavano ciò che altro occorreva; (c) seguitando in ciò l'orme degli Apostoli, e di S. Pietro lor Capo, il quale in Gerusalemme ragunati i Fedeli tenne Concilio, che fu il primo, detto perciò Gerosolimitano, e che ne-

gli Atti degli Apostoli su da S. Luca inserito (d). Nel secondo secolo, quando erasi più disseminata la Reli-

num. 3. (d) Act. cap. gione così nelle Provincie d' Oriente, come d' Occidente, si tennero altri Sinodi. I primi furono nell' Asia, nella Siria, e (e) Von nella Palestina. In Occidente ancora cominciarono in questo secolo, essendosene in Roma, e nella Gallia tenuti contra l'eresie di Montano, de' Catafrigi, e per la controversia Pascale (e).

Nel terzo fecolo fi fecero più spessi in Roma contro Novajur. can.par. to, e' suoi seguaci, ma più nell' Asia, e nell' Affrica. (f)

## V. De' Regolamenti Ecclesiastici.

TOn ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli, ch' erano nella Scrittura Santa, nè altri libri erano conosciuti. (g) Dapoi per l'occasione de' Concili tenutisi surono alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Provincie governate.

Questi non erano, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiefa, non effendo stato giammai negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina (h). Anche a' Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare; ed era diritto comune così de'

Ro-

Romani come de' Greci, che ogni Comunità legittima conoscesse de' suoi propri negozi, e vi facesse de' regolamenti. Gajo nostro Giureconsulto, favellando di simili Comunità e Collegi, dice: His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant; e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra Greci (a). (a) L. Soda-Giovanni Doujat (b), e Dupino (c) gran Teologo di Parigi insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna società dee avere qualche forma di governo, per mantenersi senza consusione e disordini, e per potervi stabilire de' regolamenti, ma che su anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' Canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato, che N. S. diede autorità a' fuoi Apostoli, e loro successori di governare i Fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa i rischiaramento de' punti della sede, come intorno alla regola de' columi. E questi surono i primi sondamenti ed i principi, onde taille origine la ragion Canonica, la quale dapoi col lungo correr degli anni, emula della ragione Civile, maneggiata da' Romani Pontefici, ardi non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili, tanto che dentro un Imperio medesimo contra tutte le leggi del Governo due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine, che fu ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangiamenti dello Stato politico e temporale dell' Imperio, e di queste nostre Provincie, come nel corso di quest' Istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recarono alla polizia dell' Imperio tali regolamenti. Essi eran solamente ristretti per le differenze della Religione, ed a ciò, che concerneva il governo delle Chiefe, e la lor disciplina; nè delle cose civili, e dell'Imperio s' impicciavano, lasciando tutto intero a' Prin-

cipi il governo della Repubblica, come prima.

## VI. Della Conoscenza nelle Cause.

Bbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente La alla sua disciplina, la censura e correzione de' costumi fra' Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico e no-Lom. I. torio

les 4. D. de Colleg. V. Desider. Herald. obser. & emend. lib.c. 42. 6 43. Salmaf. observat. ad Jus Attic. & Rom. c.4. (b) Doujac. hift.du Droit Canonique, par. 1. cap. 1. (c) Dupin. de ant. Eccl. dife.differt.1.

cap. 18. ver. 15. & Segg. Paul. ad Tizum cap. 3. ver. 10. Synel. Epift. .57. & 58. [6] Dupin. de antiq. Eccl. Difc. Diff. 3. Bingham. Or. Eccl. lib. 16. cap. 2. 5. 5. Fleury Coft. de' Crift. par.2. c. 18. [c] Plin. lib. 10. Epift.97. [d] Apolog. c.39. [e] Bodin. de Rep. lib.6.c. f Paul. 1. ad Cor. c.6. Aug. Serm. 24. in Pfal. 118. & de oper. Monach. c.28. [g] Vid. Conft. Apost.

lib.2. c. 45. & 46. Conc. Carth. III. Can. 9. & Conc. Carth. 1V. Can. 86. Fleury Cost. 2. c.23. (h) L.7.& 8. C. de Episc. aud. Gotofr. ad l. 10. C. Th. de jurifdict. Bashage

[4] Matth. torio peccato scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse: se non s' emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo, e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso; e se per fine ciò non ostante s' offinava nell' errore, e nella libertà del vivere, era fcacciato dalla loro Comunione, ed avuto come tutti gli altri gentili e pubblicani, (a) privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e'l lasciavano nella Società civile con gli altri gentili; nè se non dopo un vero pentimento, ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro Comunione (b).

> Questa correzione di costumi durante lo stato popolare di Roma risedeva presso a' Censori, chiamati perciò Magistri morum, i quali avevano potere di notar d'ignominia ogni forta di persone per li casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, come faggiamente, e ben a lungo tratta Bodino. Istituto certamente affai commendevole, il qual essendo mancato sotto gl'Imperadori, su rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio (c) de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice Tertulliano nel suo Apologetico (d), parlando dell' assemblee della Chiesa: Ibidem, dic'egli, exhortationes, castigationes, & censura Divina. Ond'è, ch' essi chiamarono il Capo di ciascuna Chiesa Episcopon, come che significasse Inspettor de'costumi della fua Chiefa; per la qual cofa le scomuniche, ed altre pene della Chiefa sono chiamate ancor oggi Censure Ecclesiastiche: materia che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire (e).

Erafi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, asfine di non piatire avanti a' Giudici Pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella prima a' Corinti . (f) Talmente che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che coloro, i quali non volendovisi sottomettere de' Crift.par. facevano litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati Gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani. (g) Ma questi giudici, che davansi da' Vescovi, non erano che pareri arbitrali (h), nè obbligavano i litiganti, che per onore, come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza. Del rimanente nè erano costretti a sottomettervisi, nè proferito il parere potevano esfere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conosce- Eccl. Trib. n. re nel suo cominciamento; cioè sono, sopra gli aslari della Fe- Pol. Eccl. de e della Réligione, di cui ella giudicava per forma di polizia: fopra gli scandali, e minori delitti, di cui ella conosceva de antiq. Ecper via di censura e di correzione: e sopra le disserenze fra' Cri-cl.disc. disstiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d' ar-fen. 1. \$.6. bitrio e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gli v.22. ad Tit. Ecclesiastici non avevano quella cognizione persetta, che nel dirit- c.1.v.3. & 1. to chiamasi giurisdizione; ma la loro giustizia era chiamata notio, ad Timoth. judicium, audientia, non giammai jurisdictio.

## VII. Elezione de' Ministri.

Ra ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di sornirla de' suoi Ministri; e Dupino (a) scrisse, essere stata Quis dives. da Cristo conceduta anche questa potestà agli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i Preti, ed Hist. c. 20. altri Ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall' Istorie Sacre (b), in molti luoghi ordinarono i Vescovi, e gli dasciarono al governo delle Chiese, ch'essi aveano sondate. (c) Ma dapoi mancati gli Apostoli, quando per la morte d'alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all' elezione del fuccessore, ed allora si chiamavano i Vescovi più vicini della medesima Provincia, almeno al numero di due o di tre; (d) ch'era difficile in questi tempi il tener Concili numerosi, se non negl' intervalli delle persecuzioni, ed alle volte le Sedi delle Chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città, procedevano all' elezione (e). Il Popolo proponeva le persone, che desiderava can. episcos' eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costume di pos, canceleciascuno, e finalmente unito col Clero, e i Vescovi presenti acconsentiva all' elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Ve-· scovi consecrato. (f) Alcune volte il Clero ed il Popolo aveano nell' elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponeva so- Pleb. in relamente i suoi desideri, e rendeva le testimonianze della vita e gim. Eccl., & costumi; in altre s'avanzava ad eleggere (g), come accadde nel-Epifc. & l' elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che al riferir d'Eu-Presb. febio (h) fu eletto a viva voce di Popolo, il quale aveagli veduta sul capo sermarsi una colomba. Il che quando accadeva, ed i Thomasin.

Diff. 4. de 16.10. 4. An. [a] Dupin.

[c] Clem. Rom. in Ep. ad Corinth. nu.44. Clem. Alex. in lib. Euseb. lib. 3. & 23.

[d] Can. Apolt. 1. Can. Nic.4. S.Cypr. epift. 6-. & 68. Vid. Fleury Cost. de' Crist. par. 2. 6. 23. [e] Can. Sa-

crorum, dift. 63.can.quarito , can. no-Sce, can plebs, ri, can. vota ead. Distintt. Vid. Blondell. de jur. in Tract. de

If Fid. Ve- Dife. Eccl.

Marca de iam Epift. Synod. Conc. Nic.ap.Socr. Hift. Eccl. Orat. de obi-Ell patr. (b) Vid. om-

Loc. cit. (c) Clem.Papa Epist. ad Corineh. Cyprian. ep. 68. Epift. 33. Conc. Carshag.III. can. 22. Vid. Marca de

c.6. §. 3.

(e) Tertull.

Apol. c. 39.

Nam nemo compellicur,

sed sponte confert. Just. Mart. Apol. 2. Cassian. Collat. 2i.c. 3. & Segg. Dupin. ad Cenfor. in Bibl. som.6. in fine c.3. §.13. (f) I. ad

par.2. lib.2. Vescovi lo stimavano conveniente, era da essi l'elezione appro-(g) Ciron in vata, ed ordinato l'eletto (a): e nell'istesso tempo si saceva l'elec.i. de resti-zione e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gli eletzut. spoliat. tori e gli ordinatori . (b) Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' Canoni Concord. lib. la ragion de' Metropolitani sopra l' ordinazioni de' Vescovi del-(4) Fuseb la loro Provincia, come su satto dapoi nel quarto secolo; di che lib.5. Hift.c. tratteremo nel libro seguente, quando dell'esterior polizia Eccle-29. Vid. et- fiastica del quarto e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

Questa in brieve su la disciplina Ecclesiastica intorno all' elezioni de' Vescovi di quelli tre primi secoli, secondo si ravvi-(a) Vid. Gre- sa dall' Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano scrittogor. Nazianz. re del terzo secolo (c). L'elezione de' Preti, e de' Diaconi si apparteneva al Vescovo, al quale unicamente toccava l'ordinazione, ancorchè nell' elezione il Clero ed il Popolo vi avessero nino Marca la lor parte (d).

#### VIII. Beni temporali.

TOn furono nella Chiesa in questi primi tempi tante sacoltà (d) Cypr. 1 e beni, ficchè dovesse molto badare all' amministrazione e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principi non ebbe stabili, nè peranche decime (e) certe e necessarie. I beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che in mobili, in provigioni da bocca, in Concor. Lib. 8. vestimenti, ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le fettimane, in tutti i mesi, o quando volevano; (f) atteso che non vi era cos' alcuna di regolato, nè di forzato in quelle offerte. (g) Quanto agl' immobili, le persecuzioni non permettevano di acquistarne, ovvero di lungo tempo conservargli. (h) I Fedeli volontariamente davano oblazioni e primizie, per le quali su destinata persona, che le conservasse, e ne' tempi di Cristo Salvador nostro ne fu Giuda il conservatore. Ma non v' era altro uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni d'abiti, e per vivere, e tutto il di più, che sopravanzava, distribuivali a' poveri della Città (i).

Questo istesso costume dopo la morte del nostro Redentore serbarono gli Apostoli, i quali tutto ciò che raccoglievano da' Fedeli, che per seguirgli si vendevano le case ed i poderi.

offe-

offerendone ad essi il prezzo, riponevano in comune; (a) e non ad Corinth.c.16. altro uso, come s'è detto, del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a loro medesimi, ed a coloro, che v. 1. Tertull. destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostentare i poveri e' bisognosi de' luoghi dove scorrevano. E crescendo tut- Or. Eccl. 1.5. tavia il numero de' Fedeli , crescevano per conseguenza l' oblazioni, e quando essi le vedevano così soprabbondanti, che non 1811. Jur. Ecsolamente bastavano a' bisogni della Chiesa d'una Città, ma sopravvanzavano ancora, solevano anche distribuirle nell'altre Chiese Basnage in delle medesime Provincie, e sovente mandarle in Provincie più Dissert. 5. de remote, secondo l'indigenza di quelle ricercava. Così osserviamo nella Scrittura (b), che S.Paolo dopo aver fatte molte raccol- (h) Theod. te in Macedonia, in Acaja, Galazia, e Corinto, soleva man- Lector Coldarne gran parte alla Chiesa di Gerusalemme. E dopo la mor- let. lib. 2. te degli Apostoli, il medesimo costume su osservato da' Vescovi pag. 567. Vid. loro successori. Dapoi su riputato più utile ed espediente, che gham. Orig. i Fedeli non vendessero le loro possessioni, con darne il prezzo Eccl. 5. c.4. alle Chiese; ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, ac- \$.4. ciocchè da' frutti di quelle, e dall' altre oblazioni si potesse sovve- Mart. Apol. nire a' poveri, ed a' bisogni delle medesime (c). Ed avvenga che 2. Fleury l'amministrazione appartenesse a' soli Vescovi (d), nulladiman- Cost.de' Crist. co costoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Van- par.1. c.1. e gelo, e conversion de' gentili, lasciavano il pensiero di dispensare par. 2. c. 23. i danai a' Diaconi. Ma non per ciò fu mutato il modo di di- post. cap. 2. stribuirgli : poichè una porzione si disconsi. stribuirgli; poichè una porzione si dispensava a' Sacerdoti e ad ver. 44. & altri Ministri della Chiesa, i quali per lo più viveano tutti insie- segg. cap. 4. me ed in comunità, e l'altra parte si consumava per gli pove- ver. 32. & ri del luogo. (e)

In decorso di tempo nel Pontificato di Papa Simplicio in- post. c.24. v. torno all' anno 475. essendosi scoverta qualche frode de' Ministri 17. Paul. 1. nella distribuzione di queste rendite, su introdotto, che di tutto Ep. ad Cor. ciò, che si raccoglieva dalle rendite e dall'oblazioni, se ne facessero quattro parti, l' una delle quali si serbasse per li poveri, Hom. 86. in l' altra servisse per gli Sacerdoti ed altri Ministri della Chiesa, Matth.Fleula terza si serbasse al Vescovo per lui, e per gli peregrini, che ry Cost. de' soleva ospiziare, e la quarta, cominciandosi già ne' tempi di Costantino M. a costruire pubblici Templi, e farsi delle sabbriche (d) Fleury più sontuose, e ad accrescersi il numero degli ornamenti e Cost. de' Crist. vasi sacri, si spendesse per la restaurazione e bisogni de' medesi- par. 2. c. 23. mi. (f) Nè questa distribuzione su in tutto uguale, poichè se li po-Bingham. Or.

rinth. cap.9. L.c. Bingham. c. 4. S. T. & 2. (g) Fleury Decim. tom. 2. Annal.

Crift. par. 3.

S. 1. & 1.2. veri erano numerosi in qualche Città, la lor porzione era magi-4. 9.0. giore dell'altre; e se i Tempi non aveano bisogno di molta ripac.4. §.6.

lit.5. c.6. §. razione, era la lor parte minore (a).

Ecco in breve qual fosse la polizia Ecclesiastica in questi tre Fleury Instit. primi secoli della Chiesa, che in se sola ristretta, niente alterò Jur. Eccl.l.2. la polizia dell' Imperio, e molto meno lo stato di queste nostre [f] Cauf. 12. Provincie, nelle quali per le feroci persecuzioni appena era ravqu.2.can.23. visata. In diverso sembiante la riguarderemo ne' secoli seguenti, 27.29.8 30. dapoi che Costantino le diede pace; ma assai mostruosa, e con più strane forme sarà mirata nell' età meno a noi Iontane, quando non bastandole d'aver in tante guise trasformato lo stato ci-[a] Cit.Cauf. vile e temporale de' Principi, tento anche di sottoporre intera-12. qu.2.can. mente l'Imperio al Sacerdozio.

23. Fleury loc. cit. §. 7. Vide omnino Thomasin. de Eccl. Difc. par.3.1.2.cap. 15. & Segg.

Fleury, &

Bingh. loc.

prox.cit.

3. & 4.





# ISTORIA CIVILE

DEL

## REGNO DI NAPOLI.

## LIBRO SECONDO.

L principio del quarto secolo dell'umana Redenzione, ed il decorso de' seguenti anni vien a recare nel Romano Imperio si strane revoluzioni, che mostruosamente desormato nel suo capo e nelle membra, prendendo altri aspetti e nuove forme, più non si riconosce per quello che già su. Ecco che mancato ogni generoso

costume, i Romani dati in preda agli agi ed alle morbidezze, da forti e magnanimi renduti esseminati e deboli, da gravi, severi, ed incorrotti, pieni d'ambizione e di dissolutezze. Vedesi perciò snervata e scaduta la militar disciplina, e quell'armi, che prima aveano portato il terrore e le vittoriose insegne sino agli ultimi consini del Mondo, divenire cotanto vili ed imbelli, che non vaglion più a reprimer le sorze di quelle medesime. Nazioni, delle quali esse tante e tante volte avevano gloriosamente trionfato; ma con eterna loro ignominia cedendo, e lasciandosi vergognosamente vincere, ne viene in brieve l'Imperio tutto fracallato e miseramente trasitto. Vedesi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia, e l'Illiria soggiogate dagli Unni: le Gallie perdute: le Spagne da' Vandali e da' Goti manomesse: l'Africa già occupata da' Vandali: la Brettagna da' Sassoni: e l'Italia Re-

Regina delle Provincie da' Goti già debellata e vinta; e Roma stella saccheggiata e distrutta. Ne miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l'Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta, e l' Armenia occupate da Saraceni. Ecco perduta l'Asia minore. Ecco finalmente tutte debellate e vinte le Pro-

vincie dell'Imperio Romano.

Vedonfi nel cader dell' Imperio declinare ancor le lettere e le discipline tutte. Comincia la Giurisprudenza a perdere quel suo lustro e quella dignità, in cui per si lungo corso d'anni l'avevano mantenuta e conservata tanti preclarissimi Giureconsulti, il favor de'Principi, la sapienza delle loro Costituzioni, la prudenza de' Magistrati, la dottrina de' Professori, e l'eccellenza dell' Accademie. Più non s'udiranno i nomi di Papiniano, di Paolo, o d' Affricano. Tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l'avvenire ci faran dati da' loro successori ; i quali d'oscura fama essendo, maggior peso non s'addossarono, che d'insegnare nelle Accademie ciò, che que maravigliosi spiriti aveano lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste ( tanto calamitosi e lagrimevoli tempi succederono ) appena una rada ed oscura notizia a' posteri n' era pervenuta, la quale sarebbesi eziandio in tutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III, non fosse opportunamente con le sue Costituzioni accorsa al riparo. (a) Amm. E vedesi ancora la scienza delle leggi, che prima era solamente Viarceil. L. 10. professata da' maggiori lumi della Città di Roma, vilmente ma-30. c. 4. & neggiata, e ridotta ad esser mestiere de' più vili uomini del

5. Liban. O- Mondo . rat. de Asdom. Aug.l.1.

eit. de off. Red. Provin. nel Cod. Teodol

Non si leggeranno più con ammirazione e stupore quelle Seffor. seu in prudenti e savie Costituzioni de' Principi, con tanta eleganza e Jud.pag. 110. brevità composte; ma da ora avanti prolisse e tumide, e più 111. Salvian. convenienti ad un Declamatore, che ad un Principe: da non de Gubern. paragonarsi di gran lunga colle prime, nè per eloquenza, nè per ther. de Off. gravità, nè per prudenza civile.

I Magistrati, perduta quella severità e dottrina, prenderanno altri nomi, e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incor-(b) Si leg-rotti, venali: da sapienti e gravi, ignoranti e leggieri: da moderati, gono sotto il ambiziosi; (a) ed alla sine ripieni di tanta rapacità e dissolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano, e d'alcuni altri Principi di quando in quando non avesse repressa la loro venalità ed ambizione per mezzo di molti editti (b), che pubbliblicarono a questo fine, più gravi ed enormi disordini avrebbono

infallibilmente partorito.

L' Accademie già per l'ignoranza de' Professori, e per li pravi costumi de'giovani rendute inutili, e piene di sconcerti. I giovani dati già in braccio a' lussi, agl' intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretrici, ed a mille altre scelleratezze, di rado le frequentavano (a); tanto che sarebbono affatto mancate, se la provvidenza di Valentiniano il vecchio non fosse stata presta a darvi riparo con quelle sue XI. leggi Accademiche, c.4. che in Roma ad Olibrio Presetto di quella Città dirizzò nell'

(a) Amm; Marcell.1.14. c.6. & 1.280

anno 370.

Tante e si strane mutazioni non solamente alla corrotta disciplina ed a' depravati costumi deono attribuirsi, ma ancora a quella nuova divisione e nuova forma, che a Costantino piacque di dare all'Imperio Romano. Egli fu il primo, che volle recare ad effetto ciò, che Diocleziano avea prima tentato, di dividere l' Orbe Romano in due principali parti, e di uno far due Hift. Eccl.c. Imperj (b). Imperocchè quantunque fossero stati innanzi più Im- 2. Marca de peradori talora a regnare insieme, nientedimeno non ferono fra di Patr. Condoro giammai divisione alcuna; nè l'Imperio, o le Provincie, stant. Pagi nè le legioni furono a guisa d'eredità mai partite. Costantino fulib.p.ag. 79. fu il primo, che, come dice Eusebio (c), divise tutto l'Imperio Romano in due parti, quod quidem nunquam antea factum effe lib.8. cap. 13. memoratur. Perciò pose tutto il suo studio a sondar nell'Orien- Vales.ib.Baste Costantinopoli, ed impiegò per quest' opera tutta la sua magnificenza e tutto il suo potere, acciocchè emula di Roma sosse, 305. num. 5. come questa capo nell'Occidente, così quella nell'Oriente (d). Divise pertanto l'Imperio in Orientale, ed Occidentale, assegnan-Guther. de do a ciascuno le sue Provincie. Tutte quelle Provincie Orien- off. domus tali oltramarine, che sono dallo stretto della Propontide insino alle bocche del Nilo, l'Egitto, l'Illirico, Epiro, Acaja, la Berter. Pi-Grecia, la Tessaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, than. Diatr. tutta la Dacia, la Mesia, e l'altre Provincie di quel tratto, all' 12.1. Basina-Imperio Orientale, ed alla Città di Costantinopoli suo Capo le sottopose, e sotto più Diocesi comprese. All'Imperio Occiden- 7. & an.330. tale, ed alla Città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le num. 2. Gallie, il Norico, la Pannonia, le Provincie della Germania, (e) Panvin. la Dalmazia, tutta l' Africa, e l' Italia; disponendole in guisa, lib. 3. FAS. che due Imperadori potessero reggere l'Imperio, l'uno nell'Occi417. Guther.
dente, l'altro nell'Oriente (e). Divise parimente il Senato, e que' l.c. Tom.I. Se-

diff. de Con (c) Euseb. nag. Ann. Pol. Eccl.an. (d) Jacob. Aug. lib. 1. cap. 45. Phil. ge Annal. an. 325. num.

Senatori ch' erano eletti dalle Provincie dell'Imperio Occidentale. volle che rimanessero in Roma; quelli d'Oriente in Costantinopoli : e lo stesso stabili de' Consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il Prefetto con uguali preminenze e privilegi; e tutte le parti dell' Imperio in altra guisa distinse. (a) La quai nuo-A), c. 1. So- va divisione è di messiere qui distintamente rapportare; poichè gioverà non solamente per ben intendere la spezial polizia e Ilato temporale di queste nostre Provincie, ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la polizia Ecclesiastica, e come siasi in quella maniera, che oggi si vede, introdotta nell' Imperio, ed in questo nostro Reame.

zom.l.2. c.3. Panvin. loc. cis.

#### C A P. I.

## Disposizione dell' Imperio sotto Costantino Magno:

Ostantino adunque dubitando, per l'esempio de' suoi predecessori, del troppo potere del Prefetto Pretorio, che sovente s'avea usurpato l'Imperio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo su per moltiplicazione, facendo quattro Presetti; e con ciò venne a dividersi tutto l' Orbe Romano in quattro Clime ovvero Tratti. (b) Questi abbracciavano un immenso spazio (d) Panvin. di Cielo, e di Terra, e dentro i loro confini più Diocesi si comprendevano (c); e furono, l'Oriente, l'Illirico, le Gallie, e l' Italia, a' quali diede quattro Rettori, che con nome antico, ma di nuova amministrazione, chiamò Prefetti al Pretorio. E noi abbiam collocata in ultimo luogo l'Italia, perchè in essa doyremo fermarci.

## ORIENTE.

Sotto la disposizione del Prefetto Pretorio dell' Oriente pose cinque Diocesi, ed erano, l' Oriente, l' Egitto, l' Asiana, la Pontica, e la Tracia; le quali Diocesi, secondo è manisesto dal Codice Teodofiano, e dagli Atti d' alcuni antichi Concili, in questi tempi componevansi di più Provincie (d).

I. Nella Diocesi d' Oriente, Capo della quale era la Città d'Antiochia, (e) erano XV. Provincie, I. Palestina prima. II. Palestina seconda. III. Fenicia prima. IV. Siria. V. Cilicia. VI.

Cipro.

(b) Zosim. lib. 2. c. 32. & 33. Notit. Dignit. utr. Imper. pag. 8. Edit. Pancir.

(c) Jacob. Guther. de off. domus

Aug. lib. 2. сар. б. de Rom. Rep. 1.3. pag. 424. Petr. de Patriar. Con-Stantin. inst. Dupin. de antiq. eccl. difc. differ. 1. §.8. L.g. C. Th. de legatis, L. 3. C. Th. de equor. conlat. Balfamo in can. 9. Conc. Chalcedon.

(e) Berter. Pithan. Dia-Er.1. C. 2.

(c) Pancir.

Comm. in

Not. Imp.

(d) Berter.

1.6.

Cipro. VII. Arabia. VIII. Isauria. IX. Palestina salutare. X. Fenicia del Libano. XI. Eufratense. XII. Siria salutare. XIII.

Osdroena, XIV. Mesopotamia, XV. Cilicia seconda,

II. Nella Diocesi dell'Egitto, il cui Capo era Alessandria, (a) (2) Berter: erano sei Provincie. I. la Libia superiore. II. la Libia inferiore, l.c. III. la Tebaide. IV. l' Egitto. V. l' Arcadia. VI. l' Augustanica.

III. Nella Diocesi Asiana, Capo essendo Eseso, (b) erano (b) Berteri dieci Provincie. I. Pansilia. II. Ellesponto. III. Lidia. IV. Pisi- 1.c. dia. V. Licaonia. VI. Frigia Pacaziana. VII. Frigia salutare. VIII. Licia. IX. Caria. X. L'Isole di Rodi, Lesbo, e le Cicladi (c).

IV. Undici Provincie ebbe la Pontica, cui Capo era Cesarea, (d) e queste surono. I. Passagonia. II. Galazia. III. Biti- Orient. c. nia. IV. Onoriade. V. Cappadocia prima. VI. Cappadocia fe- 103. conda. VII. Ponto Polemoniaco. VIII. Elenoponto. IX, Arme-

nia prima. X. Armenia seconda. XI. Galazia salutare.

V. La Tracia, della quale prima ne su Capo Eraclea, dapoi Costantinopoli, (e) si componeva di sei Provincie. I. Europa. (e) Berter. II. Tracia. III. Emimonto. IV. Rodope. V. Mesia seconda. VI. Scizia.

## ILLIRICO.

Sotto I' amministrazione del Prefetto Pretorio dell' Illirico (f) Panvin.

erano due Diocesi, la Macedonia, e la Dacia (f).

cit. Op. pag. I. La Macedonia, di cui fu Capo Tessalonica, (g) si compone- 425. va di sei Provincie. I. Acaja. II. Macedonia. III. Creta. IV. (g) Berter.l.c. Tessaglia. V. Epiro vecchio, ed Epiro nuovo. VI. parte della Macedonia falutare.

II. La Dacia di cinque . I. la Dacia Mediterranea . II. la Dacia Ripense. III. Mesia prima. IV. Dardania. V. Prevalitana,

e parte della Macedonia salutare.

### GALLIE.

Sotto l'amministrazione del Presetto Pretorio delle Gallie erano tre Diocesi, le Gallie, le Spagne, e la Brettagna. (h)

I. La Diocesi delle Gallie era composta di diciassette Provincie, e furono I. Viennense. II. Lugdunense prima. III. Germa- 1. 6.3.

[h] Panvin. cit. Op. pag. 421. Berter. Pich. Diasr.

nia prima. IV. Germania feconda. V. Belgio primo. VI. Belgio secondo. VII. l' Alpi Marittime. VIII. l' Alpi Pennine. IX. Maxima Sequana. X. Aquitania prima. XI. Aquitania seconda. XII. Novempopulana. XIII. Narbonense prima. XIV. Narbonense seconda. XV. Lugdunense seconda. XVI. Lugdunense Turonica. XVII. Lugdunense Senonica (a).

(a) Vid. omnino Marca de Primat. n.62. & Segg.

II. Quella delle Spagne era composta di sette Provincie. I: Betica, II. Lustania, III. Galizia, IV. Tarraconense, V. Car-

taginense. VI. Tingitana. VII. le Baleari.

III. L'altra della Brettagna di cinque. I. Maxima Cesariense. II. Valentia. III. Britannia prima. IV. Britannia seconda. V. Flavia Cesariense.

### ITALIA:

Finalmente sotto la disposizione del Presetto Pretorio d'Italia [b] Panvin. erano tre Diocesi: l' Italia, l' Illirico, e l' Africa (b). La Diocesi cit. Op. pag. dell' Illirico, della quale Sirmio fu la principal Città (c), era composta di sei Provincie. I. Pannonia seconda. II. Savia. III. Dalmazia. IV. Pannonia prima. V. il Norico Mediterraneo. VI. il Norico Ripense. L'Africa di cinque. I. Africa, ov'era Cartagine, II, Bizacena, III. Mauritania Sitifense, IV. Mauritania

Cefarienfe . V. Tripolitana.

L' Italia fu divisa in diciassette Provincie, siccome surono distinte sotto Adriano; e questa divisione durò nell' età più bassa infino a' tempi di Longino: l' ordine delle quali, secondo si legge nel libro della Notizia dell' Imperio ( che per comun parere non può dubitarsi, che sia antichissimo, e composto a'tem-(d) Gotofr. pi di Teodofio il giovine (d) ) è questo che siegue. I. Venezia. Notit. Dign. II. Emilia . III. Liguria . IV. Flaminia e Piceno Annonario . Imper. tom.6. V. Tuscia ed Umbria. VI. Piceno Suburbicario. VII. Campania VIII. Sicilia . IX. Puglia e Calabria . X. Lucania e Bruzi. XI. Alpi Cozzie. XII. Rezia prima. XIII. Rezia feconda. (e) Paol. XIV. Sannio. XV. Valeria. XVI. Sardegna. XVII. Corfica.

Paolo Warnefrido (e) Diacono d'Aquileja dà a quelle diverso ordine, perciocche per cagion d'esempio la Liguria, che qui è posta nel terzo luogo, e l' Emilia nel secondo, le colloca nel fecondo, e nel decimo. Ma vi è fra loro una più nota-Diac. lib. 2. bile varietà, poiche Paolo dividendo la Provincia dell' Alpi in 6.16. & 18. due Provincie, chiamando l'altra Alpi Appennine (f), accrebbe il

420. (c) Berter. Pith. Diatr. 1.6.3.

C. Th. Pancir. Praf. in Not. Dign.

Diac. Istor. Long. lib. 2. cap. 15.6 18.

nu-

numero con una di più di quelle, che nella Notizia sono descritte, nella quale solamente il nome dell' Alpi Cozzie si ritrova. Ma egli, come ben dice Camillo Pellegrino (a), par che abbia ciò fatto di suo proprio arbitrio, poichè cità a savor suo la forma del ragionare d'Aurelio Vittore contra coloro, che non le stimavano due, e non piuttosto alcuno Imperial rescritto, il quale in questo proposito sarebbe stato il proprio e sermo autore, in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder suo; sicchè ancor di suo parere dovette mutar l' ordine suddetto, che molto

meno importava.

Tutte queste Provincie non sortirono una medesima condizione, imperocchè avvegnacchè tutte ubbidissero, e stessero sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia, avevano però altri più immediati Amministratori, a'quali era particolarmente commesso il lor governo. Erano prima divise in due Vicariati, uno detto di Roma, l'altro d'Italia. Nel Vicariato di Roma erano dieci Provincie: la Campagna: l'Etruria e l'Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Puglia e Calabria: la Lucania e Bruzi: il Sannio: la Sardegna: la Corfica: e la Valeria. Nel Vicariato d'Italia, Il cui Capo era Milano (b), furono sette Provincie: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia e Piceno Annonario: Venezia, a cui dapoi fu aggiunta l'Istria: l'Alpi Cozzie: l'una e l'altra Rezia. Le prime erano fotto la disposizione del Vicario di Roma, onde perciò si dissero anche Provincie Suburbicarie. Le seconde Diatr.1. c.3. tenevanfi sotto la disposizione del Vicario d' Italia, e perciò da alcuni Scrittori vengono semplicemente chiamate Provincie d'Italia, distinguendole dall'altre, le quali ancorchè -racchiuse tra l' Alpi, e l'uno e l'altro mare, e perciò comprese nell' Italia ( prendendo questo nome nella sua ampia significazione ), nulladimeno ristrettamente Provincie d' Italia erano nomate quelle, che al Vicario d'Italia ubbidivano, la cui fede era Milano (c). Così osferviamo negli Atti del Concilio di Sardica celebrato nell'anno 347. che correndo allora il costume di sottoscriversi i Vescovi, che intervenivano ne' Concili, non folamente col nome della propria Città, ma anche della Provincia, alcuni si sottoscrissero in questa maniera: Januarius a Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquileja. Stercorius ab Apulia de Canusio. Severus ab Italia de Ravenna. Ursacius ab Italia de Brixia. Protasius ab Italia de Mediolano, &c. (d) E questo era, perchè Verona, Aquileja, Rayenna, Concil.

(a) Pellegr. nella Campania Vid. Berter. Pith. Diatr.1. 6.5.

(b) P. de Marca de Concord. lib. 1.cap.3.n.12. Berter. Pith. Pancir. Comm. in Not. Imp. Occid. c. 47. E 56.

(c) Gotofr. ad l.2.C. Th. de integr.reft. & ad 1. 6. emfi. Cod. de annon. & erib. Berter. Pich. Diacr. 1. 6. 3.

(d) Ton .. 2.

Bre-

Brescia, e Milano erano nelle Provincie, che al Vicario d'Italia ubbidivano: ciò che non potea dirsi di Benevento, di Lucca, e di Canosa, le quali erano nelle Provincie del Vicariato di

Roma, non già del Vicariato d'Italia (a).

(a) Gotofi.
ai cit. l. 6.
C.Th. de ann.
& trib.Cam.
Peregr. diff.
2. de Finib.
Duc. Benev.

Ebbero ancora queste Provincie altri più immediati Ufficiali, a ciascuno de' quali era particolarmente il governo d' una Provincia commesso; ma non erano d'un medesimo grado e condizione. Alcune erano dette Confolari, perchè per loro moderatore sortirono un Consolare; come surono Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia e Piceno Annonario, la Toscana e l'Umbria, il Piceno Suburbicario, e la nostra Campania. Altre si dissero Correttoriali, perchè da' Correttori, non già da' Consolari erano amministrate; le quali furono la Sicilia, la Puglia e Calabria, la Lucania e Bruzi. E per ultimo alcune si nomarono Presidiali, perchè a' Presidi sottoposte; e queste surono l'Alpi Cozzie, la Rezia prima, e seconda, il nostro Sannio, Valeria, Sardegna, e Corsica. Così i primi Moderatori di queste Provincie erano i Prefetti Pretori, i secondi li Vicari, gli ultimi, e' più immediati erano i Consolari, i Correttori, ed i Presidi (b); dell' ufficio ed impiego de' quali è di mestiere, che qui brevemente si ragioni.

(6) Panvin. cit. Op. pag. 418. Gotofr. tom.6. C.Th. in Not. Dign. (c) Jacob. Guther. de Off. domus Aug. lib. 2. ca. 1. Gotofr. ad l. 16. C. Th. de appell. Panci. Comm. in Not. Dign. Imp.ca.5. & alibi pafsim . Berter. Pieh. Diatr.

(d) Plin. in Paneg. c.67. Victor. de Casarib.

1. c.8.

(e) Gotofr.
in Not. Dign.tom. 6. C.
Th.

(f) Guth.lib. 2. cap. 2. de Off. doin. Aug.Gotofr.

## C A P. II.

## Degli Ufficiali dell' Imperio:

Prefetti al Pretorio eran quelli, ne' quali dopo i Cesari s' univano i primi onori e le prime dignità dell' Imperio (c). A costoro si dava la spada dall' Imperadore per insegna della loro grandissima autorità (d): sotto la cui amministrazione e governo erano più Diocesi, e colle Diocesi le tante Provincie, che le componevano. Avevano sotto di loro i Vicari, i Rettori delle Provincie, cioè i Consolari, i Correttori, i Presidi, e tutti i Magistrati di quelle Diocesi, alla cui amministrazione soprastavano. (e) Essi dovevano con vigilanza attendere e provvedere a' disetti di questi Magistrati (f), ammonirgli, insinuar loro le leggi, ed in somma invigilare a tutte le loro azioni; i quali Magistrati all' incontro a' Presetti dovevano ricorrere, riserire, e consigliarsi di ciò, che di dubbio e scabroso loro veniva per le mani.

Potevasi oltre a ciò da tutti i Tribunali suddetti appellare a' Presetti Pretori, da'quali riconoscevansi le cause dell'appellazio- (a) Guth.loc. ni, e le coloro sentenze discusse, o le risitutavano, o l'ammette- cit. cap.3.l.1. vano, senza che dalle deliberazioni de' Presetti Pretori ad altra Prass. Pres. appellazione alcuna si desse luogo, ma solamente alla retrattazio- Nov.82. Ber-

ne, che noi ora diciamo Reclamazione (a).

A' Prefetti per lo più gl' Imperadori solevano dirizzare le lo.

ro Costituzioni, affinchè essi le promulgassero per le Provincie di Comm. in Ioro disposizione. Avevano sotto la lor censura anche i Procon-Not. Imper. soli: (b) e d' infinite altre prerogative erano adorni, delle quali Or. c. 101.

dottamente scrissero Codino, Gotosredo, e Giacomo Gutero (c).

Furono oltre a costoro due altri Prefetti destinati al governo delle due Città principali del Mondo, cioè Roma, e Costantinopoli, sotto la disposizione de' quali erano i Prefetti dell' Annona, e sott. P.P.to. molti altri Magistrati, che alla cura e governo di quelle Città sotto varj impieghi venivano destinati (d); de' quali non accade qui far parola.

(d) Gotossero

Dopo i Prefetti seguivano i Proconsoli: dignità pur illustre, in Not. Dign. ed ornata dell'alte insegne, delle scuri, e de' fasci. Nell' Oriente z. 6. C. 1h. ve ne suron due, cioè nell' Acaja, e nell' Asia, ed alcune volte suron di terzo in Palestina. Nell' Occidente solamente uno, del Pancir.

e questi nell' Africa (e).

Tenevano il terzo luogo i Vicari, inferiori a' Proconsoli (f), Not. Or. ma di gran lunga superiori ed eminenti sopra tutt' altri Magi- c. 102. Gostrati. Questi, che tali si dissero, perchè le veci e la persona de' Prefetti rappresentavano, onde nell'antiche iscrizioni si chia- C.Th. Berter. mano Propræfecti, erano preposti al reggimento dell' intere Dio- Diatra c.8. cesi, e delle Provincie, delle quali si componevano. Soprasta- (f) Vid. Novano a'Rettori, ed agli altri Magistrati inferiori. (g) La loro principal cura era d'invigilare a' tributi, ed all'annona, gastigare i desertori, ed i vagabondi, e custodirgli infino che al Principe se ne desse notizia (h). Non solamente giudicavano ex ordine, in Nov. Fima sovente ex appellatione, ed alcune volte anche ex delegato (i). Ebbero i Vicari l'Alia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Macedonia, l'Africa, la Spagna, la Gallia, e la Brettagna. Fuv- Maica de vi ancora il Vicario della Città di Roma, fotto la cui disposi- Patriar. zione erano, come s'è detto, alcune Provincie d'Italia, che si Const. instit. disserio perciò Provincie Suburbicarie. Italia similmente ebbe il suo Got. in No-Vicario, e del di lui governo furono alcune altre Provincie, onde titia, Vicar. Provincie d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per tom. 6. C. Th.

C. de sene. ter. Pich. (b) Pancir. Comm. in Noti.P.P.to. 2.6.1.2.3.4. (d) Gotofr. in Not. Dign. Diatr. 1. c.3. (e) Pancir. Comm. in tofr. in Not. Procon. 1.6. ris Hift. Donat. par. 2. c. 13. 5. 2. (g) Gotofr. car. t. 6. C. (h) Petr. de

esser d'alto ed eminente grado, erano chiamati Judices majo:

(a) L. 5. C. res (a).

de off. Rett. Provinc. Re-

Th. de off. Rest. Prov.

Th. de Off. (e) Gotofr. in Not. Di-

L.c. Berter.

[h] Gotofr. ibid. Berter. (i) L.8. C. Th. de accu-

Sieguono in appresso gli Ussiciali di minor grado, detti vard. Collett. perciò Judices minores; e fra questi il primo luogo era de' Ret-3. cap.10. & tori delle Provincie, a' quali il governo e l' amministrazione Lib.2. de Pra- d'alcune d'esse era commessa. Questi erano sotto la disposizione jud.c.7. Got. del P. P. al quale dagli atti di coloro potevasi appellare. Tenead L. unic. C. vano il Jus gladii; e la lor principal cura era di spedir le liti Inde omadi. tanto civili, quanto criminali, ove della roba e della vita de-(b) Gotofr. gli uomini si trattava (b), e d'invigilare, che a'Provinciali non si in Parat. ad facesse ingiuria e danno dagli Ufficiali minori; e perciò eran teeit. C. Th. de nuti in certo tempo dell' anno a scorrere tutta la Provincia, e Prov. & in non pur nelle Città, ma in tutti i Villaggi, per ricevere le que-Not. Dign. rele de' Provinciali, e con diligenza ricercar l'insolenze e disor-2.6. ejus. C. dini ivi accaduti, per darvi riparo. (c) A costoro su diretto da (c) L. 5. C. Costantino M. quell'aureo Editto, con cui si puniscono così severamente le venalità e rapacità de' Giudici, che si legge nel Co-(d) L.I. C. dice di Teodosio (d).

Sieguono in fecondo luogo i Confolari, a' quali il gover-Red. Prov. no e l'amministrazione d'una sola Provincia si commetteva. Questi erano in maggior dignità, che i Correttori, ed i Presidi; (e) e gn. 1.6.C.Th. per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano distinti col no-(f) Gotofr, me di Clarissimi (f). Solevano anche a'Consolari gl'Imperadori dirizzare le loro Costituzioni; e perciò le Provincie Consolari era-Pith. Diatr. no di maggior dignità, che le Correttoriali, e le Presidiali 1. c.8. e 9. Fra l'altre la Fenicia ebbe il Consolare, che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al quale da' Cefari molte leggi furono dirizzate. Sotto il governo de' Consolari furono quasi tutte le Provincie più riguardevoli d' Italia, l' Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia, la Flaminia, e

(g) Gotofr. la nostra Campania (g).

Dopo i Consolari erano i Correttori, a' quali parimente si commettevano i governi delle Provincie, che sotto la disposizione del P. P. amministravano, ed erano parimente ornati col nome di Clarissimi. (h) Questi quasi in niente erano inferiori a'Con-Diatr. 1. c.g. solari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i Presidi; ed anche ad essi i Principi dirizzavano le loro Costituzioni. Alcune Provincie d' Italia furono governate da' Correttori, come la Tofcana, la cui fede fu Firenze (i): la Puglia e Calabria: e Diatr.1.c.5. la Lucania e' Bruzj; (k) delle quali più innanzi distintamente tratteremo. Ven-

Vengono nell' ultimo luogo i Presidi, a' quali i governi delle Provincie erano parimente commessi. Questi altresi venivano nomati Clarissimi: aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del P. P. erano collocati. (a) L'altre Provincie d'Italia furono all' amministrazione de' Presidi assegnate, come il Sannio, la Valeria, l'Alpi, le Rezie, la Sardegna, e la Corfica; e rade volte gl' Imperadori dirizzavano a costoro le loro Costituzioni, (b) Giacomo Gutero (c) tiene altro ordine, collocando in primo lucgo i Presidi, indi i Consolari, i Correttori, e nell'ultimo i Rettori delle Provincie, seguendo l'ordine tenuto da Zenone (d) in una sua Costituzione, che leggiamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova col Gotofredo (e) seguir meglio in L.1. C. uz l'ordine tenuto dall' Imperadore Graziano nel Codice Teodoliano, ove i Presidi tengono l'ultimo luogo.

(a) Gotofr. L. c. Berter. d. c.g. (b) Berter. Diatr.1. c.5. (c) Guth. de Off. domus Aug. lib. 1. c. 5. 6. 7. 8. (d) Zenon. om. Jud. tam civil. (e) L.13. C. Th. de accu-Sationib.

#### A P. III.

Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre Provincie.

To che dunque ora noi appelliamo Regno di Napoli, o si riguardi la disposizione d' Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole Provincie. Anzi la Campania non è ora tutta intera dentro a' suoi confini, ma parte di quella è rimasa fuori, ed occupa molto altro paese, ch' ora è dello Stato della Chiefa Romana. Queste Provincie erano: I. la Campagna: II. la Puglia e la Calabria: III. la Lucania ed i Bruzi: IV. il Sannio. Una Consolare, due Correttoriali, e l'altra Presidiale. Tutte del Vicariato della Città di Roma, e perciò tutte Suburbicarie appellate.

Richiede pertanto l'ordine di quest' Opera, che partitamente di ciascheduna di queste Provincie si ragioni: de' Magistrati, a' quali ne fu commesso il governo, delle leggi, e de' loro ordinamenti; perchè si vegga qual forma di polizia avessero ne' tempi

di Costantino sino agli ultimi Imperadori d'Occidente.

I. Della Campagna, e suoi Consolari.

(a) Paol. Diac. lib. 2. cap. 17.

& ae fin. Duc. Beney. Diff. 2.

Thade appell. & ad l. 1. ejusd. C. de legr. della Camp. Difc.

(d) Gotofr. in Topogr. C. Th. t.6.

Cenf. L.I. de petit.& delat. Nazar. in Panegyr. Conft. c. 32. & feg. (f) L. I. C. tofr. in Chron. C.Th. ad an. 313. C. Th. an. 315.

Uella Regione, che al dir di Paolo (a) Warnefrido, per gli ubertosi e piani campi, che intorno a Capua sono, Cam-(b) Camill, pama su detta, ebbe già in vari tempi ora più ristretti, ora più Pellegr. della spaziosi contini di quel ch' oggi non sono. Si dittese in alcun Camp.difc. 1. tempo dal territorio Romano infino al Silaro fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i suoi termini fino ad Equo Tutico, oggi appellato Ariano (b). Fu perciò riputata una delle più celebri ed illustri Provincie d'Italia, e per (c) Gotofr. l'ampiezza e vastità de' suoi consini, e per le molte e pread l. 25. C. clare Città che l'adornavano, ma soprattutto per Capua suo Capo e Metropoli, (c) cotanto chiara ed illustre. Perciò al governo ed amministrazione di questa Provincia non surono mandati Cor-Salgam. Pel- rettori o Presidi, ma Consolari: Magistrato, come s'è detto, sebbene inferiore al P. P. ed al Vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più grandi prerogative di quelle de' Correttori, e de' Presidi. La loro sede era Capua (d); e su tanta la stima ed il lor grado appresso gl' Imperadori, che sovente venivano loro indirizzate molte Costituzioni e Mandati imperiali.

Costantino il Grande dopo avere sconsitto e morto Mas-(e) L. 1. de senzio ( che fattosi acclamare in Roma Augusto , per sei anni con vera tirannide avea fignoreggiata l'Italia ) trionfando in Roma, e sottomettendosi volentieri al suo dominio l'Italia, e tutte le altre Provincie dell'Occidente, come prima aveano fatto le Gallie, la Spagna, e la Brettagna, mentre nell'anno 313. risedeva in quella Città, cominciò a ristorar l'Italia de'passati dan-Th. de bon. ni, ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal vacanz. Go- fine molte utili e falutari Costituzioni, che dirizzò al Popolo Romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodofio (e). Ed indi passato in Milano, per mezzo d'altri Editti, che pubbli-(g) Vid.Go- cò in quella Città, rislabili come potè il meglio le cose d' Itatofr.inChron. lia (f). Passostene dapoi nella Gallia, e nella Pannonia (g); e quindi fatta la pace con Licinio, nuovamente in Italia si restitui, e 314. & 315. nell' anno 315. in Aquileja fermatofi, passò poi in Roma, ed a (h) Gotofr. Milano (h); e dopo altri viaggi ne' seguenti anni satti nella Dacia, e nella Gallia, ritornò in Roma nel 319, ove per li seguenti quat-

tro

tro anni si trattenne, (a) nè ad altro intese, se non per mezzo [a] E'davedi vari Editti a restituire quanto più sosse possibile nell' antica dersi il Goforma le cose di Roma, e d'Italia (b). Chron. C.Th.

Ma passato dapoi in Oriente, e vinto nell' anno 325. e an. 319. & spento Licinio, fattosi già Monarca di tutto l'Imperio (c), comin-segg. & Pagi ciò ( secondo che contro la comune credenza pruova Pagi (d)) Crit. Baron. a gettare i fondamenti della nuova Roma; ed ancorchè nel se- [6] Porphyr. guente anno 326. tornando in Italia, da Aquileja passasse a Mi- in Paneg. lano, e quindi a Roma, (e) partissi nondimeno dapoi da questa Const. carm. Città, nè mai più fecevi ritorno, ma nell' Oriente trasferi per 6. Nazar. in sempre la sua sede, dove nell'anno 328. volendo ridurre a sine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cu- [c] Socr. Lt. ra e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita, con- c. 4. Theodor. tento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quin- l. 1.c.1. di nacque il principio d' ogni male in Occidente, che in prodiffer.de Congresso di tempo portò la ruina di Roma, e la dissoluzione dell' grello di tempo porto la ruma di Roma, e la dilloluzione dell' fulib. p.145. Imperio. Quindi le tante querele de' Romani; onde Porfirio nel & Cric. Bar. Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo gli dice: an.324.n.16.

Et reparata jugans mæsti divortia mundi, Orbes junge pares: det leges Roma volentes Principe te in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono piuttoflo distruttore dell' antica Roma, che facitor della nuova; poichè avendo egli commesso il governo d'Italia a' suoi Ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina: e stando egli Iontano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si videro in breve dichinar le forze ed il vigore di queste nostre Provincie. (f) Lasciò l'ammini- [f) Zosim. strazione al Prefetto P. a' Vicari, e nell'ultimo luogo a' Conso- 1.2. c. 34. lari, a' Correttori, ed a' Presidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna Provincia.

Ebbe l' Italia per Prefetto P. fotto questo Principe nell' anno 321. Menandro. Negli anni seguenti 334. 335. e 336. ebbe Felice: quegli, che da Preside che su di Corsica nell' anno 319. su poi in questi anni innalzato da Costantino a cotal sublime dignità (g). Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336. in Prosopogr. Gregorio, di cui sovente ragiona Ottato Milevitano ne' suoi libri (h). De' Vicari di Roma, che ressero sotto Costantino, non s'ha lev. lib. 3.

[d] Pagi in

[e] Gotofr. in Chron.an.

326. Basnage

eod.an. nu. 3.

(g) Gotofr. C.Th. t.6. (h) Opt.Mialtra c.10.

C. Th.

(a) Got. in altra notizia, se non che d'un tal Gennaro, ovvero Gennarino (a), Notitia Dinell' anno 320. gn. rom. 6.

Ma de' Confolari di questa nostra Provincia di Campagna è di mestiere, che dal lungo obblio, ove fin ora sono stati se-

polti, qui se ne sottragga la memoria.

Il primo Confolare, del quale po'sa da noi aversi contezza, che sotto Costantino M. avelse immediatamente governata e retta la nostra Campagna, su Barbario Pompejano. Tenne quelli, ficcome tutti gli altri Consolari di questa Provincia, la sua residenza in Capua, la quale n' era Capo e Metropoli. A costui, che ne fece richiesta, dirizzò Costantino M. nell' anno 333, mentre risedeva nella Tracia, e propriamente in Apri, luogo non

(b) L.4. C. molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre e samo-Th. de diver, sa Costituzione (b), per la quale s' impone a' Magistrati, che rescript, & debbano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti Gotofr. ibi. dal Principe, in guisa che non possano eseguirgli, se l'esposso & in Chron. delle parti non fia conforme al vero : della quale si compiacque tanto Giustiniano, che volle inserirla anche nel suo Codice (c). [c] I.4. Ciò che poi vollero eziandio imitare i Romani Pontesici, inse-

C. si contr. rendola nelle loro Decretali (d).

L' altro Consolare della nostra Campagna, che governò sot-[d] Cap. de to questo stesso Principe, su Mavorzio Lolliano, per la testimoextr. de sen- nianza che ce ne dà Giulio Firmico (e). A costui dedicò Firmico fotto l'Imperio di Costantino i suoi libri Astronomici, (e) Got. in celebrando nella prefazione dell' Opera (f) gli alti meriti d'un tal Prospoger. fublime spirito, il quale dopo aver deposte l'insegne di Consonus, tom. 6. lare della Campagna, fu da Costantino innalzato a'più eccelsi onori, dandogli il governo di tutto l'Oriente, e finalmente l'infe-(f) Firmicin gne d'ordinario Console; e morto Costantino, su poi nell'anno prafat. operis grafat. operis 342., sotto Costante, risatto Presetto della Città di Roma, e sot-(g) Am. Mar- to Collanzo suo fratello su anche Presetto P. d' Italia. Di lui cellin. lib. 16. fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il c.8.pag.72.in qual Autore ne' gesti dell' anno 356. si legge anche il di lui gest. A.356. elogio (g). & ibi Vales.

Nè d'altri Consolari di questa Provincia del tempo di Co-(A) Mat. Egizio Giunt. al stantino abbiam noi notizia; se non che in un marmo trovato Memor. di nell'anno 1712, nel tenimento della Terra di Atripalda, ov'era l'antica Città d'Avellino, si legge la seguente Iscrizione (h), nella Thef. Inferip. quale fassi memoria di un tal Taziano, che su Consolare della

Campagna pag.1019.

Marcello

Muratori

TA-

TATIANI C. JULIO RUFINIANO ABLAVIO TATIANO C. V. RVFI NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA TRONO RATIONVM SVMMARVM ADLECTO INTER CONSVLARES JVDI CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO VINCIAE ASIAE CORRECTORI TVSCIAE ET VMBRIAE CONSVLARI AE MILIAE ET LIGVRIAE PONTIFICI VESTAE MATRIS ET IN CONLE GIO PONTIFICVM PROMA GISTRO SACERDOTI HER CVLIS CONSVLARÍ CAM PANIAE HVIC ORDO SPLEN DIDISSIMVS ET POPVLVS ABELLINATIVM OB INSIGNEM ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI GIONEM ET INTEGRITATEM EJVS STATVAM CONLOCANDAM CENSVIT.

Questa Iscrizione maggiormente conferma ciò, che su da noi dimostrato, che anche dopo Costantino Magno non su presso noi affatto abolita l'antica religione pagana, leggendosi quivi, che questo Consolare era del Collegio de' Pontesici, e Sacerdote d' Ercole : de' quali pregi gli Avellinesi non vollero fraudarlo in una si pubblica Iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come furono quelli di Correttore della Toscana, di Consolare dell' Emilia, e della nostra Campagna. La Toscana su pure Provin- (1) L. 8. C. cia Correttoriale, e la Sede de' Correttori era Fiorenza, ficco- fat. me è manifesto da più leggi del Codice Teodosiano (a); di che è (b) Gotostr. da vedersi Giacomo Gotofredo (b): onde ben si legge nel marmo in Notit. Correctori Tuscia.

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre rest. 1. 6. C. Costituzioni dirizzate ad altri Consolari della nostra Campagna. [c] Vid. Go-Non mancano però in quello altri suoi Editti indirizzati al Pre- tofr. in Not. fetto Pretorio d'Italia, o al Vicario di Roma, a' quali non so. Dign. in l'amente la cura delle Diocess a lor commesse generalmente s'incarica, ma particolarmente per quessa Provincia in più suo lor carica, ma particolarmente per questa Provincia in più sue leg- C. Th. verb.

gi altri particolari provvedimenti si danno (c).

Dign. Cor-

Campania.

Tolto

Tolto intanto a'mortali nel mese di Maggio dell'anno 337. questo Principe, le cui alte e magnanime imprese gli portarono il soprannome di Grande, succedè all'Imperio d'Occidente Costante suo figliuolo, al quale nella divisione fatta cogli altri fratelli toccò l'Africa, l'Illirico, la Macedonia, la Grecia, e l' (a) Zosim. Italia, ed in conseguenza queste nostre Provincie (a). Per tal ca-Lib.2. Zonar. gione molte Costituzioni si leggono di questo Principe nel Co-Aur. Victor dice di Teodosio, che riguardano il governo di quelle, e partiin Epitome. colarmente della Campagna; e se non sappiamo quali Consolari avesse questa Provincia sotto Costante, si veggono però sue leggi, Eccl.an.337. per le quali appare aversi presa di essa particolar cura e pensiero. Di questo Principe è quella legge registrata nel suddetto (b) L. 1. C. Codice fotto il titolo de Salgamo (b), letta ed accettata in Capua, Th. de Sal- Metropoli di questa Provincia, promulgata da Costante nell'angam., & ibi Gotofr. no 340, per reprimere l'insolenza de soldati, che coll'occasione della guerra, che allora faceva in Italia con Costantino suo fratello ( il quale in questo stesso anno presso Aquileja su vinto (c) Zonar, e morto (c) ) inquietavano la Campagna, e per li fassidiosi lor tratti e licenza militare l'onore e le sostanze de' Provinciali mal-Zosim. lib.2. menayano; e sorte argomento di credere, che Costante in quest' anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua, ce ne dà Attanafio per quel che scrive nella sua Apologia a Costanzo (d).

in Annal. cap.41.

Balnage

num.10.

(d) Ath. in Apolog. ad Constant. pag.675. edie. Lips.

Ma morto in appresso Costante nell' anno 350. diece anni dopo Costantino suo fratello, rimase solo Imperadore l'altro fuo fratello Costanzo; onde queste nostre Provincie coll'Italia caddero fotto il di lui Imperio. Regnando dunque Costanzo surono Prefetti al P. d'Italia negli anni 352. e 353. Mecilio Ilariano; a cui succede Mavorzio Lolliano nell' istesso anno 353, quegli che fu Consolare della nostra Campagna; e negli anni seguenti Tauro: a' quali da Costanzo surono indirizzate molte sue Costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per Vicario di Roma Volusiano, al quale parimente Costanzo indirizzò alcune sue leggi (e). E quantunque sotto questo Principe siano ignoti i Consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non si leggono Editti indirizzati a coloro da Costanzo. [f] Gotofr. vi sono però molte di lui Costituzioni dirette a' P. P. d' Italia, per le quali si prende cura di questa Provincia (f). In fatti nell' anno 355. dirizzò una sua Costituzione a Mayorzio Lolliano allora P. P. d' Italia , la quale perchè toccaya i bisogni di quella

(e) Gotofr. in Profopogr. tom.6. C.Th. in Chron. C. Th. ann.cit., & Special. ann. 355.

Provincia, fu letta e pubblicata in Capua, come porta la fua soscrizione (a). E quello Principe su colui, che per torre le [4] L.25. C. contese giurisdizionali, che sovente sorgevano fra i Presetti P. d' Italia, ed i Presetti di Roma intorno all' appellazioni, separò le Provincie; e mentr'egli risedeva a Sirmio, Città assai illustre della Pannonia, dirizzò nell' anno 357. a Tauro P. P. d' Italia quella celebre Costituzione (b), ove stabili, che tutte l' appellazioni, che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra Campagna, dalla Puglia e Calabria, dalla Lucania e Bruzi, Piceno, Emilia, Venezia, e dall' altre Provincie d'Italia si riportavano in Roma, non già dal Prefetto di Roma, ma da quello d' Italia si

dovessero conoscere e giudicare.

Resse Costanzo l' Imperio undici anni, avendo finito suoi Marcell, lib. giorni nell'anno 361. (c) e gli succedè Giuliano, al quale perciò 21. in fine. ricaddero queste nostre Provincie. Fu sotto lui Presetto Pretorio [d] Symmac. d'Italia Mamertino, e Vicario di Roma Imetio. A costoro Giu- epist. 53. lib. liano, e particolarmente al primo dirizzò molte leggi. Quali io. Divo Juliano mofullero stati i Consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, derante Simmaço (d) chiaramente ce l'addita nel libro decimo delle sue Remp. cum epistole. Quivi volendo dimostrar la congiunzione, che in que- Lupus consti tempi era fra i Pozzolani, e' Terracinesi, poichè stendendosi Sulari jure allora i confini della Campagna insino a Terracina, erano gli u- prafidens ni e gli altri sotto un sol Moderatore, ch' era il Consolare: Terracinendice Simmaco, che Lupo essendo sotto Giuliano Consolare del- sium contemla Campania, ben s'avvide e considerò l'angustie, nelle quali plaretur anvivevano i Terracinesi. Di questo Lupo Consolare della Campania ancor oggi in Capua se ne serbano le memorie in una i- nella Camp. scrizione di marmo attaccata alla Chiesa de' Frati del Carmelo, dove si leggono, benchè alquanto tronche, queste parole (e).

> . RIVS LVPVS . . . V. C . ONS. CAMP . VRAVIT

Da questa istessa Epistola di Simmaco si raccoglie eziandio, che a Lupo in quella carica fosse succeduto Campano (f). In Napoli, come Città al Consolare della Campagna pur sottoposta, serbafi ancora la memoria d' un altro Consolare chiamato Postumio Lampadio (g). Il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la 1.4. Chiesa della Rotonda, dove si legge

Th. de ap-

[b] L.27. C. Th. de appello & ibi Go-

[c] Amm. gustias. [e] Pellegr. Fel. Difc. 1. n:un.8. f Vid. etiam lib. 9. Ep. 121. g Vedi in. sorno a que-Sto Consolare lo Spon. Misc. erud. antig.p.158., e 'l Tillemont Hist. des Emp. in Conft. art.35.

### POSTVMIVS LAMPADIVS V.C.CONS.CAMP CVRAVIT

(a) Idatius in Fastis .

[b] Zosim. lib.3. cap.35. Sozom.lib.6. сар.б.

(c) Philostorg. lib. 8. сар. 8.

(d) Gotofr. Proleg.C.Th. cap.8.

Th.de metall.

& ibi Gotofr. & in ann.364. Pa-Conf. pag. 259.

C. Th. ann. 364.

tof. in Chron. 364. ad ann.

C.Ih.de Decur. & in Profopogr.

Amm. Marcell. lib. 28. cap. I. & ibi Valef.

[i] Gotofr. in Prosopogr. C. Th. 1. 6.

Ma nel Codice di Teodofio non vi è alcun vestigio, che da Giuliano, o dal suo successore fosse stato a costoro indirizzato

editto, o mandato alcuno imperiale.

Morto Giuliano nella guerra de' Persi nell' anno 363, ed indi a poco anco Gioviano, non durando più l' Imperio di questo religiosissimo Principe (a), che otto mesi, se vogliamo prestar fede a Zosimo (b), e Sozomeno, ovvero dieci secondo Filostorgio (c), su assunto all' Imperio Valentiniano, il quale creò Augusto Valente suo fratello, e fra di loro su in cotal guisa di-(e) L. 7. C. viso l'Imperio (d).

Valentiniano serbossi l'intero Occidente, cioè tutto l'Illirico colla Macedonia, l'Africa, le Gallie, le Spagne, la Bret-Chron. C. Th. tagna, e l'Italia. Ed a Valente si lasciò tutto l'Oriente (e).

Valentiniano adunque, a cui l'Italia fu fottoposta, dopo agi Dissert.de vere scorse l'altre regioni del suo Imperio, e date a quelle i provvedimenti opportuni, venne in Italia, e prima in Aquileja, [f] Amm. ove in due soli mesi, Settembre ed Ottobre, di quest' anno 364. Marcell. 113. dieci Costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia ed al gover-27. c.3. Go- no della medesima attese, e vari editti, e per la Campagna ditofr.in Chrone retti al Confolare, e per la Lucania e Bruzi, e Tofcana a' Correttori, ed a Mamertino allora Prefetto d' Italia, furono da (g) Vid.Go- questo savissimo Principe promulgati (f).

Governarono nel suo Imperio come Presetti Pretori d' Ita-C.Th. ab ann. Iia Mamertino, cotanto rinomato nell' Opere d' Ammiano Marcellino, Rufino, Probo, ed ultimamente Massimino (g). Vicari di Ro-[h] Vid.Go- ma furono nell' anno 365. Severo, nell' anno 367. Magno, nell' tofr.ad 1.77. anno 371. Massimino, nell'anno 372. Aginazio (h), e nell'anno 374. Simplicio (i). Si leggono ancora più Consolari della nostra

Campagna, a' quali varie leggi furono dirizzate.

Era in quest' anno 364. Consolare della Campagna Buleforo, al quale, risedendo Valentiniano in Altino Città di Venezia, surono dirizzate due Costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una sotto il titolo, Quibus equorum usus l. 2., l'altra sotto il titolo, Quorum usus interd. l. unic. per le quali, affinchè da quella Provincia s' estirpassero i ladronecci, e molti altri disordini, su proibita se-

veramente l'asportazione de' cavalli e dell' armi, comandando, che niuno fenza fua licenza potesse quelle movere. A quest'istesso Bulesoro, mentr' era Consolare della Campagna, dirizzò nell' anno seguente 365. quell'altra Costituzione (a), che si legge sot- [a] L. 24. C. to il titolo de Cursu publico, risedendo egli in Milano. Diede Th. de Curs. ancora questo Principe opportuni provvedimenti, perchè fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, proccurando che fosse restituita la pace e tranquillità a questa Provincia (b). Sue parimente surono la l. 1. de Pascuis, ed [b] Vid. cit. alcune altre Costituzioni, per le quali alla quiete d'Italia, e 1.2. guib. eprecisamente di queste regioni, ch'oggi formano il Regno, con quor usus & somma applicazione e studio intese. Egli ancora in quest'istesso anno 365 mentr' era in Verona, provvide a' bisogni del Comune d' Avellino, Città posta dentro a' confini di questa Provincia, comandando con sua particolar Costituzione (c), ch'ancor leg- [c] L. 68. C. giamo nel Codice di Teodosio, che s'abolisse tutto ciò, che dall' Th. de Decuordinario Giudice erasi satto in pregiudicio di quel Comune, contra l'antica loro consuetudine.

Succede a Buleforo in quest' anno 365, per Consolare Felice, a cui parimente in quest' anno, risedendo Valentiniano in [d] L. 5. C. Milano, indirizzò quella Cossituzione (d), che si legge nel C. Th. ad S. C. Teod. fotto il tit. ad S. C. Claudianum, della quale fece anche men- Claudian. zione l' Autore di quell' antica Consultazione inserita da Cujacio tra le sue nel cap. 10. E sebbene quell'Autore in vece di Campaniæ legga Macedoniæ, nondimeno, ficcome notò il diligentissirno Gotofredo (e), si convince d'errore per la soscrizione che [e] Got. in porta, donde è chiaro essere stata soscritta da Valentiniano Imperadore d'Occidente, mentr'era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all' Occidente, non già all' Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

A Felice sotto Valentiniano stesso succede nella carica di Consolare della Campagna Anfilochio. A costui nell'anno 370. stando Valentiniano in Treveri, su indirizzata quella legge, che sotto il tit. de Decurionibus ancora si vede nel Codice di Teodo-

fio (f),

Resse Valentiniano l'Occidente, e con tanta prudenza l'Ita-rionib. lia e queste nostre Provincie, che niente era da desiderare: ristabili l'Accademia di Roma, e molto riparò la Giurisprudenza già inchinata, e quasi assatto caduta dal suo antico lustro e splendore: represse per vari Editti la rapacità e venalità de' Tom. I. Giu-

L. unic. quor. usus interd.

Th. de Decu-

cap. 16. Vid. Gotofr. in Chron. C.I'h. an. 375. &

(b) Amm. Marc. 1. 30. cap. 5. Vide zamen cap.6. & 8. & Zo-1m. l.4. c.3.

(c) Amm.

Marc. 1. 30. cap.10. (d) Got. pro-Legom. C. Th. cap. 8. & in

375.8 379. Balnage Ann. Pol. Eccl.an.375. num.3.

Chr.C.Th.an.

(e) Got. in Profopogr. C. Th. tom. 6.

(f) L.14. C. Th.de Extraordin. (g) S. Ambr.

Orat.de obizu Valent. S. Epiph. de mensur. n.20. (h) Zohin. l.

3. cap. 39. Philoft. L.11. c.2p. 2. (i) Socr. 1.5.

сар.26. (k, Got.in Profopogr. C.

(1) Symm. lib. 7. cp. 51.

(a) Amm. Giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Costantino Ma-Marc. 1.30. gno molto dee la Crissiana Religione, e maggiori utilità certa-L. S. cap. 17. mente n' avrebbe l' Italia ritratte, se dopo soli dodici anni d' Im-

Philostor.l.g. perio (a) non fosse stato tolto dal Mondo (b).

Mori Valentiniano nell' anno 375, e su dopo sei giorni (c) nella Pannonia fatto Imperadore il figliuolo Valentiniano, il quale con Graziano suo fratello in questa guisa si divise l' Imperio d' Pagium hoc Occidente nel 379. (poiche l'Oriente era retto da Valente lor zio ): a Graziano toccarono le Gallie, le Spagne, e la Brettagna: a Valentiniano l' Illirico, l' Africa, e l' Italia (d).

> Sotto Valentiniano II. e Graziano furono Prefetti Pretori d' Italia, Massimino, Antonio, Esperio, Probo, Severo, Siagrio, Ipazio, e Flaviano. Sotto Valentiniano solo, Principio, Eusignio. Pretestato, Trifolio, Polemio, Taziano, Apodemio, ed Eusebio. I Vicari di Roma furono, Potito, Antidio, Ellenio, ed Orienzio (e).

> Ma quali fossero sotto questo Imperadore i Consolari della Campagna, non se ne trova alcun vestigio. Non mancano però di Valentiniano II. moltissime Costituzioni, come quegli, che resse l'Imperio diciotto anni, colle quali al governo ed amministrazione di queste Provincie, e dell'Italia generalmente provvide. Quella legge (f), che fotto il tit. de Extraord. leggiamo nel Cod, Teod. è di questo Principe, che l'anno 382. dirizzò a Siagrio Prefetto Pretorio d' Italia, per la quale si prende cura della Campania, Puglia e Calabria, Lucania e Bruzi, in questi tem-

pi molto turbate ed afflitte.

Mori Valentiniano II. presso a Vienna l' anno 392. dopo aver regnato diciotto anni (g); e tennero dopo lui l'Imperio Teodosio M. ed Arcadio ed Onorio suoi figliuoli. Ad Onorio toccò l' Occidente; onde l' Italia, e queste nostre Provincie a lui si sottoposero (h). E morto Teodosio nell'anno 395. (i) pur Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio suo maggior fratello regnato in Oriente. Molti furono i Prefetti Pretori d'Italia fotto Onorio, come colui che lungamente visse, tenendo l'Imperio d' Occidente trentun' anni; e quelli furono Messala, Destro, Teodoro, Adriano, Longiniano, Senatore, Curzio, Teodoro II., Ceciliano, Giovio, Giovanni, Faustino, Palladio, Melizio, Liberio, Felice, Faustino, Giovanni, Seleuco, Adriano, Palladio, Giovanni, e Proculo. I Vicari di Roma, che ressero in tempo d'Onorio, surono Varo, e Benigno (k). E de' Consolari della Campagna pur sotto di lui si leggono Decio (1), e Gracco. A costui, mentre risedeva Onorio in MiMilano, dirizzò nell' anno 397, quella Costituzione, che leggiamo nel Codice di Teodosso sotto il tit. de Collegiatis (a). A (2) L. 1. C. quella Provincia ancora provvide Onorio, concedendole qualche indulgenza nel pagare i tributi, com' è manifesto da quella sua Costituzione (b), che dirizzò a Destro Prefetto Pretorio d'Italia. E molte altre sue leggi abbiamo, per le quali governo queste Th.de Indulg. nostre Provincie nel medesimo tempo, che in Oriente imperava Teodofio il giovane figlinolo d' Arcadio.

Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423, ancorchè Teodofio il giovane per un anno reggesse solo l'uno e l'altro Imperio, nulladimeno nell'anno seguente 425. (c) creò in Occi- (c) Vid. Padente per Augusto Valentiniano III., al quale coll' Italia furono gi Crit. Bar. sottoposte queste nostre Provincie. Furono sotto di lui Presetti [d] Gotostr. Pretorj d'Italia Volusiano, e Teodosio. (d) E quantunque non si leg- in Prosopogr. gano di questo Valentiniano Costituzioni dirizzate a' Consolari C. Th. della Campagna, fu non però egli un Principe, a cui molto dee non solamente l'Italia, e queste nostre Provincie per la particolar cura e provido governo, che ne prese, ma anche la nostra Giurisprudenza, che già vacillante su da lui ristabilita in Occidente, nell' istesso tempo che Tecdosio suo collega avea posto tutto il suo studio a ripararla in Criente; di che a più opportuno luogo ci toccherà distesamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli Ufficiali, per li quali da' tempi di Costantino M. infino a questi ultimi di Valentiniano III. fu amministrata e retta la nostra Campagna. Per questa cagione offerviamo noi alcuni marmi d'antichi edifici, che nelle Città di questa Provincia, per opera de' Consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Beneventani, ed altri, che possono vedersi in quella laboriosa Opera di Grutero dell'Iscrizioni dell' Orbe antico Romano; ed in Capua, ed in Napoli ancor oggi, come s'è veduto, si serba di lor memoria. Capua fu la lor sede, siccome quella, che in questi tempi era Capo e Metropoli della Campagna, come la chiamò anche Attanasio (e), il quale favellando nell' Epistola ad Solitarios del Concilio di Sar- Eonal Solitadica, e de' Legati da lui spediti, fra i quali su Vincenzo Ve- rios. scovo di Capua, acciocche l'Imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' Vescovi, che avea discacciati, dice: Missis a Sancto Concilio in legationem Episcopis Vincentio Capuæ, quæ Metropolis est Campania, &c. E per questa cagione ancora s'osfervano molte Costituzioni nel Codice di Teodosio sette ed ac-

Th. de Colleg.

(b) L.1. G.

cettate in Capua, perchè il Consolare, che saceva sua residenza in questa Città, doveva pubblicarle, ed aver cura, che si spargessero per l'altre Città di questa Provincia, acciocchè sossero sal Gotoss. note a tutti i Provinciali (a).

[a] Gotofr.
ad l. 25. C.
Th. de appellat. & in
Topogr.C.Th.
verb. Capua

Diac. lib. 2.

cap. 21.

II. Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori.

A Lla Campagna siegue la Pugtia accompagnata con la Calabria, nella quale è la Regione Salentina, che unite insieme, secondo il libro della Notizia dell' uno e dell' altro Imperio, formavano la nona Provincia d' Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono (b), la decimaquinta. Si distendeva quest'ampia Provincia da Oriente sino al mare Adriatico, ch' ebbe per consine, e verso Occidente, e Mezzodì i suoi termini surono il Sannio, i Bruzi, e la Lucania. Le sue più celebri ed abbondanti Città surono Lucera, Siponto, Canosa, Acerenza, Venosa, Brindisi, e Taranto; e nel sinistro corno d'Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, Città assai comoda e adatta a qualunque trassico, e che suo Emporio meritamente potè nomarsi.

I Pugliesi adunque, ed i Calabresi erano governati e retti da un solo Moderatore. L'ampiezza ed estensione di questa Provincia meritò, che non sosse Presidiale, ma Correttoriale, cioè che l'amministrazione di essa si commesse a' Correttori, non a' Presidi, Ufficiali a coloro inferiori. Ma quali sosse stati i Correttori di questa Provincia, ed ove avessero fermata la lor sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosso non si legge alcuno imperial Editto, che a questi Correttori sosse stato indirizzato. In Venosa solamente Città della Puglia, fra gli antichi monumenti che serba, si legge una iscrizione, nella quale d'un tal Emilio Restituziano Correttore della Puglia e della Calabria sussi a susse su sueste parole (c):

[c] Si legge bria fassi memoria, con queste parole (c):

[c] Si legge presso Ughelli Ital. Sacr. de Episcopis Venus.

LVCVLLANORVM. PROLE. ROMANA
AEMILIVS. RESTITVTIANVS
V. C. CORRECTOR. APVLIAE. ET. CALABRIAE
IN HONOREM
SPLENDIDAE. CIVITATIS VENVSINORVM
CONSECRAVIT

Simmaco (a) fa anche menzione de' Correttori della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche Rettori. Soleasi ancora in luogo di Correttore mandarsi talora alle Provincie Magistrato d' ugual potere, che appellavasi Juridicus. E di questo nella nostra Puglia ne ferbano ancora la memoria due iscrizioni rapportate da Gutero (b); in una si legge:

(a) Sym. lib. 10. cpift. 5. & 53. & lib.1.ep.37.

(b) Gut. de offic. dom. Aug. lib. 1. сар. 8.

HERCVLI. CONSERVATORI PRO . SALVTE . L . RAGONI JVRIDIC, PER. APVLIAM PRAEF. J. D.

in un' altra ch' è in Roma:

C. SALIO. ARISTAENETO. C. V. JVRIDICO. PER. PICENVM.ET APVLIAM

S' incontrano ancora bene spesso nel Teodosiano Codice molte leggi, per le quali a' bisogni di questa Provincia si diede particolar provvedimento (c). Era quella posta (oltre del Correttore, (c) L.158.C. dal quale immediatamente veniva governata ) fotto la disposizione del Prefetto P. d' Italia, al quale per via d'appellazione potevasi aver ricorso; e se mancano Costituzioni dirette a' Correttori, non mancano però di quelle, che al Prefetto P. d'Italia per lo governo della medefima fi mandavano (d). Sotto l'Imperio di Valentiniano il vecchio fu travagliata ed infestata da ladroni, in guisa che a quel prudentissimo Principe su uopo con severe leggi darvi riparo, e proccurarne sollecitamente lo sterminio, indirizzando a tal fine quella sua Costituzione a Mamertino allora P. P. d' Italia, a cui apparteneva ancora tener cura di questa Provincia, come dell' altre d' Italia, per la quale Costituzione (e) a' mali si gravi di questa Provincia su dato op- Th. quibus portuno rimedio.

Offervasi parimente in questo Codice un' altra legge (f) dello stesso Valentiniano data in Lucera nell' anno 365. che porta questa soscrizione: VIIII. Kal. Octobris. Dat. Luceria ad Rufinum PF. P. Italia. Giacomo Gotofredo (g) suspica, che quella Lucera non fosse quella di Puglia, ma l'altra, che nella Gallia Circumpadana fra Milano, Verona, ed Aquileja è posta, oggi detta Luzara. Ma dall' argomento di quella pascuis.

Thide Decur. L.1.ibid.quib. equor. uf. l. 7. ibid. de indulg. debit. (d) Vid. cit. 11. C. Th. & Gotofr. ad cit. l. 158. de Decur. & in Lopogr.C.Th.

(e) L. 1. C. equor. us. (f) L.2. C. Th.de pascuis. (g) Got. in Chronologia C.Th. ad an. 365. & ad cit. l. 2. de

legge, e da quanto in essa si contiene intorno a'pascoli, per più veementi conghietture debbiamo credere esser questa di Puglia, siccome quella che tiene i più ubertosi e piani campi, che altra regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti e delle greggi assai celebri, e considerabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti i Scrittori delle cose rusticane e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le regioni d'Europa. Ma ciò che sia di questo, egli è certissimo, che non minore dell'altre fu la cura di questa Provincia appo gli altri Imperadori Occi-

dentali, a' quali il governo dell' Italia s'apparteneva. Era la Puglia e la Calabria ne' tempi d' Onorio molto in-

festata da' Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusione erano cagione, e non piccol detrimento da essi si recava alla Religione Cristiana. Ritrovavasi in questo medesimo tempo Prefetto P. d' Italia Teodoro, uomo religiosissimo, appo il quale pari era l'abbominazione a questa nazione, che l' amore ardentissimo verso la Religione Cristiana; tanto che meritò quella stima, che della di lui persona ebbe S. Agostino, dedicandogli quel suo libro intitolato de vita beata, com' egli (a) August. stesso testifica (a). Per dare a tanti mali qualche compenso proclib. 18. de Ci- curò Teodoro, che si reprimesse in questa Provincia tanta insovii. Dei, c.ul. lenza, e licenziosa vita de' Giudei; onde nell' anno 398. otten-& lib.1. Re- ne da Onorio quella cotanto laudevole e non mai abbastanza (b) L.158.c. celebrata Costituzione (b), colla quale su repressa la lor insolen-Th. de Decu- za, ed a ben dure condizioni gli sottopose.

Da Onorio eziandio fu a questa Provincia nell' anno 413. conceduta l'immunità e qualche indulgenza de' tributi, come (c) L.J.C.Th. si legge in una sua Costituzione (c), di cui a più opportuno de Indulg.de- luogo ragioneremo; e non mancano ancora altre Costituzioni riguardanti il governo e retta amministrazione, che gli altri Principi presero di si vasta e considerabile Provincia, a' Presetti d' Italia indirizzate, delle quali secondo l'opportunità faremo pa-

rola.

# III. Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori.

A Lucania stese i suoi ampi confini molto più , che oggi non si mirano. Incominciando dal siume Silaro abbraccia-(d) Paul. va non pur quel ch'ora appellasi Basilicata (d), ma dall'altra parte Diac.l.2.c.17. si dilungava infino a Salerno, anzi quella stessa Città era dentro a' fuoi

rionib.

bis.

a' suoi confini, (a) poichè i Correttori della Lucania anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all' amministrazione surono ad Lunic. C. congiunti i Bruzi, che s'estendevano oltre a Reggio sino allo stret-

to Siciliano nell'ultima punta d'Italia.

(a) Gotofr. Th. de priv. appar. I niag.

Erano i Lucani e' Bruzi fotto un folo Moderatore. Il Correttore, che dagl' Imperadori si mandava al governo di queste regioni, reggeva con piena autorità amendue queste Provincie. La sua dignità, ancorchè non tanta quanto quella de' Consolari, era di gran lunga superiore al grado de' Presidi, e solamente erano dependenti e sottoposti a' Presetti P. d'Italia, ed a' Vicari

di Roma, a' quali potea aversi ricorso.

La loro sede era collocata nella Città di Reggio, Capo e Metropoli di questa Provincia (b), avvegnacchè talora solessero i Correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania (c), secondo richie- in Notic. deva il bisogno de' pubblici affari. Quindi è, che in queste due Città ancor oggi fi veggano gli avanzi d'alcuni marmi, che a' Correttori erano stati dirizzati. In Reggio nella Chiefa della Cat. fil.mil.appar. tolica si legge, ancorche dal tempo in qualche parte rosa, que- & Li. ibid. sta iscrizione.

(b) Gotofr. Correct. t. 6. C.Th. & ad 1.1.C. Th. de de relat. (c) Arg. l. unic.C.Th.de priv. appar. mag. pot.

CORRECTORI, LVCANIÆ ET. BRITTIOR VM. INTE GRITATIS. CONSTANTIÆ MODERATIONIS. ANTI STI. ORDO, POPVLVSOVE RHEGINVS

E nella Città di Salerno in un arco, che prima era ove oggi è il Sedile di Portaretese, vi s' osservavano alcune statue di marmo fopra le loro basi, in una delle quali si leggevano queste parole (d).

(d) Vengono rapportate da Mazza de R.b. Saler.

ANNIO, VICTORINO, V. C CORRECTORI. LVCANIÆ ET.BRVTIORVM.OB INSIGNEM. BENEVOLEN TIAM. EJVS. ORDO. POPV LVSOVE. SALERNITANVS

Soleyano gl' Imperadori eziandio a questi Correttori indirizzare

zare le loro Costituzioni, che per utilità delle Provincie, e per dar compenso a' disordini, che ivi nascevano, sovente erano costretti di promulgare; e può pregiarli quella Provincia sopra l'altre, che le prime leggi, che Coltantino M. dopo sconsitto Massenzio promulgasse per Italia, fossero quelle, che a' Correttori della Lucania e de' Bruzi si mandarono; tanto che a noi è più antica la memoria de' Correttori di questa Provincia, che de' Consolari della Campagna.

Il primo, che ne' primi anni dell' Imperio d' Italia di Coflantino reggesse questa Provincia, su Claudio Plotiano, al quale fino dall' anno 313, poco dopo la sconsitta di Massenzio dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due Costituzioni, che si (a) L.1.C. leggono nel Codice di Teodolio (a), per le quali diede nuova Th. de Relat. forma e modo alle consulte, che solevano i Giudici dubbiosi sa-

re all' Imperadore nelle cause de' privati.

Succede a Claudio nell' anno 316. Mechilio Ilariano, a cui da Costantino in quest' istesso anno su mandata quella legge, che (b) L.3. C. nel Codice di Teodosio (b) vedesi sotto il tit. de Decur., e che Thide Decur. dal nostro Giustiniano, portando l'istessa iscrizione d' Hariano Correttore della Lucania e de' Bruzi, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo (c). Ed a quest'istesso Correttore s'indirizzò l'altra Costituzione di Costantino, che si legge sotto il tit. ad l. Corn. de Falso nel Teodosiano (d).

> Ad Ilariano succedè nel 319. alla dignità di Correttore della Lucania Ottaviano, al quale, risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino M. la l. 1. de Filiis Milit. apparit. che su letta ed accettata in Reggio, poiche quivi era la sede de' Correttori (e).

Ma niun' altra memoria è sì chiara ed illustre, che faccia vedere in quanta stima ed eminenza sossero i Correttori della Lucania, quanto quella famosa e celebre Costituzione di Costan-If L. 2. C. tino, che st legge nel Codice di Teodosio (f) sotto il tit. de E-Th. de Epif. piscopis, che a questo Ottaviano Correttore della Lucania in quest' anno 319, dirizzò; per la quale rendè i Cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequi delle cose facre e divine. Costantino una consimile legge, dettata coll' istef-[g] Euseb. se parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino Proconsole Lib.10. Hist. dell' Africa (g); e come accuratamente notò Gotofredo, quella Eccl. cap. 7. Costituzione era simile, non però la stessa, che poi mandossi ad 1. C. Th, de Ottaviano. Quella fu proferita molti anni prima, cioè nell' anno 313. ovvero nel fine dell'anno 312. questa nell'anno 319.: quel-

1.1. C. Th. de Appel.

(c) L. 15. de Decur. lib.

(d) L.1. C. Th.adl. Corn. de Falso.

(e) L.1.C. Th. de Filiis milis. appar.

Gotofr. ad 1. Episc.

la fu indirizzata ad altro Magistrato, cioè ad Anulino, questa ad Ottaviano: quella apparteneva ad altra parte del suo Imperio, cioè all' Africa, della quale allora Anulino era Proconsole: questa alla Lucania ed a' Bruzi, della quale Ottaviano era Correttore. Fu tal rinomata Costituzione pretermessa da Giustiniano nel fuo Codice, perchè in esso molte consimili leggi s' inserirono; ma ben dal Cardinal Baronio (a) vien riferita, e nell' i- (a) Baron.ad stesso anno 319. su puntualmente notata.

Quali fossero i Correttori della Lucania sotto l'Imperio di Costante, di Costanzo, e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun Editto, che da questi Principi fosse stato a costoro indirizzato. Ma non mancano però Ioro Costituzioni spedite a' Presetti d' Italia, le quali mostrano quanta cura e sollecitudine avessero delle cose d' Italia, e di

questa Provincia in particolare (b).

Ma de' Correttori della Lucania, che sotto Valentiniano eb- tofr. in Tobero il governo e l'amministrazione di questa Provincia, ben pogr. C. Th. possiamo dal lungo e prosondo obblio trar suori i loro nomi. verb. Luca-Artemio fu il primo, quegli, di cui sovente s'incontrano memo- (c) Am. Marrie nell' isloria d' Ammiano Marcellino (c). A costui, risedendo cell. lib. 17. Valentiniano in Aquileja, indirizzossi nel 364. quella Costitu- c. 12. Vid.tazione, che sotto il tit. de privil. Apparit. Magister. leggiamo. E men Gotofr. dall' iscrizione di questa legge si vede, che quest' Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno su quella letta ed accettata. A quest' Artemio stesso furono da Va-Ientiniano, permanendo ancora in Aquileja, indirizzate in questo medesimo anno la 1, 6, de privileg. eor. qui in sacr. palat. e la l. 21. de Cursu publico.

Ma da niun' altra apparirà meglio la dignità e la stima appo gl'Imperadori, de' Correttori della Lucania, e di questo Artemio, quanto da quella Costituzione (d) non mai abbassanza ce- (d) L. 2. C. lebrata di Valentiniano I. che sotto il tit. de officio Rectoris Provinciæ si vede. Fu quella, quando ancora questo Principe risedeva in Aquileja, nell'anno 364. indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli e chiari titoli, che dalla generosità e magnanimità d' alcun Principe possono sperarsi, erano profusamente a questo Correttore della Lucania conceduti. Carissime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua, ed altri confimili, erano i più frequentati. A coflui indirizzò quella Costituzione, nella quale inculcava a' Giudici l' integrità e la diligenza nella spedizione delle liti : che do-TomI. velse-

A.319. n.30.

(b) Vid.Goin Prosopogr.

Th. de officio Rector. Prov.

vessero conoscere e deliberare nelle cause, o si trattasse della vita, o delle sostanze degli uomini, pubblicamente, e nel cospetto e sotto gli occhi di tutti, non privatamente e ne' secreti delle case, ove davasi luogo a' negoziati ed a' traffichi : che le sentenze una volta profferite dovessero pubblicarsi e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d'ognuno si ponesse ciò che i Giudici faceano, e se secondo le leggi e l'ordine della verità avessero giudicato, ovvero perversamente, e per gratificare l'una delle parti; ond' è che ne' Tribunali di questo Regno fu sempre, ed ancora oggi dura lo slile di leggersi e pubblicarsi le sentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia e formalità. Proibi a cotali Giudici i pubblici spettacoli ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero e trascurassero la cura della pubblica e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti seri e gravi. Sotto Valentiniano I. ancora resse la Lucania e' Bruzi Sim-

maco, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella [a] I. 25. C. Costituzione (a) che sotto il tit. de Cursu publico si legge nel C. In. ae Cursu publico.

Teod. fu, mentre questo Principe era in Milano, mandata a Simmaco allora Correttore di quella Provincia. Nè d'altri Correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri Imperadori, che seguirono; poichè sebbene sotto il tit. de contr. empt. [b] L. 5. C. fi legga una Costituzione (b) di Teodosio M. che porta anche il

empt. [c] L. 35. C. Th.de oper. public.

in Chr.C.Th. an. 384.

Th. de contr. nome di Valentiniano II. accettata e pubblicata in Reggio nell' anno 384. ed un' altra (c) pur accettata in Reggio sotto il tit. de operib. publicis: non dee però intendersi di Reggio Città posta ne' Bruzi, ma come nota il diligentissimo Gotofredo, d' un altro Reggio posto nell'Oriente dodici miglia Iontano da Costan-[d] Vid.Go- tinopoli. (d) !1 che si rende manisesto, non solamente perchè all' tofr. in Not. Imperio di Teodosio M. non su assegnata l'Italia, ma quella ad ditt. U. & essendo toccata coll' Occidente a Valentiniano II. veniva da coflui retta ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a Cinegio, l'altra a Cefario, amendue P. P. dell' Oriente, di cui Teodosio su Imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl' Imperadori di questi tempi, i quali, ancorchè diviso fra loro l' Orbe Romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell' altra s' impacciasse, contuttociò le leggi, che da essi ne' loro domini si promulgavano, portavano il nome di tutti que' Imperadori.

dori, che allora reggevano l'Imperio, avvegnacchè da uno solamente fosse stata ordinata (a): siccome ne' pubblici monumenti. (a) Got. in s' offerva, che quantunque l' opera ad un solo sosse stata eretta, porta nondimeno il nome di tutti gl' Imperadori regnanti. L' ignoranza del qual costume su cagione a molti Scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un Principe riferissero ad un altro; di che secondo l'opportunità se ne vedranno gli esempj.

Proleg. C.Th.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre Cossituzioni de' Principi, le quali (sebbene non dirette a' Correttori di questa Provincia, ma o a' Prefetti d' Italia, ovvero ad altri Magistrati ) mostrano de' Lucani e de' Bruzi averne somma cura e provvidenza tenuta. Dovevano questi popoli, come tutti gli altri di queste Provincie, portare il vino in Roma per provvedere all' annona di quella Città; ma come che da que-Ila erano alquanto Iontani, fu loro conceduto, che potessero soddisfare in danaro ciò ch' essi erano tenuti in vino (b).

(b) Gotofr. in Topogr.C. Th. verb. Lucania. (c) L. 7. C. debis.

Onorio concedè loro anche l' immunità de' tributi e gabelle, come si vede da quella sua Costituzione (c), che sotto il tit. de indulg. debit. leggest nel Codice di Teodosio. E sin qui sia detto abbastanza della Lucania e de' Bruzi, e suoi Corret- Th.de indulg. tori .

# IV. Del Sannio, e suoi Presidi.

Tiene l'ultimo luogo il Sannio: Provincia ancorche affai no-ta ed illustre presso agli antichi Romani per la ferocia e valore de' suoi Popoli, e per la felicità delle loro armi, che spesso ebbero il vanto d'abbattere quelle de' Romani stessi, non su però decorata ne'tempi più bassi d'altri Magistrati, che de' Presidi, inseriori in dignità a tutti gli altri Moderatori di Provincie. Sorti pertanto la condizione di Provincia Presidiale, e perchè rade volte solevano gl'Imperadori indirizzar le loro Costituzioni a' Presidi, perciò di essi, e de' loro nomi è a noi affatto incerta ed oscura la memoria. Vari furono i suoi confini secondo il variar de' tempi. Paolo Diacono (d) la ripone fra la Campagna, il mare Adriatico, e la Puglia; e suvvi tempo, nel qua- c. 20. le abbracciava molto più di ciò ch' ora comprendono l' Abbruzzi, il Contado di Molise, e la Valle Beneventana. Le sue più Diac. loc. cit. rinomate Città furono Isernia, Sepino, Theate, oggi Chieti, Venafro, Telesia, Bojano, Alfidena, e Sannio, (e) che diede il nome all'intera Provincia.

(d) Paul. Diac. lib. 2.

(e) Paul. Vid. tamen Cluver. Ital. antiq. lib. 4. cap.7.

Era questa Provincia, oltre del Preside, da cui immediata: mente reggevasi, sotto la disposizione e governo del Presetto P. d' Italia, e del Vicario di Roma. Nè fu trascurata da Va-Ientiniano il vecchio, il quale, essendo pervenuto a sua notizia che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per questo effetto al Presetto suddetto d' Italia quella Costitu-

[a] L. 1. C. zione (a), che oggi ancor si legge nel C. Teodosiano. Th. Quib.

Non fu eziandio trascurata da Onorio, il quale nell' anno 413. concedè a questa Provincia non mediocremente aggravata [b] L. 7. C. alcun rilascio di tributi, come dalla Costituzione (b) di quest' Thide Indulg. Imperadore, che dirizzata al Prefetto suddetto d'Italia leggiamo nel Codice di Teodofio. Nè mancano altre leggi, per le quali diedefi dagli altri Imperadori provvidenza agli affari di quella Provincia, dirette a' Prefetti d'Italia, a' quali era sottoposta.

### A P. IV.

Prima invasione de' Westrogoti a' tempi d' Onorio :

Hift. Goth. pag. 41. & fegg. Tolet. Hift. Goth.l. 1. c.9. [e] Jornand. [f] Jornand. c. 26. & 28. [g] Jornand. Isidor. in Chon. Goth. Æra 419. Roder. Tolet. 1.2. 6.4.

equ. usus.

debis.

NTOn sentirono queste Provincie nel Regno di Costantino, nè degli altri suoi successori infino ad Onorio, que' mali e 10. Procop. quelle calamità, ch' avevano già cominciato a portare i Goti nell' altre Provincie dell' Imperio. Questi Popoli, usciti dalla Scandina-Lib. 4. Grot. via ne' tempi di Costantino M.e prima ancora, (c) vissero in comune in Prolegom. fortuna, quantunque sotto un sol Capo militassero, sino ad Ermanarico, che si sece loro Re(d). Ma morto costui, fra di loro si divisero,(e) e ne'tempi di Valente Imperadore quelli, che chiamavansi Westrogoti, [d] Roder. s'elessero per sor Capitano Fridigerno, e poi per soro Re Atanarico. (f) Teodosio il grande amator della pace seppe si bene contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace, de reb. Get. ma gli ridusse in tale stato, che morto Atanarico loro Re, senza prendersi essi cura di eleggerne un altro, tutti si sottoposero al Romano Imperio, e fecero della milizia un fol corpo, militando fotto l'infegne di Teodofio, che l'ebbe per suoi confecit. cap. 28. derati ed ausiliari. (g) Ma estinto questo Principe nell'anno 395. e succeduto all' Imperio d' Oriente Arcadio suo figliuolo maggiore, e reggendosi l' Occidente dall' altro suo figliuolo Onorio, cominciarono questi Principi Iusfuriosamente vivendo a turbar la Repubblica, ed a togliere a' Westrogoti loro ausiliari que' doni e que

e quegli stipendi, che Teodosio lor padre per contenergli sotto l'Imperio Romano, e sotto le sue insegne largamente avea loro assegnati. Del che malcontenti i Westrogoti, e dubitando, che per si lunga pace potesse nell'ozio snervarsi il lor valore e fortezza, diliberarono far di presente ciò che avevano trascurato ne' tempi di Teodosio, creandoss un Re, che su Alarico, uomo che per la sua bizzarria aveasi appo i suoi acquistato soprannome d'audace; e come quegli, che traeva sua origine dall' illustre stirpe de' Balti, lo riputarono abilissimo a poter con decoro e magnificenza sostenere la regal dignità (a). Questi considerando, che di sua maggior gloria, [a] Jornand. e della sua nazione sarebbe stato acquistar con propri sudori i Regni, che vivere ozioli e lenti in quegli degli altri, persuafe a' suoi di cercar nuovi paesi per conquistargli (b); onde raccolto, come potè il meglio, un competente esercito, avendo superata la Pannonia, il Norico, e la Rezia, entrò in Italia, che trovatala vota di truppe, ed in lungo ozio, con molta celerità cominciò ad invaderla, e presso a Rayenna fermossi, sede allora dell'Imperio d'Occidente (c).

Avea già Onorio, lasciato Milano, in quest' anno 402. trasferita la sua residenza in Ravenna, da sui destinata sede del-I' Imperio, acciocche potesse con più facilità opporsi all' irruzio- Claud, de ni, che per questa parte solevano tentare le straniere nazioni. Ma Bello Getico gli venne cotanto improvviso ed inaspettato questo insulto degli & de Con-Westrogoti, che trovandosi sorpreso, nè potendo con quella ce- ful. IV. Ho-Ierità, che sarebbe stata necessaria, ragunar eserciti per reprimergli, in Chron. fu obbligato a prestar subitamente orecchie a' trattati di pace da Alarico offertagli, il quale sebbene proccurasse co' suoi fermarsi in Italia, nulladimeno fu accordato, che dovessero i Goti abbandonarla, dandosi loro in iscambio l'Aquitania, e le Spagne, Provincie quasi che perdute da Onorio; poichè da Gizerico Re de' Vandali erano state in gran parte occupate. Consentirono i Goti, e lasciata l'Italia, alla conquista di quelle regioni erano tutti i loro animi rivolti; nè per questo lor primo passaggio pati l'Italia cos' alcuna di male. Ma furono irritati dapoi per gl' ingannevoli tratti di Stilicone, il quale presso a Polenzia, Città della Liguria, mentr'essi a tutto altro pensavano, gli attaccò improvvisamente; e quantunque dissipati e vinti (d), nulladimeno ripreso dapoi tantosto animo, e raccolti insieme, dall' inganno e dall' ingiu- lib. de bello ria stimolati suriosamente si rivolsero, e lasciando la destinata impresa, posero in suga Stilicone col suo esercito, e nella Li-

[b] Isid. in Chron. ÆTa

[c] Jornand. c.29.Prudent. lib. 2. ady. Symmac. nor. Prosper

[d] Claud.

c. 29. Orof.

Comm. E-

6. c.10. Phi-Vid. Gotofr.

(a) Jornand. guria ritornati, proseguirono a devastare con quella l'Emilia, sa cap. 30. Isid. Fiaminia, la Toscana, e tutto ciò che altro lor veniva tra' pie-Er. 447. S. di, fino a Roma trascorrendo, ove tutto il circostante paese si-Aug. de Civ. milmente depredarono e saccheggiarono. Alla fine entrati in Ro-Dei l.i.c.i. ma, la spogliarono solamente, non permettendo Alarico, che s'in-& 7. & 1.3. cendiasse, nè che alcuna ingiuria a' Tempi si facesse (a).

Non pur Roma più volte, e le Provincie sopraddette palib.7. c.29.8 and pur Roma pur volte, e le Provincie sopraddette pa-Variar. 1.12. se calamità sostennero l'altre ancora, che oggi compongono il cap. 20. Vid. nostro Regno. La Campagna, la Puglia e la Calabria, la Lu-Gotofr. in cania ed i Bruzi, ed il Sannio soffersero lo stesso destino (b). Scor-chron. C.Th. revano i Goti portando in ogni parte slagelli e ruine, nè si ferad an. 410. marono se non arrivati nell'ultima punta d' Italia, ove trattenu-Pagi, & Baf- ti dallo stretto Siciliano, ne' Bruzi posero la lor sede ; e quivi nage iissdem mentre a nuove imprese della Sicilia, e dell' Africa si dispone (b) S. Aug. Alarico, essendosi in quello stretto nausragate le navi, che per de Civ. Dei ciò aveva disposte, dall'avversità di si funesto accidente toccato L.1.cap.10. S. amaramente nell'animo, finì suoi giorni con morte immatura Hieron. in presso a Cosenza, e non mai abbastanza pianto da' suoi, su nel Proem. lib.7. fondo del fiume Busento con molte ricchezze depredate in Rozech.Zosim.2. ma seppellito (c).

La morte d'Alarico fu cagione, che le cose d'Italia, e di lostorg. L12. queste nostre Provincie, ripigliando sotto l'Imperio dello stesso c.3. Hist.Mi- Onorio qualche tranquillità, assai pacifiche ritornassero. Poichè scella lib.13. sebbene Ataulfo (d), che ad Alarico suo parente succede, ritorad l.7. C.Th. nato in Roma avesse a guisa delle locuste raso ciò, che in quelde indulg.de- la Città dopo le tante prede e saccheggiamenti era restato, ed avesse da capo miseramente spogliata l'Italia, ed Onorio esausto (c) Jornand. di forze non potesse contrastargli; nientedimeno essendosi dapoi eap.30.Isidor. Ataulfo congiunto in matrimonio con Galla Placidia forella d'O-(d) Jornand. norio, potè tanto l'amore, che portava a questa Principessa, ed cap. 31. Paul. il vincolo del nuovo parentado appresso lui, che racchetatosi con Æmil. de reb. Onorio, tutta libera lasciogli l'Italia (e), ed egli co'suoi nelle Gal-Franc. lib. 1. lie fece ritorno, contro a' Franchi ed a' Borgognoni, che quelmen Basnage le insestavano, portando le sue armi (f); donde si gittarono in quel-Ann. Pol. Éc- le regioni i primi semi del loro Reame. Imperocchè dopo la cl.an.411.nu. morte d' Ataulfo, ed indi a poco di Sigerico (g) essendo succeduto (f) Isidor. Vallia, gli su da Onorio stabilmente assegnata l' Aquitania con in Cron. Er. molt' altre Città della Provincia di Narbona, ove fermata la residenza in Tolosa, si dissero Re de' Westrogoti, cioè de' Goti

Oc-

Occidentali, a differenza degli Ostrogoti, che le parti Orientali, e l'Italia dapoi fignoreggiarono, come più innanzi diremo.

Onorio adunque, morto Alarico, e purgata di Goti l'Italia per la pace indi fatta con Ataulfo, volendo ristorare de' passati danni queste Provincie, nell' anno 413, promulgò quella Costituzione (a), che oggi ancora leggiamo nel Codice di Teodo- (a) L. J. C. sio. Erano la Campagna, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia e la Calabria, la Lucania e' Bruzi in istato pur troppo lagrimevole ridotte, e perciò risedendo egli in Ravenna, se+ de allora dell'Imperio d' Occidente, dirizzò a Giovanni Prefetto P. d'Italia quella legge, nella quale a tutte queste Provincie concedè indulgenza di non potere i suoi Provinciali essere astretti a pagare interamente i tributi, ma contentossi, che pagando solamente la quinta parte di ciò, ch'essi solevano, tutto il resto lor si rimettesse.

Nè minore ne' seguenti anni su la cura, che prese Onorio di queste Provincie; poichè risedendo, come si disse, in Ravenna, molte leggi per la buona amministrazione di esse promulgò. Sua parimente fu quella data in Rayenna (b), per cui patlato il decennio si tolse a' testamenti ogni vigore, la quale fu poi rivocata dall' Imperadore Giustiniano (c). E nell' anno 418. nuovo indulto di tributi concedè alla Campagna, al Piceno, ed alla Toscana (d); e finchè visse, al riparo delle cose d'Italia su

tutto inteso e pronto.

Ma essendo egli in Ravenna, nell' anno 423. fini i giorni suoi; onde Teodosio il giovane, che nell' Imperio d' Oriente era succeduto ad Arcadio suo padre (e), quantunque per breve tempo avesse e' solo governato l' Imperio, sece tantosto dichia- dissert. de rere Augusto ed Imperadore d'Occidente Valentiniano III. sigliuolo di Costanzo e di Placidia, la quale dopo la morte di Ataulfo restituita ad Onorio, a Costanzo su sposata. Valentiniano portatofi in Kavenna, ed indi a poco in Roma, rassettò molte cose di quella Città, e a dar riparo alla Giurisprudenza, ne' suoi tempi già caduta dall'antico splendore, pose ogni cura; mentre nello stesso Teodosio pensava in Oriente a ristabilirla nell'Accademia di Costantinopoli, ed alla fabbrica del nuovo Codice, che dal di lui nome fu detto Teodosiano, avea rivolti i fuoi pensieri.

Questo su dunque lo stato delle Provincie, che oggi formano il nostro Regno, da' tempi di Costantino sino a Valenti-

(g) Isidor. Ær. 454. Jornand. cap. 31.32.6 33.

Th.de Indulg.

(b) L. G. C. Th. de testam. (c) L. 27. C. de Testam. (d) L.12. C. Th. de indulg.debie.

(e) Pagi Confulib.pag.

niano

niano III. ne' quali tempi furono dominate da quelli Cefari, a' quali fecondo le varie divifioni dell' Imperio l' Italia appartene. Questi sono, Costantino M. Costante, e Costanzo suoi figliuoli, Giuliano, Gioviniano, Valentiniano I. Valentiniano II. Onorio, e Valentiniano III. Furono parimente sotto la disposizione e governo de' Presetti d'Italia, e de' Vicari di Roma. Ed ebbero in oltre altri più immediati Moderatori: un Consolare, due Correttori, ed un Preside, da' quali, risedendo nelle Provincie

a loro commesse, erano più da presso rette e governate.

Secondo le leggi Romane, e le Costituzioni di questi Principi venivano amministrate; nè il nome d' altre leggi s' udiva s Toltone alcune Città, nelle quali essendo ancora rimaso qualche vestigio delle antiche ragioni di Municipio, e di Ciuà confederata, conforme a' loro particolari istituti si vivea: in ogni Provincia non fi riconobbero altre leggi, che quelle de Romani alle quali solevano queste istesse Città in mancanza delle loro municipali aver ricorso, siccome a' fonti d' ogni umana e divina ragione. Nè quel primo turbamento, che sotto Alarico portarono i Westrogoti a queste nostre Provincie, recò veruno oltraggio alla polizia ed alle leggi de' Romani; poichè questo Principe in mezzo all' armi non potè pensare alle leggi : non sece che scorrere queste regioni ; e quantunque per qualche tempo si fosse fermato ne' Bruzi, nuove leggi da lui non furono introdotte. Nè tampoco dopo lui dal suo successore Ataulfo, il quale pacificatosi finalmente con Onorio, tutta libera Iasciò a costui l'Italia, la quale egli poscia e Valentiniano III. resse ed amministrò, come aveano fatto gli altri Imperadori d' Occidente loro predecessori.

## I. Non furono queste Provincie ad altri cedute o donate.

N Ella considerazione delle quali cose se si sosserio pur un poco fermati gli Scrittori di questo Regno, e massimamente i
nostri Giureconsulti, non sarebbono certamente incorsi in quelli
così gravi e sconci errori, de' quali hanno riempiuti i loro volumi: nè cotanto leggiermente sarebbonsi lasciati persuadere a credere quella savolosa denazione di tutta Italia, che vogliono supponere satta da Costantino nell' anno 324. a Silvestro Romano
Pontesice, quattro giorni dapoi che su da costui in Roma battezzato. Errore, che sparso negli Scrittori Italiani, e più ne' libri

bri de' nostri Professori, toltone un solo Bartolo, su cagione d' infiniti altri abbagliamenti, anche in cose di più perniziose conseguenze. Imperciocchè alcuni di essi si sono avanzati sino a porre in istampa, che dopo di questa donazione gli altri Imperadori succeduti a Costantino non ebbero ragione o diritto alcuno sopra queste nostre Provincie, come quelle che s' appartenevano a' Pontefici Romani, ed erano del patrimonio di San Pietro ; e quindi esser nata la ragione delle Investiture date poi da essi ad altri diversi Principi: aggiungendo, che sino da tali tempi il nostro Regno fosse stato distaccato dall' Imperio, e perciò non mai più sottoposto agl' Imperadori d'Occidente, e molto (a) Afflict.in meno a quelli d'Oriente. Il nostro Consigliero Matteo degli Af- Constit. in flitti (a) arrivò a tale estremità, che non si sgomentò di dire, n.2.8 qu.20. che dopo quella donazione tutte l'altre Costituzioni promulga- nu. 1. te dagli altri Imperadori succeduti a Costantino, per difetto di potestà non ebbero in queste nostre provincie forza nè vigor alcu- de jur. Regni no di legge scritta. I Reggenti (b) stessi del nostro C. Collaterale non si arrossirono eziandio di scrivere, che dopo questa donazione i successori di Costantino non ebbero giurisdizione alcuna di rest. Proreg. far leggi sopra queste Provincie, e che perciò dovea ricorrersi tit. 11. n. 25. alla ragion canonica, e non alla civile. Merita pertanto, che qui non si defraudi della meritata lode Marino Freccia (c) nostro Giureconsulto. Egli fra' nostri su il primo, che per avere avuto buon gusto dell' Istoria rimproverò a' nostri Scrittori error lib.3. cap. 12. si grave, nè il perdonò tampoco al Configliero Afflitto, di cui professava esfer congiunto per affinità; nè con altra difesa seppe di tal errore scusarlo, se non col dire, affinis meus historicus anciq. illust. non est.

Ma se questi Scrittori per l'ignoranza de' tempi, ne' quali cap. 8. Pagi vissero, meritano qualche scusa, e a loro non già, ma al vizio del secolo si volessero questi disetti imputare; non meritano pe- Basuage Ann. rò compatimento veruno i nostri moderni, i quali dopo tante Pol. Eccleod. riprove dilettansi per impegno tener chiusi gli occhi, accioc- ann. chè non ricevano un poco di lume, che tanto basterebbe per isgombrare le lor tenebre, nelle quali si compiacciono di vivere. cap. Constan-E' oggimai stato dimostrato abbastanza per tanti chiari e valenti tinus 14. nomini (d), che quel finto istromento di donazione su opera, che non sorse prima dell'ottavo o nono secolo, come che dapoi Florent. 1. sali proccurato di farlo anche inserire nel Decreto di Graziano (e); part. hist. 8. quando negli antichi, secondo attestano S. Antonino (f), ed il cap. 1.

Tom.I.

(b) Tappia lib. 1. de Legib. r. 2. n. 6. Ponte de po-(c) Frec. de Subfeud. lib. I.pag. 53. (d) Marca

& lib. 6. c.zp. 6.5.6. Schelstrat. part. 2. diff. 3. Crit. Bar. ann. 324.

(e) Grat. distint. 96. (f) D.Antonin. Archiep. 1ib. 3.

Dill. 2.

(e) Gratian. dift. 96. can.

Synod. inter Reg. Alvoc. &

(a) Nicol de Cardinal Cufano (a), non si leggeva (b): nè prima di quel tempo Cusa, Con- s'ebbe di lui notizia alcuna. Ora disputasi solamente fra gli Scrittori, cord. Cathol. qual abbia potuto essere l'Autore, che da prima diede corpo (b) Vid. Cor- e moto a questa larva. Alcuni contendono, che sosse stata operect. Rom. ra di qualche Greco scismatico, il quale, o per risondere tutad cit. Can. ta la grandezza della Chiesa di Roma agl' Imperadori d' Oriente, 14. Dist. 96. ovvero per aver campo da declamare, e burlarsi della Chiesa & Ant. Aug. latina e de' Romani Pontesici secondo il costume della nazio-Grat. lib. 1. ne a quelli avversissima, avesse proccurato coll' iscovrimento poi di cotal falsa invenzione di discreditargli, e rendergli odiosi al (c) Marca Mondo, siccome imputavano ad essi parimente molti altri fatti stranu.3. de Concor. Sacer. & gresso di quest' Istoria vedremo, i Greci di Gregorio II. scrissero, ch' avesse scomunicato l'Imperador Lione, depostolo dall' (d) Vid. Pa- Imperio, ordinato a' sudditi di non pagargli tributi, e perciò gi, & Bafnage ann.cit.
& Cantel. in ftorie non per altro, che per rendergli esosi, e per mostrargli Hist. Urb.me- al Mondo usurpatori dell'altrui ragioni; ancorche poi i più imzrop. par. 2. pegnati per la Corte di Roma di ciò, che i Greci scrissero per un fine, se ne valessero per un altro.

Altri, fra i quali è Pietro di Marca (c), scrissero, che Constantinus quell' istromento fosse stato sinto e supposto non già da alcun Greco o Scismatico, ma da Latino e Fedele. Tutti però con-(f) Balsam. cordano esser savoloso (d); e tanto più se ne persuasero, quanto in Photii Nomocan. tit. 9.

che molti esemplari veggonsene tutti infra Ioro varj e disformi.

cap. 1.

D' una maniera si legge questa donazione nel Decreto di Grazia-(g) Can-futu- no (e): di un' altra è quella trasferita dal greco in latino, rapram c.12. qu. portata da Teodoro Balsamone (f), e trovata nella Libreria Va-1. cap. fun-ticana: di diverso tenore la riferiscono l'istessi R. Pontesici Nicelett. in 6. colò III., e Lione IX. (g): d'altro modo Pier Damiano (h). Leo IX. E- Matteo Blastare, Ivone di Chartres, e Francesco Bursatto (i); pist. 1. ad ed altrimente la rapporta Alberico (k); in brieve fino a dodici, e Constant. cap. più esemplari se ne leggono, tutti infra soro vari e differenti (l).

Ma se a cotali rapportatori surono ignoti i satti di Costan-(h) P. Da-tino, e niente curarono d' Eusebio, e degli altri scrittori conmian. discep. temporanei, appo i quali d'un fatto si strepitoso e grande evvi un profondissimo silenzio; almeno avrebbono dovuto difingannarsi dal solo Codice Teodosiano, e dalle Costituzioni dello stello Costantino, che in quello si leggono. Vogliono comune-Defens. Bla- mente costoro, che Costantino mentr' era in Roma nella prima-

vera di quest'anno 324., avesse usata questa cotanta prodigalità star. Synop. con Silvestro, quattro giorni dopo il suo battesimo. Ma certa Jur. Can. t. de ed indubitata cosa è, che Costantino in questi stessi supposti me- Bulgar. Cysi del 324. mai in Roma non su, siccome colui, che di quel Ivo p.5. cap. tempo trovavasi in Oriente tutto occupato nella guerra contra Li- 49. & Pancinio; la quale terminata con averlo sconsitto, e riportatane no. 1.4. c. t. piena vittoria, è noto altresì, che passato in Tessalonica quivi (i) Bursat. si fermasse, ed in questi stessi mesi appunto di questo istesso anno lum. Conf. 324. non partissi da quella Città (a). Il che manifestamente si (k) Alberic. pruova per due sue Costituzioni, che nel suddetto Codice Teo- in L.r. C. de dosiano ancor si leggono, cioè sono, per la l. 4. sotto il tit. de Na- off. Prafett. viculariis, la quale su promulgata da Costantino in questo istesso (1) Vid. Cortempo, mentr' era in Tessalonica, e dirizzata ad Elpidio sotto rect. Rom. il Consolato di Costantino III. e Crispo III. che porta questa ad cit. can. data: Dat. VIII. Id. Mart. Thessalonica. Crispo III. & Constantino 14. Dist. 96. data: Dat. VIII. 1a. Mart. Inejjatonica. Grijpo III. G. Conjtantino (a) V. Zos. III. Coss. e per quell' altra sua famosa Costituzione (b), ove ci lib. 2. Fast. prescrive la norma delle dispense dell'età così a maschi, come Idacii, & Aa femmine, che alquanto guafta e tronca fu inferita anche da nonymum Triboniano nel Codice di Giustiniano (c). Questa legge Costan- Sirmondi. tino la fece, quando in questo istesso anno 324 era in Tessaloni- (b) L. un. C. ca, come narra Zosimo (d), e porta la lua data: Dat. VI. Id. qui reniam Aprilis Thessalonica, Crispo III. & Constantino III. Coss. come e- atat. menda Gotofredo; e fu indirizzata a Lucrio Verino, il quale in (c) L. 2. C. questo anno era Presetto della Città di Roma, com' è manisesto cod. tit. dalle parole della Notizia de' Prefetti di Roma, ove fi legge Cri- lib. 2. spo III. & Constantino III. Coss. Lucer Verinus Præfectus Urbi; ond' è che scorrettamente si legga l'iscrizione di questa legge nel Codice di Giustiniano: ad Verinum P. Prætorio.

Queste leggi convincono per favolosa non meno questa donazione, che il battefimo di Costantino per mano del Pontesice Silvestro (e). Ne doveano altri moversi per gli Atti di questo Pontefice, i quali dallo stesso Baronio non sono ricevuti, ma Th. A. 324. riputati per favolosi. E favola certamente è ciò, che in essi si Pagi, & Basnarra, che in questo anno 324. fosse stato Presetto di Roma Cal- nage dici.an. furnio, quando dalle date delle riferite leggi è manifesto, che fu Prefetto di quella Città Lucrio Verino. Dovea piuttoslo movergli l'Istoria d'Eusebio di Cesarea (f) uomo grave ed ingenuo, che fiori ne' medesimi tempi, e che i gesti di questo Principe lib.4. de vita minutamente descrisse, e dove satti si grandi e memorabili, se Constant, cap. fossero veramente accaduti, egli non è credibile, che dalla dili- 61. & 62.

in fin. 1. vo-

(e) Got. in Chronolog. C.

ret. lib. 1. Histor, ca. 2. crat. lib. 1. cap. 39. Fotio Cod. 127. pag. 210. (b) Ambrof. Roma. Serm.de obitu Theodof. Hieron. in Chronic. Conc. Ac.18. & Socr. L.z. cap.37. Ars cogicap. 13. (d) Emmanuel Schel-

disfert.3.ca.6. (e) Hier. in Chron. Lucifer Calarit. 1.1. B. M.P. mont Hift. des Emper. in Const. & Balnage Ann. an.336. nu.8. de haresib. sap. 49. (g) Vid. Pa-

pebroch. in Att. Santt.to. in Vit. Con-Stant. Pagi ann. 324. nu. 15. Bingh,

(a) Teodo- genza ed accuratezza di si fatto uomo si fossero potuti tralasciare, e trascurargli in un' Istoria, che pochi anni dopo la morte Sozom. lib.2. di Costantino su pubblicata alla luce del Mondo, e girava fra le cap. 34. So- mani di tutti, i quali con molto scorno e biasimo d' Eusebio avrebbono alfora potuto rinfacciargli tanta ignoranza, e fmentirlo ancora di ciò, che avea narrato, d'essersi Costantino battezzato in Nicodemia negli ultimi giorni di sua vita, non già in

Ma di ciò, che ora alcuni dubitano, non ne dubitarono certamente gli antichi Scrittori così Greci, come Latini. Teodoreto , Sozomeno , Socrate , Fozio , ed altri Greci Autori scrisserimin. apud ro (a), Costantino aver ricevuto il battesimo non già per le Sozom. lib.4. mani di Papa Silvestro in Roma, ma in Nicodemia, essendo per morire; e fra' Latini, S. Ambrogio, S. Girolamo, il Concilio (c) Arnald, di Rimini pure tennero la medesima credenza (b). Quindi è che i nostri più gravi e dotti Teologi, ed i più diligenti Scriteand. part. 4. tori Ecclesiastici, quali surono il Cardinal di Perrone, Spondano, Petavio, Morino, e l'incomparabile Arnaldo (c) contra il sentimento del Baronio, come favoloso riputarono ciò, che volftrat. Antiq. garmente fi crede del battefimo di Costantino finto in Roma per illustr.part.2. mano di Silvestro Romano Pontesice in quest' anno 324. quattro giorni prima della favolofa donazione. Ciò che dovea bastare ad Emanuello Scheistrate (d), e non ricorrere, come sece, a quella strana ed infelice disesa, che Costantino battezzato già in Roma, fu da Eusebio fatto ribattezzare in Nicodemia. Poi-20m. 4. pag. chè anche se si volesse concedere, che Costantino nell'ultimo della 193. Vid.ta- sua vita inchinasse alla dottrina d'Arrio e de'suoi seguaci (e); non avevano però gli Arriani in questi primi tempi del loro errore usato mai di ribattezzare i Cattolici, che passavano nella loro credenza, come ben pruova Cristiano Lupo; nè se non molto dapoi S. Agostino (f) intese tale novità, che alcuni Arriani pre-(f) Aug. lib, tendevano di fare, di che egli, come di cosa affai stravagante e nuova, cotanto si maravigliava e biasimava (g).

Nè dovrà sembrare cosa strana ( quantunque questo sia ; uscire alquanto dal nostro cammino) che Costantino, cotanto zelante della Cristiana Religione, e che nell'anno seguente 325. 5. 21. Maii volle essere presente al gran Concilio di Nicea, ove diede l'ultime pruove della sua pietà, operasse, essendo ancora Catecumeno, tanti pietosi e generosi atti verso questa sua novella Religione. Niuna stranezza apparirà, se si distingueranno i tempi,

ne' quali Costantino abbracciò questa Religione, da quelli del suo Or. Eccl. 1.4. battelimo; e se si considererà il costume, che correva allora tra' Grandi, di differire il battesimo sino al tempo della loro morte.

Costantino non molto dopo la sconsitta di Massenzio, assai prima dell'anno 324, in cui si narra il suo battesimo in Roma, avea abbracciata la Religione nostra, dando segni manifestissimi di se e del suo amore e beneficenza inverso di quella. Prima di quell'anno 324, molte Costituzioni aveva promulgate attinenti o all' immunità de' Cherici da' pesi civili, o alla costruttura de' fuoi Tempi, o alla destruzione ed abbattimento di quelli de' Gentili; ed eziandio quella cotanto rinomata sua Costituzione (a), per la quale fu conceduta licenza alle Chiese di potere acquillare robe slabili, ed a tutti data libertà di poter lasciare a quelle ne' loro testamenti ciò che volevano, onde nacque il principio delle loro ricchezze, e massimamente della Chiesa di Roma sopra ogn' altra, non fu altrimente promulgata dapoi, ma tre anni innanzi che seguisse in Roma questo savoloso battesimo. Non dee adunque sembrare cosa strana, se negli anni seguenti, ancora Catecumeno, profeguisse con tenor costante a favorirla, e di tante prerogative e pregi adornarla.

(a) L. 4. C. Th. de Episco

Era ancora in questi tempi costume, come s' è accennato, che i maggiori e più illustri personaggi dell' Imperio ancorchè abbracciassero questa Religione, solevano però per pessima usanza differire il battefimo fino a' maggiori loro pericoli di vita, e quando si esponevano a qualche dubbia e perigliosa impresa. Nè tal costume si spense ne' tempi di Costantino, o de' suoi figliuoli; (b) ma duro molto dapoi anche nel Regno degli altri suoi successori, quantunque vi sossero de' Principi per altro religiosissimi. Così leggiamo di Teodosio il grande, il quale ancorchè abbracciasse la Religione Cristiana, e chiari segni della sua pietà mostrasse, visse però sempre Catecumeno, e non prima volle battezzarsi, se non quando gravemente infermato in Tessa-Ionica l'anno 380, vedendosi in pericolo, sece chiamare a se il 47, c.4. Santo Vescovo Acolio, da cui su battezzato, e non meno la safute dell' anima, che quella del corpo ricuperò (c).

(b) Vid. S. Athanas. de Syn. Arim. & Selenc. Socr.lib.2.c.s. 47. Philost. 1.6. c.6. Soz.

Valentiniano II. Principe, di cui soleva dirsi, che siccome tutto il male nel suo Regno a Giustina sua madre dovea attribuirsi, così a lui tutto il bene, come ben si conobbe dopo la in Chron.an. costei morte, essendo ancora Catecumeno, non prima, che quan- 381. do fu nel procinto d'andare a combattere co' Barbari, sollecitò

(c) Socrat. lib.5. cap. 6. Sozom. lib.7. cap.4. Prosp.

S. Am-

S. Ambrogio a venire prestamente a battezzarlo. Ma mentre quel Santo Vescovo traversava l' Alpi per rendersi a Vienna, ove questo Principe dimorava, intese la sua funesta morte; poichè Arbogasto malcontento d' esfergli da lui stato tolto il comando dell' efercito, guadagnatosi alcuni suoi Ufficiali, e gli Eu-[a] S. Epi- nuchi del Palazzo, lo fece strangolare nel proprio letto mentre phan. de men- dormiva la notte del Sabato a' 15. Maggio dell' anno 392. vifur. num.20. gilia di Pentecoste (a). Il qual sunesto accidente merito essere com-Oraz, in fun, pianto per una dotta e molto elegante orazione funcbre di quel Vescovo (b), che recitò nelle di lui magnifiche e pompose esequie; nella quale mostrò, che il battesimo desiderato da questo (c) Vid. Pagi Principe, e domandato con tanto ardore, avealo purificato di ann. 392. E tutte le macchie de' suoi peccati, e portatolo al godimento del-

Basnage eod. le delizie d'una vita eterna (c).

e del suo differito battesimo cantò:

E' nota parimente l'istoria di S. Ambrogio stesso, a cui non in Vic. S. prima che fosse promosso al Vescovato di Milano, su dato bat-Ambros. tesimo (d). E narrasi ancora di quel samoso e celebre Benevolo pri-c.6. & 7.Vid. mo Cancelliere dell' Imperadrice Giustina, che per non istro-Basnag. Ann. mentare quell' Editto, per cui davasi licenza agli Arriani di pro-374. num. 10. fessare liberamente il loro errore (e), sece quel sì generoso e nobi-(e) L.4. C. le rifiuto, e ritiratosi dalla Corte, volle allora ricevere il batte-Th. de sid. simo, ch'avea secondo il costume de' Grandi agli ultimi tempi (f) Rufin. differito (f); e molti altri esempi potrebbono qui recarsi, tratti 1. 2. cap. 16. dalle profane e sacre storie (g). E di questo costume è da credersi, Sozom. 1.7.c. che intendesse il nostro Torquato (h), e che sosse ancora in E-13. Gaudent tiopia nel Regno di Senapo, allorchè favoleggiando di Clorinda,

> A me, che le fui servo, e con sincera Mente l'amai, ti diè non battezzata; Nè già poteva allor battesmo darti, Che l' uso no 'l sostien di quelle parti.

Basnage Ann. Credevasi, che disserendosi il battesimo sino agli ultimi momenti 11. Fleury della vita, venivano perciò a sfuggirsi i cotanti rigori delle pub-Cost. de' Crist. bliche penitenze, che di que' tempi usava la Chiesa co' Cristiaparis, cap. 1. ni penitenti; e che fosse di maggior accertamento per la loro (n) Torq. falute eterna prolungarlo. Poiche potendo ciascuno essere ministro di questo Sacramento, eziandio l'Infedele, il Neosito, ed ogni vil femminetta, ed essendo la sua materia sempre presla,

(d) S. Paulin.

in Praf.

Serm. ad Gaud. , qui extat apud Baron. an. 386. num. 4. (g) Vid. S. August. 1. 8. Confes. cap.2.

an. 324. num. Taffo canto 12. 011.75. G. L.

qual

qual è l'acqua, e la fua forma molto spedita e facile, consistendo in poche e semplici parole: rado, o non mai al più disgraziato e sfortunato uomo del Mondo potrebbe accadere morte così improvvisa, che non vi fosse un poco di tempo da poter effer tocco da si falutifere acque, le quali in un istante per gl' infiniti meriti di Cristo, rendendolo mondo di tutte le sozzure in questa mortal vita contratte, lo sbalzavano con certezza nella feiicità di un' altra immortale ed eterna.

Ma avvedutisi dapoi, che per un sì reo costume si dava occasione agli uomini di menare una vita licenziosa, e pronta ad ogni enormità e scelleratezza; e fatti ancora dall' esperienza accorti, che molti così ne morivano, come vissero; e che sovente il caso potea essere così improvviso, che mancassero questi ajuti, nel che terribile dovette sembrar loro il funello accidente di Valentiniano: cominciarono pertanto i Padri della Chiefa a declamare contro a questa perniziosa usanza. Onde Basilio, e'I suo fratello Gregorio (a) di Nissa secero tutti i loro ssorzi in questo medesimo secolo per abolire cotale pericoloso costume; e S. Ambrogio, che l' avea feguito, dopo aver compianto il fuo infortunio, si diede a combatterlo, e sece quanto potè per isradicarlo, declamando spelle volte e fortissimamente contra questo abuso (b); tanto che alla fine su dalla Chiesa affatto discacciato,

mente si pratica (c).

Ma ritornando là, onde fiam partiti, queste nostre Provincie nel Regno di Costantino ad altri non surono sottoposte, nè donate. Da questo medesimo Principe dopo l' anno 324. come prima, e finche visse, surono dominate e rette: egli n' ebbe la Conc. Neocas. cura ed il pensiero, commettendo a' Prefetti d' Italia, a' Confolari, a' Correttori, ed a' Presidi il governo ed amministrazione di quelle; e moltissime leggi a costoro dirette stabili, per le quali furono molti provvedimenti dati intorno alla retta loro amministrazione. Così spedito che su Costantino dal Concilio Niceno, e dagli affari d'Oriente, tornò nell' anno seguente 326, per la Pannonia in Italia, ed in Aquileja fermossi, dove nel mese d'Aprile di quest' anno promulgò alcune Costituzioni (d); indi eam cujus passato in Milano, ne promulgo deil' altre (e) nel mese di Lu- tut. glio; e finalmente nello stesso mese venuto per l'ultima volta a [] L. C. Th. de Roma (f), lungo tempo vi si trattenne con Elena sua madre, la falsa moneta. quale in questo medesimo anno 326, del mese d'Agosto tra gli 4.2. cap.29.

(a) Gregor. Nyssen. in Orat. adver. eos qui Bapt. diff. 1.2. Opp. Greg. Nazianz. Orat. 40. Chryfost. Hom.1.& 23. in Atta. (b) Ambros. in Serm. de Sanct. & alinè giammai più tollerato, onde oggi il suo contrario lodevol-[c] Vid. Voff. Disp. 12. de Bapt. the f.5. Justel.in Not. ad Can. 12.

> [d] L.unic. C. Th. fi quis (t) Zolim.

ab-

(b) L.5.C.Th. & ibi Go-Chr.C.Th.hoc anno .

abbracciamenti del figliuolo e de' nipoti quivi trapassò, e su se-(a) Euseb. in polta (a). In questo anno stesso molte leggi (b) in Roma surovita Costant. no da Costantino promulgate intorno all' annona della medesima lib. 3. cap. 46. Città, e per altre bisogne di queste Provincie d' Italia molte co-24. Niceph. Città, e per atte bhoghe di quelle Provincie d'Italia mone co-Pagi & Baf- riente, al rislabilimento del nuovo Imperio e di Costantinopoli nage an. 326. volse ogni suo pensiero.

Ma non per questo si trascurarono le cose d' Occidente, e L. 3. & 4. di queste nostre Provincie, le quali commesse a' Presenti d' Itade infirm. his lia, e più immediatamente a' Consolari, Correttori, e Presidi. quæ sub Ty- surono così da Costantino, come dagli altri Principi suoi succesran. l. 3. de sori fino a Valentiniano III. come si è veduto, rette e dominabon. pacant. te: tanto è lontano, che altri avessero avuto sopra di quelle di-

tofr. & in ritto o superiorità alcuna.

Favola dunque dee riputarsi ciò, che di Napoli a questo proposito si narra, ch' essendo in questi tempi dentro a' confini della Campagna, ed al Consolare d'essa Provincia sottoposta, fosse stata da tal donazione solamente eccettuata, essendo piaciuto a Costantino per se ritenerla per quella graziosa cagione, che dovendo fare frequenti e spessi viaggi da Roma alle parti Orientali oltramarine volesse serbarsi una Città, nella quale potesse tra via fermarsi un poco, e dagl' incomodi e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo Principe con Papa Silvestro in Napoli; e quel che più degno si fa di riso è, ch' entrambi si sossero imbarcati nel Porto di questa Città, ed andati insieme in Nicea Metropoli della Bitinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran Concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell'anno 326. si fosse fermato in Napoli, ove su di nuovo accolto dalla Repubblica Napoletana con grandissimi segni di stima e di giubilo; e che avesse quivi tante Chiese edificate, e cento altre seccag-(c) Summon-gini, delle quali hanno fino al vomito ripieni i loro volumi (c). Tanto che coloro, che confiderano si favo ofi racconti, e che questo Principe nel passare in Italia non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia, e che se pur voleva di Roma portarli nelle parti Orientali per viaggi marittimi, avea pronta e spedita la via Appia, che su continuata sino a Brindisi, ove po-(d) P. Carac. tea con più agio imbarcarsi; tantochè il P. Caracciolo (d), il de Sacr. Neap. quale ci vuol rendere verifimile lo sbarco di S. Pietro a Brincap. 3. sett. 4. disi, non per altra cagione si mosse a crederlo, se non perchè

te 1.1. c.5.

que-

questa era la strada più battuta da coloro, i quali per viaggi marittimi voleano o da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma : per queste cagioni ragionevolmente dubitano, se mai Costantino avesse veduta Napoli, tanto è Iontano che quivi sosse dimorato, e tante Chiese avessevi edisicate, come se non per altra cagione, che per fondarvi Tempi facri egli vi si conducesfe (a); quando al contrario qualche vestigio di Greca struttura, che vediamo ancora rimafo in alcune Chiefe di questa Città, non all' età di Costantino M. dee riportarsi, ma a' tempi più bassi degli altri Costantini Imperadori d'Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il Ducato Napoletano era agl' Imperadori Greci sottoposto : di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P. Caracciolo (b) stesso non po- (b) P. Carac. tè negare, che molte Chiese, le quali s'attribuiscono a Costan- de Sacr. Netino M. fossero state erette in Napoli da altri in tempi posterio- ap. Eccl. mori; ancorche persuaso egli, che questo Imperadore sosse stato con num. cap. 21. Elena sua madre in Napoli, abbia creduto, che quella di S.Re- Jed. 5. & 6. stituta, e l'altra de' SS. Apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d' Autori contemporanei, ricorre alla tradizione, e ad Anastasio, ed agli altri Scrittori de' tempi più bassi (c).

(a) Tutin. dell' Orig.de' Seggi, cap.2.

(c) Idem. Aut. loc. cit. fett. 2. & 3.

## CAP. V.

Delle nuove leggi e nuova Giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori.

A nuova disposizione dell' Imperio di Costantino siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue Provincie, così ancora all' antica Giurisprudenza de' Romani su cagione di varj cambiamenti. Cominciò quella a prendere nuova forma e Marcell. lib. nuovi aspetti, dappoichè cominciarono da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche, ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio. Quindi è, che Giuliano soleva chiamarlo Novatore, e perturbatore delle antiche leggi e collumi (d). Ecco per lui mutati i giudizi, ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d'instituirgli introdotti (e). I Magistrati prendono altro nome, e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione, e vario l'impiego. S'introducono nuove dignità, e Tom.I.

(d) Amm. 21. cap. 10. (e) Nazar. in Panegyr.ca. 38. Euseb. Vit. Conft.l. 2. cap. 30. Auctor. incert. Panegyr. Conft.

Th. cap.i.

in Paneg. carm. 6. Gotofr. in Chr. dat. ferv. [e] L.un. C. Th. de his , qui a non num.in Eccl. Sozom. L.I.c. 9. Niceph. L. 7. cap.16. [g] Gotofr.

[h] L. un. C.

Euseb. de Vie. Conft.l.

4.ca.26. Soz. 1.1. cap.q.

Th. de raps.

(a) Got. in differenti veggonsi non pur gli Ufficiali del Palazzo, ma della Prolegom. C. Milizia ancora: varie fra essi e nuove sono le precedenze; onde (b) Nazar. avvenne, che nuovi nomi e nuovi titoli attenenti alla loro giu-6.38. Porph, risdizione ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio (a).

Ma per niun' altra più potente cagione si recò alla Giurisprudenza antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda Religione Cristiana, che abbracciata con tanto ar-319. & segq. dore da Costantino, lo rende tutto inchinato e disideroso di sla-[c] L.1.& 2. bilire nuove leggi, le quali secondo le massime di quella nuova C.Th. de ma- Religione dovettero essere alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi [d] L. 1. C. de' Romani, e la loro antica Religione (b). A questo fine promulgò Th. de emen- molti Editti al Popolo Romano indirizzati, ed a' Prefetti di quella Città, ed in tutti quei quattro anni, che dimorò in Roma, cioè dall' anno 319. fino all' anno 322. non ad altro attese. Proibi in Roma, che su la Città più attaccata alle superstidomino L.un. zioni dell' antica Religione, che gli Aruspici potessero privata-C.Th.de ma- mente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse (c): che i padroni non potessero valersi della potestà, ch' aveano sopra i servi, se non moderatamente, e con sommo ritegno (d); e ciò secondo le massime della nuova Religione, e [f] L.2. C. per quel ch' esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Th. de spon- Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di maad 1.2. C.Th. nomissioni introdusse nelle Chiese, perchè a costoro sosse più ade sponsal. & gevole e pronto l'acquisto della libertà (e). Diede nuovo sistein Chr.C.Th. ma a' repudj, agli sponsali, ed a' matrimonj (f); represse la leggerezza de' divorzi, e stabili con più tenace nodo la santità Th. de infir. degli sponsali, e delle nozze. (g) Aboli le pene del celibato (h), pan. calib. e scosse altri pesanti gioghi, che l' antica legge Romana su la cervice degli uomini avea imposto (i).

Seguendo i dettami di questa nuova Religione, su terribile co' rapitori delle vergini, e con coloro, che disprezzando la [i] L. 3. ad fantità delle nozze si dilettavano di Venere vaga (k); pose fre-S. C. Clau- no al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto dedian. L.un.de clamato e scritto Lattanzio (1). Vieto qualsivoglia opera nel di commiss. re-scin. Vielo qualivogua opera nei di scin. Vielo quali tofr. ad dist. riati altri giorni, che prima non erano (m). Volle che per qualunque formole o parole, che nelle Chiese si facessero le ma-(k) L.1. C. nomissioni, s'acquissasse a' manomessi piena libertà (n). Concedè a tutti a tutti licenza, che liberamente potessero lasciare alle Chiese per testamento ciò, ch' essi volessero (a); ed oltre di prendere lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa, e de' suoi Ca- (1) Nazar, in noni, (b) volle anche intrigarsi, più di quel che sorse comportava Paneg.ca.38. la dignità sua Imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa. Onde rende perciò le contese più strepitose, e si diede maggior Th.de Feriis fomento alle discordie e contenzioni, che non si sarebbe fatto, L.3.C. Just de fe quelle dispute a coloro si sossero interamente lasciate, a' qua- feriis. Euseb. li bene stavano; nè si sarebbe veduta la Chiesa poco dapoi arde- Vit. Const. 1. re fra l'accese faci degli Arriani, che così la malmenarono; ma 4. c.18. Soforse si sarebbe mantenuta con quella schiettezza e simplicità, v.Got. ad l. colla quale si mantenne in que' tre primi secoli, e nella quale 1.C.Th.de fer. Cristo Redentor nostro l' avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo e la polizia Th. de maesteriore della Chiesa. Perciò molte leggi attinenti a questo su-num.in Eccl. rono da lui promulgate, vietando a' benestanti, ed a coloro ch' erano idonei per l'amministrazione de' pubblici Uffici, di potere assumere il Chericato; permettendolo solamente ad uomini di lib.1.c.37. tenue fortuna, e di bassa condizione (c); e diede in oltre altri (c) L.3. et provvedimenti intorno alle persone e beni delle Chiese. (d) Quindi avvenne, che gli altri Imperadori a lui succeduti nell' Imperio e (d) 1.1.2.7.8 nella medesima Religione, seguitando le stesse pedate, varie altre vol.tit. C. Th. Costituzioni aggiugnessero appartenenti alla polizia esteriore della de Epis. & Chiesa, ed alle persone de' Vescovi e de' Cherici, ed all' am- Harez. ibid., ministrazione e governo de' loro beni - E quantunque di Valen- & aliis tit. tiniano I. scriva Sozomeno (e), che poco s' impacciò di queste ejustalib. cose, niente imponendo a' Sacerdoti, nè su studioso di mutar (e) Sozom. nulla di meglio o di peggio nelle osservanze della Chiesa; con- lik. 6. cap.7. tuttociò pure si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue Coflituzioni riguardanti alla sua polizia, e particolarmente intorno (f) 1.17.20. all' elezione de' Cherici e degli altri Ministri della Chiesa (f). Ma de Epis. & moltissime altre Costituzioni aggiunsero dapoi tutti gli altri suoi Cler. & Got. successori, Valentiniano II. Teodosio, Graziano, Arcadio, Ono- ad l.20.1.59. rio, e gli altri (g); tantochè ne' tempi di Teodosio il giovane di 62.63. C. Th. queste leggi ne su compilato un intero libro, ch' è l' ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la Giurisprudenza Romana, per 115.121.123. quella parte che s' apparteneva alla ragione Divina e Pontificia, 163.172. C. tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova, e da quella Th. de Dedissorme. Il quale issituto essendosi dapoi continuato dagli altri ejust. C. de Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde si- Epis. & Cler.

virg. l. unic. C. Just. de Concub. Porh. carm. 6. (m) L.1. C. (n) L. un. C. (a) L. 4. C. Th.de Epifc. (b) Euleb. 6. C. de Episc. & Cler.

de Decur.

distert. in Conc. præfat. 1. n.s. Gio. Filefaco tract.de facr. epis. auth. cap.7. §.7.& ratt. de idololatr. polit. cap.g. (b) L.un. C. Th. de domin.rei, quæ poscit. L. 3. C.Th. de coner. empt. Toto sit. C.Th. ad S. C. Claud. Etit.de longa consuetud. ibid. Liban. in Orat. funeb. Jul. pag. 298. edit. Morell. V. Gotofr. ad l. un. C. Th.de long. confuet. (c) L.10. C. Th.de operib. Th. de sepulchr. viol. donal. l.1.C. Just.de form. & impetr. act. Subl. in Orat. paneg. cap. 38. Porphyr. in

Panegyr.

in Epigr. Vet. Pithæi.

Conft.ver.39.

Euseb. Vie.

Conft. L 2.

64.30.

(a) Tomasin.

dissert. in
Conc. præfat.

1. n.5. Gio.

Filesaco

trasti. de facr.

epis. auth.

cap.7. \$.7.8

trasti. de idololatr. polit.

cap.9.

(b) Lun. C.

Th. de do
Il zelo adunque della nostra Religione. direttamente oppo-

Il zelo adunque della nostra Religione, direttamente opposta a quell'antica de' Gentili, impresso nel cuore d' un Principe, a cui ubbidiva l' uno e l' altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e gl' issituti degli uomini. Questo non solamente gli sece pensare alla costruttura di nuovi Tempi, ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò, che fra le leggi loro sembravagli
o troppo superstizioso, o soverchio sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue
Costituzioni, che a questo sine surono da sui promulgate, e che
si leggono nel Codice di Teodosio (b). E Costanzo suo sigliuolo, che all' Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancora egli in molte cose allontanarsi dagli antichi
issituti, ed in cose di Religione massimamente, com' è chiaro
da molte sue Costituzioni, che si leggono in quel Codice (c).

Th.de operib.

Dal che ne nacque, che Costantino Iasciò di se varia e dipubl. 1.5. C. versa sama appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi satti il cumularono d' eccesse lodi; e quindi prese argomento Nazario (d) nell'Orazione panegirica, che nell' anno 321.

Th.de collat. gli sece, d' innalzare le sue Iodi con dire: Nova leges regendis donat. 1.1. C. moribus, & frangendis vitiis constituta, veterum calumniosa ambages recisa, haque captanda simplicitatis laqueos perdiderunt. Isidoro (e) nel libro dell' Origini pur disse, che da Costantino cominciarono le nuove leggi; e Prospero Aquitanico (f) chiamò Principi in Orat. palegittimi gli Autori di tali leggi, perchè da' Principi Cristiani neg. cap. 38. surono promulgate.

Ma presso a' Gentili, i quali malvolentieri soffrivano queste mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo surono acerbamente biasimati e malvoluti. (g) Perciò Gregorio ed Ermogeniano Giureconsulti ambedue Gentili, che fiorirono sotto Costantino, e suoi figliuoli, dubitando, che per queste nuove Costiu-

zioni

zioni de' Principi Cristiani la Giurisprudenza de' Gentili non venisse assatto a mancare, si diedero a compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl' Imperadori Gentili, cominciando da Adriano infino a Diocleziano, unirono infieme, perchè quanto più folle possibile si ritenesse l'antica. E quindi avvenne, che assunto all' Imperio Giuliano nipote del Gran Costantino, come quegli che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata la Keligione Cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a tutto potere ( ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà (a), come aveano fatto gli altri Imperadori Gentili fuoi predecessori ) di ristabilire il culto dell'antica Religione, e l'antiche leggi per abbattere il Cristianesimo; onde su tutto rivolto a cancellare ciò, che Costantino avea fatto, chiamandolo 1.2. cap. 34. perciò, come narra Ammiano Marcellino (b), Novatore, e perturbatore delle antiche leggi e degli antichi costumi: Tunc Julianus memoriam Constantini, ut Novatoris, turbatorisque priscarum legum, Marc. 1.16.c. & moris antiquitus recepti, vexavit. Molte sue leggi perciò an- 6.&1.21.6.16. cor ora nel Codice di Teodosio si leggono, per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che ad abolire Julian. Epis. le leggi di Costantino, e restituire l'antiche (c). Ecco quali fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: Amputata Constitutione Con- cr.lib.5.ca.5. stantini patrui mei , &c. antiquum Jus cum omni firmitate serve- Fleury Hist. tur (d); ed altrove: (e) Patrui mei Constantini Constitutionem jubemus aboleri, &c. Vetus igitur Jus revocamus. Ed avendo questo Principe secondo l' antica disciplina di molte Costituzioni accre- Marcell. Lib. sciuta la ragione civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione 21. cap. 10. delle liti, avendo anche in gran parte recife l' imposizioni, che (c) Vid. Gotiravano i suoi Predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valore militare, e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili acquistasse fama d' un Principe saggio e (d) L. unic. prudente, come Libanio (f) per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell' Orazione funebre, che gli fece: ma che ancora da Zonara riportasse questi encomi; e ciò che sembrerà strano, eziandio dagli Scrittori di questi ultimi nostri tempi, fra' quali tiene il primo luogo Michele di Montagna (g), il quale oltre a prendere la di lui difesa dell' apostasia, e d'altri missatti, che comunemente se gl' imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fino al cielo l'estolle.

Ma perchè l'Imperio di questo Principe non durò più, che Orat. 11. & due anni, essendo stato nel siore della sua età ucciso da'Persiani,

(e) Ifid. Orig. lib.5. cap. 1. (f) Prosper. Aquitan. lib. prior. Chron. Gotofr. Proleg. C.Th.c. I. Vid. tamen Adam. Rupert. Obferv. in Synops. Befold. c.15. pag. 388. 8 Segg.

(g) Zosim. Julian. Orat. 7. Liban.Orat.11.Amm. (a) Eutrop. 7.43.52.50-Eccl.1.15.nu. 4. & 5. (b) Amm.

tofr.ad l.un. C.Th.de long.

minio rei qua.

(e) L. 3. C. Th. de contr. empt.

(f) Liban. orat. 10. pag. 297. in fun. Julian. &

12. Amm. Marcel. 1.25.

di Monta n. ne' fuoi Saggi , lib. 2. cap. 19.

(g) Michel non avendo che 32. anni; succeduto Valentiniano il vecchio nell' Occidente, e Valente suo fratello nell' Oriente, Principi a' quali non era meno a cuore la Religione Cristiana, di quello che fu a Costantino: riusci perciò vano ogni sforzo di Giuliano contro di lei, la quale su parimente dagli altri Principi succesfori ritenuta, avvegnacchè malconcia e depravata per la pestilente eresia d' Arrio, che attaccatasi ne' Capi dell' Imperio, si diffuse per tutto l' Orbe Cristiano, e penetrò ancora ne' petti delle nazioni straniere. Ed essendo da questi Principi state calcate le medesime orme di Costantino, ed alle costui leggi altre loro proprie aggiunte, si venne a dare alla Giurisprudenza quell' aspetto e quella forma, che nel Codice di Teodosio ora rayvisiamo.

#### C A P. VI.

De' Giureconsulti e loro libri, e dell' Accademia di Roma:

(a) Amm. Marcell. lib. 14. c.6.l.28. (b) Eunap.in vie.Chry Sant. pag. 286. (c) Eunap. in Proceres. pag. 149. et 150. Himer. Orat. ad Anatol. ap. Phot. C. 243. Vid. Vales.ad Amm. Marc. 1.19.c.11. et Gotofr. in Profop. C.Th. (d) Vid. Pancir.de clar.ll. interp.l.1.ca. 70. et seg 7. (e) Gotofr. Manual. Jur. 1.1. c.7. ct ad L.un.C. Th.de

resp. prud.

Vantunque la Giurisprudenza de' Romani per la nuova divisione dell' Imperio, per la nuova disposizione degli Ufficiaii, e per la nuova polizia e Religione in esso introdotta; prendesse altri aspetti e nuove forme, non può nulladimeno dubitarsi, che la cagione del suo cambiamento e della sua declinazione non in gran parte fosse anche stata la perduta antica disciplina, e la mancanza d'una buona educazione ne' giovani. Mancata dunque la disciplina e l'educazione, si videro i giovani dati in braccio a' lussi, a' frequenti conviti, alle delicatezze, a' giuochi, ed alle meretrici, siccome di questo secolo appunto si doleva Ammiano Marcellino (a); onde non potè certamente produrre quegl' incorrotti e gravi Magistrati, que' saggi e prudenti Giureconsulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani, i Paoli, ed i tanti altri infigni e rinomati, che ne' preceduti secoli fiorirono. L'opera de' Giureconfulti, che ne' tempi di Costantino e de'suoi figliuoli a que'primi lumi succederono, (essendovi tra essi flato un certo Innocenzio cotanto da Eunapio celebrato (b), Anatolio (c), ed alcuni altri d'oscuro nome (d) ) non si raggirava in altro, se non ad insegnare ed esporre nell' Accademie ciò, che da que' preclari ed incomparabili spiriti trovavasi scritto, e di raccogliere, comentare, e a miglior lezione ridurre i loro libri. (e) Ed ellen-

essendo mancato l'uso dell'interpetrazione e de'responsi, e ridotto l'esercizio de' Giureconsulti a due cose solamente, cioè all' insegnare nell' Accademie, e all' aringare o scrivere per le liti nel Foro (a), che tratto tratto cominciò a farsi per danajo contra l'antica legge Cincia (b): si ridusse il mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte di liberti. Perciò Mamertino (c) foleva compiangere questa perduta dignità della Giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente dolersi, e dire: Juris civilis scientia, quæ Manlios, Scævolas, Servios, in amplissimum gradum dignitatis evexerat, libertorum artificium dicebatur. Presso a Fozio (d) si legge, che Asterio Vescovo di Amasea, che visse intorno l' anno 400. raccontava esser egli stato discepolo d'un certo Scita servo comprato da un cittadino d'Antiochia, che pubblicamente professava Giurisprudenza; quando presso agli antichi Romani l'esercizio degli Oratori, o Padroni delle cause, ch' erano gli Avvocati parlanti, era si onorevole, (d) Asterius che i Senatori Romani, e gli altri personaggi grandi vi menavano la loro giovanezza. Parimente era il principal modo nello stato popolare di giungere alle cariche grandi; poichè disendendo le cause gratuitamente, siccom' essi facevano, obbligavano Arettamente molte persone, ed acquissavano per conseguenza un gran numero di clienti, e quindi un grandissimo rispetto ed autorità fra il popolo, che loro importava molto per conseguire i grandi Uffici (e). S' aggiungea, che coloro, che sapevano bene aringare, aveano un gran vantaggio nell'affemblee del Popolo, il de Orat.c.36. quale si mena volentieri per l'orecchie; onde avviene, che nello ad 41. stato popolare gli Avvocati sono ordinariamente quegli, che hanno più potenza ed autorità. Ma fotto gl' Imperadori l' autorità degli Avvocati fu assai diminuita, come dice l' Autore del 41. Dialogo de Oratoribus (f), attribuito a Tacito, perciocchè il favor popolare non serviva più a niente per ottenere le grandi cariche; Ann.l.11.ca. ed allora su, che non potendo più esser ricompensati, se non Amm. Marcon danari, divennero pertanto mercenari (g). Gl' Imperadori però cell. 1.30.c.4. non volendogli affatto abbassare, gli ridussero in Milizia, attri- (h) L. 1. 4. buendo loro in conseguenza tutti que' belli privilegi, che ave- 5.6.8 14.6. vano i soldati, ed ancora altri particolari, spezialmente questo, diver judic. che dopo aver esercitata la loro carica per lo spazio di 20. an- & tot.tit, uni, divenissero Conti (h). Ma se tanto abbassamento si sosse so- trius. C. de lamente veduto ne' Giureconsulti, sarebbe slato piu comportabi- Adv. div. jule; penetrò egli nell'Accademie ancora, e ne' Tribunali.

(a) Pynkershock Olyeru 1.7. c.C. Vid. Lum. Novel. 12. Valent. III. de Epife. judic. 1.6. C. Th., & Ritter ibid. Gotofr. ad 1.9. C.1 h. de juristiet.

(b) Tacit. Ann.1.11.c.5. & fegg. 1.13. c.42. Plin. 1.5. Epist. ult.

(c) Mamertin. Paneg. 11. c.20.

Amasian. Homil. 7. apud Phot. Biblioth. Cod. 271. Vid. Gotofr. Proleg. C.Th. c. 1. (e) Cic. pro Murana. & Auct. Dial.

(f) Auctor Dial de Orat.cap.36.ad

(g) Tacit. 5. & Segg.

liber. Urb.

Roma & ibi

Gotofr.

L'Accademia di Roma erasi per l'ignoranza e viltà de' Professori, e per le dissolutezze degli Scolari ridotta a tal lagrimevole stato, che Valentiniano il vecchio, perchè non fosse affatto estinta, su necessitato nell' anno 370, essendo in Treveri, promulgare una ben lunga Costituzione, che dirizzò ad Olibrio Prefetto della Città di Roma, nella quale XI. leggi Accademiche (a) L. 1. C. stabili, dando riparo a molti abusi in quella introdotti. (a) Vol-Th. de stud. le primieramente, che gli Scolari, i quali dalle Provincie dell'. Imperio andavano a Roma per istudiare, portassero lettere dimissoriali spedite da' Rettori, ovvero da' Consolari, Correttori, o Presidi di quelle Provincie donde partivano, nelle quali lettere si esprimesse la loro patria, i loro natali, ed i meriti e la

dignità de' loro progenitori e della loro razza.

Per II. ordinò, che giunti in Roma dovessero presentare (b) Del queste lettere al Maestro del Censo, ed a' Censuali (b). III. che Maestro del questi Ufficiali avessero il pensiero, subito che gli Scolari erano Gotofr. alla entrati in Roma, di domandar loro a quale professione intende-1.9. C.Th. de vano applicare, se all'eloquenza Romana o Greca, ovvero se donat. e alla volessero attendere a più profondi studi, come della Filosofia o 1.5. ibid. de Giurisprudenza. IV. che sosse cura e pensiero de' medesimi Us-Censuali, ch, siciali assegnare agli Studenti gli ospizi in luoghi lontani e reerano gli Uf. moti da ogni disonestà. V. che dovessero invigilare a' loro andamenti, e stare tutt' accorti per allontanargli dalle prave converfiziali del Maef. del fazioni, molto per la gioventù pericolose. VI. proibi Valenti-Censo veai niano a' medesimi Scolari la troppa frequenza de' pubblici spet-Lo Rello Gotacoli, dando riparo con ciò a quegli abusi, che Ammiano Martofr. ad l.5. cellino (c) si doleva d'essersi introdotti per questi giovani, che conibid. de Sesumavano il tempo in continui lussi, in amoreggiamenti, ed in nat. & ad l. 1.ibid.de hab. frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione d'alquo uti opor. Iontanarsi dagli studj . VII. proibi loro parimente gl' intempesti-(c) Amm. vi e frequenti conviti, ne' quali solevano per gran parte del Marcel. L.14. giorno e della notte menar l'ore in crapule, e tra mille licenc.6. & 1.28. ziosi ragionamenti. VIII. che quegli Scolari, che contro quelle cap. 4. leggi menassero vita licenziosa, e indegnamente si portassero, dovellero severamente punirsi, con battergli pubblicamente, indi scacciargli dalla Città, e fargli imbarcare per mandargli donde erano venuti. IX. stabili il tempo de' loro studi : che il vente-(d) 1.1.8 2. simo anno della loro età sia il sine di quelli, quando prima ne' atat. vel pro- tempi di Diocleziano era nell'età di 25. anni (d): e che cinque an-

fess se excus, ni dovessero impiegare agli studi più gravi; siccome della Giuris-

(a) Conft. Omnem Reip.

prudenza particolarmente stabili ancora il nostro Giustiniano (a). X. ordinò, che si dovessero in un libro notare i nomi degli studiosi in ciascun mese, quali esti sossero, e donde venissero, per sapersi quanto tempo erano dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro sludi : ciò che ancora oggi noi diciamo Matricolarsi . e descriversi nella Matricola. XI. Valentiniano stabili, che dovelle ogn' anno mandarsi a lui la Matricola, per conoscere quali fossero gli studiosi in quella descritti, acciocchè secondo il merito ed istituzione di ciascuno potesse egli premiargli, e servirsene nel governo della Repubblica.

Cotanto questo provvido Principe ebbe a cuore l' educazione de' giovani, e la riforma di questa Accademia; tanto che riflorata per queste leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a se, e dall' Africa, e dalla Francia, e dall' altre Provincie Occidentali, in gran numero i giovani ad apprendere le buone lettere, e la legge civile in Roma, che su perciò poi detta il domici-

lio delle leggi (b).

Si riparò da Valentiniano nel miglior modo che si potè la ruina della Giurisprudenza nelle Accademie; ma nel Foro e ne' Papeg. 3. in Tribunali era pur troppo miserabile lo scempio e l'aspro gover- Laud. Seilic. no, che di quella facevasi da'Giudici e dagli Avvocati (c). La ver. 137. V. dappocaggine de' Magistrati, e sovente la loro rapacità ed am- Gotofi.adcit. bizione, l'ignoranza ancora degli Avvocati, e più la malizia ed stud. liber. i loro inganni avevano posto in confusione tutte le Costituzioni de' Principi, ed i libri de' Giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano ed Ermogeniano poteva aversi c.4. & l.30. certezza, quando s' allegava qualche Cossituzione Imperiale per la decisione d'alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso e autorità: del resto, tutto era disordine e consulione (d). Perocchè (d) V. Novel. da Costantino e da' suoi successori molte Costituzioni erano sta- 1. de Theod. te promulgate di condizioni varie, appartenenti a diverse regio- ce C.Th.Am. ni de' due Imperi, ed a vari Magistrati secondo il bisogno in- Marcel. L. 3. dirizzate, e spesse volte fra loro opposte; delle quali prima che c. 4. Gotofr. da Teodosio il giovane si sossero in un certo volume raccolte e in Prolegic.1. partite, non s'aveva distinta notizia, e moltissime ne savano sepolte; onde ciascuno allegava e cacciava suori quella Costituzione, che pareagli condurre alla decisione savorevole della sua caula (e).

De' libri di tanti famoli e celebri Giureconsulti non minor (c) Am.Marera la confusione ed il disordine. La notizia, che se n' aveva, 30.0.4.

(b) Sid. Apollin. L. 1. Ep.6. Claud. L.I. C.Th. de

(c) Amm. Marcell. 1.28.

C.aust.in cal-

era affai confusa ed incerta: quale sentenza avesse per la disputazione del Foro acquistata forza di legge, e dovessero i Giudici seguire, era uscito dalla loro memoria: s'allegava indifferentemente, e sovente si recitava un responso all' altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora il numero grandissimo, tanto che Giustiniano con tutti i suoi ssorzi non potè nella sua Compilazione toglierli affatto. A quella confusione se n' aggiungeva un' altra considerabilissima, che que' Codici, i quali giravano attorno fra le mani degli uomini, non essendo ancora in Europa introdotto l' uso delle stampe, erano per l' incuria de' Librari (a) V. Got. e degli Antiquari scorrettissimi, e pieni di mille errori (a).

ad l.1.C. Th.

A riparare tanti danni, che per lungo tempo avevano ne' de resp. prud. Tribunali a questo lagrimevole stato ridotta la Giurisprudenza, surse alla fine Valentiniano III, nell' Occidente, e Teodosio il giovane nell' Oriente. Questi Principi furono, che cospirando ad un medesimo fine, unirono insieme la lor opera ed il loro studio, prendendosi ciascuno a riparare per la sua parte mali così gravi: Valentiniano a dare compenso a' disordini, che per la dubbia autorità delle Cossituzioni de' Principi, e varietà de' libri de'Giureconsulti antichi ne seguivano; e Teodosio ad imprefa più nobile e generofa accingendofi, alla fabbrica d'un nuovo Codice, ed allo ristabilimento dell' Accademia di Costantinopopoli volle tutti i suoi pensieri.

> Valentiniano adunque nell' anno 426. risedendo in Ravenna, dove aveva trasferita la fede dell'Imperio, mandò al Senato di Roma una ben lunga e prolissa Orazione, per la quale fra le molte cose a tutti questi disordini spezialmente diede ri-

> che contro alle disposizioni delle leggi da' litiganti erano stati

paro. Parte di quella Orazione si legge nel Codice di Teodosio, sotto il tit. de Responsis prudentum, e parte, ancorchè in questo (b) L.2.& 3. Codice oggi non sia, su da Giustiniano (b) però inserita nel suo sotto il tit. de Legibus, e sotto altri titoli. In quella parte registrata da Giustiniano dassi la norma, quali Costituzioni Imperiali, quali rescritti potessero ne' giudici leggersi ed allegarsi per le decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i Giudici aver forza e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti ugualmente offervarsi, con eccettuarne que' rescritti, che a relazione e particolare richiesta surono in qualche particolare negozio emanati : che non tutti i rescritti de' Principi , che dalle parti si producevano ne' giudici, avessero vigore; non quelli,

eltor-

C. de legib.

estorti; non quegli altri nemmeno, che contenevano surrezioni ed orrezioni, i quali tutti volle, che da' Giudici si risiutassero, e non s' eseguissero (a).

In quell' altra parte della sua Orazione da Teodosio approvata, e nel suo Codice inserita, dassi particolare provvidenza intorno a' libri degli antichi Giureconfulti, che senza ordine spar-

si in questa età erano di non poca confusione.

Volle primieramente, che agli scritti di questi cinque Giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano, e Modestino si prestasse intera sede, ed allegati e ne' giudici letti, avessero appo i Giudici tutta la forza e tutta l'autorità per la decisione delle cause. II. Che quest' istessa forza avessero le sentenze ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri G.C., che da que' cinque nelle loro Opere sossero stati inseriti, o che da essi si celebrassero. Gli scritti di questi antichi Giureconsulti erano in Oriente allora ancora in essere, sebbene nel Regno di Tolosa appo i Goti ne' tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l'Interpetre su questa Costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono sino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse nella sua compilazione delle Pandette. III. Diede le cautele e la norma, in qual maniera i Giudici potessero sicuramente degli scritti di questi G.C. valersi nella decisione delle cause, e come i Causidici dovessero allegargii, cioè che quelli, che per lo più si portavano attorno inemendati e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati. Per le quali correzioni solevano in quest'età, non solamente per li libri di Giurisprudenza, ma di tutt'altre professioni, scegliersi uomini i più dotti, ed i più esatti Grammatici di questi tempi; de' quali non altro era la loro cura e studio, se non di ridurre ad una perfetta lezione, col confronto de' più esatti ed emendati Testi, gli scritti, che correvano per le mani de' professori. Siccome altresi all' emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziole, furono impiegati uomini avvedutifsimi. Di Luciano testimone dignissimo n' è Suida; ed Ireneo scongiurava il suo libraro per dominum nostrum Jesum Christum, & gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos & mortuos, (b) Euseb. ut conferat postquam transcripserit, & emendet ad exemplar unde s. c.10. Hiedescripsit (b). L'istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo, ed ron. init. Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi Co- Chron.

(a) L. 7. C. de precib. Imp. offerend. 1. pen. C. fi contra jur.

Comm. in Cant. Cant. August. L. 2. Dostr. Chrift. [6] V. Got. ad 1.1. C.Th.

[a] Apon. dici, ma tutto il loro studio era d'avergli esatti ed emendati (a). Cotanto in questi tempi s'invigilava a tal opera, come quella, che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d'inc. 12. & 14. finite cause nel Foro (b).

enucl.

[d] Jo: Bapt.

de S. Severi-

de Gazalup.

no in tract. de modo stud.

in utroq.jure,

qui subjettus

[e] Auctor

Vie. Joan.

37. Savil. Praf. in

Chryf.

L. C.

Chry fost. ca.

(f) V.Got.

(g) L.1. C.de

set.jur.enucl.

Diffini in oltre Valentiniano, ficcome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudici venivano allegate diverse ed de resp. prud. opposte sentenze di questi antichi e famosi Giureconsulti, dovelle il maggior numero degli Autori prevalere, cioè che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello dovesse il Giudice appigliarsi; di che ebbe poi contrario sentimento [c] L.1. §.5. Giustiniano (c). Ma se il caso portasse, che il numero dall' una par-C.de vet. jur. te e dall' altra fosse uguale, volle che fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella parte, che dal suo canto trovavasi avere si illustre Giureconsulto; la qual prerogativa non dovrà sembrare strana per Papiniano, riputato in ogni età il più infigue di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra, che simile prerogativa per decreto Regio so le stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna, e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio: Batista de Gazalupis, che lo rapporta (d). Maggiore su quella di S. Gio: Crisostomo nell'interpetrazione delle Scritture Sacre, giacchè nella Chiefa Orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto, che la di lui interpetrazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si sosse variamente esposto (e), siccome nell'Occidentale di gran est Vocabula- peso surono anche le sue interpetrazioni; di che ben chiari testirio juris, p. monj possono essere a noi Girolamo ed Agostino (f). Di vantaggio stabili Valentiniano, che se in tutto, e d' autorità e di numero, fossero pari le sentenze allegate, in questo caso al prudente arbitrio del Giudice il tutto si rimettesse, il quale fra se medesimo con giusta bilancia pesando l' opinioni, a quelle dovesse attenersi, che più giuste e all'equità conformi reputasse.

Per ultimo le note di Paolo e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano loro maestro rifiutò, e volle che niun' autorità avessero ne' giudicj. Ed in questo altresì su poi differente il sentimento di Giustiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò e ritenne (g). Le sentenze di Paolo però ordinò Valentiniano, che sempre valessero, ed avessero ogni autorità e vigore (h). E di quella Costituzione di Valentiniano, e dell'altre

5. & ideo. (h) V. Got. ad cit. L.I.C. The de resp. prud.

fimili

finili in questi tempi promulgate intese Giustiniano, quando disse, ch' era stato ordinato, che le sentenze de' Giureconsulti avessero tanta autorità, sicchè non sosse lecito a' Giudici allontanarsi da' loro responsi, siccome su anche da noi avvertito nel

primo libro di quella Istoria.

Tale fu la provvidenza di Valentiniano III. acciocchè nel Foro si togliessero que' perpetui disordini e quelle consusioni, che recava la poca notizia delle Cossituzioni de' Principi, e de' libri de'Giureconfulti; onde fu in Occidente restituita la Giurisprudenza nel miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.

# I. Dell' Accademia di Costantinopoli.

MA maggiori furono gli sforzi di Teodosio il giovane per ristorare la Giurisprudenza in Oriente. Egli cominciò dodici anni prima della fabbrica del fuo nuovo Codice a ripararla nell' Accademie. Costantino il grande fin dall' anno 333, per fornire la Città di Costantinopoli di tutto ciò, che mai fosse di rado ed eccellente, e per renderla in tutto emula di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza ad invitare in quella molti professori di lettere (a). Costanzo suo sigliuolo verso s'anno 374. l' adornò d' una famosa Biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di tante lodi (b). Valente nell'anno 372. l'accrebbe grandiffimamente, tanto che volle, che alla conservazione della medesima vi fossero sette Antiquari, quattro Greci, e tre Latini, i ad 1.2. C. Th. quali badassero a comporre i Codici, ed a riparar quelli dal tempo consumati, ed altri Ministri deslinò, perchè ne avessero cura e pensiero (c). Niuno però infino a'tempi di Teodosio il giovane pensò a stabilire in questa Città un' Accademia, che po- liber, tesse pareggiare quella di Roma. Teodosio adunque su colui, che nell' anno 425, pensò di stabilirla. Il suo luogo su il Campidoglio, nella Regione VIII. lontana dal mare e mediterranea, ricca di molti portici costrutti a questo fine, e su perciò chiamata Capitolii Auditorium (d). Acciocchè abbondasse di Professori e (d) I.ule. C. di Scolari, e ritenesse quella dignità e grandezza, ch' egli in- Th. de oper. tendeva di dargli, stabilì, che i Professori non potessero inse-publ. & ibi gnare la gioventu fuori di questo Auditorio nelle private celle, Luleim.C.Th. come prima soleva farsi in Roma. Assegnò a quest' Accademia de studdiber. molti Professori secondo le facoltà, che dovevano appararsi; e

(a) I.3. C. Th. de Med. & Profes. (b) Themist. Orat.13. Got. de stud.liber.

(c) L.2. C. Th. de flud.

tutti arrivavano al numero di trentuno : tre Oratori per la Romana eloquenza, e dieci Grammatici: per l'eloquenza Greca stabili cinque Sofisti, e parimente dieci Grammatici; onde ventotto erano coloro, parte Grammatici, parte Oratori, e Sofisti, perchè di queste facoltà istruissero la gioventù. Per coloro poi, che a più profonde scienze volevano impiegarsi, ne stabili tre solamente, uno per la Filosofia, e per la Giurisprudenza due, i quali (a) L.ule. C. in essa insegnassero le leggi civili (a). A' tempi dello stesso Teo-Th. de stud. dosio vi spiegò le leggi Leonzio samoso Giureconsulto, che tra' legisti su il primo ad avere l' onore e 'I grado di Conte Palati-[b] L. unic. no (b): nè mancarono dapoi altri celebri Professori, che la rendec.Th. de pro- rono chiara ed illustre. A' tempi di Giustiniano professarono quifess. Urb. vi Giurisprudenza Teofilo e Cratino, que' medesimi, che chia-Conft. docent. mati da lui intervennero alla fabbrica de' Digesti (c). (c) 1.2. S.

Nè fu minore in quest' Accademia il concorso de' giovani C. de vet. jur. per apprendere legge civile, di quello che neil' Occidente teenucl. & in neva Roma, e Berito nell' Oriente. E maggiore eziandio si Const. Grac. vide, quando da Giustiniano su vietato all'altre Accademie, co-(d) Conft. me a quella d'Alessandria, e di Cesarea d'esplicar le leggi (d), non Omnem Reig, concedendo licenza ad altre, fuorchè nell'Oriente a quella di 5.7. ad An- Berito, ed a questa di Costantinopoli, e nell' Occidente a quel-

la di Roma.

#### C A P. VII.

Delle Costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano;

NTOn ballò a Teodosio d' avere in cotal guisa dato riparo alla cadente Giurisprudenza, e d' averla in cotal modo restituita nell' Accademie. Erano ancora pochi coloro, come dice (e) Novell. l'istesso Teodosio (e), qui juris civilis scientia ditarentur, & soliditatem doctrinæ receperint. L' immensa copia de' libri (f), la gran mole delle tante Costituzioni Imperiali fra se discordanti, tenevangli ancora in una profonda oscurità e densa caligine. A togliere queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d' un nuovo Codice tutto inteso, risiutate le tante efimere Collituzioni de' Principi dettate secondo l'occasione de' tempi, e le molte inutili, e fra di loro contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare a quan-

1. Theod. Nov.10. Va-

(f) Eunap. in

vita Ædefii, pag. 72. l. 2.

5.1. C.de vet.

jur.enucl.

lent.

Liter.

que omnia.

prap. Dig.

recef.

to mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle cause.

Adunque nell'anno 438. come ben pruova l' avvedutissimo Gotofredo (a), non già nell' anno 435, come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati dalla erronea socrizione della Novella di Teodosio (b), su tal Codice da questo Principe compilato, e pubblicato; alla fabbrica del quale elesse otto infigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tali in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Confole, di cui s' incontrano sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie (c). Fuvvi Massimino, vir Illustris, come lo chiama Teodosio istesso (d), Exquastore nostri Palatii, eminens omni genere literarum. Fuvvi Martirio, vir Illustris, Comes, & Quastor, nostra Clementia sidus interpres. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, viri Spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii. Fuvyi Epigenio, vir Spectabilis, Comes, & Magister memoria; e per ultimo Procopio, vir Spectabilis, Comes Exmagistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertisfimi .

(c) Gotofr.

(a) Gotofr.

Proleg. C.Th.

vella I. Theo.

cap.1.
(b) cit. No-

ad cit. Nov.
1. Theod.
(d) Cit. Novel. 1.

L'impiego a lor dato in quest'Opera su di raccogliere le Cosituzioni di molti Principi, che stavano nascose, ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle: per ultimo colla

maggior brevità in compendio raccorciarle.

Era fenza alcun dubbio affai grande la felva delle Cossituzioni degl' Imperadori Cristiani, che da Costantino M. infino a quessii tempi s'erano nell' uno e nell'altro Imperio dissuse e sparse; onde non bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne' quali, ancorchè accorciate, potessero raccorle ed unirle. Imperciocchè se si riguarda il tempo, che si frammezza, non è meno di cento ventisei anni, cioè dagli anni di Costantino 312. insino a questo anno 438.; se gl' Imperadori, le cui Costituzioni in questo Codice si raccossero, il loro numero non è minore di sedici: Costantino M. tre suoi figliuoli Costantino, Costanzo, e Costante, Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il giovane, Teodosio M. Arcadio, Onorio, Teodosio il giovane, Costanzo, e Valentiniano III.; se le varie sorti delle Costituzioni, in esso s'incontrano non

cap. 2.

pur gli Editti, ma eziandio i vari Rescritti, le molt' Epistole a' Magistrati dirette, l' Orazioni al Senato, le Prammatiche, gli Atti ed i Decreti satti nel Concistoro de' Principi, e sinalmente i molti loro Mandati a' Rettori delle Provincie, ed agli al-

(a) Gotofr. tri Ufficiali indirizzati (a).

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, che in questo Codice non si sosse trasserita, com' è pur troppo manifesto dall'argomento de' suoi libri, e dal novero de' titoli. Delle Costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all' eredità, e ad ogn' altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che si attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati, dassi la Notizia delle dignità, dassi la norma per le cose militari: dispongonsi gl'impieghi degli Usficiali: si stabiliscono l'accusazioni criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose appartenenti all' annona ed a'tributi: si dà provvidenza al Comune delle Città, a' Profesfori, agli Spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò, che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di varie Costituzioni a questa appartenenti, nelle quali vari negozi Ecclesiastici, ed alla Religione attinenti si diffiniscono; in guisa che non v'è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in questo Codice non si racchiuda.

I nomi de Principi, che le profferirono, il luogo, il tempo, le persone, a chi surono indirizzate, perchè non s' invidiasse a' loro Autori la gloria, e s'evitasse ogni consusione e disordine; (b) cit. Nov. non surono soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti (b).

(b) cit. Nov. 1. Theod.

Nondimeno l' Opera non riusci così esatta e compiuta, che in essa non s' osservino molti disetti ed errori. Lungo di loro catalogo ne tessè il diligentissimo Gotosredo (c), che non sa uopo qui rammemorargli. Ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe Cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua Religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo su delle Costituzioni de' Principi Cristiani solamente sar raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino. Perciò Prospero Aquitanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Printanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Printanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Printanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Printanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Printanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Printanico chiamo printanico chiamo printanico chiamo questo con contra contra con contra contra contra con contra con contra con contra con contra contra con contra contra contra contra contra contra con contra con

(c) Gotofr. in Prolegom. cap. 2.

cipi legittimi furono raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi Cristiani, delle cui sole Costituzioni era composto. In oltre il suo disegno ed il sine in compilarlo su, assinche potesse servire nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi quelle terminarsi in tempo, che la Religione Cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonargliss d'avere ancora quivi mescolate molte Costituzioni di Giuliano Apostata, assatto contrarie a molte altre di Principi Cristiani, ed oltre a ciò del titolo di Divo decorarlo? come inferirvi quelle Costituzioni, che a' suoi tempi avevano acquistata nota pur troppo chiara d'empietà e di superstizione, come la l. 1. de paganis di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell' Aruspicina, e l'altra di Valentiniano il vecchio, per la quale viene permessa la libertà di qualunque Religione, ed approvato anche l'uso dell' Aruspicina (a) ? leggi (a) l. 2. 3. ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura necessi- de Malesic. Es tà si profferirono, da non riferirsi però in un Codice, che all'u- Mathem. fo di un' altra età dovea servire, ed in tempi ne' quali la Religione Cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la l. 5. di Giuliano de Sepulchris violatis, la quale è piena di superstizione e di gentilesimo? chi la l. ult. di Valentiniano il giovane collocata sotto il titolo de fide Catholica, per la quale confermandosi il Conciliabolo di Rimini, diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che non le poterono dare gli Autori medefimi, ed i suoi maggiori fautori e parteggiani (b)? Dovrebbe certamente l'animo (b) Vedi pasuo essere stato rimosso da questo missatto per quello generoso in-rimente la l. sieme e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo Can- his qui sup. celliere dell' Imperadrice Giustina, l' unica promotrice di quella relig. legge, non volle in alcun modo fegnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pieno di slima in Corte partecipe di opera si indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo, e' suoi Joanniti (c)?

Non così certamente si portarono i Compilatori del Codice 6. C. Th. de di Giustiniano, i quali tutte queste Cossituzioni risiutarono, co- relig. me fi dirà, quando dovremo favellare della compilazione di

quello, feguita nel festo secolo dell' umana Redenzione.

(c) 1. 4.3.

L. Dell' uso e autorità di questo Codice nell' Occidente; ed in queste nostre Provincie.

Ompilato adunque che su in questo anno 438. il Codice di Teodosso, e per pubblica autorità promutgato, su subito ricevuto non meno per l'Oriente, che per l'Occidente. Nell' Oriente acquistò immantinente tutto il vigore, perchè Teodosso suo autore, appena pubblicato, cacciò suori una sua Novella diretta a Florenzio Presetto P. dell' Oriente, che porta il titolo de Theodossani Codicis austoritate, per la quale vietò, che d'altora in poi a niuno sosse lecito nel Foro valersi delle Cossituzioni d'altri Principi, se non di quelle, che in questo Codice sosse sinserite; incaricandogli ancora, che per mezzo di pubblici Editti a tutti i Popoli ed a tutte se Provincie sacesse noto questo suo divieto, ed alla soro notizia portasse la promulgazione ed

autorità, ch'egli dava a questo volume.

Nell' Occidente non fu minore la sua fortuna. Ancorchè Teodosio, come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti Occidentali dargli quell' autorità, che gli diede nel suo Imperio; nulladimeno perchè prima con Vadentiniano suo collega n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevano ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata, non tantosto fu quello ricevuto nell' Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a Teodosio, ed a coloro, che furono eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle Costituzioni promulgate in Occidente da' Principi suoi predecessori, che'l dominarono (a), ed insieme con esse aveva raccolte ancora le Cossituzioni sue, che per tutto l'anno 432. aveva, risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferi la sua sede, promulgate; e fra queste ancora quella sua famosa Orazione, che molto all' intento di Teodosio conferiva, per la quale a' difordini delle tante Costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti si dava riparo : la quale Orazione da Teodosio su inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri de' Giureconsulti, riputando superssua l'altra per le Costituzioni de' Principi, imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta provvidenza in questo stesso suo Codice.

(a) Ritter-shuf, in Jure Justinian. in proœm. cap.3. num.12. Got. in Prolegom. C. Th. c.3.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell' Occidente il

me-

medesimo vigore, che gli avea dato Teodosio nell' Oriente; e sebbene non si legga sopra ciò una speziale sua Costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno, poichè anche dopo scorsi dieci altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molte altre sue Novelle, e che in un altro volume separato surono pubblicate, Valentiniano con espressa sua Novella (a), la qual è (a) Novel 13. fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi quella ragione, ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur. Oltre che il rispetto e l' obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio, erano pur troppo grandi, essendo da lui slato creato Augusto, e dapoi fatto suo genero; ond' è che Valentiniano il soleva chiamare padre, e Teodosio a lui, suo sigliuolo (b). Quindi è, che nell'istel- [b] Vid. Got. sa Novella facendo menzione di questo Codice, come di già Proleg. C.Th. ricevuto nel suo Imperio, con questi segni di stima ne favelli : cap. 3. Span-Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiæ meæ pater, hem. Orb. leges a se post Codicem Numinis sui latas nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat, prosequente sacra præceptione direxit. Anzi fu tanta la venerazione, in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue Novelle, le quali da tempo in tempo infino all' anno 452. poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' fuoi Editti, e per dare loro maggiore autorità valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio erano inserite. Così nella Novella (c) 10. dell'anno 451. e nel- [c] Nov. 10. la Novella 12. de Episcopali judicio del 452. e nell'altra sotto il de confirtit. de honoratis, &c. 48. si vede essersi servito delle leggi d' O- mand. iis, norio, d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice suro- qua administ. no da Teodosio inserite.

Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell' Occidente, che nell' Oriente; poiche nelle parti Orientali la sua durata non s'estese più, che a novant'anni, cioè fino a' tempi di Giustiniano, il quale facendosi autore d'un nuovo Codice, quello estinse e cancellò. Ma nell' Occidente ebbe eziandio presso a quelle nazioni, che barbare si diceva- [d] Vid. omno, assai miglior fortuna; poiche appresso agli Ostrogoti in Italia, nino Gotofr. a' Westrogoti nelle Gallie e nelle Spagne (d), e presso a' Borgo- in Proleg. C. gnoni, Franzesi, e Longobardi, su in tanta stima ed onore a- Th.ca.3.&7. vuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano, Epist. ad Lea loro piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogava- ctor. prapos. no, ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest' I- C. Th.

(a) Doujat.
hift. jur. civ.
(b) Gherard.
Von Mastrich. hift.
jur. pontif.
num. 46.

(c) Vid. Go-

tofr. ad l. 1.

C. Th. de resp.

floria ne' seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi e de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e rischiaramento s' impiegassero le fatiche de' più valorosi e sublimi ingegni, che siorissero ne' due ultimi fecoli, quando riforto dalle lunghe tenebre, nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni Sicardo, che al sentir di Doujat (a) su il primo, che lo cavò suori alla luce del Mondo in Bassiea, ancorchè assai tronco e mutilato; ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540. in Parigi da Giovanni Tillio (b) ( quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento di Parigi, e ch' ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto famosa causa del Principe di Condè, su dapoi creato Vescovo di Meaux), meritò, che intorno a tant' opera impiegasse la sua dottrina e diligenza eziandio l'incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con perpetui e non mai abballanza lodati Comentari, ricolmi della più fina ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso, e tutto il suo sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale morto al piacere dell'immortale suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed offinate fatiche non potè avere la fortuna di sopravvivere a questa sua impareggiabile opera, e degna d' immortale ed eterna memoria.

Ecco quali furono le vicende della Giurisprudenza Romana da' tempi di Costantino M. insino all' Imperio di Teodosio il giovane, e di Valentiniano III. suo collega: ecco con quali leggi essi governarono l'uno e l'altro Imperio. I volumi, che giravano intorno, onde doveano prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del Foro, ed insegnarsi nell' Accademie, surono: de' Giureconsulti, i libri di Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano, e Modestino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri Giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque ne' loro scritti, avevano parimente tutta l'autorità e sorza: le note di Paolo, e di Ulpiano satte al corpo di Papiniano surono in questi tempi da Valentiniano risiutate, ancorchè dapoi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le sentenze di Paolo sopra ogni altro surono stimate, e di

fomma autorità e vigore riputate (c).

Delle Costituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano, ed Ermogeniano, ne'quali le leggi de' Principi gentili da Adriano sino a Diocleziano surono raccolte, sacevano in questi tempi piena autorità, ancorchè per privato studio, senza commission

pu-

pubblica da que' due G. C. fossero stati compilati : le Costituzioni de' Principi quivi raccolte s' allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle Consultazioni: d'esse si fervi, come s'è veduto nel primo libro, S. Agostino (a), allegando una Costituzione d'Antonino registrata nel Codice Gregoriano: se ne valse l' Autore della Collazione delle leggi Mosaiche colle Romane (b), che secondo Gotofredo fiori nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Caffiodoro: l' adoperò ancora l' Autore di quell'antica Confultazio. Rom. tit.1.5. ne, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo; e ne'seguenti tempi anche Triboniano (c), e nel suo Compendio Aniano, ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore ed autorità il Codice di Teodosio, colle Novelle recentemente da quello Principe, e da Valentiniano suo collega promulgate.

Questi adunque surono i libri, ne'quali in questa età con-conf. tenevali tutta la ragion civile de' Romani; da' quali ne' Tribunali e nelle Accademie, presso a' Professori e Causidici, e presso a' Magistrati e Giudici si prendevano le norme del giudicare, dello scrivere, e dell' insegnare. Insino a tali tempi non s' udirono leggi straniere in queste Provincie, che oggi formano il nostro Regno. Il venerando nome solamente della legge Romana era inteso e riverito, e conforme a' suoi dettami surono quelle rette ed amministrate, fin che non furono nuovamente infestate da quelle medesime Nazioni, che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non osalsero di fare alle Romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poterono però fra tanti ravvolgimenti di cose rimaner così intere e salde, che non restaffero contaminate, ed in maggior declinazione appresso non si vedessero, come si mostrerà ne' seguenti libri di quest' Istoria.

### A P. VIII. ed Ult.

Dell' esterior Polizia Ecclesiastica da' tempi dell' Imperadore Costantino M. infino a Valentiniano III.

Opo aver Costantino M. abbracciata la Religione Cristiana, e posto in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggiore esterior splendore, ed in una più ampia e nobile Gerarchia.

(a) Aug. lib. 2.ad Pollent. c.ip. 8.

(b) Collat. U. Mosaic. & 8. 111.3. S.A. eit.6. §. 4. tit. 10.5.8.tit.15.

(c) Conft. Just. Summa Reip. § . 3. de Just. Cod.

[J] Marca 150 can. 6. Nic. ftrat. antiq. dill. 2. cap. 3. art. 1. Leo Occid. & Cen. lib. 1. Eccl. Difc.

Hift.de l'Egl.

5.4. & fegg.

Lib.2.de Conc. I Vescovi, che in que' tre primi secoli, in mezzo alle persecuzioni, ne le Città dell' Imperio governavano le Chiese, ora che pare, 1. Schel- pubblicamente da tutti poteva professarsi questa Religione, e che cominciavano ad ergersi Tempi ed Altari per mantenere il culillustr.pare.v. to di quella, si videro secondo la maggioranza delle Città, nelle quali reggevano le Chiese, in vari e diversi gradi dispo-Allat. de Eccl. sti, ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirsi i nomi di Metropolitani, di Primati, d' Esarchi ovve-Orient. con- ro Patriarchi, corrispondenti a quelli de' Magistrati secolari, secap. 2. & cap. condo la maggiore o minor estensione delle Provincie, ch' essi 9. Thomasin. governavano.

Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi (a), Cristiano Lupo par.1.1.1.2.8. Dottor di Lovanio, Emanuello Scheistrate Teologo d'Anversa, 5.9. & fegg. Lione Allacci, ed altri con ben grandi apparati sforzaronfi di deantia, Eccl. fostenere, che così la dignità di Metropolitano, come la Patriardiscipl.diss. cale dagli Apostoli riconoscessero il loro principio, e che da essi fossero state istituite. Ma Ludovico Ellies Dupin (b) insigne [c] Vid. et- Teologo di Parigi bene a lungo ripruova il loro errore, e coniam Lunoj. 1000go di Parigi bene di Adago Aprile Parigi, dimoin Differt. de futando gli argomenti recati dall' Arcivescovo di Parigi, dimo-Can. 6. Ni- stra con assai forti e chiare pruove, che nè da Cristo, nè dacan. Pagi gli Apostoli tali dignità sossero state istituite; ma che in questi Crit. B.ar. an. gar ripoton tan digital foncto hate littline, in a che in quette 325. §.34. & tempi, data che fu la pace da Costantino alla Chiesa, comingeqq. Richer. ciarono ad istituirsi, e che secondando la disposizione delle Hist. Conc. Provincie dell' Imperio, e le condizioni delle Città Metropoli di Gen.l.1. c.2. ciascheduna di quelle, sosse stata introdotta nella Chiesa questa 5.11. & feqq. polizia, e questa nuova Gerarchia (c). Jac. Balnage

E la maniera, colla quale ciò si facesse, su cotanto naturale 1.1.c.8. & g. e propria, che sarebbe stata maraviglia, se altrimenti sosse av-Sam. Basnage venuto. Già dalla descrizione delle Provincie dell' Imperio fatta Ann.an.325. fotto Costantino s'è ravvisato, che le Diocesi componendosi di §.42. & Jeqq. più Provincie, aveano alcune Città primarie, ovvero Metropoli, Pandelt.Can, dalle quali l'altre della medesima Provincia dipendevano: a queeralt. 2. ad ste si riportavano tutti i giudici dell'altre Città minori: a queste Can. 6. Nic. per li negozi civili, e per gli altri affari, come suole avvenire, [d] Vid. tutti i provinciali ricorrevano. La Chiesa essendo stata sondata Concor. 1.6. c. nell' Imperio, come dice Ottato Milevitano, non già l'Imperio 1. Thomasin, nella Chiesa, prese perciò, data che le su pace, nelle cose Ec-Dife. Eccl. cletiastiche l'istessa polizia, adattandosi a quella medesima dispopar.1. 1.1.6.3. sizione delle Provincie, ed alle condizioni delle Città, che ritro-Bingh. Or. Eccl. L.g. c.1. vò (d). Così quando dovea ordinarli, o deporti qualche Vescovo, quando

quando nelle Chiese occorreva qualche divisione o disordine, quando dovea deliberarsi sopra qualche assare, ch' eta comune à unte l'altre Chiese della Provincia, non essendovi gli Apostoli, a' quali prima per queste cose solea aversi ricorso, era mefliere, che si ricorresse al Vescovo della Città Metropoli, e capo della Provincia. Ed in cotal guifa cominciò prima per confuetudine tratto tratto ad introdursi questa polizia; onde la distribuzione delle Chiese si sece secondo la forma dell' Imperio, e le Città Metropoli dell' Imperio divennero anche Metropoli della Chiefa, ed i Vescovi, che vi presedevano, acquistarono sopra l'intere Provincie la potestà così d'ordinare, o deporre i Vescovi delle Città soggette, e di comporre le loro discordie, come anche di raunare i Sinodi, e sopra altre bisogne. Ma questa potestà non era assoluta, poichè senza il consiglio de Vescovi della stessa Provincia niente potevano fare. Quella confuetudine fu nel quarto secolo, e ne' seguenti ancora per molti canoni in alcuni Concili stabiliti confermata; onde tutta la Chiefa al modo della civil pelizia fu disposta e distribuita.

Questa dillribuzione, e Gerarchia della Chiesa conforme alla polizia dell' Imperio, apparirà più chiara e distinta, se avremo innanzi agli occhi quella disposizione delle Diocesi e delle Provincie, che in questo libro abbiamo descritta sotto l' Imperio di Costantino. Quivi si vide l'Imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali furono altrettanti moderatori destinati:

l'Oriente, l'Illirico, le Gallie, e l'Italia.

( Questa istessa disposizione delle Diocesi e Provincie dell' Imperio, alla quale si conformò la divisione delle Provincie del dell' Autore. la Chiesa, viene parimente descritta da Binghamo (a).)

Addizione (a) Orig. Ecclef. lib. 9 cap.1. §.5.e 6

#### Oriente.

Fu l'Oriente diviso in cinque Diocesi, ciascuna delle quali abbracciava più Provincie, Oriente, Egitto, Alia, Ponto, e Tracia.

La Diocesi d' Oriente ebbe per sua Città primaria, Capo di tutte l'altre, Antiochia nella Siria, ond'era ben proprio, che questa Città anche nella polizia Ecclesiastica innalzasse il capo sopra tutte l'altre, e che il Vescovo, che reggeva quella Cattedra, s' innalzasse parimente sopra tutti gli altri Vescovi delle Chiese di tutte quelle Provincie, delle quali quella Diocesi si

com-

componeva. Si aggiugneva ancora l'altra prerogativa d'avere in Antiochia il Capo degli Apostoli S. Pietro fondata la Chiesa, e predicatovi il primo l' Evangelo; ancorche poi gli fosse piaciu-

(a) Innoc. to di trasferire la sua Cattedra in Roma (a).

I. Ep. 18. ad Alex. An-Eioch. 1. 3. be Decret. br. authent. apud Labbe 2.5. Concil.

Le Provincie, che componevano la Diocesi d'Oriente, prima non erano più, che dieci, la Palestina, la Siria, la Feni-Concil. Lab- cia, l' Arabia, la Cilicia, l' Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufratense, e Cipro; ma dapoi crebbe il loro numero infino Gelas. de li- a quindici, imperocchè la Palestina su partita in tre Provincie. la Siria in due, la Cilicia in due, e la Fenicia parimente in & apocryph. due. Ecco come ora ravviseremo in ciascheduna di queste Provincie i loro Metropolitani fecondo la polizia dell' Imperio.

> La Palestina, prima che fosse divisa, non riconosceva altra Città sua Metropoli, che Cesarea; onde il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra i Vescovi dell'altre Città minori: ed essendo poi stata divisa in più Provincie, ebbe in una per Metropoli la Città di Scitopoli, e nell' altra quella di Gerusalemme. Ma non perchè d' una Provincia ne sossero satte tre, venne per questa nuova divisione, ed accrescimento di due altre Metropoli, a derogarsi le ragioni di Metropolitano al Vescovo di Cesarea, ma rimasero come già erano i Vescovi di Scitopoli, e di Gerusalemme suffraganei al Metropolitano di Cefarea; e quando celebrossi il gran Concilio di Nicea, ancorchè a Gerusalemme Città Santa molti onori e prerogative fossero state concedute, in niente però vollero que' Padri, che si recasfe pregiudicio al Metropolitano di Cefarea: Metropoli propria dignitate servata, dice il settimo canone di quel Concilio; e non per altra ragione, se non perchè essendo una la Provincia della Palestina, e Cesarea antica sua Metropoli, trovandosi acquislate già tutte le ragioni di Metropolitano da quel Vescovo, non era di dovere, che per quella nuova divisione venisse a perderle. o a scemarsele. Nè se non molto tempo dapoi, la Chiesa di Gerusalemme fu decorata della dignità Patriarcale, come più innanzi vedremo.

> 'L' altra Provincia di questa Diocesi su la Siria, ch' ebbe per Metropoli Antiochia, Capo ancora di tutta la Diocesi; ma poi divisa in due, oltre ad Antiochia riconobbe l'altra, che su Apamea.

La Cilicia, che parimente su in due Provincie divisa, ri-

conobbe ancora due Metropoli, Tarso, ed Anazarbo.

La Fenicia, divisa che su in due Provincie, riconobbe anche due Metropoli, Tiro, e Damasco. Eravi ancora nella Fenicia la Città di Berito, celebre al Mondo, come s' è veduto nel primo libro, per la famosa Accademia ivi eretta. Ne' tempi di Teodosio il giovane, Eustazio Vescovo di questa Città ottenne da quel Principe rescritto, col quale Berito su innalzata a Metropoli (a); per la qual cosa Eustazio in un Concilio, che di que' [a] L. unic. tempi si tenne in Costantinopoli, domandò, ch' essendo la sua C. de metro Città slata fatta Metropoli, fi dovesse in conseguenza fare nuova divisione delle Chiese di quella Provincia, ed alcune di esse, che prima s'appartenevano al Metropolitano di Tiro, dovessero alla sua nuova Metropoli sottoporsi. Fozio, che si trovava allora Vescovo di Tiro, scorgendo l' inclinazione di Teodosio, bisognò per dura necessità che approvasse la divisione. Ma morto l'Imperador Teodofio, e succeduto nell' Imperio d' Oriente Marciano, portò il Vescovo Fozio le sue doglianze al nuovo Imperadore del torto fattogli, chiedendo che alla fua Città antica Metropoli si restituissero quelle Chiese, che l' erano state tolte. Fece Marciano nel Concilio di Calcedonia riveder la causa, e parve a que' Padri, che tal affare non secondo la nuova dispos zione di Teodosio, e secondo le novelle Costituzioni de' Principi dovesse regolarsi, ma a tenore de' Canoni antichi; e [6] Concil. lettosi nell' a l'emblea il Canone del Concilio Niceno, col qua- Chalced. Att. le si stabiliva, che in ciascheduna Provincia un solo sosse il Me- 4. Marca de trepolitano, fu determinato a favore del Vescovo di Tiro, e recap.8.

fituite alla sua Cattedra tutte le Chiese di questa Provincia; poi[c] Jaq. Baschè secondo l'antica disposizione delle Provincie della Diocesi nage Historica d'Oriente, la Fenicia era una Provincia, ed un solo Metropoli- l'Égl.t.1.l.1. tano riconobbe (b).

Così quando i Vescovi volevano intraprendere sopra le ra- ad Can. 12. gioni del loro Metropolitano, solevano ricorrere agl' Imperadori, Conc. Chalc. ed ottenere divisione della Provincia, e che la loro Città s' in-& Van-Enalzasse a Metropoli, affinche potessero appropriarsi le ragio-spen ibid.; & ni di Metropolitano sopra quelle Chiese, che toglievansi al in Jur. Ecel. più antico (c). In fatti l' Imperador Valente in odio di Basi- c.i. num.o. lio divise la Cappadocia in due parti, e così sacendosi nell'al-(d) S. Greg. tre Provincie, segui ancora la divisione delle Provincie della Nazianz. Ora. Chiefa, come testimonia il Nazianzeno (d); perocchè ne'tempi che 20. & Epist. seguirono, non su ritenuto il rigore del Concilio Niceno, il qua- ter. Pith. le possiamo dire, nella sola causa di Fozio Vescovo di Tiro Diatr.2. c. 6. essere stato osservato, giacchè dapoi secondo erano le Città dagl'

Tom.I.

cap. 8. Vid.

Im-

vereg Comm. 1.2. 6.5. 5. 18.

Imperadori innalzate a Metropoli, e divise le Provincie, si mu-(a) Basnage tava per ordinario anche la polizia Ecclesialtica (a); anzi dallo stefloc. cit. Bin- fo Concilio Calcedonense su anche ciò permesso per quelle pagham.Or.Eccl.l.9.c.1.5.7. role del can. 17. Sin autem etiam aliqua Civitas ab Imperatoria (b) Vid. 12- auctoritate innovata fuerit, civiles & publicas formas Ecclesiasticamen Marca rum quoque Parochiarum ordo consequatur (b). Quindi poi nacque, de Conc. l.2. che mutandosi la disposizione e polizia dell' Imperio, si videro c.8. §.6. Be- anche tante mutazioni nello stato Ecclesiastico, siccome si vedrà inCan. Apost. chiaro nel corso di questa Istoria.

In cotal guisa l'altre Provincie ancora di questa Diocesi d'Oriente, come l' Arabia, l' Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufratense, e Cipro, secondo la disposizione e polizia dell'Imperio (c) Vid Pin- riconobbero i loro Metropolitani (c); i quali furono così chiamati, gham. Or. Ec- perchè presedevano nelle Chiese delle Città principali delle Procl.l.g.c.2.5.9. vincie, e per confeguenza godevano d'alcune ragioni e prerogative, che non aveano gli altri Vescovi preposti all' altre Chiese delle Città minori della Provincia. Così essi ordinavano i Vescovi eletti dalle Chiese della Provincia; convocavano i Concili Provinciali, ed aveano la soprantendenza e la cura, perchè nella Provincia la fede e la disciplina si serbasse; ch' erano le ragioni e' privilegi de' Metropolitani, per li quali si distinguevano fopra i Vescovi. Ed in cotal maniera dopo il Concilio Niceno intesero il nome di Metropolitano tutti gli altri Concili, che dapoi seguirono, e gli altri Scrittori Ecclesiastici del quarto e quinto fecolo.

Egli è ancor vero, che vi furono alcuni Vescovi, ch' ebbero solamente il nome di Metropolitano, e per solo onore surono così chiamati, non già perchè ritenessero alcuna di quelle ragioni e prerogative. Così il Vescovo di Nicea solamente per onore ottenne il nome di Metropolitano, con esfere anteposto a tutti gli altri Vescovi di quella Provincia, ma non già restò esente dal Metropolitano di Nicomedia, di cui (d) Conc. era suffraganeo (d). Così anche surono i Vescovi di Calcedonia (e), e di Berito. E secondo questo istituto negli ultimi nostri tempi (e) Conc. pur veggiamo nel nostro Regno molti Vescovi, come quelli di Chalced. Att. Nazaret, di Lanciano, e di Rossano, ed in Sardegna il Vescovo Arborense, o sia d'Oristagni, i quali per onore godono il titolo di Metropolitano, ancorchè non avessero Provincia, o Vescovo alcuno per suffraganeo.

Il nome d'Arcivescovo non è di potestà, come il Metropoli-

& Segg.

Chalced, Act. 13.& Can.12.

7-

politano, ma solo di dignità; e prima non soleva darsi, se non a' primi e più insigni Vescovi, ed anche molto di rado. (a) Ne'tre (a) Vid. Duprimi fecoli non s' intese, nè si legge mai tal nome. Comin- pin. de ant. Eccl. Disc. ciò nel quarto secolo a sentirsi, prima presso ad Attanasio, e Dist. 5.3. dapoi in alcuni altri Scrittori, ma di rado (b). Nel quinto secolo Bingham. Or. fu più usitato, e cominciò a darsi a' Vescovi di Roma, a quel- Eccl.l.2.e.17. li d'Antiochia, d'Alesfandria, di Costantinopoli, di Gerusalem- 5.1. me, d'Eseso, e di Tessalonica. Nel sesto diedesi anche a quel Marca de di Tiro, d' Apamea, e ad alcuni altri. S. Gregorio M. diede Conc.L.1. c. 3. dapoi questo nome a' Vescovi di Corinto, di Cagliari, e di n.5. Thoma-Ravenna. E ne' seguenti tempi fino al secolo ottavo su dato a que- sin. Disc. Ecstravenna. E ne legacint tempi into ai recoto ottavo in dato a que cl.par.i.l.i.c. str, e ad altri infigni Metropolitani, come di Nicopoli, di Sa-cl.par.i.l.i.c. 3.num.5.Bin-lona, d'Aquileja, di Cartagine, e d'altre Città. Ma negli ul-gham.l.2.cap. timi tempi, e ne' secoli meno a noi lontani questo nome promi- 16. §.3. scuamente se l'attribuirono tutti i Metropolitani, anzi sovente su dato a' semplici Vescovi, che non erano Metropolitani (c); donde (c) Vid. Duavvenne, che presso a' Greci degli ultimi tempi fossero più gli Marca de Arcivescovi, che i Metropolitani, perchè su facile a' semplici Conc. L.1. c.7. Vescovi d'attribuirsi questo spezioso nome, ma non così facile di §. 3. Berter. sottoporsi le Chiese altrui. E per questa cagione si veggono an- Diatr. 2. c.1. cora nel nostro Regno molti Arcivescovi senza suffraganei; di che più ampiamente tratterassi, quando della polizia Ecclesiastica di questi ultimi tempi ci toccherà ragionare.

Ecco come nelle Provincie della Diocesi d'Oriente ravvissamo i Metropolitani secondo la disposizione delle Città Metropoli dell' Imperio. Ecco ancora come in quella Diocesi ravviseremo il suo Esarca ovvero Patriarca, che su il Vescovo d' Antiochia, come quegli, che presedendo in questa Città Capo dell'intera Diocesi, presedeva ancora sopra tutti i Metropolitani di quelle Provincie, delle quali questa Diocesi era composta; e di cui erano le ragioni e' privilegi patriarcali, cioè d'ordinare i Metropolitani, convocare i Sinodi Diocesani, ed avere la soprantendenza e la cura, che la fede e la disciplina si serbasse nell' intera Diocesi (d). Prima questi erano propriamente detti Esarchi, perchè alle principali Città delle Diocesi erano preposti, e più ant Eschelise. Provincie sotto di essi avevano; onde ne' canoni del Concilio di Diss. 5.13. Calcedonia (e) in cotal guisa, e per questa divisione di Provincie e [e] Concil. di Diocesi si distinguevano gli Esarchi da' Metropolitani . Così Chalced. can. Filalete Vescovo di Cesarea, e Teodoro Vescovo d' Eseso surono 9. & 17. Conc. chiamati Esarchi (f), perchè il primo avea sotto di se la Dio-Constant. an. cesi di Ponto, ed il secondo quella dell' Asia. Egli è però ve- 680. Ad. 18.

Grac. G. Conc.

pin de ant. Eccl. Difc. Diff. 1. 5. 4. Bingham. Or. Eccl. L. 2. c. 17. 6.2.

(c) Dupin. loc. cit. §. 5. Bingham. ib. 6.6.

Theodoret. Epift. 86. ad Flav. 2.3. So-Vid. Marca de Conc. 1.6. c.1. Dupin cit. Op. S.11. & Bingh.loc.cit. 5.9. (e) S.Leo M. Epift. 11. ad

Dioscor. Alex. juxt. Edie. Quefnel. & Epift. 80. ad Anarol. Constant. Decret. Gelas. Pap. de libr.

66. (f) Dupin. cit. Op. Differt. 1.

auth.& apocr. Synes. Epift.

ro, che alcune volte quello nome fu dato anche a' semplici Me-(a) Can. tropolitani (a): ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più Metropolitani, come a quel d' Ancira, di Sardigr. 1.4. c.11. ca, di Nicomedia, di Nicea, di Calcedonia, di Larisso, ed altri. Nulladimeno la propria fignificazione di questa voce Esarca non dinotava altro, che un Vescovo, il quale a tutta la (b) Vid. Du- Diocesi presedeva, siccome il Metropolitano alla Provincia (b). Alcuni di questi Esarchi surono detti anche Patriarchi (c), il qual nome in Oriente in decorfo di tempo a soli cinque si restrinse, fra i quali su l'Antiocheno.

I confini dell' Esarcato d' Antiochia non s' estesero oltre a' confini della Diocesi d'Oriente; poichè l'altre Provincie convicine essendo dentro i confini dell' altre Diocesi, appartenevano agli altri Efarchi. Così la Diocesi d'Egitto, come quinci a poco vedrassi, era all'Esarca d'Alessandria sottoposta, e l'altre tre Diocesi d'Oriente, come l'Asiana, la Pontica, e la Tracia, e-(d) Concil. rano fuori del suo Esarcato; anzi nel Concilio Costantinopolita-Constant, an no espressamente la cura di queste tre Diocesi a' propri Vescovi 381. can. 2. si commette. (d) Nè quando il Vescovo di Costantinopoli invase queste tre Diocesi, ed al suo Patriarcato le sottopose, come diremo più innanzi, si legge, che il Vescovo d' Antiochia glie cr. 1.5. cap.8. l'avesse contrastato, come a lui appartenenti.

La seconda Diocesi, ch' era sotto la disposizione del Presetto Pretorio d'Oriente, fu l'Egitto. La Città principale di questa Diocesi su la cotanto samosa e rinomata Alessandria. Quindi il suo Vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo, e la sua Chiefa dopo quella di Roma tenne il primo luogo. S' aggiungeva ancora un' altra prerogativa, che in questa Cattedra vi sedè San

Marco Evangelista suo primo Vescovo (e).

Fu questa Diocesi prima divisa in tre sole Provincie, l' Egitto strettamente preso, la Libia, e Pentapoli; e quindi è che nel sello canone del Concilio Niceno si legga: Antiqua consuetudo servetur per Ægyptum, Lybiam, & Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem. La Libia fu dapoi divisa in due Provincie, la superiore, e l'inferiore: s' aggiunse l'Arcadia, la Tebaide, l' Augustamnica; e finalmente la Diocesi d'Egitto si vide divisa in dieci Provincie, ed altrettante Città Metropoli sursero, onde dieci Metropolitani surono a proporzione del numero delle Provincie indi accresciuti (f). Questi al Vescovo d'Alessandria, come loro Esarca e Capo del-

la Diocesi, erano sottoposti, sopra i quali esercitò tutte le ragioni e privilegi esarcali. I confini del suo Esarcato non si dittendevano oltre alla Diocesi d' Egitto, che abbracciava queste dieci Provincie (a). Nè s' impacciò mai dell' Affrica Occidentale, come ben pruova l'accuratissimo Dupino (b); onde furono in gravillimo errore coloro, che stimarono tutta l'Africa, come terza parte del Mondo, al Patriarcato d' Alessandria essere stata sottoposta. Anche questo Esarca, come quello d'Antiochia, acqui-diff. 1. §.11. Îlò dapoi il nome di Patriarca, e su uno de' cinque più rinomaii nel quinto e sesso secolo, come diremo più innanzi.

La terza Diocesi disposta sotto il Presetto P. d' Oriente su l' Asia, nella quale una Provincia, detta ristrettamente Asia, fu Proconsolare; e Metropoli di questa Provincia, ed insieme Capo dell' intera Diocesi su la Città d' Eseso. L'altre Provincie, come Pamfilia, Ellesponto, Lidia, Pisidia, Licaonia, Licia, Caria, e la Frigia, che in due fu divisa, Pacaziana, e Salutare, erano al Vicario dell' Asia sottoposte (c), e ciascuna ebbe il suo (c) Vid.Ber-Metropolitano. Oltre ciò era un Metropolitano nell'Isola di Rodi,

ed un altro in quella di Lesbo (d).

La Diocesi Asiana divenne una delle Autocefali, come quella, che nè al Patriarca d' Alessandria, nè a quello d' Antiochia c. 102. & 103. fu giammai fottoposta. Riconosceva solamente il Vescovo d' Efeso per suo Primate, come colui che nella Città principale di tutta la Dioceli era preposto. Per questa ragione Teodoro Vescovo d' Eseso su detto Esarca, siccome surono appellati tutti gli altri, che ressero quella Chiesa; poichè la loro potestà si distendeva non pure in una sola Provincia, ma in tutta la Diocesi Asiana. (e) Ma non poterono questi Esarchi conseguire il nome di (e) Vid. Ber-Patriarca, perchè tratto tratto quello di Costantinopoli non pur ter. Diatr. 2. restrinse la loro potestà, ma dapoi sottopose al suo Patriarcato cap.2. Marca tutta intera questa Diocesi (f).

La quarta su la Diocesi di Ponto, la cui Città principale era Cejarea in Cappadocia. Prima questa Diocesi si componeya de ant. Eccl. di sei soie Provincie, che surono Cappadocia, Galazia, Arme- Disc. Diss. 1. nia, Ponto, Paflagonia, e Bitinia. Tutte queste dapoi, toltone la Bitinia, furono divise in due; onde di sei, che prima erano, si vide il lor numero multiplicato in undici, che altrettanti Metropolitani conobbero. In questa Diocesi era sa Città di Nicea, che nel civile e nell' ecclesiastico ebbe la prerogativa d' essere dagl'Imperadori Valentiniano e Valente innatzata in Metropoii.

(a) Conc. Conft. I.can. 2 (b) Dupin. de Antig. Eccles. discipl.

ter. Pith. Diatr. I.c. 8. Pancir. Comm.in Not. Orient. (d) Harduin. in Ind. Geogr. Episc. com. XI. Conc.

de Primatono

(f) Dupin.

S'oppose a tal innalzamento il Vescovo di Nicomedia, ch' era la Città Metropoli di quella Provincia, cioè della Bitinia, pretendendo, che ciò non dovelle cagionare detrimento alcuno alle ragioni e privilegi della fua Chiefa Metropolitana. Ma perchè Valentiniano e Valente avevano bensi conceduta a Nicea quella prerogativa, ma non già che perciò intendessero togliere le ragioni altrui, perciò surono al Metropolitano di Nicodemia conservati i privilegi della sua Chiesa, e che quella di Nicea potesse ritenere solamente l'onore ed il nome, ma non già le ragioni e' privilegi di Metropo-(a) Conc. litano. (a) Sopra tutti questi Metropolitani presedeva il Vescovo di

Chalc. Att. Cesarea, ch'era la Città principale di questa Diocesi (b). Per que-(6) S. Basil. sla ragione su anch' egli appellato Esarca, come quelli d'Antio-Ep.10. 183. chia, d' Alessandria, e d' Eseso; ma non già come que' due 187.291.Soz. primi potè acquistar l'onore di Patriarca, poichè la sua Diocessi L.G.c. 12. Ber- fu dapoi, non altrimenti che l'Asiana, sottoposta al Patriarcato di ter. Diatr.2. Costantinopoli (c).

La quinta ed ultima Diocesi, che ubbidiya al Presetto P. (c) Vid. Dupin. cit. Op. d' Oriente, fu la Tracia, Capo della quale era Eraclea. Si com-Diffi. S. 11. poneva di fei Provincie, Europa, Tracia, Rodope, Emimonto, Mesia, e Scizia; e ciascuna riconobbe il suo Metropolitano. Ma Primat. n. 25. dapoi in questa Diocesi si videro delle molte e strane mutazioni così nello stato civile, che ecclesiastico. Prima per suo (d) Berter. Esarca riconosceva il Vescovo d' Eraclea, come Capo della Diatr.1.c.2. Diocesi, il quale avea per suffraganeo il Vescovo di Bizanzio (d).

Marcaloc.cit. Ma in appresso, che a Costantino piacque ingrandir cotanto que-(e) Intorno sta Città, che fattala Capo d'un altro Imperio, volle anche dal alla divisione suo nome chiamarla non più Bizanzio, ma Costantinopoli, il politica ed Vescovo di questa Città innalzossi, secondando la polizia dell' ecclessastica Imperio, sopra tutti gli altri, e non solamente non su contento delle Diocessi delle ragioni di Metropolitano, ovvero d'Esarca, con sopprimere delle Prov. dell'Oriente, quello d'Eraclea, ma decorato anche dell'opore di Patriarea, ed alla con- pretese poscia stender la sua autorità oltre a' confini del suo formità dell' Patriarcato, ed invadere ancora le Provincie del Patriarcato di era, vedi il Roma, come più innanzi dirassi (e).

Ecco in breve, qual fosse in questi tempi, che a Costan-Diatr. 2. c.1. tino seguirono, la polizia dello stato Ecclesiastico nella Presettu-2. & 6. Bin- ra d' Oriente, tutta conforme e adattata a quella dell' Im-

gham. Or. Ec-cl.l.g. c.1. §. 5. perio.

& Segg. & 801. cap. 2.

Berter. Pith.

c. 2.

Marca de

IL-

#### ILLIRICO.

Non disuguale potrà ravvisarsi l' Ecclesiatica polizia in quelle Diocesi, che al Presetto P. dell' Illirico ubbidirono, cioè nella Macedonia, e nella Dacia. La Diocesi di Macedonia, che abbracciava sei Provincie, cioè Acaja, Macedonia, Creta, Tessaglia, Epiro vecchio, ed Epiro nuovo, ebbe ancora la Città sua principale, che su Tessalonica, dalla quale il suo Vescovo, come Capo della Diocesi, reggeva l'altre Provincie, e sopra i Metropolitani di quella esercitava le sue ragioni esarcali. La Diocesi della Dacia di cinque Provincie era composta, della Dacia Mediterranea, e Ripenfe, Mesia prima, Dardania, e parte della Macedonia Salutare (a). Ci tornerà occasione della polizia di queste Diocesi più opportunamente favellare, quando del Patriarcato di Roma tratteremo. E potendo fin qui bastare ciò, che della polizia dello stato Ecclesiattico d'Oriente sin ora s'è nar- cap.a. Marca rato, per la conformità ch'ebbe con quella dell'Imperio, passerato, per la conformita ch'ebbe con quella den imperio, par 188. Es fegg. remo in Occidente, per potere fermarci in Italia, e più dappressi 48. Es fegg. fo in queste nostre Provincie ravvisarla, per conoscere ciò che Bingham. Or. di nuovo ne recasse, e qual mutazione portasse al loro stato Eccl.l.g. c.4. politico e temporale.

[1] Vid. Berter. Puh. Diatr. 1. ca. 2. & Diatr. 2. de Primat.n. S. 7. & 12.

## GALLIE.

Ma prima bisogna notare ciò, che da' valenti investigatori deile cose Ecclesiastiche su osservato, che più esattamente corrispose la polizia della Chiesa a quella dell' Imperio in Oriente, e nell' Illirico, che in Occidente, ed in queste nostre Provincie. Nell' Oriente appena potrà notarsi qualche diversità di piccol momento; ma nell'Occidente se n'osservano molte. Nelle Gallie fe ne veggono delle confiderabili. Nell' Italia pur alcune se ne ravvisano. Ma molto più nell' Africa Occidentale, ove le Metropoli Ecclesiastiche non corrispondono per niente alle civili.

Le Gallie, secondo la descrizione di sopra recata, che a quel Prefetto ubbidivano, erano divise in tre Diocesi: la Gallia che abbracciava diciassette Provincie: la Spagna, che si compo-

neva di sette: e la Brettagna di cinque.

La Callia non v'è alcuno dubbio, che prima tenesse disposte le sue Chiese secondo la disposizione delle Provincie, che componeyano la sua Diocesi, in maniera che ciascuna Metropo-

Pagi Crit. Marca loc.cit. Segg. cit. Berter. Diatr. 2. c.4. E 5. (e) Dupin. loc. cit. §. 10. Primat. (g) Di Bourdeaux. Rer. Aqui-(i) Vid.Marca de Pri-& Segg. (k) Marca loc. cit. num.

cl. l. g. c. 6. 5.20.

(a) Vid. om- li Ecclesiastica avea corrispondenza colla civile (a). Ed in questi de Primat. n. primi tempi non riconobbe la Gallia niun Primate, ovvero Esarca, 70. & fegg. siccome le Diocesi d'Oriente, ma i Vescovi co' loro Metropolitani reggevano in comune la Chiesa Gallicana (b). E la cagione Bar. an. 374 era, perchè nella Gallia non vi su una Città cotanto principale, n.11.& feqq. ed eminente sopra tutte altre, ficchè da quella dovessero tutte dipendere, siccome nell'altre parti del Mondo. Ma dapoi si videro num. 50. & molte di quelle Città in contesa per le ragioni di Primate (c): Nella Provincia di Narbona suvvi gran contrasto fra i Vescovi di (c) Marcaloc. Vienna, e l' Arelatense (d), di cui bene a lungo tratta Dupino (e). Nell' Aquitania ne' tempi posteriori altra contesa s' accese fra i Vescovi Bituricense (f), e Burdegalense (g), che po-(d) Di Ar- trà vedersi appresso Alteserra (h). In questi ultimi tempi nell' Occidente que' Vescovi, i quali di qualche principalissima Città erano Metropolitani, s'arrogarono molte altre prerogative fopra & Marca de gli altri Metropolitani, e si dissero Primati, ancorchè prima questo titolo s'attribuiva indifferentemente a tutti i Metropolitani (i). (f)Di Bour- Così nella Francia il Metropolitano di Lione appellafi Primate (k), e ritiene affai più prerogative, che non gli altri Metropolitani. La Spagna riconobbe in questi primi tempi qualche polizia

(h) Alteserra Ecclesiastica conforme a quella dell'Imperio. Ma dapoi mutandosi il suo governo politico, su tutta mutata, e secondo che can.l.4.cap.4. una Città, o per la residenza de' Principi, o per altra cagione s' innalzava fopra l'altre di più Provincie, così il Vescovo di mat.num.4.& quella Chiesa non contento delle ragioni di Metropolitano, s'. Segg. num.23. arrogava molte prerogative sopra gli altri, e Primate diceasi. Così oggi la Spagna ha per suo Primate l' Arcivescovo di Tole-

do, come la Francia quello di Lione (1).

La Brettagna ancorchè prima riconoscesse qualche polizia [1] Marca loc. Ecclesiastica conforme alla civile dell'Imperio; nulladimeno occit.num. 125 cupata che su poi da' Sassoni, perdè assatto ogni disposizione, [n] Vid.Bin- le în essa si ritenne alcun vestigio dell' antica polizia così nelgham. Or. Ec- lo stato civile, come nell' ecclesiastico (m).

#### TALIA.

Abbiamo riferbato in questo ultimo Inogo la Presettura d' Italia, poichè in quella secondo il nostro istituto dovremo sermarci, per conoscere più minutamente la polizia Ecclesiastica delle nostre Provincie in questi tempi.

Solio

2. c. 4. Bal-

nage Hift.de

Region.lib.1.

Sotto il Prefetto d' Italia, come s'è veduto, erano tre Diocesi . l'Illirico . l'Africa , e l'Italia. Delle due prime non accade qui favellare. Ma dell' Italia, nella quale veggiamo istituito il più celebre Patriarcato del Mondo, è di meltieri che un poco più diffusamente si ragioni. Ciò che anche dovrà riputarsi uno de' maggiori pregi di questa Diocesi, che quando gli altri Patriarcati, e quello istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo Patriarca di Roma sia in piedi ; ed unendosi anche nella fua persona le prerogative di Primo e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, e sopra quanti Patriarchi vi surono giammai, meritamente può vantarsi la nostra Italia e Roma. esser ella la principal sede della Religione, siccome un tempo su dell' Imperio.

Al Prefetto d' Italia, come s'è detto, due Vicariati erano fottoposti: il Vicariato di Roma, e quello d'Italia. Nel Vicariato di Roma erano poste dieci Provincie. Tutte le quattro nostre Provincie, onde ora si compone il Regno, cioè la Campagna, la Puglia e Calabria, la Lucania e Bruzi, ed il Sannio, appartenevano al Vicariato di quella Città. Vi andavano ancora comprese l'Etruria e l'Umbria, il Piceno Suburbicario,

la Sicilia, la Sardegna, la Corfica, e la Valeria.

Sotto il Vicariato d' Italia, il cui Capo fu la Città di Milano, erano sette Provincie: la Liguria, l'Emilia, la Flaminia, ovvero il Piceno Annonario: Venezia, a cui dapoi fu aggiun-

ta l'Istria: l'Alpi Cozzie, e l'una e l'altra Rezia.

Questa divisione d' Italia in due Vicariati portò in conseguenza, che la polizia Ecclesiastica d'Italia non corrispondesse a quella d'Oriente. Poichè non ogni Provincia d'Italia, siccome avea la Città Metropoli, ebbe il suo Metropolitano, come Conc. lib.1.c. in Oriente, ma le Città, come prima, ritennero i semplici Ve- 3. num. 12. scovi; e questi non ad alcun Metropolitano, ma o al Vescovo c.g.num.3. & di Roma, o a quello di Milano erano fuffraganei: quegli del feqq. Berter. Vicariato di Roma al Vescovo di quella Città, gli altri del Pith. Diatr. Vicariato d'Italia al Vescovo di Milano (a).

Le Provincie, che al Vicariato della Città di Roma s' ap- l'Eglen.l.7. partenevano, come ben pruova il Sirmondo (b), per questo stef- cap. 1. s'appellarono suburbicarie; onde le Chiese suburbicarie erano (b) Sirmond. quelle, che nel Vicariato di Roma erano comprese. Jacopo Gotofredo, e Claudio Salmasio sono d'altro sentimento. Essi restringono cap.4. & 7. in troppo angusti confini le Provincie, e le Chiese suburbicarie, tom.4. Oper.

Tom.I. e pre-

e pretendono, che fossero state quelle, che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre si distendevano, e che al Presetto della Città di Roma ubbidivano. Altri diedero in un' altra estremità, e sotto il nome di Provincie suburbicarie intesero. chi l'universo Imperio di Roma, e chi almeno tutto l'Occiden-Leo Allat. de te, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello Schel-Occid. & O- strate, e Lione Allacci (a).

Ma Lodovico Ellies Dupin (b) non può non commendare per vera l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l'una co-[6] Dupin. me l'altra delle opposte sentenze, sopra ben sorti e validi sonde ant. Eccl. damenti stabilisce. le Provincie e le Chiese suburbicarie essere stadisc. §.11. & te quelle, che al Vicario di Roma ubbidivano, e che da quel

Vicariato erano comprese.

Per questa cagione avvenne, che secondando la polizia del-Suburb. cap. la Chiefa quella dell' Imperio, il Vescovo di Roma sopra tutte 4. Marca de queste Provincie esercitasse le ragioni di Metropolitano (c). Non Conc.l.1. c.7. potea chiamarsi propriamente Esarca, perchè non l'intera Diocesi Diff. de Can. d'Italia fu a lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d' 6. Nic. Vid. Oriente, i quali delle intere Diocesi aveano il pensiero; ma la Bingh.1.9.ca. Diocesi d'Italia essendosi divisa in due Vicariati, questo sece, 1.5.9.8 seqq. che non si stendesse più oltre la sua autorità, nè suori nè den-[a] Gotofr. the hon il hendelle plu blite la lua autorità, ile luori le della Topogr. pag. tro l'istessa Italia; poichè suori di queste Provincie suburbicarie 423. Cod. Th. i Metropolitani di ciascuna Provincia ordinavano tutti i Vescovi, tom. 6. Vid. ed essi da' Vescovi della Provincia erano ordinati (d). E se si S.Ambr. Ep. legge, avere i Romani Pontefici in questi medesimi tempi rau-Loc.cit. & 1.6. nato talora da tutte le Provincie d' Occidente numerosi Sinodi, c.4.num.7. & cotesto avvenne non per ragione dell' autorità sua di Metropo-1.5. c.55. n.5. litano, ma per ragione del Primato, che tiene sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico (e). La qual cosa in progresso di tem-[e] Vid, po (confondendosi queste due autorità) portò quell' estensione del Patriarcato Romano, che si vide dapoi, quando non conten-Conc.l.i.c.6. to delle Provincie suburbicarie, si sottopose l'Illirico, dove mandava suoi Vicari; ed indi non solamente si dilatò per tutte le Provincie d'Italia, ma per le Gallie, e per le Spagne ancora, tanto che acquisso il nome di Patriarca di tutto l'Occidente, [f] Dupin. come si vedrà più innanzi.

> Ma in questi tempi, ne' quali siamo, di Costantino infino all' Imperio di Valentiniano III. l'autorità sua, che per ordinario diritto esercitava, non s'estendeva più che nelle sole Provincie suburbicarie (f). E perciò avvenne ancora, che il R. P.

(a) Schel. Antig. il-Luftr. par. I. dif. 2. cap. 3. rient. Eccl. conf. lib. 1. cap.9.

zelz. [c] Sirmond.

Diff. 2. de 82. Marca Bingh. loc.

Marca de

loc. cit. §. 1 1. Bingham. Or. Eccl. 1.9. 71.

eler-

esercitasse in queste Provincie la sua autorità con maggiore e più pieno potere, che non facevano gli Efarchi d'Oriente nelle Provincie delle loro Diocesi. Imperciocchè a lui come Metropolitano s' appartenevano l' ordinazioni, non solamente de' Vescovi delle Città Metropoli, ma anche di tutti gli altri Vescovi di quelle Provincie: (a) quando in Oriente gli Esarchi, l'ordinazio-

ne di questi Vescovi la lasciavano a' loro Metropolitani.

Nè il nome di Patriarca dato al Pontefice Romano fu cotanto antico, come agli Esarchi d'Oriente. Se voglia riguardar- c.4.num.6. si l'antichità della Chiesa, su prima questo nome di Patriarca dato in Oriente per encomio anche a'semplici Vescovi (b): poi si ristrinse agli Esarchi, ch' aveano cura dell' intere Diocesi, per la qual cosa presso a' Greci tutti gli Esarchi con questo nome di Patriarca erano chiamati (c). Ma in Occidente infra i Latini, il primo che così fosse nomato, su il Pontesice Romano; ed i Greci medesimi surono i primi a dargli questo encomio, ma non prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione R. P. fu da' Greci, e da Marciano stesso Imperador di Oriente chia- Basil. Ep. 412. mato Patriarca (d); nè prima, come notò l'accuratissimo Dupino, da' Latini stessi, o da' Greci se gli diede tal nome : ed il Sirmondo (e) non potè contra Claudio Salmasio allegar sopra ciò esempi più antichi, che degl' Imperadori Anastasio, e Giustino, cap. 8. Conc. i quali aveano chiamato Patriarca Ormisda Vescovo di Roma, Chalce. Att.

Per questa cagione nelle nostre Provincie non leggiamo noi 2. Dupin Loc. Metropolitano alcuno; ed ancorchè dopo Costantino si fosse ve- cit. 5.5. et 7. duta in maggior splendore la Gerarchia Ecclesiastica, le Città delle nostre Provincie però non ebbero che i soli Vescovi, come Dupin. Loz. prima, non riconoscentialtri, che il Vescovo di Roma per soro Me- cit. Richer. tropolitano. Ciò che non accadde nelle Provincie d'Oriente, nelle quali, come s'è veduto, ciascuna Provincia ebbe il suo Metropolitano, il quale fopra i Vescovi di quella Provincia esercitava le ragioni sue di Metropolitano. Presso di noi su di- burb.lib. 2. versa la polizia; poichè ancorchè la Provincia della Campagna a- cap. 7. vesse la sua Città Metropoli, la quale su Capua, non per questo il suo Vescovo sopra gli altri Vescovi della medesima Provincia alzò il capo con rendersegli suffraganei : nè se non ne' tempi a noi più vicini, e propriamente nell'anno 968. la Chiefa di Capua fu renduta Metropoli, ed il suo Vescovo acquisto le ragioni di Metropolitano sopra molti Vescovi di quella Provincia suoi suffraganei. La Puglia parimente e la Calabria non

(a) Vid. Marca de Conc.l. I. c.7: num.4. & 1.6.

(b) Greg. Naz. Oras. 18. & Orat. habin Conc. Constant. ap. Labbe 1. 2. Conci. Greg. Nyst.Orat.de magn. Epifc. Dupin. de Antig. Eccl. disc.dis.1.5.5. (c) Socr. 1.5. (d) Conc.Ch. Act. 1. et 3. Hift. Conc. t. I. C.2. n. 11. (e) Sirmond.

TICO-

riconobbe se non molto dapoi i suoi Metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò, che dal Patriarca di Costantinopoli si disponeva intorno alle Chiese di questa Provincia, Bari, Canosa, Brindiss, Otranto, Taranto, S. Severina, e l'altre Città della medesima, non gli riconobbero, se non ne' secoli seguenti; e Siponto più tardi da Benedetto IX. fu nell'anno 1034. costituita Metropoli. Lo stesso si offerva nella Provincia della Lucania e de cruzi, dove Reggio, e Salerno, che secondo la polizia dell'imperio erano in questi tempi le Città Metropoli della medefima Provincia, non ebbero che i soli Vescovi; e Reggio conobbe dapoi i Metropolitani, mercè del Patriarca di Costantinopoli, ficcome Salerno da Benedetto V. nell'anno 984.; e così gli altri che veggiamo ora in quella Provincia. Il Sannio ancora gli conobbe molti tardi. Benevento fu innalzato a quello onore da Giovanni XIII, nell'anno 969, un anno dopo Capua. E tutti gli altri Metropolitani, che ora scorgonsi moltiplicati in tan-(a) Dupin, to numero in tutte queste nostre Provincie, hanno meno antica loc. cit. §.11. origine, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa Iftoria.

Marca loc.

prox. cit. (b) P. Caracc. Di Miseno Ep. 13. lib.

Ne' tempi adunque, ne' quali fiamo, di Costantino fino a deSacr. Neap. Valentiniano III. le Chiese di quette nostre Provincie, come su-Eccl. monum. burbicarie, ebbero per loro Metropolitano il folo Pont. Romano. de Severo Ep. A lui solo s'apparteneva l'ordinazione de' Vescovi (a); e quanpua Epift.13. do mancava ad una Città il Vescovo, il Clero ed il Popolo lib. 4. & Ep. eleggevano il successore: poi si mandava al R. P. perchè l'ordi-26. lib. 8. Di nasse (b). Il quale sovente o saceva venire l'eletto a Roma, Napoli Epist. ovvero delegava ad altri la sua ordinazione; e dapoi s'introdus-40. lib. 8. & fe, che quando accadevano contese intorno all' elezione, egli 2. Di Cuma le decideva, o per compromesso si terminavano. Il qual costu-Epist.9.lib.2. me vedesi continuato ne' tempi di S. Gregorio M. del quale cl rimangono ancora nel Registro delle sue Epistole molti provve-Epist. 25. lib. dimenti, che diede per l'elezione de' Vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma, e di Miseno, nella Campagna; e nel Sannio, de' Vescovi di Apruzzi (c) \*.

Addizione \* Apruzzi, del cui Vescovo parla | Aprutium jam olim dicta, cui Oppordell' Autore. S. Gregorio M. in questa Ep. 13. Lib. tunum Episcopum constituendum scribie 5. Interamnia, dice così: Interamnia, I stimo.

10., e lo stesso che Teramo, da' Lati- Gregorius M. Lib. 10. Ep. 13. In veteri ni chiamato Interannia. Luca Olste- MS. Arnobi apud Card. Barbarinum nio nelle Note alla Geografia di Carlo Abruptiensis Ecclesia vocatur; sed no-da S. Paolo, in Piceno Suburbicario, men illud à Pragutiis detortum exiEd in Sicilia, come Provincia suburbicaria, pure osferviamo la medefima autorità esercitata da' Romani Pontefici intorno all' elezione de' Vescovi, com' è manisesto dall' Epistole di

Lione, e da quelle di Gregorio M. (a).

Ecco in brieve qual fu del quarto e quinto fecolo la polizia Ecclesiastica in queste nostre Provincie. Ebbero come prima i foli Vescovi, nè riconobbero sopra le loro Città alcuno Metropolitano. Solo il Pontefice Romano esercitava le ragioni di Metropolitano sopra quelle, e vi teneva spezial cura e pensiero. Per questa cagione nè l'eresia d'Arrio, nè la Pelagiana poterono giammai in queste Provincie porre piede (b). Nè i Patriarchi di Costantinopoli erano ancora entrati nella pretenzione di volere al de Sacr. Eccl. loro Patriarcato fottoporre queste Provincie, siccome tentarono dapoi a tempo di Lione Isaurico, e del Pontesice Gregorio II. e posero in effetto ne' tempi seguenti; di che altrove avremo opportunità di favellare. Nè in queste nostre Provincie si conobbe fino a questo tempo altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti, Vescovi (c), e di Metropolitano, qual era il Vescovo di Roma. Capo infieme e Primo fopra tutte le Chiefe del Mondo Cattolico. Alcuni anche a questo tempo mettono l'istituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiari (d), ed eziandio d'alcuni altri Ministri, che non s'appartengono punto all' ordine Gerarchico, ma alla custodia ed alla cura delle Or. Eccl. 23. temporalità della Chiefa (e): di che altrove ci tornerà l'occasione di ragionare.

### I. DE' MONACI.

IN Oriente però s' erano già cominciati a sentire i Solitari, ap-Dellati in loro favella Monaci. Ma questi non erano, che uomini del secolo, senza carattere e senza grado, i quali nelle solitudini e ne' deserti dell' Egitto per lo più menavano la loro vita (f). Data che su pace alla Chiesa dall'Imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella comunità de' Crittiani queila virrù, che ne' tre primi precedenti secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata; e siccome non era più di pericolo l' essere Cristiano, molti ne sacevano professione senza essere ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri e delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro, che vollero praticare la vita Cristiana in una maggior purità, trovarono più si-

(a) Leo Epift. 16. ad Epif. Sicil.es ibi Quesnel. Greg. Epift. 13. lib. 5. Fleury Hift. Eccl. 1. 27. num. 11. (b) Carac.

Neap. mon. cap. 1. fett. 4.

(c) Vid. Hallier. Defenf. Hier. Eccl. l. 1. c.3. & l. 3. fect. 2. c.1. & 2. Bingh. c.1.§.4. & 6. (d) Bingham. 1.3. c.1.2. & Jegg. Morin. de Ordinat. par. 3. exer. 12. & 14. (e) Bingham. 1.3. cap.7.8. es 9.

(f) Vid. Bingham. Or. Eccl. 1.7.c.2. §.7. et c. 1. 5. 4. Pagi Criz. Bar.an. 318.num.14.

Cris. par. 3. curo il separarsi dal Mondo, ed il vivere nella solitudine (a). c.15.e par.4. I primi Monaci, che ci comparvero, furono infra di toro (b) Phil, in divisi e distinti in due ordini, ciò sono, Solitari, e Cenobiti. I libr. de vie, primi si chiamarono anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed contempl. Anacoreti. Alcuni hanno voluto tirare l'origine del Monachif-(c) Scalig. mo da' Terapeuti, che credettero essere una particolare società di L. 6. de E- Cristiani stabilita da S. Marco ne' contorni d' Atessandria; de mend. temp. Critiani Habilità da S. Marco ne contorni d'Alefandria, Calefandria Guardia Filone descrive la vita (b). Ma sebbene Eusebio avesse creseb.l.2. c.17. duto, che i Terapeuti sossero Cristiani, ed avesse loro attribuiet 30. Dal- to il nome di Asceti; nulladimanco è cosa affatto inverisimile rilaus de Je-putare quelli Crissiani, e discepoli di S. Marco. Poichè quanjun et Quadr. l.2. cap. 4. tunque la vita, che di loro ci descrive Filone, sosse molto con-Basnage Hist. forme a quella de' Cristiani, le molte cose però ch' ei soggiunde l'Egl.t.1. ge de' loro riti e costumi, come l'osservanza del Sabato, la 1.2.c.1.nu.4. Mensa sopra la quale offerivano pani, sale, ed issopo, in ono-Ann. Pol. re della facra Mensa ch' era dentro al vestibolo del Tempio, e Eccl. ant. mille altre usanze, che non s' accordano co' costumi degli anti-Dom. an. 2. chi Cristiani, convincono e fanno vedere, che coloro sossero a.18. Cleric. Ebrei, non Cristiani (c). Il nome di Asceti, ch'Eusebio loro at-Hist. pr. Sac. tribuisce, non deve fargli passare per Monaci, poiche siccome fed. 1, c.4,e15. il termine d'Asceti è un termine generale, che significa coloro, (d) L.20. C. che menano una vita di quella degli altri più austera e più re-Th. de Episc. ligiosa, così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli & Cler. Hieron. Epift.2. Asceti fossero Monaci \*. ad Nep. Got.

Comunque ciò siasi, egli è cosa certa, ch' erano nel quarin Parat. in to secolo questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi su eit. C. Th. et Provincia dell'Oriente, che non ne abbondasse. La Diocesi d'O. ad l. 1. de riente, il cui Capo era Antiochia, ne fu piena. In Egitto il numero era infinito. Nell' Africa, e nella Siria parimente abbondavano. Ed in Occidente erano ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del Vescovado Romano, nella nostra (e) Pallad. Hi-Campagna, e nelle circonvicine Provincie, siccom' è chiaro da una Costituzione di Valentiniano il vecchio dirizzata nell' anno in Campania 370. a Damaso Vescovo di Roma (d). Palladio (e) ancora rap-& in iis, que porta, in queste nostre Provincie, come nella Campagna, e luoghi vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita eremitica e solitaria. Ed il P. Caracciolo (f) non pur nella

Monac. Vid.

Baron. an.

370.n. 117. et segg.

Stor. Laufiac.

Et Roma, &

Sunt circa eas

(f) P.Carac. de Sacr. Eccl. Neap.monum.

partibus.

<sup>\*</sup> Della differenza fra gli Asceti, ed in Euseb. L.2. c. 17., e Binghamo Lib. cap. 2. sedl. 5. i Monaci, son da vedersi Valesto Not. 7. cap. 1. §. 2. e 3.

Campagna, ma anche nel Sannio, e nella Lucania ne va molti (a) Vid. Pagi

rayvisando.

Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavano una vita tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle Città, e dal commercio degli uomini (a). Si fabbricava- monach. Binno per abitare povere cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo sluoje, panieri, ed altre opere facili, e questo lor lavorio bastava non solo per alimentargli, ma ancora per sare grandi elemosine (b). I Gentili reputavano questa lor vita oziosa ed infin- lib.6. cap.28. garda, onde ne furono acerbamente calunniati da' loro Scrittori (c), accagionandogli, che in queste solitudini si contaminasfero d'ogni sozza libidine, e di nefandi vizj. Non avevano certa regola, nè si legavano a voto alcuno (d). La loro vita quieta

tirava della molta gente al bosco, tanto che ne vennero tosto a nascere degli abusi; perchè molti per issuggire i pesi della Curia, e gli altri carichi della Repubblica, e per menare una vita affatto oziosa, e sottrarsi da ogn' altra obbligazione, sotto sinto pretesto di Religione lasciavano le Città, ed andavansi ad unire con questi Solitari: tanto che su di mestieri a Valente di proibire questi loro recessi, e ordinare, che si richiamassero da que' luoghi nelle Città a portare i carichi loro dovuti (e).

Ma i Solitari non guari dapoi degenerando dal loro istituto, troppo spesso frequentavano le Città, e s' intrigavano negli affari del fecolo; nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual altro si sosse negozio nelle piazze, ch' essi non ne volessero la loro parte; e crescendo vie più la loro audacia, surono sovente cagione nelle Città di molti disordini e tumulti. Di che se ne leggono molti esempi appresso Eunapio (f), Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrosio, Batilio, Isidoro Peluliota, Geronimo, ed altri. Tanto che bisognò, che i Giudici e gli altri Magistrati ricorressero all' Imperadore Teodosio M. perchè rimediasse a disordini sì gravi, ed alla Repubblica perniziosi; e da quel Principe su profferita legge (g), colla quale su comandato, che non partissero dalle loro solitudini, nè capitasfero mai più nelle Città: ma non passarono venti mesi, che Teodesio in grazia de' medesimi Solitari rivocò la legge (h).

Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò primo Eremita: nella Palestina, Ilarione: e ne' deferti d' Egitto Macarço, i quali con intento d' imitare, così

Cris. Bar. an. 390. пит.11. Gotofr. ad L. 1. C. Th. de gh. Or. Eccl. lib.7. c. 1. & 2.8 6.3.5.20. (b) Sozom. Aug. de mor. Eccl. cap. 31. Cassian. Inft. l. 10. c. 22.

(c) Eunap. ed altri, che poslono vedersi, fra gli altri, presso Amaja 1. 26. C. de Decurion. lib. 10. Vid. Got. ad 1.63.C.Th. de Decur.

(d) Bingh. Or. Eccl. L.7. c.3. §. 7. (e) L. 26. C. de Decurion. lib. 10. et L. 63. C.Th. de Decur. & ibi

Gotofr. (f) Eunap. Ædef. pa.78. Chrysoft. Or.17.adPop. Teodor. lib. 5. cap. 10. Zosim. lib. 5. ca.23. Liban. Orat. pro Templ. Ambr. Epist. 29. alias 17. Isid. Pelus. L. 1. Ep. 14. Ba-61. Ep. 42. al

1. Hier. Ep. 4. vivendo, Elia, e Giovanni precursore di Cristo, si renderona

& 13. Vid. per la loro austerità assai rinomati e celebri.

Gli altri si appellarono Cenobiti, ovvero Religiosi, perchè 6. Conc. Chal. & Gotofr. ad essi avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vi-L.1. C. Th.de vevano. Traggono questi la loro origine dagli Esseni, ch' era una setta di Giudei distinta da' Terapeuti, e la maniera del loro vi-(g) L. 1. C. vere era molto diversa da coloro, siccome quelli, che menava-Th. de Mono una vita tutta contemplativa, e molto divota, della quale Fi-(h) L. 2. C. lone (a) appresso Eusebio fa lungo racconto, descrivendola tutta Th.de Monac. simile a quella de' nostri Religioli (b).

Gotofr. ibid. Il primo lor Duce nella Tebaide su Antonio (c); in Grecia (a) Filon. Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora essere omnis prob. essenziali alla Religione, cioè d'ubbidienza per combattere l'alet ap. Euse. de terigia del nostro spirito; di castità riguardante i moti nel no-Prapar. Evan stro corpo; e di povertà per una totale abbominazione a' beni

1.8.c.4. et 11. di fortuna (d). Loyseau des

Ordres.

1.p.ar.1.c.14.

( Altri vogliono, che Basilio non sosse stato Istitutore di al-Adddell'Aut, cun nuovo Ordine. Ma solo il direttore di que' che si erano (b) Vid. om- già resi Monaci, siccome infra gli altri credette Binghamo (e).)

nino Cleric. S. Benedetto gl' introdusse in Italia, e propriamente nella Hist. duor.pr. nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesso secolo Sac. Proleg. fotto il Regno di Totila. Di che ne' libri, che seguono, ci ver-(c) S. Athan. rà a proposito di ragionarne più a lungo, come d' una pianta in Vit. An- pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i

fin. Difc.Ec-S. Pacomio diede anche perfezione all' Ordine Monastico, cl.par.I.l.I.c. 50. Hist des ed uni molti Monasteri in congregazione: loro diede una regola, Ord. Monast. e fondò Monasteri di donzelle ( ). Erano state già prima introdotte 2.1. Diff.pre- alcune comunità di donzelle, le quali facevano voto di verginilim. §. 7. et tà, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo (g). (d) Hist. des Così essendo la vita monastica dell' uno e dell' altro setso divenu-Ord. Monast, ta più comune, furono stabiliti Monasteri non solo vicino alle 6-1. par. 1. cap. Città grandi, ma eziandio dentro le stesse Città (h), ed in queili i 17.et 18.
(e) Lib. 7. Monaci viveano in folitudine in mezzo al Mondo, praticando la eap. 2. §. 12. loro regola sotto un Abate, ovvero Archimandrita (i). Ed il Mona-(f) Hist.des chismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto Ord. Mon. z. fecolo.

Di quelli Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliarono in-Ord. Monast. finiti altri Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso Diffiprel 5,8, a Polidoro Virgilio (k), de' quali nel corfo di quella Ittoria,

Tecondo l'opportunità, se ne farà menzione.

S. Agostino pur volle nell' Africa introdurre un altro Ordine di regolarità. Egli su l'autore de' Canonici Regolari (a), avendo posti in vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d' Ippona. Non gli chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a certe regole, ch'erano mescolate di chericheria, e della pura vita monastica. E su chiamata vita apostolica, per l' intento che s' avea di rinnovare la vita comune degli Apostoli. Erano essi astretti agli accennati tre voti, ed aveano clausura (b).

(S. Agostino viene anche da Duareno (c) riputato Autore de' Canonici Regolari. Ciò che lo slima molto probabile anche Binghamo (d); sebbene Onofrio Panvinio (e), ed Ospiniano (f) Eccl. p.ar. 1.1. credano, che ne sosse stato autore Papa Gelasio I. intorno l'an- 1.c. 40. Hist. no 495. E' certo però, che S. Agostino non su istitutore degli Eremiti Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel Dottore fu mai Romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome saviamente ponderò Binghamo (g). Delle ori- des Ord. V. gini ed islituzioni di tanti nuovi Ordini di Monaci venuti dapoi nel Mondo, oltre Polidoro Virgilio, sono da vedersi Ospiniano (h), e Creccelio (i).

Sorfero dapoi i Mendicanti, i quali agli tre descritti voti 40. aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina. Indi feguirono i Fratelli Cavalieri, come furono quelli di S. Giovanni in Gerusalemme, i Teutonici, i Templari, che su rono sterminati per Clemente V. i Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri di Portaspada, di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio; i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri Religiosi, a differenza de' Cavalieri Laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne' seguenti libri vii. Gelassi.

di questa Istoria.

Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi, ne' quali si manifestarono, faremo qualche breve racconto: donde non senza slupore scorgerassi, come in queste nostre Provincie col correre degli anni abbiano potuto germogliare tanti e si vari Ordini, fondandovi si numerosi e magnissici Monasteri, che ormai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutare lo Itato civile e temporale di questo nostro Reame.

In questi secoli, ne' quali siamo, di Costantino M. sino a Valentiniano III. niuna alterazione recarono allo flato politico; pe- fundat. Ord. Tom.L.

(h) Hier. epist. 54. al. 50. August.de mor. Ec.c. 33. (i) Bingham. Or. Eccl. 1.7. c.3. §. 11. (k) Pol. Virg. lib. 6. Vid. Hist des Ord. Monast. Add.dell'Aux (a) Vid. Thomasin. Disc. des Ord. Monast. c. 2. cap. 2.

(b) Loyseau Hist.des Ordr. Mon. L.cie. Fleury Hist. Eccl. 1.24.n.

(c) Duar. de Ministr.& Benefic.lib.1. cap. 21.

(a) Bingh. lib.7.c.2. §.9. (e) Honofr. Panvin. Adnot, in Platin. (f, Hospinian de Orig. Monac. lib. 3.

сар. 6. (g) Loc. cit.

\$. 9. (h) Hospin. de Orig. Monac. (i) Creccell.

Collectanea de Orig. & Monast.

& S. Paulin. 14. & 85.

Archieraticon, p. 601. Panopl. lib.

4. 6. 75. cauf. 16. ga. 1.ps/t.c.in.39. c.2. §. 7. (f) Chioccar. de Epis.

tto Severo.

de Epif. Neap. questi tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci 1. m.6.p.1g.49. Martyr. Rom. 28. Ottob. & ibi Baron. (h) P. Carac. de Sacr. Eccl. de Sancto Gaudiofo. (i) Ugh.loc. cit. p.15. 61. e 93.

(a) Vid. Ba-rocche quantunque molti Solitari fossero già nel Vescovato di Roron. Arn.an. ma allignati (a), per quello che si ricava dalla riferita Costituzione 340. rum. 7. di Valentiniano il vecchio; ed in queste nostre Provincie solle-Bened.l.i.n. ro ancora penetrati (b), dove ristretti in qualche solitudine mena-9.14. & 85. vano la lor vita: niente però portarono di male o di turbamen-(b) S. Hier, to allo Stato, nè furono offervati, nè avuti in alcuna confidera-P.ul. al. 13. zione, e niente perciò s'accrebbe all' Ecclesiastica Gerarchia.

( E' manifelto, che a questi tempi i Monaci non si apparte-Ep. 1. & 7. nevano alla Gerarchia Ecclesiastica, rigettandosi nell' ordine de' Mabillon.cit. laici, da quel che ne scrisse Isacco Haberto (c), dicendo: Mona-Op.t.1.l.1. n. chi, quales primo erant avo, extra Ordinem constituti, ad Hierarchiam Addizione imperantem non pertinent. Lindano (d) pur de' Monaci parlando dell' Autore. diile: Qui omnes sicuti erant ordinis laici, ita una cum reliquis (c) Habert. Templi choro, quem dicimus, erant exclust. In fine Graziano consesso, che sino a' tempi di Siricio, e di Zozimo, Monachos sim-(d) Lindan. pliciter, & non Clericos fuisse, Ecclesiastica testatur Historia, come sono le sue parole (e)).

I Cenobiti è manifesto, che prima di S. Benedetto erano (e) Gratian radissimi, ed i loro Monasterj assai più radi, e di niun conto. Poichè ciò che si narra del Monastero eretto in Napoli da Seve-V. Bingham, ro Vescovo di quella Città, che fiori nell' anno 375, sotto il Or. Eccl. 1.7. nome di S. Martino, quando questo Santo era ancor vivo (f): dell' altro di S. Gaudioso, che si pretende sondato da S. Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia nell' anno 438. il quale suggen-Neap.in San- do la persecuzione di Gizerico Re dell' Africa si ricoverò in Napoli (g); quando quello ebbe i suoi principi circa l' anno 770. da Stefano II. Vescovo di questa Città (h): e di alcuni altri fon-(g) Ughel dati in altre Città di queste nostre Provincie (i), e rapportati a

inutilmente l'opera ed il tempo in confutarle.

# II. Prime Collezioni di Canoni.

Regolamenti, che tratto tratto, dapoi che Costantino diede Neup.monum. 1 pace alla Chiefa, cominciarono a stabilirsi dallo Stato Ecclefiastico, sebbene tuttavia per lo corso d' un secolo e mezzo sino a Teodosio il giovane, e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davano in questi tempi alcun sospetto o gelosia agi' Imperadori. Imperciocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte consessata, anzi non mai negata

dagli

dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità, e protezione che tenevano della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento e di disordine (a): di che ne rende ben ampia e manisesta testimonianza l'intero libro decimosesso del Codice di Teodosio, tiam Baluz, compilato unicamente per dar provvedimento a ciò, che con- Praf. in Ca-

cerneva le persone e le robe Ecclesiastiche.

All'incontro appartenendo, come s' è detto nel primo libro, alla Chiefa la potestà di far de'Canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato mag- Turrian. Lib. gior splendore, e posta in una più ampia e numerosa Gerarchia, singulari adebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti ver. Magdeper lo buon governo della medesima, e per occorrere a'disordini, che sempre cagiona la moltitudine. Perciò oltre a'libri del Te- Bevereg. Cod. stamento vecchio e nuovo, e ad alcuni canoni stabiliti in va- Can. Eccl. prirj Sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne sormarono poi mit. vindicadegli altri in maggior numero ne' Concili più universali, che si tennero a questo fine; poiche data che fu pace da Costantino Albasp. Oballa Chiesa, su più sacile, che molte Chiese unite insieme co- servili. c. 13. municassero e trattassero sopra ciò che riguardava la disciplina; poiche intorno a tutti gli altri affari esteriori gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavano le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine, cominciarono i Canoni, de'quali si formarono dapoi più Collezioni. Poichè quantunque alcuni abbiano creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo vi sossero stati alcuni regolamenti satti Bar. an. 100. dagli Apostoli, che anche a'nostri di si veggono raccolti al nu- num. 10. mero di 85. sotto il titolo di Canones Apostolorum; nulladimeno (g) Vid. nè l'opinione del Turriano (b), che stimo tutti essere stata opera degli Apostoli, nè quella del Baronio, e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que' Canoni sossero Nat. Alex. Apostolici, sono state da' savi Critici abbracciate, i quali comu. Sac.1. Diss. nemente giudicano esser quella una raccolta d'antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti ne' Concili congregati prima del Niceno; come per non entrare in dispute, potrà vedersi ap- strich. Hist. presso Guglielmo Beveregio (c), Gabriel d' Aubespine (d), Lodo-Jur. Eccl. nu. vico Dupino (e), ed altri (f); e quel ch'è più notabile, Gela- 134. & segg. sio P. gli dichiara apocrifi nel can. Sancta Romana, dist. 15. (g).

Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche sal-cl.an.300. §.

(a) S. Lea M.E.pift. 125. al.75.8 alia PP.teflimon. apud Marca de Conc. 1.2. c. 10. 11. & Segg. Vid.epit. Reg. Franc. 5. 10.

& Segg. (b) Franc. bur. Centur. (c) Guilielm. tus in Praf.

(d) Gabr. (e) Dupin. in Bibl. Scrip. Ec.t.1.

p.21. & Sigg. (f) Vid. Marca de Conc. 1. 2. c. 2. Pagi. Crit. Dalla. de Pfeudepigr. Apoft. 1.3. 17. Cabassut. in Notit. Concil. Ma-

Balnage 1a- 14. & fegg.

(a) Baron. ed A. 32. S. 17. Bellarm. de script. Eccl. in Clemen. Perron in Replic. ad Reg. Brittan. cap. 24. Vid. Marca de Conc. 1.3. c.2. n.2. Balnage loc. cit.num. 8. & Segg.

(b) Baron. ad an. 302. n.83.& Seyg. Pagi ad an. 302. num.18. pebroch. in pag. 43. S. August. conra Petilian. сар. 16. [c] Ciron.l.4.

obs. c. 5. [d] P.Carac. de Sacr. Eccl. Neap. mon. Cath.l.2. cap. Baron. in n.8. & Segq. Labbe tom.1.

famente attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel Santo Pontefice. O che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che dapoi fosse stato dagli Eretici corrotto, egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, elsendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde sebbene in esso si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa Orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati, che non possa esser più antico del terzo secolo (a). Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiamo credere, che vari Concili si fossero dagli Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità della dottrina Cristiana, o dell' integratà della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l' infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrisi gli altri, che si millantano; ed in spezie gli Atti del Concilio di Sinuessa per l'a-& fegg. Pa- postasia di Marcellino P. e il decreto, che la prima Sede da niuno possa venire giudicata, essere certamente cose tutte apo-Conat. Chron. crife, ben lo dimostra Baronio (b) per autorità di S. Agostino, come inventato da' Donatisti; anzi Ĉironio (c) prova, che l'accusa di Marcellino non su mai vera: che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo (d).

Finalmente in quanto all' Epistole de' Sommi Pontesici, benchè di queste se ne trovano antichissime del primo e del secondo secolo; pure toltone due lettere di S. Clemente a'Corinti, che sono Ascetiche più tosto, che Decretali, oggi è costantissicap. 2. sett. 3. ma sentenza de' più diligenti ed accurati Critici, non dico fra' (e) Card. Cu- Protestanti, come Blondello, e Salmasso, ma tra piissimi Cattosan. de Conc. Iici, come i Cardinali Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, 37.& 1.3.c.2. Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi, ed altri, che tutte le Decretali, che si leggono scritte da' Pontesici Romani prima di plur. Annal. Siricio Papa, che morì nell' anno 398. e che si trovano nella Loc. & pra- raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verfert. 40.865. fo la fine dell'Imperio di Carlo Magno, fieno in verità spurie Marca de e supposte, e da quell' impostore a suo talento formate. De hac Conc.l.3. c.5. Isidori impostura, dice Tomasino (e), inter dostos jam convenit.

I primi Canoni adunque, donde cominciarono le tante Col-Concil. paf-fim. Thomas. lezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concili del quarto secode vet. Eccl. lo . I primi Concilj fra gli Ecumenici furono, quel di Nicea in disc.par.2.l.1. Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell' anno 325. e cap. 9. n. 10. quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio M. nell'

anno 381. I più antichi de' Concili Provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da' Cronologisti, nè possa additarsene certamente l'anno ) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia, fuori di molti altri fatti in Africa, in

Ispagna, ed altrove meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo; intorno l'anno 385. si pubblicò la prima Collezione de'Canoni per opera d'un certo Vescovo d'Eseso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano Giustello attesta Pietro di Marca (a). In essa si veggono cento sessantacinque Canoni presi da que'sette Concilj, due generali, e cinque provinciali della Chiesa d' Oriente poco fa mentovati, cioè 20. dal Concilio di Nicea, 24. da quello d' Ancira, 14. da quello di Neocesarea, 20. da quello di Gangra, 25. dal Concilio d'Antiochia, 59. da quello di Laodicea, e 3. da quello di Costantinopoli (b). Ed è da notare, che i primi canoni appartenenti alla polizia e disciplina Ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato l'anno 314. poichè negli altri più antichi Concili solo si trattò di cose appartenenti a'dogmi ed alla dottrina della Chiefa. Questa Collezione, o sia tiata fatta da Stefano per proprio studio, o per autorità d' alcuno Concilio d' Oriente, non può di certo stabilirsi. Vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuinus (c). E perchè questi canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle Chiese Occidentali fe ne fece una traduzion latina, il cui autore è incerto. Nè la Chiesa Romana, e le Chiese di queste nostre Provincie si servirono d'altra Raccolta, se non di questa così tradotta, fino al festo secolo, quando comparve la Compilazione di Dionisio il Piccolo; e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene sino al secolo nono (d). Ella secondo Giustello ebbe per titolo: Codex Canonum Ecclesia universa, e secondo Florente, quest' altro: Collectio Canonum Orientalium (e).

In processo però di tempo per una seconda Collezione Diss.de orig. o sia giunta, autore della quale crede Doujat (f) essere stato l'istesso Vescovo Stefano, satta dopo l'anno 451. vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo Concilio di Costantinopoli, loc.cit. cap. Z.

(a) Marca 1.3.de Concor. cap. 3. Vid. tamen Doujat. Pranos. Canon. 1.3. сар. 3.

(b) Doujat. hist.du Droit. Canon. par.1. cap. 6.

(c) Conc. Chalced.can. 1. relat. in can. 14. Cauf. 25. quæst. 1.

(d) Vid.Marca loc. cit. Doujat. Pranot.Can. 1.3. cap.14.

(e) Florent. Jur. Can.par.

de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del Concilio d' Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; di modo che tutta quella Collezione era composta di 206. canoni. Alcun tempo dapoi furono aggiunti li canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 85. canoni, che chiamansi Apostolici, e 68. canoni di S. Basilio; e l'autore di questa (a) Doujat. miova giunta, o sia Collezione, crede Doujat (a) essere stato loc.cit. cap.8. Teodoreto Vescovo di Cirro. E' manisesto dunque, che sino a tempi di Valentiniano III. I' una e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furono in questo Codice raunati.

Ed è da notare, che non avendo infino a questi tempi la Chiefa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della Religione, non per temporale costringimento; nè gli trasgressori erano puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa. Ond' è che i Padri della Chiesa, quando aveano finito il Concilio, dove molti canoni s' erano stabiliti, perchè fossero da tutti osservati, dubitando, che non lo fossero per la condizione di quei tempi torbidi e sediziosi, e pieni di sazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali sovente non ostante le decisioni del Concilio volevano ostinarsi ne'loro errori, solevano ricorrere agl' Imperadori, per la cui autorità erano i Concili convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel (b) Euseb. in Concilio erasi stabilito, e comandassero, che inviolabilmente da vita Constant. tutti fossero osservati. Così narra Eusebio (b), che secero i Pa-Lib.3. cap.17. dri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero c.10. Socr. L. la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I. ricorfero all' Imperador Teodofio M. per la confer-(c) Conc. ma de' canoni di quello (c). E Marziano Imperadore promul-Epift. Sy- go un Editto, col quale confermo tutto ciò che dal Concilio di nodica 2. 2. Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni (d). E generalmen-Concil.l.3. C. te tutti gli altri Imperadori quando volevano, che con effetto Th. de fid. si osservassero, solevano per mezzo delle loro Cossituzioni comandare, che fossero osservati, e loro davano forza di legge con inserirgli nelle loro Costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro; (d) L.3. C.de com' è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giofumm. Trin. vanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò Cod. Can. Ec- per essi, come si conoscerà meglio, quando de fatti di questo cl. Africana. Principe ci toccherà favellare.

Constant. I.

Cath. Socrat. 1.5. hift. Eccl. c.8. Justell. in Prafat. ad

III. Della Conoscenza nelle Cause.

O Stato adunque Ecclesiastico, ancorchè da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior polizia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in queili tempi, e fino all' età di Giustiniano Imperadore, per quel che s' attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i consini del fuo potere spirituale. Egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Religione e della Fede, dove giudicava per forma di polizia; nella correzione de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio e di caritatevole composizione.

Non ancora avea la Chiefa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Foro o Territorio nella forma e potere, ch'ella tiene oggi in tutta la Cristianità; poichè quella non dipende dalle chiavi, 'nè è propriamente di diritto divino, ma piuttotto di diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o permissione de' Principi temporali, come si

vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria.

Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigi de' Magistrati. Ed i Teologi fono d'accordo, che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli, importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in ol- de judic. tre l'esfetto importantissimo della scomunica, ch' è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' faici, oltre all' ingiugnere della penitenza. Ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa (a); o piuttosto dalla censura e correzione, che dal- lar. lib.2. ad la perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della Terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza Eccleliastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma folamente dell' eccitativo, che si chiama dirittamente persuasione. Quindi è, che i Padri unti della Chiesa, Cri-Ioflomo (b), Lattanzio, Caffindoro, Bernardo, ed altri, altamente si protestavano, che a loro non era stata data potestà d' împedire gli uomini da' delitti coil' autorità delle sentenze. 66.in Cantic.

(a) Cap.cum non ab homine 10., Extr. (b) Can. Ap, 26. Tertull. in lib. ad Scap. Athan. Apol. 2. Hi-Const. Chrifost. Hom. 1. in Ep.ad Tit. Hom. 3. in Act. Fiom.10. in Ep. 1. ad Theffal. Homil. 1.8 6.in Ilai. Lacr. lih.4. c.p. 13. Cassiod. lib. 2. epift. 27. Bernar. fer.

20. Aug. in

Gelas. ep.8.

M. & al.

Pont. apud

Dupin. de

Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cohibeamus (a) Chrisost. homines a delictis, dice Crisostomo (a); ma tutta la loro sorza de Sacerd. era collocata nell' esortare, piangere, persuadere, orare, non già lib. 2. (b) Can. Prin- d' imperare. Per la qual cosa su reputato necessario, che ancipes 20.caus. che nella Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor poten-23.qu.5.Can. za, affinchè dove i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro ser-22.23.26.43 moni ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore 44.45. ibid. (c) Can. Re- e colla forza (b).

A' Principi della Terra egli è dunque, che Dio ha data gum.C.23.qu. in mano la giustizia. Deus judicium suum Regi dedit, dice il Sal-(d)Lucæc.12. mista. Ed il Popolo d'Israello domandando a Dio un Re, disse: Apost. ad Roman.c. 13. Irenæus lib.5.c. E quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò che vo-24. Origen. lesse, questi domandò : Cor intelligens, ut populum suum judicare 1.9. in Ep. ad posset: domanda, che su grata a Dio; saonde S. Girosamo disse, Romad c.13. che Regum proprium officium est facere judicium & justitiam ( c ) : (e) S. Ber- Che Regum proprium officium est facere junicium es justitum (c):
nard. lib. 1. In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attriConsid. ad buita e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qua-Eug. P. cap. 6. lità di Prete; perchè Nostro Signore istesso essendo stato pregati (f) Orig. to da certo uomo, perchè imponesse la divisione fra lui e suo Naz. Orat.ad fratello, rispose: Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem su-Praf. irat. per vos (d)? Ed in quanto agli Apostoli, ecco ciò che ne di-Chrisoft. Ho- ce S. Bernardo ad Eugenio: Stetisse Apostolos lego judicandos, jumil. 23. in dicantes sedisse non lego (e). Nè in quelli tre primi secoli, siccome Ambros in s'è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate cono-Luc. lib.4.ca. scenze, ebbero i Preti quest' ampia giustizia contenziosa, che han-5.8 Lio.cap. no al presente.

Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto fecolo; imperoc-Joan. tratt.6. chè quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause Ecclesiastiche, essi ve-Symmac.Pelag. Gregor. nivano da' Magistrati secolari (f) così ne' giudici civili, come criminali giudicati, e riguardati essi ancora come membri della società civile; e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun Principe, immuant. Ec. Difc. Diff.7.5.ult. nità, o esenzione alcuna, dovevano in conseguenza da' Magistra-(g) Sozom. ti secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel 2.1. cap. 17. Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portarono i Theodor.l.i. libelli dell' accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncare le contese, di but-Pagi Crit. Bar. an.325. targli tutti al fuoco (g). Costantino stesso giudicò la causa di Ceci-

liano

Jiano (a); ed Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua Fleury Hist. sentenza su condennato in esilio (b). Costanzo suo sigliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d' Antiochia si trattasse nel suo palazzo (c); ed essendo stato convinto, su con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano condanno alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità (d). Prisciliano ed Istanzio furono condennati per loro delitti ed oscenità da' giudici secolari, come testifica Sulpizio Severo (e). Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati secolari (f). Ed i Vescovi d' Italia ricorsero a Graziano e a Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicare Damaso ingiustamente calunniato da' fautori di Ursicino (g).

Nè si fece nelle cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de' Vescovi, che come arbitri solevano spesso essere ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevano ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed agli altri Magistrati secolari, ed istituire avanti a' medefimi i giudici, e proponere le loro azioni ovvero eccezioni, come i due Codici Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza (h): e quando venivano citati in alcuno di questi Tribunali, dovevano dare mallevadoria judicio si-

fti (i).

Nell' estravagante ed apocriso titolo de Episcopali judicio, che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell' ultimo fine del Codice di Teodosio, si legge una Costituzione (k) di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a' Vescovi la cognizione delle cause fra gli Ecclesiastici, e parimente che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi. Ma quantunque tal legge sia supposta, come bene a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti, niente però da quel- si quis, C. de la poterono cavarne i Preti; poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l' ebbe sempre la Chiesa per forma di polizia. Ecco le sue parole: Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet. Gra-judic. ziano (1), al quale ciò dispiacque, gliele tolse assatto, e nel (i) L. omnes suo Decreto simembrò la legge, e variò la sua sentenza: ciò che non fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo (m) su questa leg- trav.de Episc. Tom.I. Z

(a) Vid. Eccl. L.10.nu. 10. & segg. (b) Theodor. L. 1. cap. 33. S.Athan. Apol.2. p.808. (c) Theodoret. lib. 2. cap.g.

(d) L.2. C. Th. Quorum appell. Amin. Marc. 1.27. c. 3.et 9. Baron. an. 368. ez

(e) Sulp.Scv. lib. 2. Hift. Eccl.

(f) Aug. Post.Coll.ca. 33. Baluz. Miscell. n.2. Dupin. diff. ult. S. ult.

(g) Epist. Conc. Rom. ad Grat. & Valent. t. 2. Conc. Baron. an.381.Fleury Hift. Eccl. 1.17.num.41. € 42. (h) L. 33. &

37. C. Th. de Ep.& Cler. L. Epif.audient. Novel. Valent. III. tit. 12. de Epifc.

33. C. de Episc.& Cler. (k) L.3.Exge Judic.

(m) Anselm.

(a) Dupin.

(1) C. conti- ge pur fece simili scempi, e maggiori in cose più rilevanti se nua 5. C. 11. ne sentiranno appresso.

Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre Costituzioni di simil lib. 3. c. 109. tempra, e molti canoni contro a verità si conosciuta. Ma ri-& Pol. 1. iii. sponde soro ben a lungo, ed a proposito Dupino (a) gran Teologo di Parigi, il quale meglio d' ogn'altro ci dimostrò, che i dif. ult. S.ult. Cherici così nelle cose civili e politiche, come nelle cause criminali non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene; ma che in decorso di tempo per beneficio degl' Imperadori, e de' Principi in alcuni casi l'immunità acquistarono: ciò che si vedrà chiaro nel

corfo di questa Istoria.

Così è, che la Chiesa sino a questi tempi non aveva acquiflata quella giustizia persetta, che il diritto chiama Giurisdizione, sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; ne allora avea Territorio, cioè jus terrendi, come dice il (b) L. pupil- Giureconsulto (b), nè per conseguenza persetta giurisdizione, che Lus 239. 5. inerisce al Territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, do, dico, abdico. Per la qual cosa essi non potevano di loro autorità fare imprigionar le persone Ecclesiastiche; ficcome oggi il giorno ancora s'offerva in Francia, che non pos-[c] Gio. fono farlo fenza implorare l'ajuto del braccio fecolare (c). E perchè per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, che il Giudice Ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che fi trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII. alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale (d), con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero, ponere il loro Auditorio, per farvi in confeguenza da per tutto le catture : la quale opera, perchè non poteva nascondersi, sece che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons. Le Maître (e) si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiassici non ebbero carcere sino al tempo d' Eugenio I. come c' insegna il Volaterrano (f).

Egli è altresi ben certo, che in quelli secoli la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'efilio, e molto meno di mutilazione di membra, o di morte; e ne' delitti più gravi d' eresia toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti. I quali Principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di quelli sediziosi, che turbava-

\*erritorium 8. , D. de verbor. signif.

Galli qu. 103. 245. 8 276. Le Maitie erat. de Appell. cap. 5. Loyseau des Segn. c. 15. [d] Cap. Cum Epi-Scopus de offic.ord.in 6. (e) Le Maitre de Appell. (f) Volater.

lib. 22.

no la quiete della Repubblica, flabilirono perciò molti Editti, dove prescrissero le pene ed i gastighi a coloro dovuti. Di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all'emende pecuniarie (a); e la ragione era. perchè essi non avevano Territorio (b), e secondo il diritto de' Romani i soli Magistrati, che hanno il pieno Territorio, potevano condennare all'emenda (c). Ma poi, ancorchè la Chiesa nis, Cap. irrenon tenesse nè Territorio, nè Fisco, intraprese di poterlo sare, fragali. S. ule. con applicare a qualche pietofo uso, come a Monaci, a prigioni, a fabbriche di Chiese, o altro, la multa; di che altrove Loc. cit.

avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tie- est fraus. ne la Chiesa di giustizia persetta e di giurisdizione, dipenda da 131. S. 1. beneficio e concessione de' Principi, alcuni hanno creduto, che L.1. siqu. jus queste concessioni cominciassero da Costantino il grande, quegli dicenti non che le diede pace ed incremento. Credettero, che questo Prin- obtem. cipe per una sua Costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodofio (d), avesse stabilito, che il reo [d] L.1.C. o l'attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa judic. possa domandare, che sosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa essere denegato, avvegnacchè l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò che il Vescovo profferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento debbano i Magistrati ordinari eseguirla; cosa, che se sosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici.

Fu in alcun tempo questa veramente stravagante Costituzione reputata per vera, vedendosi parte di quella inserita ne' Capitolari di Carlo M. (e), ed ancora ne' Breviari del Codice Teo- in uxor. Hedosiano; e Giovanni Seldeno (f), perchè la trovò in un Codice braa lib.3. antico manoscritto di Guglielmo Monaco Malmesburiense, cre-

dette, che veramente sosse di Costantino.

Altri l'attribuiscono non già a Costantino, ma a Teodosio pag. 318. il giovane, come fecero Innocenzio (g), Graziano (h), Ivone, Anselmo, Palermitano, e gli altri Compilatori de'Decreti, mossi perchè in alcuni Codici manoscritti portava in fronte questa [4] Grat. C. iscrizione: Arcad. Honor. & Theodos.

Ma oggimai s'è renduto manisesto per valenti e gravi Scrit. 35.36.37.

[a] Cap. 1. de dolo, & contum. Cup. licet, de pade offic.ordin. [c] L.aliud

[e] Capitul. Caroli M. lib. 6. cap. 281. [f] Selden. c. 18. p. 564. & de Syned. lib.1. cap.10.

[g] Inn. c. novit. 13. de 11.qu. 1.can.

des Segnaap. Judic.

tori esser quella finta e supposta, non altramente che la donazio= (a) Loyseau ne del medesimo Costantino (a). Giacomo Gotofredo (b) a minuto per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna (b) Got.tom, non avere occhi per poterne dubitare. Si vede ella manifetta-6.infin.C.Th. mente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè L. 1. de Episc. nell'ultimo fine di quello, intitolata con quelle parole : Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano: si porta ancora senza Console, e senza data dell'anno: e tutta opposta a molt'altre Costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell' Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

[c] L.3. C. Th.de Episc. Judic.

d Nov. Va-

lent. de Epifc.

[e] L.8. C.de

Epis.audient. [f] Bafil.

epist. 247.

Judic.

Coloro che l' attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge (c) si vede dopo questa supposta Costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano avere cognizione, se non delle materie di Religione, e che gli altri processi degli Ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' Giudici ordinari. E non è credibile, che Teodofio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri Imperadori rapportate in quel Codice, benchè fatte in favore della Chiesa, non l' attribuiscono però tal giustizia; e spezialmente la Novella (d) di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo. che secondo le leggi degl' Imperadori la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano ella non può co-

noscere, che delle materie di Religione.

[g] Gregor. Nist. in vita Gregor. Neosæfar. Ambrof. Ep. 24. & lib.2.offic. c.24. August. in Pfal. 128. & Lih de Oper. Monac. cap. 20. & homil. de pænit. 50. c.12.& Ep.ad Procul. Donasticam. Ep. 147. Socrat. Lib.7. cap. 36. Niceph. lib. 14.cap. 39.

Ma oltre alla vera legge di Teodofio di fopra rapportata si vede, che in tempo d'Arcadio e d'Onorio la Chiesa non aveva, se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgarono essi una legge per mantenergliela, di cui ecco le parole: Si qui ex consensu apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium (e). E quetta fu la pratica della Chiefa in questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio (f), e con addurne gli esempli, Gregorio Nisseno, Ambrogio, Agostino, e gli Scrittori dell' Isloria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo (g). Ciò che durò lungamente fino a' tempi

di Giustiniano, il quale su il primo che cominciò ad aumentare la conoscenza de' Vescovi per le sue Novelle, come vedremo nel sesto secolo; poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo, di Va-Ientiniano III. egli è costante, che i Vescovi non aveano nè Foro, nè Territorio, nè potevano impacciarsi d'altre cause, che di Religione, così tra' Cherici, come tra' Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile Novella (a), di cui eccone le principali parole: Quoniam constat Episcopos Forum le- Valent. gibus non habere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat. Quod si alteruter nolit, sive laicus, sive Clericus sit, agent publicis legibus, & jure communi; aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice (b). E questo solo privilegio era da- Clericis, 25.1. to agli Ecclesiastici, di non potere essere tirati a piatire suori omnes 33. C. del loro domicilio e dimora; e nelle Provincie non potevano de Epis. & essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore Cler. della Provincia, siccome a Costantinopoli innanzi al Presetto Pretorio (c).

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause (c) Vid.cit. non si mutò niente in questi tempi di quello, che praticavasi ne- des Segn.cap. gli tre primi secoli. Nè in queste nostre Provincie ebbero i no- 15. stri Vescovi giustizia persetta, nè Foro, nè Territorio, nè per quel che si attiene a questa parte, lo Stato Ecclesiastico portò fino a questo tempo alcuna mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di Religione, che giudicava per via di polizia, ed a quell' altre due occorrenze dette di sopra; e tutta la giurisdizione ed imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali, sia Prete, sia Laico, si ricorreva per le cause così civili come criminali, senza eccezione

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine per ciò che concerne l'acquisto de'beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici ed alle Chiese per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici si proccurayano.

veruna.

#### IV. Beni temporali.

(a) Ammir. ne' suoi

Hi dice Religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato (a), che su Canonico in Firenze: e la ragione è in pronto, e' foggiunge, perchè essendo la Religione un Opuso. disc.7. conto, che si tiene a parte con M. Domeneddio, ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solieciti, sacciamo parte non a lui, il quale Signor dell' Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi Tempi e a' suoi Sacerdoti. Data che su dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi prosessar da tutti con piena libertà la nostra Religione, cominciò in confeguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione ed assembramento reputato illecito, non potevano certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò alcun privilegio(b).

(b) L.3. D. de Colleg.L.I. C. de Judais. L.8. C. de hered. instit.

tershus. Com. in Ll. XII. eab. de Colleg.jur.cap.8. (d) L.20. D. de reb. dub.

(e) Vid. Bingh. Or. Eccl. 1.5. 6.4.5.4.

(f) L.4. C. Th. de Epifc. & Cler. 1.1. C. Just.de SS. Eccl.

Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi dell'Imp. M. Aurelio (c) su satto un Senatusconsulto, col (c) V. Rit- quale fi diede licenza di poter lasciare a' Collegi e ad altre Comunità ciò che si volesse (d). Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese, come Collegj illeciti, non potevano esser comprese sotto la disposizione del Senatusconsulto, contuttoció s' osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni (e). Ma subito che Costantino nell'anno 312. abbracciò la Religione Cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri Collegi, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell' anno 321. un Edino, che dirizzo al Popolo Romano, col quale si diede a tutti licenza di potere lasciare ne' loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente (f). Così Costantino cotanto della Cristiana Religione benemerito arricchì le nottre Chiese, e non solamente per quella via, ma anche per avere ordinato, che

fi re-

si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano e di Massimiano erano loro slate tolte, sopra di che promulgò anche un altro Editto rapportato da Eusebio (a). In oltre stabili, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come

afferma l' Autore della sua vita (b).

Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che nus, Eutrop. diede all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagio- (b) Euseb. Vinato, che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'apportasse utile; poichè in decorso di tempo 37.8 39. gli Ecclesiastici per l'avidità delle ricchezze ridusfero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando che a tirare e rapire l'eredità de defunti, furono cagione di molti abusi e gravi disordini, che perciò nella Repubblica s' introdussero: tanto che obbligarono i Principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza (c).

Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo (d) deplorava questi Ann.an.371. abust, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n' erano nati due mali, l' uno che i laici cessavano d' esercitarsi nelle liin Matth. mosine, l'altro che gli Ecclesiastici trascurando l'ufficio loro, hom.26. ch' è la cura dell'anime, diventavano proccuratori, economi,

e dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della semplicità, massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il vecchio nell'anno 370, a richiefla forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge (e), con cui severamente (e) L. 20. C. proibi a' Preti ed a' Monaci di poter ricevere, sia per testamen. Th. de Episc. to, sia per atto tra' vivi, qualunque eredità o roba da vedove, & Cl. da vergini, o da qualfivoglia altra donna, proibendo loro, che non doveilero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente ficevano: contro alla quale cattiva usanza declamazono Epist. 2. ad ziosamente sacevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono Nepot. & Ep. ancora Ambrogio, e Girolamo (f). E questa legge, oltre ad es- 22.8 de sept. fere flata dirizzata a Damaso, su ancora satta pubblicare in tut- Ord. Eccl.c.s. te le Chiese di Roma, perchè inviolabilmente s'osservasse. E- Ambros. Ep. flese in oltre Valentiniano questa sua Costituzione a' Vescovi, ed 31. ad Valent. alle vergini a Dio secrete a' questi insegna con ali altri. Che & Hom.7. alle vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gli altri Che- (g) L. 21. C. rici e Monaci proibi simili acquilli (g).

(a) Euseb. lib.10. cap.5. Socrates lib. 1. Sozomet. Constant. lib. 2. c.1.20.

(c) Baron.

evd. sit.

Ve-

& Cl. Soz. lib. 7. c. 16.

(b) L. 28. C.

Venti anni appresso per le medesime cagioni su astretto (a) L.27. C. Teodosio il grande a promulgarne un'altra consimile (a), per la Th. de Episc. quale su vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevano con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci o Cherici le loro robe, in qualunque modo che tentassero di farlo. Anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi : ciò che Valentiniano non osò di fare. Sebbene Teodosio dopo due Th. eod. tit. mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo (b) alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili ; ancorche (c) Marcian. l'Imperador Marciano nella sua Novella (c) reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi

Commentari (d).

(d) Gotofr.ad 1.28. C. Th. eod. tit.

Novell.de te-

Stam. Cl. 5.

I Padri della Chiefa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè loro passò mai per pensiero, che perciò si sosse offesa l'immunità o libertà della Chiesa. Erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano. Ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl' Imperadori a stabilirle, cioè di Ioro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate. Ecco come ne parla S. Am-[e] Ambros. brogio (e): Nobis etiam privatæ successionis emolumenta recentibus Ep.31.adValegibus denegantur, & nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, qui dispendium non dolemus, &c. Più chiaramente lo disse (f) Hier. Ep. S. Girolamo (f), scrivendo a Nepoziano: Pudet dicere, Sacerdotes 2. ad Nepor. Idolorum, mimi, & auriga, & scorta hareditates capiunt, solis Clericis de vit. Cler. ac Monachis hac lege prohibetur: & non prohibetur a persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio; & tamen nec sic refranatur (g) Vid.Go- avaritia. (g) Così è, che in questi tempi s' apparteneva alla giurisditofr. ad 1.20. zione e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dare quella C.Th. de E- licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de'beni tempopisc. & Cler. rali delle Chiese, ch' ei reputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli meno a noi remoti in tutti i dominj d' Europa fu dagli altri Principi Iodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriofa memoria praticò nella Sassonia, e nell'Inghilterra Odoardo I. e III. ed Er-

rico

lenz. ad l.12.

tico V. (a). Nella Francia lo stesso su offervato da S. Lodovi- (a) Pet. Greg. co (b), ch'è cosa molto notabile; e poi successivamente confermato da Filippo III. da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Polid. Virg. Carlo V. da Francesco I. da Errico II. da Carlo IX. e da Er- lib. 13. hist. rico III. Ed abbiamo un Arresto presso a Paponio (c), per cui Anglic. il Senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Ce-Iestini. Nella Spagna Giacomo Re d' Aragona (d) statui simili C. de rei vind. Ieggi ne' Regni foggetti a quella Corona; siccome nella Casti- (c) Pap. 1.1. glia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna offer- Rhagfod. ar. varsi il medesimo ci attessano Narbona, e Lodovico Molina (e). 7. art. 3. Ed in vari luoghi di Germania, e della Fiandra si osfervano con- luga in Spesimili statuti (f). Nell' Olanda Guglielmo III. Conte con suo cul. Princ. Editto dell' anno 1328. lo proibì severamente (g). E nell' I- tic. 14. talia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo (h). Nè vi è Provincia in Europa, nella quale i Principi non riconosca- num. 30. tit. 3. no appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di lib.1. nov.re-

simili provvedimenti.

Nelle Provincie, che ora compongono il nostro Rea-lina de contr. me di Napoli, se si riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentiniano III., le nostre Chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre Città s' andavano da' Ve-lib. 2. observ. scovi ergendo, non secero considerabili acquisti; e si conosce 32. num. 5. chiaro dal vedersi, che non possono recare in mezzo altri titoli, dona. Franc. se non procedenti da concessioni satte Ioro da' Principi Lon- lib. 1. tit. 14. gobardi, o da' Normanni, che furono più profusi degli altri, o Christin. com. finalmente dagli Svevi, e dagli Angioini. I Monasteri comincia- 1. decis. 201. rono nel principio del Regno de' Longobardi a rendersi per gli (g) Brant. 1. rono nel principio del Regno de Longobardi a tendern per gli hist. des Reacquissi considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di form. 1. p. 25.
Totila sosse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide Ant. Matth. però quello di Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, manud.adjus se non nell' età de' Re Longobardi . Ma col correre degli anni Candib.2.tit. moltiplicossi in guisa il numero delle Chiese e de' Monatteri in Rep. lib. 5. queste nostre Provincie, e gli acquisti surono così eccessivi, che cap. 2. non vi su Città o Castello, piccolo o grande, che non ne ri- (h) Bossius de manesse assorbito. Fu tal eccesso ne' tempi dell' Imperador Fe- paris n. 43. derico II. represso per una sua legge, che oggi il giorno ancor Signorol. de si vede nelle nostre Costituzioni (i), per la quale imitando, co- conf. 21. Stame e' dice, i vestigi de' suoi predecessori, forse intendendo di tut. Civit. questi Imperadori, o com' è più verisimile, de' Re Normanni Mediol. nov. fuoi predecessori, la Cossituzione de' quali ciò riguardante compil.tie.de Tom.I. Aa

lib.13.ca.16. (b) Jo: Fab. ad 1. quoties, (e) Narbon.

lib. 35. Gl.s. compil. Motit. 2. d. 143. 1.2.t.8.

(f) Gaill.

fi tro- pan. colleg.

Regn.de Reb. Chiese . Stat. Ecclinon alienand. 1.3.

dell' Autore.

882.

(i) Constit. si trova ora essersi dispersa, proibi ogni acquisto di stabili alle

(La Costituzione di Federico II, riguardante la proibizione degli acquisti de' beni stabili alle Chiese, Monasterj, Tem-Addizione piari, ed altri luoghi Religiofi, è una rinnovazione della Costituzione antica, ch' era nel Regno di Sicilia di quà e di là dal Faro, non g'à che l'Imperadore riguardasse alle Costituzioni del Codice di Teodosio, o di Giustiniano. Nelle risposte che diedero i Vescovi di Erbipoli, di Worms, di Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX. sopra l'accuse fatte a questo Imperadore, che avesse spogliati i Templari, e gli Ospitalieri degli stabili, che po ledevano, dicono, che Federico non fece altro, che rivocare alcune compre, ch' essi aveano satte in Sicilia di beni burgensatici contro il prescritto di questa antica Costituzione, che avea avuta nel Regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. (a) Goldafto Le parole dell' accusa e della difesa sono le seguenti, le quali Collect. Conft. fi leggono non meno presso Goldasto (a), che presso Lunig (b). Imp. Tom. II. PROPOSITIO ECCLESIÆ: Templarii & Hospitalarii bonis mobilibus Edic. Francf. & immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integre restituti. An. 1713. P. RESPONSIO IMPERIALIS: De Templariis & Hospitalariis verum est, (b) Lunig, quod per judicium, & per antiquam Constitutionem Regni Siciliæ Tom. II. del revocata sunt feudalia, & burgasatica, que habuerunt per concessio-Codice Di- nem Invasorum Regni, quibus equos, arma, victualia, & vinum, plomatico d' & omnia necessaria ministrabant abunde, quando infestabant Impe-Italia , pag. ratorem, & Imperatori, tunc Regi, pupillo & destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia & burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisserunt & tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II. seu de quibus haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica qua emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquæ Constitutionis Regni Siciliæ, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam, & diem aliis burgensibus secularibus vendere & concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, & perpetuo burgasatica liceret emere sire accipere, modico tempore totum Regnum Siciliæ ( quod inter regiones mundi sibi habilius reputarent ) emerent & adquirerent; & hac eadem Constitutio obtinet ultra mare.)

> Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe rime-

diare

diare a questi abusi, e riputata perciò la Costituzione di Federico empia ed ingiuriosa all' immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima. E se la cosa sosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile; ma dapoi si videro le Chiese e' Monasteri abbondare di tanti stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola satica resta loro d'assorbire quel poco, ch' è rimaso in potere de' secolari. Ma di ciò più opportunamente si savellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel che sinora s' è detto della polizia Ecclesiassica di queste nostre Provincie del quarto, e metà del quinto secolo.





# ISTORIA CIVILE

D E L

## REGNO DI NAPOLI.

#### LIBRO TERZO.



Vari moti civili, le grandi mutazioni di Stato; e le vicende della Giurifprudenza Romana, che avvennero dopo la morte di Valentiniano III. infino al Regno di Giustino II. Imperadore, faranno il foggetto di questo libro. Si narreranno gli avvenimenti di un secolo, nel quale nuovi do-

minj, straniere genti, e nuove leggi vide l' Italia, e videro queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli. Insino a questo tempo non altri Magistrati si conobbero, non altre leggi, se non quelle de' Romani. Da ora innanzi si vedranno mescolate con quelle di straniere Nazioni, le quali, ancorche barbare, meritano però ogni commendazione, non solo per le molte ed insigni virtù loro, ma anche perche surono delle leggi Romane così ossequiose e riverenti, che non pure non osarono oltraggiarle, ma con somma moderazione contro alle leggi della vittoria, che dettavano di sar passare i vinti sotto le leggi de' vincitori, le ritennero. Non aspettino pertanto i Lettori, che dovendo io in questo e ne' seguenti libri savellare de' Goti, de' Longobardi, e de' Normanni, che hanno una medessima origine, debbia, come han satto moltissimi, aspramente trattargli

targli da inumani, da fieri, e da crudeli, ed avere le loro leggi per empie, ingiuste, ed asinili, come vengono per lo più da' nostri Scrittori riputate. Splenderà ancora nelle gella de' loro Principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la giustizia, e la temperanza; e le loro leggi e i loro coltumi sebbene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell' Imperio, ne' quali la condizione d'effer Romano divenne più vile ed abjetta, che quella di co-

loro, che barbari e stranieri surcno riputati.

Dovendo adunque prima di ogn' altro favellare de' Goti, non è del mio istituto, che venga da più alti principi a narrare la loro origine, e da qual parte del Settentrione usciti, veniffero ad inondare queste nostre contrade. Non mancano Scrittori, che ci descrissero la loro origine, i progressi, e le conquille sopra varie regioni d' Europa; ed ultimamente l' incomparabile Ugone Grozio (a) ne trattò con tanta esattezza e digni- [a] Grot. in tà, che oscurò tutti gli altri. Quel che però dee sommamente importare, farà il distinguere con chiarezza i Goti Orientali dagli Uccidentali; poichè dall' avergli alcuni de' nostri Autori confusi e non ben distinti, hanno parimente confuse le loro leggi e costumi, ed appropriato agli uni ciò, che s' apparteneva agli altri, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questo libro.

L' origine del lor nome non è molto oscura. Ess che per l'ospitalità e cortesia verso i forastieri surono assai rinomati e celebri, anche prima che abbracciassero il Cristianessimo, s'acquistarono presso a' Germani il nome di buoni : Boni , dice Grozio (b), Germanis sunt Goten, aut Guten; onde avvenne, che poi [b] Grot. in presso a tutte l'altre Nazioni d'Europa Goti s'appellassero. Furono divisi secondo i siti delle regioni, che abitarono, in Goti Orientali, o siano Ostrogoti, e Goti Occidentali, ovvero Westrogoti, che i Latini corrottamente chiamarono Visigoti. Quegli che abitarono le regioni più all' Oriente rivolte verso il Ponto Eussino infino al Fiume Tyras, oggi Nieper, e che poi con permissione degl' Imperadori Orientali ebbero la Pannonia, la Tracia, ed ultimamente l'Illirico per loro sede, surono appellati Ostrogoti; ed erano governati da' Principi della non meno antica, che illustre Casa degli Amali, donde trasse la sua origine Teodorico Ostrogoto, che resse queste nostre Provincie. Gli altri, che verso Occidente furono rivolti, e che a' tempi d' Onorio ressero l'A-

(a) Grot, in 41. & Sugg.

(6) Paul. Æmil. de reb. Franc. lib. 1.

quitania, e la Narbona, e dapoi molte Provincie della Spagna; Westrogoti surono nomati. Questi erano comandati da' Principi della Cafa de' Balti: Gente illustre altresi, ma non quanto la stirpe degli Amali, la quale in nobiltà teneva il vanto (a). Tolofa fu Proleg. pag. la loro sede, capitale della Provincia, detta poi per la loro residenza questa contrada Guascogna, che tanto vuol dire in loro lingua, quanto Gozia Occidentale (b); benche altri dicano, che da' Vasconi popoli di Spagna, che varcati i Pirenei occuparono questa Provincia, fosse detta Guascogna.

#### A P. I.

De' Goti Occidentali, e delle loro leggi.

Principi Westrogoti della stirpe de' Balti, essendo stata Ioro sotto l'Imperio d'Onorio da questo Principe stabilmente assegnata l'Aquitania, e molte altre Città della Narbona, in Tolosa fermarono la loro sede, onde poi Re di Tolosa si dissero. Essi a tutto potere proccuravano stendere il lor dominio nell' altre Provincie della Gallia, e delle Spagne, le quali erano da' Vandali malmenate ed oppresse. Più volte a Vallia, che come fi disse nel precedente libro, a Sigerico successore d' Ataulso fuccedè, fortunatamente avvenne, che nelle Spagne trionfasse d'essi, e loro desse molte gravi e memorabili rotte. Mori Vallia, dopo aver riportate contro a' Vandali tante vittorie, in Tolosa l'anno di Cristo 419. ed a lui succedè nel Regno Teodorico (c). Gli Scrittori variano nel nome di questo Principe. Gre-(d) Greg. gorio di Tours (d) lo chiama Teudo: Isidoro, Teudorido: Idacio, Teodoro; ma noi seguendo Giornande (e), Scrittore il più antico e 'I più accurato delle cose de' Goti, lo chiameremo con Alteferra (f) Teodorico. Resse questo Principe l' Aquitania anni ventitrè, prode ed eccellente Capitano, che contro ad Attila ne' campi di Chalons diede l'ultime prove del suo valore : su egli Rer. Aquit. in questa battaglia gravemente ferito, e sbalzato di cavallo rellò lib.s. cap.12. tutto infranto, ed indi a poco morì. Lasciò di lui sei figliuoli maschi, Torrismondo, Teodorico il giovane, Frederico, Evarico, Rotemero, ed Aimerico, ed una figliuola, che collocolla in matrimonio con Unnerico figlinolo di Gizerico Re de' Vandali.

(c) Paul. Æmil. loc. cit. L. 2. hift. France cap. 7. (e) Jornand. de reb. Getic. cap. 34. (f) Altefer.

Torrismondo adunque succede nel Reame, il quale ancorche

si sosse trovato insieme col padre contro ad Attila, e sosse slato in quella battaglia ferito, intesa ch' ebbe la morte del medesimo, tornò subito in Tolosa, ove con universale acclamazione fu nel Trono Regio assunto (a). Il Regno di questo Principe [4] Jornand. ebbe brevissima durata, e se dee prestarsi sede ad Isidoro, non imperò più, che un solo anno; poichè per opera di Teodorico e Frederico suoi fratelli, che mal soffrivano il suo governo, su crudelmente ucciso (b).

Teodorico il giovane suo fratello gli succede nel Regno: Prin- 400. Altel. L. cipe, fecondo Sidonio Apollinare (c), dotato di nobili ed eccellenti virtù; ed ancorchè il genio degli Westrogoti mal s'adat- 1. Ep. 2. tasse alle leggi Romane, contra il cossume degli Ostrogoti, che l'ebbero sempre in somma stima e venerazione, su non però Teodorico II. amantissimo delle medesime, e n'ebbe grandis-

fima stima.

Gli Westrogoti per le continue guerre, ch'ebbero co'Romani, furono un poco avversi alle leggi Romane; tanto che parlando de' loro tempi ebbe a dire Claudiano (d): Mærent captivæ [d] Claud.lin. pellito judice leges. Ataulfo loro Re, che come si disse, ad Alarico I. succede, per la serocia del suo animo già meditava d'esterminarle in tutto; ma raddolcito per le continue persuasioni e conforti di Placidia sua moglie cotanto da lui amata, se n' astenne, e mutò consiglio. Ed ancorchè i suoi Goti mal ciò soffrissero, pur egli appresso Orosio (e) confessò, che non poteva senza quelle la Repubblica persettamente conservarsi, nè gli 7. cap. 29. dava il cuore di toglierle affatto: Neque Gothos, e' dice, ullo modo parere legibus posse propter effrænatam barbariem, neque Reip. interdici leges oportere, sine quibus Resp. non est Respublica. Onde narrasi (f), che questo Principe nell'anno 412. avesse per pubblico Editto comandato a'fuoi fudditi, che le leggi de' Romani insieme co' costumi de' Goti osservassero. Goldasto (g) tra le Co- civ. lib. 2. c. stituzioni Imperiali ne rapporta l' Editto; ma si vede esser con- 6. n. 14. ceputo coll'istesse parole poco anzi riferite d' Orosio, e molte [g] Goldast, cose in esso aggiunte, che in quell' Autore non sono.

Ma a Teodorico il giovane, del quale si favella, su in tanto pregio lo sludio delle Romane leggi, che Sidonio Apoldinare (h) introducendolo in un suo Carme a parlar con Avito,

così gli fa dire.

· · · · . . . mihi Romula dudum

Per te jura placent. (i) Carm. de Ed altrove (i) chiamò questo Teodorico: Romanæ columene, Narbon. Ja-

de 11t. Gerico cap. 41. Paul. And locait.

[ ] Ilid. A.r. cit. cap. 13. [c] Sidon. lib.

2. ad Rufin.

[f] Artur. Duk de usu, & auch. jur. Conft. Imp. tom. 3.

(h) Sidon. Carm.7.

(a) Grot. in Proleg. hift. Got.

504

(c) Sidon.lib.

8. Epift. 3.

salusque gentis. Ed appresso Claudiano, parlandos di questo Principe, come osservo Grozio (a), pur si legge: Vindicet Arctous violatas advena leges. Nè gli Westrogoti ne' tempi di quello Re, o de' suoi predecessori ebbero proprie leggi scritte, nè si presero mai cura di formarle.

Ma morto Teodorico nel decimoterzo anno del fuo Regno, essendogli slato renduto da Evarico ciò, ch' egli sece a Torrismondo, succedette nel Reame Evarico suo fratello. Questi su il primo, che diede a' Goti le leggi scritte, come ce n' accerta (b) Isid. in Isidoro (b): Sub hoc Rege Gothi legum instituta scriptis habere ca-Chron. Ærs perunt; antea tantum moribus & consuetudine tenebantur. Per la qual cosa da Sidonio (c) in una Epittola, che dirizzò all'Imperadore Lione, fu celebrato Evarico per Principe faggio, e conditore di leggi: Modo per promotæ limitem sortis, ut Populus sub

Nel Regno di questo Principe cominciarono le leggi de' Ro-

armis, sic franat arma sub legibus.

mani ad oscurarli, non già in Italia, ma nell' Aquitania, e nella Narbona, ed in alcune altre Provincie della Spagna; poichè queste nuove leggi, che Teodoriciane surono dette, proposte per opera de' Goti a' Provinciali, fecero in modo, che le Tecdosiane non cotanto s' apprezzassero. Ed al deterioramento di quelle non poco vi cooperò ancora la malvagità de' propri Romani Uffiziali, e particolarmente di Seronato Prefetto allora delle Gallie, il quale favorendo le parti de' Goti, e tradendo il suo proprio Principe, era a' Romani avversissimo; tanto che da Si-(d) Sidon.lib. donio (d) era chiamato il Catilina di quel secolo. Costui su pernizioso a' Romani stessi, non solamente per le gravi perdite cagionate dalla fua ribalderia all' Imperio d'Occidente nella Gallia, ma molto più per lo disprezzo e vilipendio, che faceva delle leggi Teodosiane, con innalzare all' incontro quelle de' Goti. An-(e) Sidon cor oggi presso Sidonio (e) si leggono le querele de' Provinlib.2. Ep. 1. ciali contra costui: Exultans Gothis, insultans Romanis, illudens Præfellis, colludensque numerariis, leges Theodosianas calcans, Theodoricianasque proponens, veteres culpas, nova tributa perquirit. Onde si vide in questi tempi la condizione de' Romani, per la rapacità di questo uomo pestilente, che d'eccessivi ed esorbitanti tributi gli caricava, ridotta in tale flato, che come fu detto nel primo libro, i Provinciali eleggevano piuttoflo la fervitù de' Goti, [f] Salvian. che la libertà de' Romani; onde Salviano (f) d'essi parlando dislib. 5. de Gu- se: Passim vel ad Gothos, vel ad Bagaudas, vel ad ailos ulique dominantes Barbaros migrant, & commigraffe non panitet; malunt

2.& 3. Epift.

ber. Dei .

enum

enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi. Itaque nomen civium Romanorum aliquando non solum magno astimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur ac fugitur, nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur. Paolo Orosio (a) attesta ancora, che i Provinciali eleggevano (a) Oros.lib. più tosto tra' barbari vivere, che tra' Romani : Qui maline inter 7. cap.28. Barbaros pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam sollicitudinem substinere. Quindi Isidoro (b) potè conchiudere: Unde & hucusque Romani, qui in Regno Gothorum consistunt, adeo amplectuntur, ut melius sit illis cum Gothis pauperes vivere, quam inter Romanos potentes esse, & grave jugum tributi portare. Ma cotanta ribalderia di Seronato non rimase lungo tempo impunita, poichè strascinato in Roma, sugli tronco il capo, in cotal guisa soddisfacendo la pena di tante sue scelleratezze.

Furono le leggi da Evarico stabilite chiamate Teodoriciane,

non perchè riconoscessero per loro autori i due Teodorici di sopra memorati, come diedesi a credere il Baronio (c), che ne fece autore Teodorico il giovane predecessore d' Evarico, poichè a tempo de' medesimi niuna legge scritta ebbe questa Nazione. Molto meno furono così appellate, perchè forse l'autore di quelle fosse stato Teodorico Ostrogoso Re d'Italia, come altri si persuasero; perocchè questo Principe, come diremo più in-

nanzi, ebbe sentimenti assai diversi intorno alla cura delle leggi Romane, e regnò molto tempo dapoi in Italia, morto già Sidonio Apollinare, il quale non poteva nomar queste leggi Teodoriciane, perchè questo Teodorico ne fosse autore. Teodorico Ostrogoto, come dirassi, regnò in Italia ne' tempi d' Anastasso Imperador d'Oriente nell'anno 493. e 500, quando Sidonio Apollinare era già morto, come è manifelto appresso Gregorio di Tours (d); laonde meritamente su da Cironio (e) incolpato d' errore Cujacio, che autore di queste leggi ne sece Teodorico cap. 23.

Re d'Italia.

Sirmondo, e Dadino Alteserra (f) saviamente dissero, che obs. jur. c.an. fossero queste leggi chiamate Teodoriciane per paranomasia, per opporle alle Teodosiane, acciocchè siccome i Romani valevansi delle Teodosiane, così i Goti avessero leggi proprie, che con di- lib.5.cap. 15. verso senso, ma con conforme suono si dicessero Teodoriciane. Ma siccome osservò Cironio (g), sarebbe questa una paranomasia troppo insulsa, se Evarico non sosse stato ancora chiamato Teo- in lib. 2. Sid. dorico; onde il dottiffimo Savarone (h) fopra quel luogo di Si- Epift.1.

Tom.I.

(b) Isid. in Chron. Æra

(c) Baron. Ann. tom. 5. A.468. n.11.

(d) Greg. Tur. hift. Franc. lib. 2.

(e) Ciron. lib. 5. cap. 1. (f) Anel. rer. Aquit. (g) Ciron. lib. 5. cap. I. (h) Savaro.

[a] Grot.in Nomenclat. hift. Got.

donio Apollinare affai chiaro dimostra, che il vero nome di questo Principe fosse stato quello di Teodorico. Grozio (a) poi nel suo Nomenclatore ci sa vedere, che questo Re si sosse chiamato anche Evarico per quello stesso, che su il primo fra' Re Goti a compor leggi: Evarix, e'dice, alias Evaricus. Evva riich, Legibus pollens. In glossis Lex, Evva.

#### I. Del Codice d' Alarico :

Oterono sotto il Regno d' Evarico, ma molto più per la ribalderia di Seronato sofferire questi oltraggi le leggi Romane; ma tolto dal Mondo si reo uomo, ed elsendo dapoi nell'anno 483, morto Evarico, sursero quelle di bel nuovo, e tornarono nell'antico loro vigore. Poiche d' Alarico figliuolo d' Evarico, che nel Reame gli succedè, surono i sentimenti assai diverli; imperocchè le querele de' Provinciali, che mal sofferivano l'abbassamento delle medesime, trovarono quel luogo presso ad Alarico, che appo al padre non ebbono giammai. Erano note a quello Principe le doglianze degli Aquitani, e degli altri suoi sudditi, i quali malvolentieri si sarebbono accomodati alle leggi Teodoriciane, e che a gran torto loro involavansi le leggi Romane, colle quali erano nati e cresciuti. Era altresì a lui noto con quanta stima venivano ricevute da Teodorico Ostrogoto, che già ne' suoi tempi regnava in Italia, la cui [b] Jorn. de figliuola Teudicusa egli aveva per moglie (b), e perciò da Teodorico reb.Get.c.58. veniva suo figliuolo chiamato, come si vede appresso Cassiodoro [c] Cassiod in quella affettuosa Epistola, che gli scrisse (c). Fu pertanto rilib.3. var.c.1. foluto nel ventefimo secondo anno del suo Regno di compiacergli; onde avendo trascelti uomini prudentissimi, ed i più insigni Giureconsulti, che siorissero nella sua età, a'quali prepose Gojarico (d), non altramente che di Triboniano fece l'Imperador Giustiniano nella compilazione delle Pandette e del suo Codice, impose a' medesimi, che dalle Costituzioni del Codice Teodosiano, e dalle sentenze di vari Giureconsulti sparse in diversi libri ne sormassero un nuovo Codice. E perché non si diminuisse la Maestà del fuo Imperio, quasi che di leggi straniere d'altri Principi avelse bisogno per governare i Popoli a se soggetti, volle, che questo nuovo Codice in suo nome si pubblicasse, e che le leggi in. quello contenute da lui ricevessero la sorza ed il nerbo, perchè potelfero costringersi i suoi sudditi ad ubbidirle. I più

[d] Got. in Prolegom. C. Th. cap. 5. num. 6.

I più vulgati e celebri libri, ne' quali in questi tempi contenevasi la ragion civile de Romani, se riguardansi le Costituzioni de' Principi, erano i Codici Gregoriano, Ermogeniano, e quel di Teodofio, con le di lui Novelle, e l'altre di Valentiniano a quello aggiunte; e fra i volumi de' Giureconsulti fiorivano in questa età sopra tutti le Sentenze di Paolo, e l' Istituzioni di Gajo. Perciò per opera di que' valentuomini (a) fu dalle Costituzioni di que' Codici, dal Corpo di quelle Novelle, e dalle Sentenze di questi Giureconsulti compilato questo nuovo rifiretto Codice; laonde perciò anche Breviario del Codice Teodosiano su dagli Scrittori di que' tempi, e della seguente età nominato, il quale secondo il computo del Gotofredo (b) su condotto a fine l'anno 506. La cui compilazione dee a Gojarico, e suoi colleghi attribuirsi (c), non già ad Aniano Canceldiere d' Alarico, come stimarono Giovanni Tillio, e Cujacio, ingannati forse da ciò che scrisse Sigeberto (d). Aniano nella fabbrica del medesimo non y'ebbe alcuna parte, ma solamente da lui d'ordine d'Alarico su pubblicato e sottoscritto in Ayre Città della Guascogna nel Concilio d'ambedue gli Ordini (e), nusvir spettacioè degli Ecclesiastici, e de' Nobili; poiche di questi tempi in bilis, juben-Francia il terzo Ordine non era d'alcun momento, nè d'autorità veruna (f). La qual pubblicazione e sottoscrizione d'Aniano rendesi manifesta dal Commonitorio d'Alarico diretto al Conte Timoteo, che va innanzi al Codice Alariciano, nel quale fi leggono queste parole (g): Anianus vir spectabilis, ex pracepto D.N. gloriosissimi Alarici Regis, hunc Codicem de Theodosianis legibus, atque sententiis Juris, vel diversis libris electum, Aduris anno XXII. eo regnante edidi, atque subscripsi.

Alcuni per quello stello rispetto han creduto, che nel medesimo tempo Aniano avesse composte ancora le Note nelle Sentenze di Paolo, e nell'Issimzioni di Gajo, come scrissero Deciano (h), ed Arturo Duck (i) con manifesto errore; poiche in questo Breviario, oltre alle leggi trascelte dal Codice Teodosiano, vi furono anche riposte le Sentenze di questi Giureconsulti da'mentovati Compilatori, non già da Aniano. E quelle interpretazioni, che s'offervaro nel Codice di Teodosio, non ad Aniano, ma a coloro debbono attribuirfi, come diligentemente offervo Gotofredo ne' Prolegomeni di quel Codice (k). E' da notarfi ancora, ch' essendo state unite queste note ed interpretazioni a quel Codice, ne nacque presso agli Scrittori de' seguenti secoli

[a] Got. in Proleg. C.Th. cap. 5.

(b) Gotofr. in Prolegom. C. Th. cap. 5. (c) Alteser. rer. Aquis. lib. 3. cap. 7. (d) Sigeber. de Eccl. Scrip. c. 70. Aniate Alarico R. volumen unum de legibus Theodofiz Imp. ediait. (e) Got. in Prolegom. cap. 5.

(f) Loyfeau des Orares (g) Altefiloc. cit. Ciron. lib.5. obf.jur. can. cap. 2. Gotofr. in Proleg.cap.5. (h) Decian.

in Apolog.adver. Alciat. lit. 2. cap. 7. (i) Arthur. Duck lib. 2. сар. б. п. 14. (A; Got. in

Proleg. cap.5.

un errore, che volendo allegar le leggi di quel Codice, allegavano sovente, come Costituzioni del medesimo, una di queste (a) Savaro interpetrazioni, o note, siccome su avvertito da Savarone (a) so-Sup. Sidon. pra Sidonio Apollinare. Così veggiamo, che Ivone di Charlib. 2. Ep. 1. tres (b), che fiori nell'anno 1092. sovente allega per leggi di (b) Ivo Carnut. Ep. 212. questo Codice, cio ch'era dell' interpetrazione di Paolo Giure-(c) Gratian. consulto. Graziano (c) poi nel suo Decreto prende moltissimi di Can. 22. C. 2. somiglianti abbagli, siccome su da Gotofredo (d), e da altri osservato. (d) Got. in Proleg. c. 6.

#### II. Traslazione della Sede Regia degli Westrozoti da Tolosa di Francia in Toledo neile Spagne.

Westa su la varia sortuna, che la Romana Giurisprudenza follenne appresso gli Westrogoti Re di Tolosa, che all'Aquitania, ed a molti luoghi della Gallia, oltre alle Provincie della Spagna, imperavano. Ma vedi le vicende dell' umane cofe. Alarico, che dopo ventitrè anni d' imperio avea si bene stabilito il suo Regno in Francia, e che di tutt'altro poteva temere, che di dover esser egli l'ultimo Re di Tolosa, su del Regno e della vita privo, ed in lui s' estinse la dominazione de' Goti nella Gallia. Clodoveo Re di Francia, fia per zelo di Religione, sia per ragion di Stato, di mal animo soffriva (e) Goldast. avere Alarico per compagno nell'Imperio delle Gallie (e). Era in fatti Alarico., come furono tutti i Goti, Arriano. Clodoveo Le querele di ardente di zelo per la Religione Cattolica recentemente da lui Teodorico Re abbracciata, deliberò muovergli contra l'armi, e dalla Gallia did'Italia con- scacciarlo. Così questo Principe, come si legge appresso Gregorio di Tours (f), parlò a' suoi soldati: Valde moleste fero, quod hi Ariani partem teneant Galliarum. Eamus cum Dei adjutorio, & superatis redigamus Terram in ditionem nostram. Ecco che assembrati gli eserciti, assale i confini de' Goti; si pugna serocemente ne' campi di Vique, ed Alarico sbalzato di cavallo rimane dalle mani proprie di Clodovco estinto - I Goti per la morte del loro Re in fomma costernazione posti, surono dispersi, e quasi (f) Greg. che in tutto alla perfine dill'rutti. Trionfa Clodoveo, e prende molte Città e Castelli: Teodorico suo figliuolo penetrando nell'interiori parti dell' Aquitania, tutte si sottomette quelle Città: c. 43. Isid.in Clodoveo con trionfal pompa entra in Tolofa, sede che su già gran tempo de' Re Goti, e tutti i tesori d' Alarico vi prende. Ecco

som. 1. Conft. Imp. rapporta Ero Clodoveo, rattandolo da usurpatore e tiranno, perche senzagiu-Sta causa avesse mosso le armi contro Alarico.

Tur. lib. 2.

hift. Franc.

Chron. Ær.

545.

Ecco il fine della dominazione de' Goti nell' Aquitania, e vedi intanto la mano del Signore, come trasferisce i Regni di Gente in Gente.

Conquistatasi da Clodoveo l'intera Aquitania con Tolosa. rimasero sotto l' Imperio de' Goti le Spagne, ed ancora parte della Provincia di Narbona, per la quale lungo tempo da' Goti fu poi guerreggiato co' Francesi; ed avvegnacche sinalmente se ne sossiero questi renduti padroni, però nella Francia Narbonese, come dice Grozio (a), non s' estinse affatto il sangue Gotico, nè (a) Grot. in quivi mancò in tutto la stirpe de' Balti, rimanendovi ancora quelGot. pag. 53. li della famiglia di Baux, i quali non altronde, che da questi Goti tirano la loro origine, e conservano tuttavia in quella Provincia parte del Principato d' Orange. Un altro ramo di questa stessa famiglia di Francia su trasserita nel nostro Regno di Napoli, dove si disse appresso di noi di Baucio, ovvero del Bal-30, che tenne il Principato d'Altamura, il Ducato d'Andria, ed il Contado d' Avellino. Del che non vogliamo altro miglior testimonio, che Grozio stesso; ecco le sue parole: Aliaque ejusalem familiæ propago in Regno Neapolitano Principatum Altamuræ, Ducatum Andriæ, Comitatum Avellinæ, virtutis non degenerantis monumenta tenuit.

Gli Westrogoti discacciati da Tolosa e da Francia, posero la loro sede Regia in Toledo nelle Spagne. Quivi per lungo tempo tennero il Regno infino alla spaventosa e terribile irruzione de' Saraceni. Tennelo Gesalarico, e dapoi Teodorico Ostrogoto Re d' Italia, il quale volendosene poi ritornare in Italia, lasciò quello ad Amalarico suo nipote. Tennelo anche sotto Giustiniano Imperadore poco meno, che diciotto anni, Teudio, e dopo lui Teudisclo per un solo anno : Agila per cinque : Atanagildo quattordici, e dopo la di lui morte feguita in Toledo, Liuba (b). Leovigildo suo fratello gli succedette nel Regno, Principe di vasti pensieri, e che su tutto inteso ad ampliare i consi- Ær. 549. ni del suo Imperio. Vinse i Cantabri, che sono i Biscaini ed & segq. i Navarresi, Amaya, e molte altre ribellanti Città si sottopose. Leg. hist. Got. Egli fu perciò detto il Conquistatore, perchè gran parte della Spagna conquisto: Nam antea Gens Gothorum (come dice Isidoro (c)) angustis finibus arctabatur. Ma tante sue virtù surono oscurate per le persecuzioni, che diede a' Cattolici, e per la serocità e crudeltà del fuo animo, che non perdonò nemmeno ad Ermenegildo suo figliuolo.

(b) Indor.

(c) Hidor. Ara 606.

III. Del nuovo Codice deile leggi degli Westrogoti.

PResso a tutti questi Principi le leggi Romane non furono in melta stima avute, e molto meno presso a Leovigildo, il quale portando gli stessi sentimenti d'Evarico volle alle sue leggi Gotiche aggiungerne dell' altre, e ciò che nelle medesime egli credette fuori d'ordine o superfluo, volle correggere e togliere, e con miglior metodo ordinare: In legibus quoque ( nar-[a] Isid in ra Isidoro (a) ) ea, quæ ab Evarico incondite constituta videbantur,

Chron. Era correxit, plurimas leges prætermissas adjiciens, plerasque superfluas 606. auferens. Accrebbe ancora questo Principe di molto l'Erario, e dopo diciotto anni di Regno, nell' anno 586. mori in Toledo

fua fede Regia.

· Non diversi sentimenti intorno alle leggi Romane portarono i suoi Successori. Reccaredo suo figliuolo (che su il primo il quale lasciò l'Arrianesimo per abbracciare la Religione Cattolica, (b) dal che fu nomato il Re Cattolico, soprannome poi ripigliato da Alfonso e Ferdinando Re d' Aragona, e da' suoi Successori) Liuba II. Witterico, Gundemaro, Sisebuto, Reccaredo II. Suintila. Sisenando, Cintila, Tulca, e Chindesvindo, Principi tutti Cattolici e religiosi, aggiungendo le loro leggi all' altre de' loro predecessori, fecion si, che ne surse col correre degli anni questo [c] Ciron nuovo Codice, delle leggi Westrogote detto (c). Le leggi che lib. 5. obser. si hanno in quello, alcune portano in fronte il nome degli aujur.can. ca.2. tori, come di Gundemaro Re, e degli altri, che regnarono dopo Evarico, e Leovigildo: altre sono sotto il nome di legge antica, che potrebbero attribuirsi ad Evarico, o piuttosto a Leovigildo, che corresse ed accrebbe le costui leggi. Fu tanta l'autorità di questo Codice, che oscurò in queste Provincie affatto lo splendore delle leggi Romane; poichè Chindesvindo (d) Re de' Aguit. lib.3. Westrogoti, che a Tulca succede, promulgo un Editto, per cui cap. 11. Got. sbandi la legge Romana da tutti i confini del suo Regno, e orin Praleg. C. dinò che solo questo Codice s' osservasse, sotto vano e stupido pretesto, perchè quella ricercava troppo sottile interpetrazione. Ecco le parole del suo Editto (e): Alienis legibus ad exercitium utilitatis imbui & permittimus, & optamus; ad negotiorum vero discussionem & resultamus, & prohibemus. Quamvis enim eloquiis policant, tamen difficultatibus harent. Aleo cum sufficiat ad Jastitia plentudinem, & prasentatio rationum, & competentium ordo

[b] Isid. Ær. 624.

[d] Altef.rer. Th. cap. 7. [e] Leg. Wi-

€ 4.

fig. lib.2. sit. 1. cap. 9.

verborum, quæ Codicis hujus series agnoscitur continere, nolumus five Romanis legibus, five alienis institutionibus amodo amplius convexari. Questa Collituzione ritrovandosi per errore di Benedetto Levita registrata tra' Capitolari di Carlo M. diede occasione al Gonzalez (a) di credere, che Carlo fosse stato il primo a sterminare dal Foro l'uso delle Romane leggi. Recisivindo suo si- super gliuolo, che nel Regno gli succedette, rinnovò gli ordinamenti privilnum.2. del padre, e volle, che fuor di questo Codice non s'ubbidissero altre leggi, siano Romane, ovvero Teodosiane, o d'altre straniere genti. Nullus, e' dice, prorsus ex omnibus Regni nostri præter hunc Librum, qui nuper est editus, atque secundum seriem hujus omnimode translatum, alium librum quocumque negotio in judicio offerre pertentet (b). Tenne Reciswindo il Regno dopo la (b) Cod. LL. morte del padre ventitre anni, e morì in Toledo l'anno di no- Wifig. lib.2. stra salute 672. (c), nel quale Vamba su eletto suo successore.

Egli è però vero, che questo Codice ad emulazione di quel- leg. Cod. Th. Io di Giustiniano su compilato, e diviso perciò in dodici libri. cap. 7. I Compilatori ebbero prefente ancora il Codice Teodofiano, e quello d' Alarico, come è manifesto dalle Costituzioni, che in esso si leggono (d). Si valsero ancora del Codice di Giustiniano, connumerando (e) i gradi della confanguinità coll'istesso ordine, e quasi coll' istesse parole, di cui si valse Giustiniano ne' C.Ih. de ulibri delle Istituzioni; e quel ch'è più notabile, su con puro latino scritto, e non già con quello stile insulso e barbaro, del quale valevanti l'altre Nazioni; tanto che Cujacio (f) perciò ne cap. 1. Lun. prende argomento, che fosse quella gente più culta di tutte l'al- C.Th.ac. rupt. tre. E su cotanta l' autorità di questo Codice, che non solo presso agli Westrogoti, ma anche appo l'altre Nazioni ebbe sig. lib. 4. vigore e fermezza, siccome presso a' Borgognoni, ed a' Sassoni; anzi ne' Concili tenuti in Toledo spesso le sue Costituzioni si allegano, e di quelle sovente sassene illustre ed onorata memoria: onde si videro nella Spagna in cotal guisa mescolate le leggi Romane con quelle de' Goti. E non pure in questa età, ma anche ne' tempi susseguenti surono osservate non solo da' Goti, ma anche da' Saraceni (g), i quali dopo l'anno 715. avendo inondata la Spagna, le ritennero, nè nuove leggi v' introdussero, falvo che alcune poche intorno a' giudici criminali, come della bestemmia del salso lor Proseta Maometto; ed ultimamente quefli essendo scacciati, da' Re Spagnuoli slessi surono ritenute, co-

tit.1. cap. 10. Got. in Pro-(c) Goth. loc.cis. (d) Cod.I.L. Wifig. lib.5. tit.5. c.9. l.1. II. Wifig. lib.3. 1it. 1. (c) II..Wi-(f) Cujac.de Fend. lib. 2.

(g) Artur. Duck lib. 2. c.1p.6. 1111.15.

me per la testimonianza di Roderico scrisse Grozio \*, fino al Regno d' Alfonso IX. o X. il quale, essendo cancellate in buona parte per disusanza le leggi de' Goti, introdusse nella Spagna le Romane, che nell'idioma Spagnuolo per opera di Pietro Lopez, e di Bartolommeo d'Arienza fece tradurre e divulgare, le quali ora ritengono tutto il vigore, e leggi delle Partite s' appellano (a).

(a) Covar. lib.1. var.re-Sol.cap.14. n. 5. Artur. num.16.

(b) Cujac. Loc. cit.

Questo Codice delle leggi degli Westrogoti noi lo dobbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, il quale fu il primo, che Duck locacit. comunicollo a Giacomo Cujacio, della qual cortessa tanto se gli dimostra tenuto. Nè io voglio che mi rincresca di qui recarne Ie sue parole (b): Gothorum, sive Wisigothorum Reges, qui Hispaniam & Galiciam, Toleto Sede Regia, tenuerunt, ediderunt XII. Constitutionum libros æmulatione Codicis Justiniani, quorum auctoritate utimur sæpe libenter, quod sint in eis omnia fere petita ex jure civili, & sermone latino conscripta, non illo insulso cotterarum gentium, quem nonnumquam legimus ingratis: ut gens illa maxime, quæ consedit in Hispania, plane cultior cæteris hoc argumento suisse videatur. Communicavit autem mihi ultro Petrus Pitheus; quem ego hominem etsi amore, & perpetuo quodam judicio meo dilexi semper, vix jam ex ephebo, profatus fore, ut probitate & eruditione aqualium suorum nemini cederet: tamen pro singulari isto beneficio maximam modo animi benevolentiam, & summa ac singularia studia omnia me ei debere confiteor, idemque erit erga eum animus bonorum omnium, si, quod vehementer exopto, eos libros in publicum conferre maturaverit. Ciò che Cujacio desiderava, su da Piteogià adempiuto; poichè non guari dapoi permife, che questi libri si dassero alle stampe, come e' dice scrivendo ad Odoardo Moleo: Imo etiam, ne quid Orienti Occidens de eadem gente invideret, legis Wisigothorum libros XII. ut tandem aliquando ederen-(c) Piteus tur, concessi (c). A costui parimente dobbiamo l' Editto di Teodorico Offrogoto Re d'Italia, di cui più innanzi favelleremo.

ad Edvard. Molaum in Nè perchè la Spagna fu poi invasa da' Saraceni, mancò Ep. præpoivi affatto il nome e 'l sangue de' Goti, siccome non mancaro-Sira ad Edittum Theo- no le loro leggi. Vanta con ragione la maggior parte della Nobiltà dorici in Oper. Caffiod.

<sup>\*</sup> Grot. in Proleg. hist. Got. p.64. ut Rodericus nos docet, Gothica le-Postquam e Saracenorum manu recuperari partes Hispania capere, resuscitata a & olim & nunc dicitur sons yerus Veremundo, Aldelfunfo, Ferdinando, Hispanici juris.

biltà di quel Regno ritenerne non meno il fangue, che i nomi; ed in fatti, come osservò Grozio (a), nomi Gotici sono quelli di Ferdinando, di Federico, Roderico, Ermanno, e altri confimili, che gli Spagnuoli ritengone. I Re medelimi di Spagna vantarono, e vollero esser creduti discender essi dal figliuolo di Favila Pelagio, nato di regia stirpe, il quale nell'irruzione Saracinesca avendo raccolte le reliquie delle sue genti in Assuria, quivi si mantenne, ancorchè in tenue fortuna, ma con nome Regio, sperando, che la sua posterità un tempo, come poi avvenne, potesse ricuperare i loro aviti Regni: Ad hunc, come dice Mariana (b), Hispaniæ Reges nunquam intercisa serie, cum semper aut parentibus filii, aut fratres fratribus successerint, clarissimum genus referunt. Frouliba moglie di Pelagio su ancor ella Gota, ed apud Groca il suo genero Aldefonso su parimente Goto del sangue del Re Reccaredo. Goti furono dunque, e della regal stirpe de' Balti, i Re di Spagna, i quali per lo spazio di settecento aimi avendo con istancabili e continue fatiche purgata la Spagna dall' inondamento Arabico, slesero finalmente ii loro dominio non pure fopra gran parte d' Europa, dell' Africa, e dell' Afia, ma fi sottoposero un nuovo e sconosciuto Mondo, e ressero ancora per Junga serie d'anni queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli.

Abbiamo riputato diffonderci alquanto intorno alla ferie di questi Principi Westrogoti, ed intorno alla varia fortuna della Giurisprudenza Romana, ch'ebbe presso a' medesimi nella Francia, e nella Spagna, con parlarne separatamente da quello, che n'avvenue fra gli Ostrogoti nell' Italia; non solamente per additare l'origine de' Re di Spagna, da' quali ne' secoli più a noi vicini fii quello nostro Reame governato, ma anche perchè si diflinguessero le vicende della Giurisprudenza Romana appresso queste due Nazioni, le quali non ebbero in ciò uniformi sentimenti, ma totalmente opposti e diversi. E tanto maggiormente dovea ciò farsi, quanto che gli Scrittori mischiano le leggi degli uni e degli altri; nè ponendo mente alla serie e gencalogia di questi Principi, e alle varie abitazioni ch'ebbero, confondono gli uni cogli altri, e credono che in Italia appresso gli Ostrogoti avesse avuto parimente autorità questo Codice, con ascrivere a' Principi Offrogoti ciò che gli Westrogoti secero. Nel qual errore non possiamo non maravigliarci d'esservi incorso eziandio il diligentissimo Arturo Duck (c), il quale senza tener conto de' num. 14.

Tom.I.

(a) Grot. in Proleg. hift. Got. pag.51.

(b) Mariana Hift. Hisp.

(e) Army. Duck de usu & aut. jur.

tempi e delle regioni diverse dominate da questi Principi, fra i Re Westrogoti confonde Atalarico Ostrogoto, e con ordine alquanto torbido e confuso tratta questo soggetto.

#### A P. II.

De' Goti Orientali, e loro Editti.

[a] Jornand.

Egli Principi Ostrogoti dell' illustre Casa degli Amali lunga serie ne su da Giornande tessuta nelle sue Istorie (a). hist. Got. cap. Prima d'Ermanarico se ne contano ben sei, Amalo, Isarna, O-Proleg. hist. strogota, che siori nell' Imperio di Filippo, Cniva, Ararico, e Goth. pag. 43. Geperico. Ermanarico poi fu quegli, che distese più d'ogni altro i confini del suo Regno, e soggiogò molte Nazioni. Egli fu un Principe di molto valore, ma d'affai maggior felicità. La fua morte recò alla condizione degli Ostrogoti non picciolo detrimento; poichè lui estinto, gli Westrogoti si separarono, ed a' tempi dell' Imperador Valente elessero Fridigerno per lor Capitano, indi Atanarico per loro Re, e dopo cotlui, nell' Imperio d' Onorio, Alarico, la serie de' cui successori, che regnarono prima in Francia, e poi in Ispagna, s' è di sopra rapportata. Winitario dell' istessa stirpe degli Amali ad Ermanarico succede; ma costui quantunque ritenesse le medesime insegne del Principato, nulladimeno rimafero gli Ostrogoti sottoposti agli Unni, come quelli che nelle loro regioni dimoravano. Mal sofferendo perciò Winitario l'imperio degli Unni, andavasi pian piano studiando di sottrarsi dal giogo loro, infino che gli venne satto d'impadronirsi della persona di Box loro Re, de' suoi figliuoli, e di settanta de' principali Signori del suo Reame, che tutti per terribile esempio degli altri affisse in croce, e per più giorni fece vedere pendenti i loro cadaveri. Ma non potè godere della libertà del suo Imperio, che per un solo anno, perchè avendogli mossa guerra il Re Balambro, ancorchè nella prima e seconda battaglia rimanesse costui vinto, e molta strage degli Unni seguisse, nella terza però su Winitario ucciso per un colpo di faetta, che gli percosse il capo, da Balambro stesso avventatagli. Confusi perciò e costernati gli Ostrogoti, tutti all' imperio di Balambro si sottoposero; ma per aversi questo Principe sposata Waladamarca nipote di Winitario, ricevettero molte onorevoli

li condizioni di pace, poichè avvegnacchè rimanessero agli Unni sottoposti, non mancavano però col consiglio e permissione de' medelimi d'eleggersi sempre un loro Re, che gli governasse (a). (a) Jornand. Ebbero perciò dopo la morte di Winitario, Unimondo figliuolo cap. 48. del già famoso e potente Re Ermanarico. A costui succedè Torrismondo suo sigliuolo, prode e valente giovane, che contra i Gepidi riportò sovente grandi vittorie : la memoria del quale su tanto cara appo gli Ostrogoti, che lui estinto, per quarant' anni vollero vivere fenza Re infino a Walamiro. Fu Walamiro figliuolo di Wandalario nato da un fratello d' Ermanarico, e perciò di Torrismondo consebrino (b). Da costui nacquero tre si- (b) Jorn.ibid. gliuoli, Walamiro, Teodemiro, e Widemiro, ne' quali conservava- Grot. in gliuoli, Walamiro, Ieodemiro, e Widemiro, ne quan conserva Re-Prolog. hist. fi l'illustre samiglia degli Amali. Walamiro su assumo al Re-Got. pag. 44. gno; ma fia questi fratelli su cotanto l' amore e la gratitudine, che scambievolmente l'uno all'altro porgeva la sua opera, perchè conservassero in pace il Regno. Erano però sottoposti ad Attila Re degli Unni, al cui imperio era uopo ubbidire; nè era loro permesso di ricusare di combattere sovente contra gli Westrogoti stessi loro parenti, così portando la necessità della fuggezione, nella quale trovavansi.

Ma la dominazione degli Unni nelle parti Orientali, per la morte d'Attila loro valoroso ed invitto Re, venne miseramente a mancare; poichè avendo questo Principe di se e delle molte sue mogli procreati innumerabili figliuoli, mentre essi fra loro pugnano e contendono per la successione del Regno, vennero tutti a perderlo. Perocchè Ardarico Re de' Gepidi approfittandosi delle loro contese, sece d'essi misera strage, e gli disperse in guisa, che l'altre Nazioni, le quali erano sotto gli Unni, per sì prosperi avvenimenti poterono scuotere il giogo della loro servitù, ed insieme co' Gepidi ricorrere a Marciano, che allora imperava nell' Oriente, perchè stabilmente a loro distribuisse quelle regioni, ch' essi col proprio valore avevano sottratte dalla tirannide degli Unni (c).

Era Marciano nell'anno 450. succeduto a Teodosio il gio- c. 49. & 50. vane nell'Imperio d'Oriente (d), il quale con gratissimo animo (d) Evagr. L ricevendogli in protezione, concedè loro la pace, e assegnò a'Ge-2. c.1. Marc. pidi interamente la Dacia, sede che su degli Unni, da' quali essi l'avevano ricuperata. I Goti scorgendo, che i Gepidi se l' avrebbono ben difesa, per non contrastar con essi amarono meglio, che si assegnassero loro del Romano Imperio altre Terre,

(c) Jornand.

come su satto; onde nella Pannonia trasserirono la Ioro sede. I confini della Pannonia erano allora, verso l'Oriente la Mesia superiore, dal Mezzogiorno la Dalmazia, dall' Occidente il Norico, e dal Settentrione il Danubio: Provincia ornata di più Città, fra le quali sopra tutte s' innalzava Sirmio, ove gl' Imperadori sovente solevano fermarsi (a).

(a) Jorn. c. 50.

Trasferita adunque dagli Offrogoti la loro fede nella Pannonia, vissero lungo tempo sotto il Kegno di Walamiro loro Re, e di Teodemiro e Widemiro suoi fratelli; i quali ancorchè divisi di luoghi, che fra essi ripartironsi, erano però ne' configli e nelle deliberazioni così threttamente uniti e congiunti, che da un solo sembrava esser la Pannonia retta (b) Jornand. e governata (b). Questi spesso ributtarono le armi, che loro venivano mosse da' figliuoli d' Attila, i quali riputandogli desertori del loro Imperio, sovente gli assalivano, finchè scontitti da Walamiro, nella Scizia non furono confinati. Nacque a Teodemiro in questo stesso giojoso tempo della vittoria riportata contro a' figliuoli d' Attila, Teodorico, (c) quegli che fino da' suoi natali dando di se alte speranze, per le sue nobili maniere ed eccellenti virtù entrato in somma grazia dell' Imperator Zenone, ebbe la fortuna per molti anni con nome regio di fignoreggia. P Italia, e queste nostre Provincie.

(c) Jorn. c. 52.

loc. cit.

Continuavasi intanto fra l'Imperador Marciano, e Walamiro e suoi fratelli una persetta e stabit pace. Ma osseii questi, che nella Corte imperiale di Costantinopoli un tal Teodorico figliuolo di un soldato veterano, sebben Goto, però non della stirpe degli Amali, aveva tirato a se gli animi di tutti, e che dall' Imperadore niun conto d'essi sacevasi, sottraendosi loro gli stipendj, che solevano dall'Imperio ricevere: sdegnati percio acerbamente, mossero incontanente contra l'Imperio l'armi, e posero sossopra la Dalmazia e l'Illirico. Prestamente l'Imperadore mutò sentimenti; laonde per tenergli amici, mandò Ambasciadori a stabilir con essi con più forte nodo una più serma e stabil pace, offerendo loro non pur quegli slipendi, che per lo pafsato avea denegati, ma anche tutto ciò che sino a quel tempo dovevano conseguire, obbligandosi eziandio di corrispondergli nell'avvenire, purché essi si contenessero ne loro confini, ne guerra all'Imperio portassero. Furono accordate le condizioni; ma l' Imperadore per istar maggiormente sicuro, volle, che per ostaggio si desse il fanciulto Teodorico, sigliuolo di Teodemiro.

Ri-

Ripugnava l'affettuoso padre, nè poteva soffrire, che sì caro pegno se gli togliesse; ma finalmente persuaso dalle preghiere di suo fratello Walamiro glie lo concedette. Fu pertanto sermata tra i Goti e' Romani una serma e stabil pace, pegno della quale su Teodorico, che dato in ostaggio su in Costantinopoli portato nelle mani dell'Imperador Lione il Trace, ch'allora era in Oriente a Marciano succeduto, il quale per l'avvenenza e gentili maniere del fanciulo così caro l'ebbe, che più di

proprio figliuolo l'amò e ritenne (a).

Essendosi adunque i Goti con si sorte nodo di pace stretti co co' Romani, contra varie Nazioni, che con loro consinavano, sovente mossero l'armi. Ma ecco che mentre Walamiro valorosamente combatte gli Sciti, sbalzato dal suo cavallo su da essi ucciso; onde i Goti per vendicar la morte del Re soro pugnarono si sortemente contro a'medesimi, che affatto l'essinsero e debellarono. Muove altresì Teodemiro l'armi contro agli Svevi ed Alemanni, e di essi sa crudel macello, gli disperde, e quasi assetto gli essingue; e mentre trionsando ritorna nella Pannonia sua sede, ecco che Teodorico suo sigliuolo dato in ostaggio se ne ritorna da Costantinopoli onusto di doni, sicenziato dall' Imperador Lione, perchè in libertà piena godesse il patrio suolo.

Ritornato Teodorico nella Pannonia, appena uscito dalla puerizia, non avendo diciotto anni finiti, comincia a dar di se saggi d'incredibili valore; poichè senza che Teodemiro suo padre il sapesse, raguna molte truppe de' suoi più ben assezionati, ed il numero di poco meno che sei mila uomini unendo, valica il Danubio, e contra Babai Re de'Sarmati porta le sue armi, il quale poco anzi aveva trionsato di Camundo Capitan Romano: lo vince, l'uccide, e sopra lui piena vittoria riportando, sorprende anche la Città di Singidono, che da'Sarmati era stata occupata, nè la rende a'Romani, ma al suo Reame la sottomette (b).

Ma mentre i Goti così depredano i Ioro vicini, vie più cresce l'ardore di dilatare i Ioro consini, e cercare in altre parti più agiate sedi. Widemiro pertanto si dispone co'suoi di passare in Italia, come sece. Ma appena ivi giunto, surono da inaspettata morte troncati tutti i suoi disegni; onde succedutogli nel Regno il sigliuolo, che Widemiro parimente nomossi, questi contortato da Glicerio, ch'allora imperava nell' Occidente, da

(a) Jorn.

(b) Jorn. c. 54. & 55. Italia nella Gallia volse il suo cammino, ed unitosi cogli Westrogoti suoi parenti, potè co' medesimi purgar la Gallia, e le Spagne da molte Nazioni, che l'infeltavano, e difendere quel-

(a) Jornand. le Provincie contra l'invafione de Vandali (a). cap. 36.

Teodemiro all'incontro suo zio con Teodorico suo figliuolo, stimolato anche da Gezerico Re de'Vandali, verso la Dalmazia e l'Illirico portò le sue armi: prende Naissa principal Città di questa Provincia, indi Ulpiana, e tutti gli altri luoghi, ancorchè inaccessibili quelli si sossero: sottomette al suo imperio Eraclea, e Larissa Città della Tessaglia: trascorre più oltre, ed all' impresa di Tessalonica ancor aspira. Trovavasi alla guardia di questa Città Clariano Patrizio, e Capitan Romano, il quale colto così inaspettatamente da Teodemiro, e considerando le sue sorze non sufficienti a potergli resistere, gli mandò legati con molti doni, perchè dall'assedio di quella Città si rimanesse. Furono accordate tosto le condizioni di pace, lasciandosi a' Goti tutti que' luoghi, ch' eransi a loro renduti, cioè Cerapella, Europo, Mediana, Petina, Bereo, e gli altri paesi dell' Illirico, ove i Goti col loro Re deposte l'armi tranquillamente si posarono. Non molto dapoi gravemente infermossi Teodemiro, il quale convocati i Goti, avendo difegnato ad essi Teodorico suo figliuolo per loro Re e suo successore, da tutti compianto fini i giorni suoi (d).

(b) Jornand. ibid.

### I. Di TEODORICO Ostrogoto Re d' Italia:

(c) Pagi Diflib. pag. 288.

TNtanto l'Italia per la morte di Valentiniano III. accaduta nell' 1 anno 455. (c) era per la variazione di tanti Principi e Imsert.de Consu- peradori tutta sconvolta e miseramente afflitta. Massimo, autor dell' infame affassinamento, si fece acclamare Imperadore d'Occidente, e sposò Eudossia moglie di Valentiniano, e sigliuola di Teodofio; ma avendole manifestato, ch' egli era stata la cagione della morte del suo primo marito, ella chiamò dall' Africa Genferico Re de' Vandali, il quale venne con potente armata in Italia, ed entrato in Roma interamente la devalla e saccheggia, e Massimo mentre sugge, su dal popolo Romano lapidato e sbranato. (d) Dopo aver Genserico scorse molte Provincie, volgesi indietro con proposito d'abbandonarla, e ripulfare in Africa: scorre per la nostra Campagna, e tutta la devasta e scompiglia: prende Capua, e Nola, e molte altre Città di

(d) Procop. Vandal. 1.1. cap.4. Sidon. Apoll. L.2. cp. 3. Evagr.l.2. Cap. 7.

que-

questa Provincia sono distrutte, e poste a sacco: indi a Cartagine fece ritorno (a). Avito in queste turbolenze col savore degli We- (a) Hist.Misc. strogoti si sece in Francia gridar Imperadore, ma ben preslo lascio la porpora; poichè Marciano Imperadore, che come si disse, era succeduto nell' Imperio d'Oriente a Teodosio il giovane, avendo intesa la morte di Massimo proccurò, che dal Senato e da' foldati si creasse Imperadore Maggioriano, come segui nell'anno 457. (b) Fu questi non molto dapoi per opera di (b) Hist.Misc. Ses ero fatto uccidere, il quale s'intruse nell'Imperio; ma non pas- loc. cit. Idat. sò il terzo anno, che Severo fu fatto privar di vita da Ricime- Fajt. re, il quale stabili in suo luogo Antemio (c). Ebbe questi ancora il favor di Lione, che nell' anno 457, per la morte di Marciano 1.2. c. 16. & era nell' Imperio d'Oriente succeduto. Ma essendosi dapoi con- Jegg. tra Antemio dichiarato Ricimere, fu da costui parimente fatto morire nell'anno 472. e fece in suo luogo collocare Olibrio, il quale non regnò più che otto mesi; e Glicerio più per la sua potenza, e per essere sossenuto dagli Westrogoti, che per libera elezione fu in Ravenna dichiarato Imperadore. Ma questi appena fini un anno d'Imperio, che Giulio Nipote nell' anno 474. lo fece deporre, e prese egli il titolo d'Imperadore. Oreste slabilito da lui Generale delle sue armi, si ribello contro di esso, e fece dichiarare in Ravenna suo figliuolo Augustolo Imperadore (d).

· I Principi stranieri vedendo tanta confusione e disordine presso a' Romani, ben pensarono d'approfittarsene, siccome sece già Evarico Westrogoto, e secero molti altri (e). Ma nel Regno d' in Chron. Augustolo crescendo via più il disordine, venne satto agli Eruli e Turcilinghi, sotto Odoacre loro Capitano, invitato anche dagli amici di Nipote, d'occupar finalmente l'Italia. Uccide Oreste, e di- cap.46. & 47. scacciato dall'Imperio Augustolo, lo manda in Napoli in esilio nel Castello di Lucullo, che ora noi diciamo dell' Uovo (f). Ed (f) Jornand. ecco in Augustolo estinto l'Imperio de' Romani in Occidente in de reb. Get. quest' anno 476. tanto che ebbe a dire Giornande. Sic quoque Hesperium Romanæ gentis Imperium, quod septingentesimo nono filium ejus de Urbis conditæ anno primus Augustorum Octavianus Augustus tenere Regno pulcapit, cum hoc Augustolo periit, anno decessorum pradecessorumque sum, in Lu-Regni quingentesimo vigesimo secundo, Gothorum dehinc Regibus Ro- cullano Cammam, Italiamque tenentibus. Terminò ancora nella sua persona il nome d'Imperador d'Occidente, perchè Odoacre essendosi ren- na dampayit. duto padrone d'Italia, non prese altra qualità che di Re.

(d) Evagr. loc. cit. Jorn. c.45. Caifiod. Hist. Misc. L. 15. (e) Jornand.

сар. 46. Augustubum pania Caftel-

Ten-

(a) Pagi Confulib. nu. 40.

Tenne Odoacre il Regno d'Italia, secondo Giornande, poco meno che quattordici anni (a), infino che da Teodorico in l'roleg. de Ostrogoto nell'anno 489, non ne venne scacciato, e confinato in Ravenna, ove lo cinse di stretto assedio. Non ebbe l'Italia, non ebbero queste nostre Provincie tempi più miserabili di quelli, che corfero dalla morte di Valentiniano III. infino al Regno di Teodorico; poichè se vorrà considerarsi di quanto danno sia cagione ad una Repubblica o ad un Regno variar Principe o governe, fi potrà quindi facilmente immaginare, quanto in tali tempi patiflero queste nostre Provincie per la variazione di tanti Principi ed Imperadori. Tutto era disordine, tutto consusione e sconvolgimento: le leggi avvilite, e più la giustizia. Gl'Imperadori, che sì spesso erano rifatti, a tutt' altro badavano. Solamente alcune Novelle di Marciano, di Maggioriano, di Severo, e d' Antemio sono a noi rimafe, le quali da Giacopo Gotofredo furono raccolte, quelle che veggonsi impresse dopo il suo Codice Teodosiano. Ma asfunto al Regno Teodorico, meritò questo Principe non mediocre lode; poichè egli su il primo, che sacesse cessare tante cafamità, talchè per lo spazio poco meno di 38. anni, che regnò in Italia, la ridusse in tanta grandezza, che gli antichi mali e desolazioni più in lei non si conoscevano; imperocchè reggendola fecondo gl'illituti e leggi de' Romani, la rellitui nell'antico splendore e maestà. Per ia qual cosa conviene a noi narrar particolarmente i gesti di questo eccesso Principe, a cui molto debbono queste nostre Provincie, ch'ora compongono il Regno di Napoli.

Teodorico dopo la morte di Teodemiro suo padre assunto al paterno Reame, dominava nell'Illirico, ove gli Otlrogoti, come dicemmo, dopo quelle conquille posando l'armi si fermarono. Reggeva allora l'Oriente Zenone, il quale nell'anno 474. era all' Imperador Lione succeduto in Oriente. Questi avendo inteso, che Teodorico era slato dagli Ostrogoti esetto Re, dubitando che per lo troppo suo potere non inquietasse il suo Imperio, stimò richiamarlo in Costantinopoli, ove giunto con incredibili fegni di stima l'accolse, e fra i primi Signori del Palazzo lo fece in prima arrollare; non guari dapoi per suo sigliuolo l'adottò, e creollo ordinario Confole, dignità in que' tempi la più eminente del Mondo; nè gli bastò questo, ma volle ancora, che per glaria d'un si ragguardevole personaggio gli sosse eretta avanti la Reggia dell' Imperial Palagio una statua equeltre. Ma mentre questo Principe godeva in Costantinopoli tutti quegli agi e quegli onori, che da mano Imperiale potevano dispensarsi, il generoso suo animo però mal sofferiva di vedere la sua gente. che nell' Illirico era trattenuta, invilita nell' ozio, ed in povertà ed angustie, ed egli starsene oziosamente godendo queile delizie, menando una vita neghittofa e lenta. Da si potenti slimoli riscosso, si risolve a più magnanime imprese, e portatosi all' Imperador Zenone, secondo che narra Giornande (a), così gli [a] Jornand. parla. Ancorchè a me ed a' miei Goti, che al vostro Imperio de reb. Get. ubbidiscono, niente manchi per la vostra magnanimità e grandez- Procop. de za, piacciavi nondimeno udire i voti e' desideri del mio cuore, Bell. Goth. che son ora liberamente per esporvi. L'Imperio d'Occidente, L. I. Evagr. che lunga stagione su governato da' vostri predecessori, va tutto 1.3. c. 27. in guerra, e non vi è barbara nazione, che non lo devasti, scompigli, e manometta. Roma, che su già Capo e Signora del Mondo, con l'Italia tutta dalla tirannide d'Odoacre è oppressa. Voi solo permetterete, che siando noi qui oziosi e insingardi, altri depredino si bella parte del vostro Imperio? che non mandi me colla mia gente a portare ivi le nostre armi? Noi vendicheremo i vostri torti e le vostre onte, ed oltre che risparmierete le gravi spese, che stando noi qui, sostenete, se io coll' ajuto del Signore vincerò, risonerà la fama della vostra pietà e del vostro onore per tutto il Mondo. Io son vostro servo, e vostro figliuolo ancora; onde sarà più espediente e ragionevole, che se vincerò, abbia io per vostro dono a possedere quel Regno, che ora è premuto dalla tirannide di straniere genti, che tengono il vostro Senato, e gran parte della vostra Repubblica in vile servitù e cattività. Se io trionserò d'esse, per tua munificenza possederò l' Occidente: se resterò vinto, al vostro Imperio ed alla vostra pietà niente si toglie, anzi ne guadagnerete queste gravi e rilevanti spese.

Si magnanima risoluzione di Teodorico, ancorchè sorte spiacesse all' Imperador Zenone, che mal sofferiva il suo allontanamento, pure e per non contrillarlo, e seco medesimo pensando, che meglio fosse, che i suoi Goti di riposo impazienti portassero altrove le loro armi, e non inquietassero le parti Orientali, volle compiacerlo; e concedendogli tutto ciò che domandava, caricatolo di ricchissimi doni, lo lasciò andare, raccomandandogli sopra ogni altra cosa il Senato ed il Popolo Romano, di cui dovesse averne ogni stima e rispetto. Esce suori Tom.J.

Dd

di

di Costantinopoli Teodorico ripieno d'altissime speranze, e ritornando a' suoi Goti, sa si che molti lo seguissero, e per cammino dritto, avviandosi per la Pannonia, verso Italia drizza il suo esercito. Indi entrando ne' confini di Venezia, presso al ponte di Lisonzo, non lungi d' Aquileja, pone i suoi alloggiamenti.

I messi intanto di questa mossa erano precorsi ad Odoacre, il quale sentendo essersi Teodorico già accampato in quel ponte, gli muove incontro il suo esercito. Ma Teodorico prevenendolo ne' campi di Verona, gli presenta la battaglia: pugnasi ferocemente, e Teodorico delle genti nemiche sa strage crudele; onde audacissimamente entrando in Italia, passato il Po, presso a Ravenna accampa il suo esercito, ed all'assedio di questa Imperial Città è tutto rivolto. Odoacre, che si ritrova dentro, fa ogni sforzo in munirla, e sovente con notturne scorrerie inquieta l'efercito de' Goti; ed in questa guisa pugnando, ora perdente, ora vincente, si giunge al terzo anno di questo assedio. Ma invano s' affatica Odoacre, poichè frattanto da tutta Italia era Teodorico per suo Re e Signore acclamato, ed ogni cosa così pubblica, come privata i suoi voti secondava. In tale flato scorgendo Odoacre esser ridotta la sua fortuna, e riguardandosi solo in Ravenna, e che già per lo continuo e stretto assedio mancavano i viveri, diliberò rendersi; onde mandò Legati a Teodorico a chiedergli pace. Fugli accordata; ma dapoi entrato in sospetto, che Odoacre gl'insidiasse il Regno, gli sece togliere la vita.

Intanto di sì avventurosi successi diede Teodorico distinti de reb. Gez. ragguagli all' Imperador Zenone, avvisandolo non rimanergli altro, che Ravenna sola per l'intera conquista dell'Italia (a). Ebbene fommo piacere Zenone, onde con suo Imperial decreto conferconsulto pri- mogli l'Imperio d'Italia; e per suo consiglio deponendo l'abivarim habi- to Goto, non già d'Imperial diadema, ma di Regie insegne, e di regale ammanto si cuopre, e Re de' Goti e de' Romani è proclamato (b). Indi nel fecondo anno dell' Imperio d' Anastanens, insigne sto, che a Zenone succedette, prese per la morte d' Odoacre regii amiltus, Ravenna, e nell'anno 493, fermò in questa Città, come aveva-

quasijam Go- no fatto i suoi predecessori, la Regia sede.

Se fu mai Principe al Mondo, in favor del quale nell' acregnator, ad- quisto de' suoi Regni concorressero tanti giusti titoli, certamente doyrà reputarsi Teodorico a rispetto del Regno d'Italia. Era già

a'fuor

fa; Anonym. Falej. (b) Jornand. 0ap. 57. Zenonisque Imperatoris eo, suaque gentis vestithorum , Romanorumque

fumie.

a' suoi di l' Imperio d' Occidente, per la morte d' Augustolo, finito affatto ed estinto. La Spagna da' Vandali, dagli Westrogoti, e dagli Svevi era occupata: la Gallia da' Franzesi, e da' Borgognoni : la Germania dagli Alemanni, e da altre più inculte e barbare Nazioni . L' Italia non potendo esser disesa dagl' Imperadori d'Oriente, era stata da essi abbandonata, e lasciata in preda di più barbare genti : Gizerico Re de' Vandali la devasta e depreda: Odoacre l' invade, e sotto la sua tirannide la fa gemere. Giunge Teodorico a liberarla, ed a suo costo per mezzo d' infiniti perigli, col valore delle sue armi, e colle sorze della sua propria Nazione supera il Tiranno, lo discaccia, e l'uccide. Tutti i Popoli per Ioro Re e Signore l'acclamano, ed il suo Regno desiderano. Se v' era chi sopra Italia avesse alcun diritto, era l'Imperadore d'Oriente; ma Teodorico mandato da lui viene a conquistarla, ed a discacciarne l' Invasore. Conquistata che l'ebbe colle proprie sorze, gli viene da Zenone confermato l' Imperio, e per suo consiglio ed autorità dell' insegne regali s' adorna, e Re d' Italia è gridato, trasfondendo nella sua persona i più supremi diritti. Nel che non vogliamo altri testimonj, che i Greci stessi. Niente dico di Giornande, che come Goto potrebbe forse ad alcuni sembrar sospetto; niente d'Ennodio quel Santo Vescovo di Pavia, che per la giustizia del suo Regno gli stese una Orazione panegirica (a). Vagliami Procopio (b) di nazione Greca, il quale nella sua Storia siccome tanto si compiace de' suoi Greci, così a' Goti non su molto savo- Cassiodor. revole. Ecco ciò ch'ei narra di questo fatto, secondo la traduzione di Grozio: At Zeno Imperator, gnarus rebus uti, ut dabant tempora, Theodorico hortator est, ut in Italiam iret, Odoacroque dejecto, sibi ipse ac Gothis pararet Occidentis Regnum. Quippe satius homini in Senatum allecto, Romæ, arque Italis imperare, invasore pulso, quam arma in Imperatorem cum periculo experiri. Per la qual cosa i miserabili Goti, quando nel regno di Teja ultimo loro Re furono costretti da Giustiniano a lasciar l' Italia, ricorrendo a'Franzesi per ajuto, fra l'altre cose, che per movergli alla loro difesa posero loro innanzi gli occhi, fu il dire, che ciò, che i Romani allora facevano ad essi, avrebbono un di fatto a loro altresi; poichè or che vedevano le loro forze abbattute, con ispeziosi pretesti moveano loro guerra, con dire che Teodorico invase l'Italia, che a'Romani s'apparteneva. Cum tamen, essi dicevano appresso Agatia (c), Theodoricus non ipsis nolentibus, lib.i.

[17] Ennodii Panegyricus apud [b] Procop. lib. I. hift.

Dd 2

sed Zenonis quondam Imperatoris concessu venisset in Italiam, neque eam Romanis abst disset, qui pridem cam amiserant, sed depulso Odoacro invasore peregrino, belli jure quasivisset quacunque ille possederat.

E morto l' Imperador Zenone, Anastasio, che gli succedè nell'Imperio d' Oriente, portò gli stessi sentimenti del suo predecessore, avendolo per giusto e legittimo Principe; poiche sebbene appresso l'Anonimo Valesiano, che su satto imprimere da Errico Valvio dopo Ammiano, rapportato dal Pagi nella fua Differtazione Hypatica ovvero de Consulibus, si legga, che i Goti, morto nell'anno 493. Odoncre, sibi confirmaverunt Theodoricum Regem. non expectantes justionem novi Principis (intendendo d'Anastasio, che allora era a Zenone succeduto) ciò che, come avverte Pa-(a) Pagi difgi (a), infino ad ora fu ignorato; nulladimanco dall' Epistole di fert. de Conaffiedoro si vede, che Anastasio approvò poi ciò, che i Goti Sulib. p. 300. aveano per propria autorità fatto; anzi finchè visse, mantenne con Teodorico una ben ferma e ficura amicizia, esortandolo sempre, che amasse il Senato, abbracciasse le leggi de' Principi Romani suoi predecessori, e proccurasse sotto il suo Regno mantenere l'Italia unita in una tranquilla e ficura pace: di che Teodorico ne l'accertava con promelle e con effetti, come fi vede dalle sue Epistole, che appresso Cassiodoro si leggono dirizzate

(1) Cassiod. ad Anastasio (b). 4ib. 1. Ep. 1.

Giustiniano stesso, che discacciò i Goti d'Italia, non potè non riputare giusto e legittimo il Regno di Teodorico, e degli altri Re d' Italia suoi successori; poichè conquistata che l' ebbe per opera di que' due illustri Capitani, Belisario, e Narsete, aboli si bene tutti gli atti, concessioni, e privilegi di Totila da lui riputato Invasore e Tiranno, ma non già quelli di questo

Principe, e degli altri suoi successori (c).

(La subordinazione e riverenza, nella quale surono i Re Go-Nov.c.1.8 2. ti agl' Imperadori d' Oriente, si convince apertamente dalle monete di questi Re, che si conservano ancora ne'più rinomati Musei d'Europa, nelle quali in una parte si vede l'effigie degl'Imperadori, nell'altra non già immagine alcuna di Re Goto, ma folo i loro nomi; toltone alcune monete di rame, nelle quali forse per concessione avutane dagl' Imperadori, se ne vede anche l'essigie. Di quelle d'argento nel Museo Cesareo di Vienna se ne veggono alcune, le quali da una parte hanno l' effigie dell' Imperadore Giustiniano, e dall' altra i nomi di questi Re: ATHALA-

(c) Pragm. Sanctio Jufiin. polt.

dell' Autore.



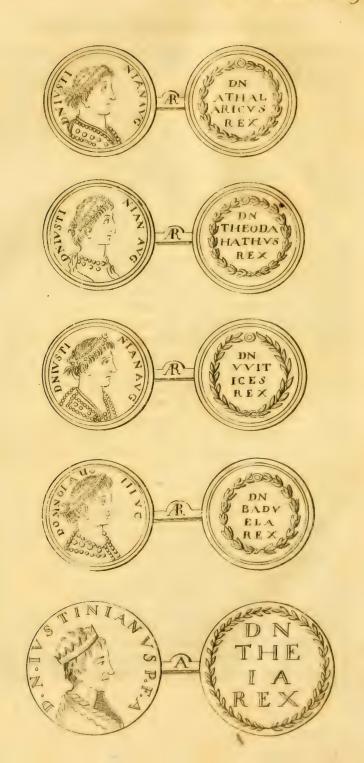

RICUS Rex. THEODATUS Rex. VITIGIS Rex. BADUELA Rex. Il Bandurio 'e ha pure impresse, ed il Paruta porta anche una confimile moneta del Re Teia. Il dubbio che sorge, come Giustiniano permettesse a Baduela, ch' è lo stesso che Toula, coniur monete colla sua immagine, ed il di lui none, quando lo riputava Invasore e Tiranno. Viene sciolto dal Baldurio, al qua-

le volentieri ci rimettiamo (a).)

In fatti Teodorico, ancorchè non gli fosse piaciuto d'assumere il nome d'Imperadore, era in realtà da tutti i suoi Popoli tenuto per tale; e Procopio stesso dice (b), che niente gli mancava di quel decoro, che ad uno Imperadore si conveniva; anzi Cassiodoro reputò, che questo nome slava assai più bene a lui, che a qualunque altro, ancorchè chiarissimo Imperador Romano. Ed in effetto questo Principe, sia per riverenza degl' Imperadori d'O- Anastras. curiente, sia perchè Odoacre non prese altra qualità che di Re, sis. sia perchè queste Nazioni straniere riputassero più prosittevole e vigoroso il titolo di Re, come dinotante una Signoria assatto in- L.1.c.1. dipendente e libera, che quello d' Imperadore, non volle giammai assumere tal nome d'Imperadore di Occidente, come sece dapoi Carlo M. E pure, o si riguardi l'estensione del dominio, o l'eminenti virtù che l'adornavano, non meno che Carlo M. sarebbe stato meritevole di tal onore. Egli possedeva l'Italia con tutte le sue Provincie, e la Sicilia ancora. Nè questa parte d' Europa solamente era sotto la sua dominazione. Tenne la Rezia, il Norico, la Dalmazia colla Liburnia, l' Iltria, e parte della Svevia: quella parte della Pannonia, ove sono poste Sigetinez, e Sirmio: alcuna parte della Gallia, per la quale co' Franzesi sovente venne all' armi, e per ultimo reggeva, come tutore d' Amalarico suo nipote, la Spagna; tanto che Giornande (c) ebbe a dire: Nec fuit in parte Occidua gens, quæ Theodorico, dum viveret, aut amicitia, aut subjectione non deserviret.

Non ancora in Occidente erasi introdotto quel costume, che Cassiodor./.1. i Re s' ungessero ed incoronassero per mano de' Vescovi delle Ep. 11.13.ep. Città Metropoli. In Oriente cominciava già a praticarsi questa cerimonia; ed in questi medesimi tempi leggiamo, che Lione il Trace dopo effere flato dat Senato di Coffantinopoli eletto Imperadore, su incoronato da Anatolio Patriarca di quella Città (d). P.A.4. Se questa usanza si sosse trovata introdotta in Italia, e sosse piaciuto a Teodorico portarfi in Roma a farsi incoronare Impiraro- in Eccl. 1. re da Papa Gelalio, siccome sece Carlo M. con Papa Lione 11. 23, man. 1.

(ii) Vid. Etcardum in Epift. de Numm. quis bufi. fut regim. I he saor. Goth. Reg. in honor. Impo. Zeron. & (b) Procop. de Bel. Goth.

(c) Jornand. de reb. Getic. c. 58. Vid. 16.17.32.41. 44. 4.00 24. 42.6.3. 2.15.

certamente che oggi pure si direbbe essere stato trasserito l'Imperio d' Occidente da' Romani ne' Goti per autorità della Sede Apostolica Romana.

II. Leggi Romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi Editti conformi alle medesime.

MA avvegnacchè a questo Principe non fosse piaciuto assume-re il nome d'Imperador d'Occidente, egli però resse l' Italia e queste nostre Provincie, non come Principe straniero, ma come tutti gli altri Imperadori Romani. Ritenne le medesime leggi, i medesimi Magistrati, l'istessa polizia, e la medesima distribuzione delle Provincie. Egli divise prima gli Ostrogoti per le Terre co' Capi loro, acciocchè nella guerra gli comandassero, e nella pace gli reggessero, ed eccetto che la disciplina militare, rendè a' Romani ogni onore. Comandò in prima, che le leggi Romane si ritenessero, ed inviolabilmente s' offervassero, ed avessero quel medesimo vigore, ch'ebbero sotto gli altri Imperadori d'Occidente. Anzi fu egli di quelle cotanto riverente e rispettoso, che sovente appresso Cassiodoro in cotal guisa ne favella: Jura veterum ad nostram cupimus reverentiam custodiri. Ed altrove: Delectamur jure Romano vivere; ed in altri (a) Cassiod. luoghi: Reverenda legum antiquitas &c. (a). Laonde i Pontesici 216.3. cap. 43. Romani si rallegravano con Teodorico, che come Principe sag-1.4.c.22.33. gio e prudente avesse ritenuta la legge Romana in Italia. Cosi Gelafio, fecondo rapporta Gotofredo (b), ovvero Simmaco fuo (b) Got. in successore, secondo vuole Alteserra (c), si congratulava con Proleg.c.3.ex Teodorico: Cerium est magnificentia vestra, leges Romanorum Prin-Ep.in Decre- cipum, quas in negotiis hominum custodiendas esse pracepit, multo to Ivonis part. magis circa Beati Petri Apostoli Sedem pro suæ felicitatis augumen-1. cap. 180.ad to velle servari. E per questa cagione ne' primi cinque libri di Theodoricum. Cassiodoro, che dell'Epissole e Editti di Teodorico si compon-(c) Altef. Rer. Calindoro, che dell'Epittole e Editti di Teodorico li compone aquit. lib. 3. gono, non vedesi inculcar altro a' Giudici ed a' Magistrati, che cap.14.ex De- la debita offervanza e riverenza delle leggi Romane : e moltifcreto Gratia- sime Costituzioni del Codice Teodosiano, e molte Novelle di ni can. cer- Teodosio, di Valentiniano, e di Maggioriano in que' libri s' allegano, delle quali lungo catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo ne'suoi Prolegomeni a quel Codice (d).

(d) Got. in Nè altra su l'idea di questo Principe, che mantenere il Re-Prolegicapis, gno d'Italia con quelle stesse leggi, e col medesimo spirito ed

unio-

unione, con cui Onorio, Valentiniano III. e gli altri Imperadori d' Occidente l' aveano governato. Così egli se ne dichiarò con Anastasso Imperadore d' Oriente: Quia pais 10s non credimus inter utrasque Respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis Principibus fuisse declaratur, aliquid discordiæ permanere; quas non solum oportet inter se otiosa dilectione conjungi, verum etiam deset musuis viribus adjuvari. Romani Regni unum velle, una semper opinio set (a). Per la qual cosa da Teodorico nuove leggi in (a) Cassiod. Italia non furono introdotte, credendo bastar le Romane, per le quali lungo tempo s' era governata. E sebbene ancora oggi si Theod. in Olegga un suo Editto (b) contenente cemo cinquantaquattro capi perib. Calliod, ( il quale lo dobbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, che lo fece imprimere ) però, toltone alcuni capi che del Gotico rigore sono aspersi, come il capo 56. 61. ed alcuni altri, tutto il rimanente è tolto dalle leggi Romane, ficcome Teodorico stesso lo confessa nel fine del medesimo. Nec cujuslibet dignitatis, aut substantia, aut potentia, aut cinguli, vel honoris persona contra hæc, quæ salubriter statuta sunt, quolibet modo credat esse veniendum, quæ ex Novellis legibus, ac veteris juris sanctimonia pro aliqua parte collegimus. Nè vi è quasi capo del suddetto Editto, che disponga cosa, la quale nelle leggi Romane non si trovi. Onde sovente Teodorico per corroborare il suo comando o divieto, alle medelime si riporta. Così nel cap. 24. secundum legum veterum constituta: e nel cap. 26. secundum leges: e nel cap. 36. legum censuram, ed altrove.

Ma ciò che rende più commendabile questo Principe su, che volle eziandio, che queste leggi fossero comuni non solo a' Romani, ma a' Goti stessi, che fra' Romani vivevano, come è manifesto per questo suo Editto, lasciando a' Goti poche leggi proprie, le quali, come più a loro usuali, piuttosto loro proprie costumanze erano, che leggi scritte; ma in ciò ch' era di momento, come di successioni, di solennità di testamenti, d'adozioni, di contratti, di pene, di delitti, ed in somma per tutto ciò, che s' appartiene alla pubblica e privata ragione, le leggi Romane erano a tutti comuni. Nè altre leggi, contendendo il Goto col Romano, o il Romano col Goto, volle, che i Giudici riguardassero per decidere le loro liti, come espressamente Teodorico rescrisse ad un tal Gennaro Preside del nostro Sannio: Intra itaque Provinciam Samnii, si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum

4.6. 1. Ep. 1. (b) Edict. lib. 3. 1'ar. Ep. 13.

consideratione definias; nec permittimus discreto jure vivere, quos una [a] Casticol. voto volumus vindicare (a). Sotamente quando le liti s' agitavano fra Goto e Goto, volle che si decidessero dal proprio Giudice, ch'egii destinava in ciascuna Città, secondo i suoi Editti, i quali, come s' è detto, anc rchè contenessero atcune cose di Gotica disciplina, non molto però s' allontanavano dalle leggi Romane. Ma in ciò i Romani anche venivano privilegiati, poichè folo se la lite era fra Coto e Coto, poteva procedere il loro Giudice; ma se in essa occorreva, che v' avesse anche interesse il Romano, attore o reo che questi si sosse, doveva ricorrersi al Magistrato Romano. Ed in questa maniera era conceputa da Teodorico la formola della Comitiva, che si dava a coloro, che da lui erano eletti per Giudici de' Goti in ciascheduna Provincia, rapportata da Cassiodoro nel settimo libro fra le molte altre sue formole (b).

[b] Caff. lib. 7. c.ip. 3.

#### III. La medesima polizia e Magistrati ritenuti da TEODORICO in Italia.

CIccome somma fu la cura di Teodorico di ritenere in Italia Ie leggi Romane, non minore certamente fu il suo studio di ritenere ancora l'istessa forma del governo, così per quel che s'attiene alla distribuzione delle Provincie, come de' Magistrati e delle dignità. Egli ritrovando trasferita la fede Imperiale da Onorio e Valentiniano suoi predecessori in Ravenna, che non a caso, e per allontanarsi da Roma ivi la collocarono, ma per esser più pronti ed apparecchiati a reprimer l'irruzioni de' Barbari, che per quella parte s'inoltravano ne' confini d' Italia, ivi parimente volle egli fermarsi; onde le querele de' Romani erano pur troppo ingiuste e irragionevoli, quando di lui si doievano, perchè in Ravenna, e non in Roma avesse collocata la fua sede regia. Ben del suo amore inverso quell' inclita Città lasciò egli manisestissimi documenti, ornandola di pubbliche e chiare memorie della sua grandezza e regal animo, e della sua magnificenza, cingendola ancora di ben forti e ficure mura. Non fu minore il suo amore e riverenza verso il Senato Romano, come ne fanno pienissima sede le tante affettuose Epislole da lui a quel Senato dirizzate, piene d'ogni stima e rispetto, che si leggono presso a Cassiodoro. In Ravenna adunque, come aveano fatto i fuoi predecellori, collocò la fua regia fede, e quine quindi reste l'Italia, e queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli, con quelli Magistrati medesimi,

co' quali era stata governata dagi' Imperadori Romani.

De'Magistrati, e degli Ussiciali del Palazzo, e del Regno, ancorchè alcuni ne fossero stati sotto il suo governo nuovamente rifatti, e ne' nomi e ne' gradi qualche diversità vi si notasse, se ne ritennero però moltissimi, se non in tutto nella potestà e giurisdizione fimili a quelli de' Romani, molti però nel nome, ed affaissimi anche in realtà a' medesimi conformi. Si ritennero i Senatori, i Consoli, i Patrizi, il Presetto al Pretorio, i Presetti della Città, ed i Questori. Si ritennero i Consolari, i Correttori, i Presidi, e moltissimi altri. Qualche mutazione solamente fu negli Ufficiali minori, essendo stata usanza de' Goti in ogni, benchè picciola Città mandare i Comiti, e particolari Giudici per l'amministrazione del governo e della giustizia, e di creare alcuni altri Ufficiali, di cui nella Notizia delle dignità del-

l'Imperio è ignoto il nome.

Ma se in questo divario de' Magistrati introdotto da' Goti vogliamo seguire il sentimento dell' accuratissimo Ugon Grozio, bisognerà dire, che in ciò secero cosa assai più commendabile, che i Romani stessi. Imperciocchè, e' dice, appresso a' Romani furono molti nomi di dignità affatto vani, e senza soggetto: Multa apud Romanos ejusmodi inani sono constantia; Vacantium, Honorariorum &c. (a): All'incontro i Goti ebbero sentimenti contrarj, come si legge in Cassiodoro (b): Grata sunt omnino nomi- (a) Grot. in na, quæ designant protinus actiones, quando tota ambiguitas audiendi tollitur, ubi in vocabulo concluditur quid geratur. In oltre Grozio riflette, che i Romani mandando per ciascheduna Provincia lib. 6. cap. 7. un Consolare o un Preside, il qual dovesse avere il governo e la cura di tutte le Città e Castelli della Provincia, molti de' quali erano affai distanti dalla sua sede: quindi avveniva, che non potendo il Preside esser presente in tutti que' luoghi, venivano perciò a gravarsi i Provinciali d'immense e rilevanti spese, poiché bisognava ch' essi ricorressero a lui da parti remotissime. Presso a' Goti la bisogna in altro modo procedeva. Avevano bensì le Provincie i loro Consolari, i Correttori, ed i Presidi; nulladimeno non solamente alle più principali Città, ma eziandio a ciasche-· duno, benchè piccolo Castello mandavansi i Comiti, o altri Magistrati inferiori, fedeli, incorrotti, e dal consentimento de' Popoli approvati, acciocchè potessero rendere loro giustizia, ed aver cura de'tributi, e d'altri bisogni di quei luoghi. Tom.I. Tanto

Proleg. hift. Gothor. p.65. (b) Caffiod.

Tanto che quella disposizione di Magistrati, che oggidi ancora nel nostro Regno osferviamo, di mandarsi Governadori e Giudici ad ogni Città, la dobbiamo non a' Romani, ma a' Goti.

E se ne' tempi nostri si praticassero que' rigori e quelle diligenze, che a' tempi di Teodorico usavansi nella scelta di tali Ministri, cioè di mandare uomini di conosciuta integrità e dottrina, e a' Popoli accettissimi, vietando perciò l'appellazioni ad altri Tribunali lontani, e solo permettendole, quando o la gravità degli affari, o una manifelta ingiustizia il richiedesse, certamente d'infinite liti e di tanti gravi dispendi vedrebbonsi libere queste nostre Provincie, ch' ora non sono. E per questa cagione presso a molti Scrittori tanto s'esagera il governo de' Popoli Orientali, ed Africani, che noi sovente nelle comuni querele sogliamo perciò invidiargli; perocchè questi non pure nelle Città, ma in ogni piccolo Castello hanno i loro Giudici sempre pronti ed apparecchiati, e le liti non tantolto sono fra essi insorte, che subito veggonsi terminate, rarissime volte, o non mai ammettendo appellazioni. Perchè la gente tenendo nella venerazione dovuta il Magistrato, a' suoi decreti tosto s'acqueta, e soffre più volentieri, che se le tolga la roba controvertita, che andar girando in parti lontane e remote con maggiori dispendi, e coll' incertezza di vincere, e sovente col timore di tornare a perdere; e stimano essere di loro maggior profitto, che ad essi s'ufi una ingiustizia pronta e sollecita, che una giustizia stentata e (a) Clenardi tarda. Però Clenardo (a) avendo lasciata Europa, e in Africa nel Regno di Fezza ricovratofi, foleva a molti suoi amici Euro-Streyterium, pei scrivere, ch' egli non invidiava le magnificenze e grandezze & ad Jaco- di tante belle Città, solamente perchè non dovea più nel Foro rivoltarsi tra tanta gente malvagia, e piena di cavilli; nè ivi mumA.1541. faceva uopo de' loquaci Causidici, ma se occorreva tra quegli Africani qualche lite, era sempre presto il Giudice a deciderla, Nov. inv. & de nè tornayano a casa i litiganti, se non terminato il litigio. Ma varia fortun. questo nello stato delle cose presenti è piuttosto da desiderarsi, Doct. Juris. che da sperarsi, poichè il male è nella radice; oltracchè nell' elezione de' Magistrati non s' attendono più quelle prerogative, che forse in quei tempi, ch' ora noi chiamiamo barbari, accuratamente s' attendevano. Ciò che allora era rimedio, presentemente in mortifero veleno si trasmuterebbe; giacchè sino da'tempi d'Alfonso I. Aragonese si trassuse il male di concedere a' Baroni

Epistola ad Arnoldum tum Lato-Geor. Pafroni del Regno ogni giurisdizione ed imperio. E oggi sono più i governi, che si concedono da' medesimi, che quelli che sono dal Re provveduti, e la maggior parte del Regno è governata da essi nelle prime istanze. Ond' era espediente, che s' ammettessero que' tanti ricorsi a' Tribunali superiori, che oggigiorno osserviamo; giacchè non potè praticarsi il disegno, che Carlo VIII. Re di Francia, in que' pochi mesi che tenne questo Regno, avea conceputo, di togliere a' Baroni ogni giurisdizione ed imperio, e ridurgli a somiglianza di quelli di Francia, e dell'

altre Provincie d'Europa (a).

Ma ritornando onde siamo dipartiti, i Goti, secondo che ci rappresentano i libri di Cassiodoro, surono molto avvertiti nella scelta de' Magistrati, e non meno nell' elezione de' maggiori Ufficiali, che in quella de' minori, che mandavano in ciascuna Città, ponendovi ogni lor cura e diligenza. Quindi presso a Cassiodoro leggiamo tanti nuovi Ufficiali, i Cancellieri, i Canonicari, i Comiti, i Referendari, e le tante formole, colle quali erano tante e sì varie dignità conserite a' soggetti di conosciuta bontà e dottrina. Pietro Pantino (b) scrisse un non dispregevole libro delle dignità della Camera Gotica; ma come su osservato da Grozio (c), senza la costui fatica e diligenza ben potevano quelle ravvisarsi e comprendersi dal libro sesso e settimo di Cassiodoro, ove tutte queste dignità ci vengono rappresentate e descritte.

(a) V.Afflict.
in Prælud.ad
Constit.Regr.
Phil. Comin.Memoir.
Choppin. de
Domanio
Franciæ.

(b) Pet.Pantinus de Digniz. Goth.
Aula.
(c) Grot. in Prolegom.
hist. Gother.

# IV. La medesima disposizione delle Provincie ritenuta in Italia dal Re TEODORICO.

R Itenne ancora questo Principe la stessa divisione delle Provincie, che setto l'Imperio di Costantino, e de' suoi successori componevano l'Italia. Era ancora il medesimo numero di quel d'Adriano, ed in diciassette erano ancora dissinte; nè ciò, che ora appelliamo Regno di Napoli, in più Provincie su partito. Quattro ancora surono sotto la dominazione di Teodorico.

I. la Campagna. Il. la Calabria colla Puglia. III. la Lucania e' Bruzj. IV. il Sannio. Alla Provincia della Campagna surono mandati, come prima, i Consolari a governarla: ali' altre due di Calabria, e Lucania i Correttori: ed al Sannio i Presidi.

### Della CAMPAGNA, e suoi Consolari.

(a) Cassiod.

TL primo Consolare della Campagna, che ne' primi cinque libri di L'Cassiodoro (a) s'incontra, su un tal Giovanni, a cui Teodolib.3.cap.27. rico mandò una Epistola, nella quale tanto gli raccomandava la giustizia, e la cura della pubblica utilità, decorandolo col titolo di Viro Senatori, come dall' iscrizione: Joanni V. S. Consulari Campania, Theod. Rex. A questo stesso Giovanni indirizzo Teodorico quel suo Editto, che presso a Cassiodoro (b) anche si leg-(b) Caff. ge, per cui fu severamente proibita quella pessima usanza, che bib. 4. cap. 10. nella Campagna, e nel Sannio erasi introdotta, che il creditore fenza pubblica autorità, ma per privata licenza si prendeva la roba del debitore per pegno, nè la restituiva, se del suo credito non fosse stato soddisfatto; anzi sovente si prendeva la roba non del debitore, ma d'un suo amico, vicino, o congiunto, che in Italia son chiamate Rappresaglie. Si vietò tal costume severamente, e s'impose pena della perdita del credito, e di restituire il doppio, nel cafo che si sosse fatta rappresaglia non al debitore, ma all'amico o congiunto. Zenone Imperadore quell'iflelso avea comandato per l' Oriente con una sua consimile Co-(c) L. un. stituzione (c); onde Teodorico, che intendeva reggere l' Italia U: nullus ex colle medesime massime, volle anche in ciò imitarlo. Giustiniano poi lo ripetè nelle sue Novelle (d). Nè volle mai Teodorico permettere, che s' usassero simili violenze nel suo Regno, ma che i creditori, secondo che parimente dettavano le leggi (d) Novel. Romane, per vie legittime di pubblici giudizi sperimentassero le loro ragioni.

Vicanis pro alien. vican. deb. ten. lib.

52. & 134.

(e) Caff. lib. 4. cap. 5.

(f) Petrus Bertius in Vita Boetii .

Trovandosi questo Principe esausto a cagione delle guerre sostenute alcun tempo co' Francesi, ebbe necessità di far da questa Provincia provvedere di vettovaglie i suoi eserciti; e si legge perciò un altro suo Editto (e), imponendo a' Naviculari della Campagna, che trasportassero que' viveri nelle Gallie. ditava ancora d' imporle altri pesi; ma orando a pro di quella Provincia Boezio Severino (f), e ponendogli avanti gli occhi le tante sue miserie, e le tante afflizioni e desolazioni, che per l'invasione de' Vandali aveva patite, clementissimamente Teodorico le concedè ogni indulgenza, nè di nuovi pesi volle maggiormente caricarla. Anzi avendo i Campani, e particolarmente i Napoletani, ed i Nolani, per l'irruzione del Vesuvio accaduta in questi tempi, patiti dauni gravislimi, concedè a' medesimi indul-

indulgenza anche da' soliti tributi, come scorgesi presso a Cassiodoro in quell'altro suo Editto (a), nel quale con molto spirito (a) Cas. lib. e vivezza si descrivono i fremiti, l'orride nubi, ed i torrenti di 4. cap.50. fuoco, che suole mandar suori quel Monte, Cassiodoro è maraviglioso in simili descrizioni; ma quel che non se gli può condonare è, che oltre al valersi d'alcune ardite iperboli, e d'alcune metafore soverchio licenziose, introduce in sì fatta guisa a parlare Teodorico, che non saprebbesi scernere, se voglia ordinar leggi, e dare provvidenza a' bisogni delle sue Provincie. com' era il suo scopo, o pure voglia fare il declamatore, introducendolo sovente a parlare in una maniera, che non si comporterebbe nè anche a' più stravolti Panegiristi de' nostri tempi.

Aveva veramente la Campagna, quando Gezerico dall'Africa si mosse con potente armata ad invadere l' Italia, patiti danni insopportabili. Fu allora da' Vandali aspramente trattata, devastando il suo paese; e Capua, ch' era la sua Metropoli, su barbaramente saccheggiata, e poco meno che distrutta. Queste stesse calamità sotterirono Nola, e molte altre Città della medesima. Napoli solamente per cagione del suo suo su dal surore di quei barbari esente: Città allora, ancorchè piccola, ben disesa però dal valore de' suoi Cittadini, dal sito, e più dalle mura forti, che la cingevano (b). E per questa varia fortuna, che (b) Hist. Mic. fortirono, avvenne dapoi, che molte Città di queste nostre Pro- 2.15. S. Greg. vincie da grandi si feciono picciole, e le picciole divennero M. Dialog. ?. grandi. Quindi avvenne ancora, che ruinata Capua, e molte Cit. 3.6.2. tà di questa Provincia, Napoli cominciasse pian piano ad estol-Iersi sopra tutte l'altre, e ne' tempi de' Greci, e Longobardi si rendesse Capo d' uno non picciolo Ducato.

Ne' tempi di Teodorico niun' altra Città di questa Provincia leggiamo, che si sosse railegrata cotanto dell' Imperio di questo Principe, quanto Napoli; nè altra, che avesse con tanti e sì cospicui segni di fedeltà e di stima mostrata la sua divozione ed ossequio verso di lui. Assunto che su Teodorico nel trono, gli eressero i Napoletani nella maggiore lor piazza una statua, quella che dapoi s' ebbe per infautto presagio dell' infelice fine della dominazione de' Goti in Italia; poichè, come narra Procopio (c), avevano i Napoletani innalzata a Teodorico questa (c) Procop. statua composta con maraviglioso artificio di picciole petruzze di lib. 1. hist. color vario, e così bene tra lor commesse, che al vivo rappresentavano l' essigie di quel Principe. Essendo ancor vivente

Teodorico si vide il capo di questa statua da se cadere, disciogliendosi quel compaginamento di petruzze, che lo sormavano, e non guari dapoi si seppe in Napoli la morte di questo Principe, ed in suo luogo essere succeduto Atalarico suo nipote. Passati otto anni del Regno di costui, si videro in un subito da loro scomporsi quelle che sormavano il ventre, e nell'illesso tempo s' intese la morte di Atalarico. Non molto dapoi caddero l'altre, che componevano le parti genitali, ed insieme s'ebbe novella della morte d' Amalasunta figliuola di Teodorico. Ma quando ultimamente si vide Roma assediata da' Goti per riprenderla, ecco che vanno a terra tutte quell'altre, che le coscie e' piedi formavano, e tutta cadde da quel luogo, dov' era collocata. Dal quale fatto conghietturarono i Romani, dover l'efercito dell' imperadore d' Oriente rimaner superiore, interpetrando, per li piedi di Teodorico non denotarsi altro, che i Goti, a' quali egli avea imperato. E questo vano e ridicolo presagio fu di tanta forza appresso le genti volgari, le quali soglionsi muovere più per si fatte cose, che per qualunque più culta diceria di Capitano, che fattesi ardite presero non leggiera speranza della vittoria. Nel che parimente giovarono certi versi Sibillini, posti suori da alcuni Senatori Romani, molto adattati ad imposturare la gente, il senso de' quali, come ponderò assai bene Procopio, prima dell'esito delle cose non potea in verun conto capirsi per intelletto umano; poichè que' versi erano cotanto disordinati e consust, e veramente fanatici, che sbalzando da' mali dell' Africa alla Persia, indi satta menzione de' Romani, passavano poi a parlare degli Assirj: ritornavano a favellare de' Romani, e poi a cantare delle calamità de' Brittanni; quando poi li vedeva il successo, allora si ponevano in opera mille graziose interpetrazioni, e scoprivano per l' evento feguito il senso degli oscuri e fantastici versi.

Ma ritornando al nostro proposito, su Napoli a Teodorico molto fedele e divota; ed all' incontro questo gratissimo Principe trattò i Napoletani con non minori segni d'amore e di gratitudine. Nè picciol segno di stima dee riputarsi quello, che tra le formole delle Comitive del primo ordine, che da Teodorico folevano darsi a coloro, a' quali egli commetteva il governo di [a] Cal.lib.6. qualche illustre Città, fi legga ancora appresso Cassiodoro (a) quelcap.23.8 24. la destinata per Napoli ; poichè questo autore le formole solamente rapporta, che a' personaggi destinati al governo di qual-

che famosa Città si solevano dare, non già quelle delle minori. Leggonsi solo quelle della Città di Siracusa, di Ravenna, di Roma, e d'altri luoghi cospicui: per l'altre Città minori una generale solamente se ne legge adattata per tutte; e le Comitive, che davansi per lo governo di queste, non erano del primo, ma del secondo ordine, com' è manifesto dalla formola stelsa appresso Cassiodoro (a). Nè si tralasciano nella Comitiva (o pure se ci aggrada nomarla col linguaggio de' nostri tempi, Ce- [4] Cac lib. dola, ovvero Patente ) le prerogative di questa Città, le sue de- 7. cap. 26. lizie, la sua eccellenza, quanto sia decoroso l' impiego, quanto ampia l'autorità e giurisdizione, che se gli concede, e quanto pieno di maestà il suo Tribunale. Ella è chiamata (b): Urbs ornata multitudine Civium, abundans marinis, terrenisque deliciis, ut dulcissimam vitam te ibidem invenisse dijudices, si nullis amaritudinibus miscearis. Pratoria tua officia replent, militum turba custodit. Conscenais gemmatum Tribunal, sed tot testes pateris, quot te agmina circumdare cognoscis. Præterea litora usque ad præsinitum locum data justione custodis. Tuæ voluntati parent peregrina commercia. Praslas ementibus de pretio suo, & gratia tua proficis, quod avidus mercator acquirit. Sed inter hæc præctara fastigia optimum esse Judicem decet, &c. Ne minori sono l'affettuose dimostranze, che da questo Principe erano espresse nella lettera solita darsi al provvisto, scrivendo alla Città di Napoli in commendazione del medefimo; la formola della quale pur la dobbiamo a Caffiodoro (c). E da essa può anche raccorsi, che Teodorico lasciasse a' [c] Cas. lib. Napoletani quell' istessa forma di governo, ch' ebbero ne' tempi 25, de' Romani, cioè d'avere la Curia o Senato, come prima, dove degli affari di quella Città, per quel che s'attiene alla pubblica annona, al riparo delle strade, ed altre occorrenze riguardanti il governo della medesima, avessero cura; e solamente loro togliesse il potersi da' Decurioni eleggere i Magistrati, i quali quella giurifdizione avessero, che concedeva egli al Governadore o Comite, che vi mandaya, Ebbe ancora questa Provincia il suo Cancelliero, la cui carica e sunzioni ci sono rappresentate da Cassiodoro nell' undecimo e duodecimo libro delle sue Opere (d).

6. cap. 23.

[d] Cal. Var. lib. 11. c.37. & lib. 12.6.1. E 3.

# Della PUGLIA e CALABRIA, e suoi CORRETTORI.

CIccome non volle Teodorico mutare il governo della Campagna ne' Magistrati superiori , lasciando i Consolari in essa , come ebbe sotto i Romani: così nemmeno piacque al medesimo mutarlo nella Provincia della Fuglia e Calabria. Non divise egli intorno al governo la Puglia dalla Calabria, nè mutarono queste Provincie nomi, come ne' tempi, che seguirono, surono variati. Sotto un sol Moderatore surono amministrate, ancorchè al governo di ciascuna Città particolari Comiti, o siano Governadori mandasse, secondo la commendabile usanza de' Goti.

Il primo Moderatore della Puglia e Calabria, che ne'primi cinque libri di Cassiodoro s'incontra, su un tal Festo, ovvero Fausto, come altri leggono. A costui si vede da Teodorico [a] Caf. lib. indirizzata quell' Epistola (a), per la quale si concede a' pubblici negozianti della Puglia e Calabria la franchigia da' dazi e gabelle; e sono da notarsi i speziosi e decorosi titoli, co' quali

Teodorico tratta questo Ministro,

Tenne Teodorico particular cura di questa Provincia, e de' fuoi campi, e molte falutari provvidenze egli vi diede, co-[b] Cas. lib. me in più luoghi appresso Cassiodoro potrà osservarsi (b). Fra 5. c. 7. & 31. le Città della Puglia più cospicue su un tempo Siponto, che ora delle sue alte ruine appena serba alcun vestigio: Città quanto antica, altrettanto nobile e potente, tanto che i suoi Sipontini ne' seguenti tempi poterono sostenere lunghe guerre co' Napoletani, e co' Greci, come nel suo luogo diremo. Dalle comuni calamità, che per l'irruzione de' Vandali, e per la tirannide d' Odoacre travagliarono l' Italia, non restò libera questa Città. Furono i suoi Cittadini in quei tre ultimi anni di guerra, che Odoacre sostenne con Teodorico, per essersi renduti i Sipontini a questo Principe, crudelmente da Odoacre trattati, ed i loro campi devastati, tanto che i negozianti Sipontini in grande estremità ridotti ricorsero alla clemenza di Teodorico, chiedendogli l'immunità da' tributi, e qualche dilazione per li loro creditori. Fu loro pertanto pietofamente da questo Principe conceduto, che per due anni non potessero esser travagliati per gli tributi, nè molestati da' loro creditori, come da un' altra Epiflola diretta al suddetto Fauslo Moderatore di questa Provincia, o pure, come altri leggono, ad Atemidoro, fi scorge presso al Senatore (c).

[1] Caf.lib.2. cap. 37.

Della

2. c.ip. 26.

Della LUCANIA e BRUZJ, e suoi Correttori.

Clegue la Provincia della Lucania e de' Bruzj, intorno al cui governo niente ancora fu da Teodorico variato. Si ritennero i Correttori, nè i Bruzi da' Lucani furono divisi, ma sotto un solo Moderatore, come prima rimasero. Reggio su la lor sede, ond' è che appresso Cassiodoro (a) si raccomandano i Cit- (a) Cas. 418. tadini di questa Città ad Anastasio Cancelliero della Lucania e de' Bruzi, e l'origine del nome di Reggio è descritta: Rhegienses cives, ultimi Brutiorum, quos a Siciliæ corpore violenti quondam maris impetus segregavit, unde Civitas eorum nomen accepit;

divisio enim in mois Graca lingua vocitatur &c.

Non dee riputarsi picciol pregio di questa Provincia l' avere avuto ne' tempi di Teodorico per suo Correttore Cassiodoro medesimo, che su il primo personaggio di questa età, cui Teodorico profusamente cumulò di tutte le dignità, che dalla sua regal mano potevano dispensarsi. Nel principio del suo Regno, essendo le cose della Sicilia per lo nuovo dominio ancora fluttuanti, fu trascelto Cassiodoro al governo di quell' Isola. Indi dato bastante saggio degli altissimi suoi talenti, nella Lucania e ne' Bruzi per Correttore di questa Provincia su mandato. Non molto dapoi alla dignità di Prefetto Pretorio fu affunto, e finalmente al supremo onore del Patriziato su da Teodorico promosso (b), come per la formola che Cassiodoro stesso ne' suoi libri (b) Cas. Lib. ci propone, è manifesto (c); dalla quale pare che possa senza (c) Cas. lib. dubbio ricavarsi, come il Barrio, Fornerio, Romeo, e moltis- 12. cap. 15. simi altri Autori scriffero (d), essere stata il Bruzio, e propria- (d) P. Garemente Squillace patria di si nobile spirito, e che al suo terre- tius in vita no debba darsi tutto il vanto d'aver pianta si nobile prodotta, come anche da quelle parole di Teodorico si raccoglie : Sed non eo præconiorum fine contenti, Brutiorum & Lucaniæ tibi dedimus mores regendos: ne bonum, quod peregrina Provincia (intendendo della Sicilia ) meruisset, genitalis soli fortuna nesciret.

Fu dopo Cassiodoro, sotto questo stesso Principe, Corretto. re della Lucania e de'Bruzi Venanzio, al quale Teodorico scrisse quell'Epistola, in cui l'esazione de' tributi di questa Provincia gl' incarica. Così appresso Cassiodoro leggiamo (e): Venantio Viro Senatori Correctori Lucaniæ & Brutiorum, Theod. Rex. Di questo stesso Venanzio sassi da Teodorico onorata menzione in quel suo Editto (f) indirizzato ad Adeodato, dove si legge: Viri spe- 3. cap. 46. Tom.I. Ff Eta-

(e) Cas. lib. 3. c.ip. 8.

(f) Caf.lib.

est, Correctoris .

(a) Jurer. id Etabilis Venantii Lucania & Brutiorum Prasulis (a), e del Correttore di questa Provincia pure nel capo seguente presso a Cassiodoro fassi menzione, come da quelle parole: Corrector Lucania, Tenne ancora la Lucania e'I Bruzio il suo Can-Brutiorumque.

(b) Cas. lib. celliero, come può vedersi appresso Cassiodoro (b).

11.cap.39.8 14.8 15. (c) Caf. lib. 4. cap. 5.

A' Naviculari della Lucania, ficcome a quelli della Camlib.12.cap.12. pagna, ancora fu da Teodorico comandato il trasporto delle vettovaglie in Francia, come si legge appresso il Senatore (c). Nè da Atalarico suo nipote su questa Provincia trascurata, Egli diede opportuni provvedimenti, perchè una gran Fiera, che si faceva in questi tempi, e dove concorreva molta gente di tutte le altre Provincie, ed una gran festività, che si celebrava nel di di S. Cipriano, non fosse disturbata: donde su data occasione a Cas-(d) Cas. lib. siodoro (d), come altrove (e) fece del Fonte Aretusa posto nel territorio di Squillace, di descriverci il maraviglioso Fonte [e] Cas. lib. Marciliano, ch' era nella Lucania, ed impiegare nella descrizione del medesimo, secondo il solito stile, tutte le sue arditezze ed iperboli; e quel ch' è più, ponendole in bocca d'un Principe, che non aveva altro scopo, che con severi Editti proibire, che tanta celebrità non fosse da' rei e perversi uomini disturbata.

Addizione

8. cap. 33.

12. cap. 15.

( Il Fonte Marciliano nella Lucania descritto da Cassiodoro dell' Autore, Lib. 8. Ep. 33. era vicino alla Città chiamata Cosilina, oggi distrutta, la quale avea un Sobborgo chiamato Marciliano, dove poi andò ad abitare il Vescovo, onde promiscuamente su dapoi nominato, ora Episcopus Marcellianensis, ora Cosilinus. Ecco come ne parla Olstenio nelle note a Carlo da S.Paolo in Lucania, & Brutia: Cosilianum antiquissima Lucaniæ Civitas. Cassiodor. var. lib. 8. Ep. 33. Suburbium habuit Marcilianum , sive Marcellianum , unde Marcellianensis Episcopus, & Cosilinus promiscue dicebatur. Contrastano i vicini abitatori per appropriarsene i ruderi; chi vuole, che siano quelli, onde surse la Città di Marsico; altri pretendono, che da que' ruderi fosse surta non già Marsico, ma la Città di Sala.)

#### Del SANNIO, e suoi Presidi.

V lene in ultimo luogo il Sannio, Provincia, siccome appo i Romani, così ne' tempi di Teodorico non decorata d' altro, che di Preside. In questa Provincia si legge presso a Cas-[f] Caf. lib. siodoro (f) essersi da Teodorico mandato a preghiere de' Sanniti 3. cap. 13. un un tal Gennaro, ovvero come altri (a) leggono, Sunhivado, per (a) P. Garet. loro Moderatore e Giudice, imponendolegli, che accadendo litigio nella medesima tra' Romani con Goti, ovvero fra' Goti con Romani, dovesse secondo le leggi Romane diffinirlo; non volendo egli permettere, che sotto varie e diverse leggi i Romani co' Goti vivessero, le cui parole già furono da noi ad altro proposito recate. Ebbe anche questa Provincia i suoi Cancellieri, com'è chiaro appresso Cassiodoro (b); e del Sannio pure altrove (c) fassi da Teodorico memoria : tanto che non v'è stata Provincia di quelle, che ora compongono il nostro Regno, 5.6.26.827. che per le memorie che a noi sono rimase di questo Principe, le quali tutte fra gli altri Scrittori le dobbiamo a Cassiodoro. non si vegga da Teodorico provvidamente amministrata, e dati giusti ed opportuni rimedi per lo governo loro.

(b) Cal.lib. 11.cap.36. (c) Cal. lib.

#### V. I medesimi Codici ritenuti, e le medesime condizioni delle Persone e de' Retaggi.

Uindi può distintamente conoscersi, che le nostre Provincie, estinto l'Imperio Romano d'Occidente estinto l' Imperio Romano d'Occidente, ancorchè passasse. ro lotto la dominazione de' Goti, non sentirono quelle mutazioni, che regolarmente de' nuovi domini di straniere genti sogliono accadere. Non furono in quelle nuove leggi introdotte, ma si ritennero le Romane; e la legge comune de' nostri Provinciali fu quella de' Romani, che allora ne' Codici Gregoriano, Ermogeniano, e sopra ogn'altro nel Codice di Teodosio, e nel Corpo delle Novelle di questo Imperadore, di Valentiniano, Marziano, Maggioriano, Severo, ed Antemio suoi successori si conteneva: ed a' libri di quelli Giureconsulti, che Valentiniano trascelse, era data piena autorità e forza.

Non s'introdusse nuova forma di governo, e si ritennero i medesimi Ufficiali; nè la variazione de' Magistrati su tanta, che non si ritenessero le dignità più cospicue e sublimi. Poichè l'idea di Teodorico, e poi del suo successore Atalarico su di reggere l'Italia, e queste nostre Provincie col medesimo spirito e forma, colla quale si resse l' Imperio sotto gl' Imperadori; ed è costante opinione de' nostri Scrittori, che le cose d' Italia fotto il suo Regno surono più quiete e tranquille, che ne' tempi degli ultimi Imperadori d'Occidente, e ch' egli fosse sta-

Ff 2

to il primo, che facesse quietare tanti mali e disordini.

Quindi

Quindi è avvenuto, che ancorchè queste nostre Provincie passassero da' Romani sotto la dominazione de' Goti, non s' introducessero, siccome nell' altre Provincie dell' Imperio Romano, quelle servitù ne' Popoli, che passati sotto altre Nazioni sosferirono. Così quando la Gallia fu conquistata da' Franzesi, su trattata come Paese di conquista; essendo cosa certa, che si fecero Signori delle persone e de' retaggi di quella, cioè si secero Signori perfetti così nella Signoria pubblica, come nella proprietà e Signoria privata (a): ed in quanto alle persone, essi secero i naturali del Paese servi, non già d' una intera servitù, ma simili a quelli che i Romani chiamavano Censiti, ovvero

(a) Loyseau des Seign.

Agric. & Cenf. lib. 11. Connan. in lib. 2.

ер. 18. & 19. Procop. Goth. 1. 3. Leo Oftiens. in sin. Glossator. in notis cap. 6. num. 532. Cod. Theod. lib. 8. zie. de curf. pub. & angar. l. 4.

(b) Cod. de Ascrittizi, o Coloni addetti alla gleba (b). Non così trattarono i Goti l'Italia, la Sicilia, e queste nostre Provincie, ma lasciarono intatta la condizione delle persone, poiche non gli gover-Com. jur. civ. nava un Principe straniero, ma un Re, che si pregiava di vivere alla Romana, e di serbare le medesime leggi ed istituti de'. Romani. Furono bensi in molti Villaggi delle nostre Provincie di questi Ascrittizi e Censiti (siccome vi surono anche de' servi, perchè a' tempi de' Goti l'uso de' medesimi non s' era dis-(c) Cass. l. 2. messo (c)); ma quelli stessi, o i loro discendenti, in quella maniera che prima si tenevano da' Romani, e di essi ci restano ancora molti vestigi ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano, che poi i secoli seguenti chiamarono angari e parangari (d). Ciò Chronic. Caf- che si conferma per uno avvenimento rapportato da Ugone Falcando in Sicilia a' tempi del Re Guglielmo II. poichè essendo i Cittadini di Caccamo ricorfi al Re contra Giovanni Lavardino (d) Got. in Franzese, il quale affliggevà i Terrazzani, con esigere la metà delle loro entrate, secondo che diceva essere la consuetudine delle sue Terre in Francia; e riportate queste querele al G. Cancelliero, ch' era allora Stefano di Parzio, perchè questi era ancor egli Franzese, lasciò la cosa senza provvedimento; onde i suoi nemici gli concitarono l'odio di tutti i Siciliani, e di molti Cittadini e Terrazzani, gridando ch' essi erano liberi, e che non dovea permettere, secondo l'uso di Francia: Ut universi Populi Siciliæ redditus annuos, & exactiones solvere cogerentur juxta Galliæ consuetudinem, quæ cives liberos non haberet.

Ed in quanto a' retaggi e terre della Gallia, i Franzesi vittoriosi le confiscarono tutte, attribuendo allo Stato l'una e (e) Loyleau l'altra Signoria di quelle (e). E fuori di quelle Terre, che ritennero in demanio del Principe, distribuirono tutte l'altre a' prin-

606. cis.

CI-

cipali Capi e Capitani della loro Nazione; a taluno dando una Provincia a titolo di Ducato, ad un altro un Paese di frontiera a titolo di Marchesato, a costui una Città col suo territorio adjacente a titolo di Contea, e ad altri de' Castelli e Villaggi con alcune Terre d'intorno a titolo di Baronia, Castellania, o semplice Signoria, fecondo i meriti particolari di ciascheduno, ed il numero de' foldati ch' aveva fotto di se; poiche davansi cosi per essi, che per li loro soldati. Non così secero i Goti in Italia, ed in queste nostre Provincie, poiche si lasciarono le Terre a' loro posseditori, nè s' inquietò alcuno nella privata Signoria de' suoi retaggi : e le Provincie , e le Città erano amministrate da' medesimi Ufficiali, che prima, secondo che si governavano fotto l'Imperio di Valentiniano, e degli altri Imperadori d' Occidente suoi predecessori. Nè in Italia, ed in queste nostre Provincie l'uso de Feudi, e de Ducati e Contadi su introdotto, se non nel Regno de' Longobardi, come diremo nel quarto libro di questa Istoria.

## VI. Insigni virtù di TEODORICO, e sua morte.

FU veramente Teodorico di tutte quelle rade e nobili virtà ornato, che fosse mai qualunque altro più eccellente Principe, che vantassero tutti i secoli. Per la sua pietà, e culto al vero Iddio fu con immense lodi celebrato da Ennodio Cattolico Vescovo di Pavia. E sebbene istrutto nella Religione Crisliana, i suoi Dottori gliele avessero renduta torbida e contaminata per la pestilente eresia d'Arrio, siccome secero a tutti i Goti; questa colpa non a' Goti dee attribuirsi, ma a' Romani stessi, e spezialmente all' Imperadore Valente, che mandando ad istruire questa Nazione nella Religione Cristiana, vi mandò Dottori Arriani (a). Tantochè Salviano (b), quel Santo Vescovo di [a] Isid. Ær. Marsiglia, nomò questa loro disgrazia, sallo non già de' Goti, Misc. L. 12. c. ma del Magisterio Romano, e testifica questo Santo Vescovo, 12. che nel medesimo loro errore non altro su da essi riguardato, [6] Salvian. fe non che il maggior onore di Dio; e per questa pia loro lib. 5. de gucredenza ed affetto non dover essere i Goti reputati indegni bern. Dei. della fede Cattolica, i quali, comparate le loro opere con quelle de' Cattolici, di gran lunga erano a costoro in bontà e giustizia superiori, o si riguardi la venerazione delle Chiese, o la fede, o la speranza, o la carità verso Dio. Quindi è, che So- lib.4.cap. 53. crate (c) Scrittore dell' Istoria Ecclesiastica a molti Goti, che

per la Religione furono da' Pagani uccisi, dà il titolo di Martiri, come quelli che con semplice e divoto cuore eransi a Cristo loro Redentore dedicati. È se per altrui colpa incorsero i Goti in quest' errore, ben su questa macchia tolta e compensata col merito di Reccaredo del loro sangue, che purgò dall'

Arianesimo tutta la Spagna. E su singolar pietà de' Goti, e di Teodorico precisamente

d'astenersi da ogni violenza co' suoi sudditi intorno alla Religione, nè perchè essi erano de' dogmi Arriani aspersi, proibivano perciò a' fuoi Popoli di confessar la fede del gran Concilio di Ni-[a] Grotin cea (a); anzi Teodorico in tutto il tempo, che resse l'Italia, e queste nostre Provincie, non pure lasciò inviolata ed intatta la Religione Cattolica a' suoi sudditi, ma si permetteva ancor a' Goti slessi, se volessero dall' Arrianesimo passare alla sede di

(b) Anonym. Nicea, che liberamente fosse a loro lecito di farlo. (b)

Maggiore rilucerà la pietà di questo Principe in considenal. Niceph. rando, che della Cattolica Religione, ancorchè da lui non professata, ebbe egli tanta cura e pensiero, che non permetteva che al governo della medesima s' eleggessero, se non Vescovi di conosciuta probità e dottrina, de' quali su egli amantissimo (c) Vid. En- e riverente (c). Di ciò presso a Cassiodoro (d) ce ne dà piena testinod. in Vit. monianza il suo nipote stesso Atalarico; Oportebat enim arbitrio boni Principis obediri, qui sapienti deliberatione pertractans, quamvis (d) Cas.lib. in aliena Religione, talem visus est Pontificem delegisse, ut nulli merito debe at displicere; ut agnoscatis illum hoc optasse præcipue, quate-

nus bonis Sacerdotibus Ecclesiarum omnium Religio pullularet.

Quindi avvenne, come Paolo Warnefrido, e Zonara rac-(c) Grot doc. contano (e), ch' essendo nato ne' suoi tempi quel grave scisma nella Chiesa Romana, tosto su da lui tolto col convocamento d' un Concilio, e le cose restituite in una ben ferma e tranquil-(f) V. Anast. la pace. (f) Si leggono ancora di questo Principe rigidissimi Editti, Biblioth. in symmac.En-come fimilmente d'Atalarico suo nipote, per li quali severamente pod. Apolog. vengono proibite tutte quelle ordinazioni di Vescovi, che per Fleury Hift, ambizione, o interveniente denaro si sacessero, annullandole affatto, e Eccl. 1.30.nu. di niun momento e vigore riputandole (g); siccome più distesa-48.49.850 mente diremo, quando della polizia Ecclesiastica di questo seco-(g) Cas. lib. lo favelleremo. E pur di Teodorico si legge, che quantunque 9. cap. 15. nudrisse altra Religione, volle che i Vescovi Cattolici per lui 1.8. c.8. L.11. porgessero calde preghiere a Dio, delle quali sovente credette 6.2. & 3. giovarsi (h). Per la qual cosa non dee parere strano, siccome dice Gro-

Prot. ad hift. Goth. p.31.

Valef. Cedren.in An-1. 16. Hift. cap.35.

Epif. Ticin. 8. cap. 15.

cis.

Grozio, che Silverio Vescovo Cattolico Romano fosse stato a' Greci sospetto, quali che volesse e desiderasse più la Signoria de'

Goti in Italia, che quella de'Greci stessi (a).

Ed alla pietà di questo Principe noi dobbiamo, che queste nostre Provincie, ch'ora formano il Regno di Napoli, ancorchè sotto la dominazione de' Goti Arriani poco meno che 70. anni durassero, non fossero di quel pestilente dogma infestate, ma ritenessero la Cattolica fede così pura ed intatta, come i loro maggiori l'avevano abbracciata; e che potè poi star forte e salda alle frequenti incursioni de' Saraceni, che ne' seguenti tempi l'invasero e le combatterono. Imperocche piacque a Teodorico non pur lasciarla così stare come trovolla, ma di favorirla, ed esser eziandio della medesima custode e disensore; dal cui esempio mossi Atalarico, e gli altri Goti suoi successori, fecero in modo, che durante il loro dominio non restò ella nè perturbata, nè in qualunque modo contaminata.

Della giustizia, umanità, fede, e di tutte l'altre più pregiabili e nobili virtù di questo Principe non accade, che lungamente se ne ragioni. Cassiodoro ne' suoi libri ci sa ravvisare una immagine di Regno così culto, giusto, e clemente, che a ragione pote Grozio (b) dire: Planeque si quis cultissimi, clementissimique Imperii formam conspicere voluerit, ei ego legendas Prolegom, ad censeam Regum Ostrogothorum Epistolas, quas Cassiodorus collectas hist. Coch. edidit. Onde non senza cagione potevano i Goti appresso Belisario Pag. 33vantarfi di questa lode (c):nè senza ragione Teodorico stesso potè dire (d): Æquitati fave, innocentiam animi virtute defende, ut inter nationum consuetudinem perversam, Gothorum possis demonstrare justitiam; ed altrove (e): Imitamini certe Gothos nostros, qui foris prælia, intus (d) Cass. l.3. norunt exercere justitiam. E su cotanto lo studio e la cura di c. 23. quello Principe nel reggere i suoi sudditi con una esatta e perfetta giustizia, che si dichiarò co' medesimi volersi portar con essoloro in modo, che si dolessero più tosto d'esser cosi tardi venuti sotto l'Imperio de'Goti. Procopio, (f) ancorchè Greco, non può non innalzare queste regie ed insigni sue virtù. Egli custode delle leggi; giusto nell'assegnare i prezzi all' annona; esatto ne' pesi e nelle misure; e nell' imporre tributi su maravigliosa la sua equabilità, e sovente per giulle cagioni era pronto a rimettergli: (g) se i suoi eserciti in passando danneggiavano i paesani, soleva Teodorico a' Vescovi mandare il danaro per risarcirgli de' patiti danni (h): se vi era bisogno di materia per sabbricar navi, o di ep. 8.

(a) Liberat. Brev. 6, 22.

(c) Procop. hift. Goth.l. 1. (e) Cass. 1.3.

(f) Procop. Hist. Gosh. (g) Caff. 1.2. c.10.6.10.6. 13.6.4.6.36.

munire d'altra guila i suoi campi, pagava immantenente il prezzo (a): egli liberalissimo co' poveri, e la maggior parte del suo [2] Cass. L.5. regal impiego era il sovvenimento e la cura de pupilli, e delle c. 18. 19. 8 vedove (b); di che chiara testimonianza ce n'ha data Cassiodoro. La moderazione di questo Principe da' suoi fatti di sopra (6) Caff. 1.1. c.8.1.4.c.35. esposti è pur troppo nota. E' potendo sar passare i vinti sotto le € 42. leggi de' Goti vincitori, volle che colle leggi proprie, colle quali erano nati e nudriti, vivessero. Permise, che sotto il suo Regno Roma sosse dallo stesso Romano Senato governata: che giudicasse il Romano tra' Romani : tra Goti e Romani , il (c) Cass. 1.7. Goto ed il Romano (c); che quella Religione ritenessero, ch' avevano succhiata col latte (d), avversissimo d'introdurre novità, 6.3. (d) P. Garet, come quelle, che sogliono essere sempremai alle Repubbliche

in vita Cafsid. part. 1. s. perniziosissime, e cagione di molti e gravi disordini.

1.5.87.

12.

La sua temperanza su da Ennodio chiamata modestia sacerdotale. Egli secondo l'usanza della sua Nazione parchissimo ne' cibi, e molto più sobrio nelle vesti. Nel suo Regno i Goti si mantennero continentissimi e casti, nè su insidiata la pudicizia (e) Salvian. delle donne: Quæ Romani polluerant fornicatione, dice Salviano (e), de guber. Dei mundant Barbari castitate: ed altrove, Impudicitiam nos diligimus, Gothi execrantur; puritatem nos fugimus, illi amant. Vivevano di cibi semplicissimi, di pane, di latte, di cascio, di butiro, di carne, e sovente cruda, macerata solamente nel sale. Tralascio per brevità le sue virtù Regie. Infin oggi s' ammirano in Roma, ed in Ravenna i monumenti della sua magnificenza negli edificj, negli aquedotti, ed in altre splendide opere. Dal corso de' suoi fatti egregi, incominciando dalla puerizia, è pur troppo noto il suo valore, la fortezza, la sua magnanimità, il suo sublime spirito, ed il suo genio sempre a grandi e difficili imprese prontissimo. Principe, e nella guerra e nella pace espertissimo, donde nell' una su sempre vincitore, e nell' altra beneficò grandemente le Città, ed i Popoli suoi; e la virtù sua giunse a tanto, che seppe contenere dentro a' termini loro, senza tumulto di guerre, ma solo con la sua autorità, tutti i Re barbari occupatori dell' Imperio. E per restituire l' Italia nell'antica pace e tranquillità, molte Terre e Fortezze edificò infra la punta del mare Adriatico, e l' Alpi, per impedire più facilmente il passo a'nuovi Barbari, che volessero assalirla. Tanto ch'è costantissima opinione di tutti gli Scrittori, che mediante la virtù e la bontà sua non solamente Roma, ed Italia, lia, ma tutte l'altre parti dell' Occidental Imperio libere dalle continue battiture, che per tanti anni da tante inondazioni di Barbari avevano sopportate, si sollevarono, ed in buon ordine ed affai felice stato si ridusfero.

So che alcuni credono esser queste tante virtù di Teodorico state imbrattate dall'insidie, e morte finalmente fatta dare ad Odoacre, e nell' ultimo della sua vita da alcune crudeltà cagionate per vari sospetti del Regno suo, con avere ancora satto morire Simmaco, e Boezio suo genero Senatori, ed al Consolato affunti: uomini di nobiliffima stirpe nati, nello studio della Filosofia consumatissimi, religiosissimi, e per sama di pietà e di

dottrina affai infigni.

Ma se vogliano questi fatti attentamente considerarsi, la ragion di Stato difende il primo, e dell' essere stato crudele con Simmaco e Boezio, dobbiamo di quello stesso incolpar Teodorico, di che su incolpato da' suoi domessici. Id illi injuria, come dice Procopie (a), in subditos primum, ac postremum suit, quod non [4] Procop. adhibita, ut solebat, inquisitione de viris tantis statuerat. In questo Hist. Goth. solamente mancò Teodorico, ch' essendo stati per invidia imputati Simmaco e Boezio di macchinar contro alla sua vita, ed al suo Regno, gli avesse senza usare molta inquisizione in caso sì grave, in cui richiedevasi somma avvedutezza, condennati a morte; del resto, come ben osservò Grozio (b): Actum ibi non de Religione, quæ Boethio satis Platonica fuit, sed de Imperii sta- loc.cit. p. 32. tu. Non fu mosso certamente Teodorico da leggier motivo, ma per cagione di stato, non già di Religione, come alcuni credono. Ben si sono scorti, quali sentimenti sossero di questo Principe intorno a lasciare in libertà le coscienze degli uomini, ed appigliarsi a quella Religione, che lor piacesse. Nè per Boezio poteva accader ciò, la cui Religione fu più Platonica, che Cristiana. E se dee credersi a Procopio, ben di quel suo fallo poco prima di morire ne pianse Teodorico amaramente con intensissimo dolore del suo spirito, poichè essendosegli, mentre cenava, apprestato da' suoi Ministri un pesce di grossissimo capo, fe gli attraversò nella fantafia così al vivo l'immagine di Simmaco, che parvegli quello del pesce essere il costui capo, il quale con volto crudele ed orribile lo minacciasse, e volesse della sua sua morte prender vendetta; tanto che spaventato per sì portentosa veduta, corsegli per le vene un freddo, che obbligatolo a mettersi a giacere, si sece coprir di molti panni, ed avendo Tom.I. rac-

[b] Grot.

raccontato ad Elpidio suo Medico ciò che gli era occorto: In Symmachum, ac Boethium quod peccaverat, deflevit: pænitentiæque, ac doloris magnitudine non multo post obiit, come narra Proco-

(a) Procop. pio (a).

loc. cit.

Giornande (b) niente dice di si strano successo, ma lo sa mo-(b) Jorn.cap. rire di vecchiezza, narrando, che Teodorico postquam ad senium pervenisset, & se in brevi ab hac luce egressurum cognosceret, sece avanti di lui convocare i Goti, e' principali Signori del Regno, a' quali disegnò per suo successore Atalarico, figliuolo d'Amalafunta sua figliuola, il quale, morto Eutarico suo padre pur dell'illustre stirpe degli Amali, non avendo più che dieci anni, sotto la cura ed educazione di sua madre viveva. Non tralasciò morendo di raccomandare a' medefimi la fedeltà, che dovevano portare al Re suo nipote; raccomandò loro ancora l'amore e riverenza verso il Senato e Popolo Romano, e sopra tutto incaricò, che dovessero mantenersi amico e propizio l'Imperadore d'Oriente, col quale proccurassero tener sempre una ben ferma e stabil pace e confederazione. Il qual configlio avendo religiofamente custodito Amalasunta, le cose de' Goti infinche visse il suo figliuolo Atalarico, andarono assai prosperamente; poichè per lo spazio d'otto anni, che regnarono, mantennero il lor Reame in una ben ferma e tranquilla pace. Tale fu la morte di questo illustre Principe, che avvenne nell'anno 526. di nostra salute, dopo aver regnato poco meno che 38. anni, e ridotta l' Italia, e queste nostre Provincie nell'antica pace e tranquillità.

#### VII. Di ATALARICO Re d'Italia.

DRefe il governo del Regno per la giovanezza di Atalarico. Amalasunta sua madre, Principessa ornata di molte virtù, la quale uguagliò la sapienza de' più savi Re della Terra. Ella governò il Reame, e la giovanezza del suo figliuolo con tanta prudenza, che non cedeva guari a quella di Teodorico suo padre. Ella appena morto costui, ricordevole de' suoi consigli, fece da Atalarico scrivere a Giustino I. Imperadore ( il quale esfendo succeduto ad Anastasio, allora imperava nell' Oriente ) calde ed officiose lettere, per conservare tra essi quella concordia, che Teodorico aveva incaricata. Altre parimente ne fece scrivere al Senato, ed al Popolo Romano affettuolissime, e piene d'ogui slima, le quali ancora oggi appresso Cassiodoro leggiamo (c). Man-

cap. 1.2.3.

Mantenne quell' istessa forma ed istituto nel governo, che Teodorico tenne; nè durante il Regno di suo sigliuolo permise, che alcuna cosa si mutasse. Le medesime leggi si ritennero (a), (a) Cas.lib.8. gl' istessi Magistrati, l' istessa disposizione delle Provincie, e la medesima amministrazione. Tutti i suoi studi erano di fare allevare il giovine Principe alla Romana, con farlo istruire nelle buone lettere e nelle virtù, tenendo per questo effetto molti maestri, che l'insegnassero. Ma i Goti, ed i Grandi della Corte dimenticatisi prestamente de' consigli di Teodorico mal sofferivano, che Amalasunta allevasse così questo Principe, e gridando, ch' essi volevano un Re, che fosse nudrito fra l' armi, come i suoi antecessori; su ella in fine costretta d'abbandonarlo alla loro condotta, la quale su tanto sunesta a questo povero Principe, che caduto in molte dissolutezze, perdè affatto la salute, e venne in tale languidezza, che lo conduste ben tosto alla tomba; poichè appena giunto all' ottavo anno del suo regnare sini nel 534. i suoi giorni. (b) Origine che su de' mali e della ruina Hist. Goth. L. de' Goti in Italia, de' disordini e delle tante rivoluzioni, che 1. 6.2. & 3. dapoi seguirono, mentre giá all' Imperio d'Oriente era stato innalzato da Giustino, Giustiniano suo nipote, quegli che per le tante sue famose gesta sarà il suggetto del seguente capitolo.

#### C A P. III.

Di GIUSTINIANO Imperadore, e delle sue leggi.

M Entre in Italia per la prudenza di Amalasunta conservava-si quella stessa pace e tranquillità, nella quale Teodorico aveala lasciata, ed il Regno d'Atalarico, come uniforme a quello del Re suo avolo, riusciva a' Popoli clementissimo, su da Giustino, richiedendolo il Popolo Costantinopolitano, fatto suo Collega ed Imperadore Giustiniano suo nipote nel di primo d' Aprile dell' anno di nostra salute 527. È morto quattro mesi dapoi Giustino, cominciò egli solo a reggere l'Imperio d'Oriente (a). Questi su quel Giustiniano, cui i suoi satti egregi ac- (c) Pagi Diss. quittarono il soprannome di grande; sotto di cui l'Imperio ri- Hyp. seu de pigliò vigore e forza non meno in tempo di pace, che di guerra, a cagione de' famoli Giureconsulti, che siorirono nella sua età, e del valore di Belisario, e di Narsete suoi illustri Capi-

Gg 2

tani.

tani. Le sue prime grandi imprese surono quelle adoperate in tempo di pace. Egli ne' primi anni del suo Regno s'accinse a voler dare una più nobil forma alla Giurisprudenza Romana, ed invidiando non meno a Teodofio il giovane, che a Valentiniano III. quella gloria che acquistaronsi , l' uno per la compilazione del famoso Codice Teodosiano, e l'altro per la provvidenza data sopra i libri de' Giureconsulti, volle non pure imitargli, ma emulargli in guifa, che al paragone la fama di coloro rimanesse oscura e spenta; e nell' Oriente non meno, che nell' Occidente non più si rammentassero i loro egregi satti.

#### I. Del Primo CODICE di GIUSTINIANO.

A Dunque non ancora giunto al secondo anno del suo Impe-rio, nel mese di Febbrajo dell' anno 528. promulgò un Editto, al Senato di Costantinopoli dirizzato, per la compila-[a] Paul. zione d' un nuovo Codice (a). Trascelse alla sabbrica di quest' Opera da tre ordini gli uomini più infigni del suo tempo : da' Magistrati, da' Cattedratici, e da quello degli Avvocati. Dall'ordine de' Magistrati surono eletti Giovanni, Leonzio, Foca, Basilide, Tommaso, Triboniano, e Costantino: de' Prosessori su trascelto Teofilo; e dall' ordine degli Avvocati Dioscoro, e Prefentino, a' quali tutti fu preposto il famoso Triboniano, come

lor capo.

La forma, che a costoro si prescrisse, su di dovere da'tre Codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano raccorre le Costituzioni de Principi, che quivi erano; ed oltre a questo di aggiugnervi ancora l'altre, che da Teodosio il giovane, e dagli altri Imperadori suoi successori infino a lui erano state di tempo in tempo promulgate, eziandio quelle che si trovasse egli medesimo aver emanate, le quali tutte in un volume dovessero raccogliere. Prescrisse loro ancora l'isstituto ed il modo, cioè di troncar quello, che in esse trovavano d'inutile e superfluo, togliere le prefazioni, levare affatto quelle ch' erano tra loro contrarie, raccorciarle, mutarle, correggerle, e render più chiaro il loro sentimento, collocarle secondo l'ordine de' tempi, e secondo la materia che trattano. Non tralasciassero a ciascheduna Cossitutzione di porvi i nomi degl' Imperadori che le promulgarono, il luogo, il tempo, e le persone a chi surono indirizzate: il tutto ad emulazione di Teodosio, come è manisello dall' Editto di Giu-

Diac. de gest. Lung. L. 1. c. 25.

Giustiniano, che leggiamo sotto il tit. de novo Cod. faciendo.

Impiegarono pertanto quest' infigni Giureconsulti le loro satiche poco più d'un anno per la compilazione di questo nuovo Codice, tanto che nel principio del terzo anno del suo Imperio, e propriamente in Aprile dell' anno seguente 529, su compiuto e promulgato. E con altro Editto, che si legge sotto il tit. de Justinianeo Cod. confirmando, ordino, che questo Codice solamente nel Foro avelle autorità, che i Giudici di quello si servissero, e che gli Avvocati non altronde, che da questo allegassero nelle contese forensi le leggi; proibi affatto i tre primi Codici, i quali volle, che rimanelsero senza alcuna autorità, nè in giudicio potessero più allegarsi : donde nacque, che in Oriente s'oscurò il Codice di Teodosio. Il che però non avvenne in Occidente, e in Italia precisamente, ove durante la dominazione de' Goti questo di Giustiniano non su ricevuto, e surono perciò più fortunati i successi del Codice Teodosiano in Occidente, che nell' Oriente, per opera di Giustiniano.

Le Costituzioni, che in questo nuovo Codice in dodici libri distinto, unironsi, come raccolte da'tre primi Codici, cominciavano da Adriano insino a Giustiniano, e le leggi promulgate da 54. Imperadori conteneva. E quindi è, che alcune Costituzioni allegate da' Giureconsulti nelle Pandette in questo nuovo Codice si leggano, che non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello che comincia da Costantino M. ma che ben erano ne' Codici di Gregorio, e di Ermogene,

da' quali anche fu questo ultimo compilato.

# II. Delle PANDETTE, ed ISTITUZIONI.

PEr emular Giustiniano la sama di Teodosio, non contentosfi del solo Codice. Volle, che ad impresa più nobile e disficile si ponesse mano, cioè a raccorre ed unire insieme i monumenti di tutta l'antica Giurisprudenza, e con ordine disporgli; e siccome erasi satto delle Cossituzioni de' Principi, che da Adriano insino a lui siorirono, così anche si sacesse de' responsi degli antichi Giureconsulti: delle note loro, ch'essi si trovassero aver satte alle leggi de' Romani, e precisamente all'Editto perpetuo: de' loro trattati: de' libri metodici, e sinalmente di tutti i loro Commentari; l'opere de' quali erano così ampie e nu(a) L. 1. G de vet. jur. enucl.

merose, che se ne contavano infino a duemila volumi. Nel quarto anno del suo Imperio diede Giustiniano suori un altro Editto (a) a Triboniano indirizzato, dove quest' Opera si comanda, ed al medesimo Triboniano, ed a sedici altri suoi colleghi si dà l'impiego di così ardua e malagevole impresa. Furono trascelti ingegni i migliori di quel secolo, e quali veramente richiedevansi per opera si difficile. Oltre a Triboniano surono eletti Teosso, e Cratino, celebri Prosessori di legge dell' Accademia di Costantinopoli; Doroteo, ed Anatolio, pur anche Prosessori dell'Accademia di Berito: dell'ordine de' Magistrati intervenne pure Costantino; e dell'ordine degli Avvocati undici ne surono trascelti, Stesano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino, e Giovanni (b).

(b) L. 2. C. de vet. jur. enucl.

Mentre costoro sono tutti intesi a questa gran fabbrica, che dopo il corso di tre anni condussero a fine, piacque al medesimo Giustiniano d'ordinare a Triboniano, Teofilo, e Doroteo, che in grazia della gioventù compilassero le Istituzioni, ovvero gli elementi e' principi della legge, perchè i giovani, incamminandosi prima per questo sentiero piano e semplicissimo, potessero poi inoltrarsi allo studio delle Pandette, che già si preparavano; siccome in fatti da quelli tre insigni Giureconsulti ad esempio degli antichi, cioè di Gajo, Ulpiano, e Fiorentino, surono tantosto compilate. E quantunque la fabbrica de' Digesti fosse stata innanzi comandata, nulladimeno per questo fine si proccurò, che le Istituzioni si pubblicassero prima delle Pandette, come in effetto un mese prima, cioè a Novembre dell' anno 533. nel settimo anno del suo Imperio surono promulgate e divulgate. Divisero questi Elementi in quattro libri, in novantanove titoli, e se anche si vogliano numerare i principi de' medesimi, in ottocento e sedici paragrafi. Opera, secondo il sentimento dell'incomparabile Cujacio, perfettissima ed elegantissima, che non dovrebbe caricarli tanto di così ampi e spessi Commentari, come a' di nostri s' è fatto, ma da aversi sempre per le mani, e col folo ajuto di picciole note, e per via semplicissima a' giovani infegnarsi, siccome su l'idea di coloro che la composero, e di Giustiniano stesso che la comando.

Pubblicati questi Elementi si venne prestamente a fine della grand' Opera delle Pandette, le quali un mese dopo, e propriamente nel Decembre dell' istesso anno 533. si pubblicarono

per tutt' Oriente, e nell'Illirico. Appena nata sorti due nomi, l'uno latino di Digesti, l'altro greco di Pandette, ambidue dagli antichi Giureconsulti tolti ed usurpati. Fulle dato nome di Digesti, perchè ne' libri che contengono, furono con certo ordine, e sotto ciascun titolo collocate le sentenze degli antichi Giureconsulti, e disposte, per quanto su possibile, secondo il metodo e la serie dell' Editto perpetuo. Si dissero anche Pandette, come quelle che abbracciano tutta la Giurisprudenza antica (a).

Donde, da quali Giureconsulti, e da quali loro libri surono composti i Digesti, è cosa molto facile a raccogliere dal Catalo- nib. propriis go degli antichi Giureconfulti, e dell'opere loro, che ancor oggi veggiamo prefisso alle Pandette Fiorentine. Ivi leggonsi 37. Autori, chiariffimi Giureconfulti da noi sovente lodati, quando nel primo libro facendo memoria de' Giureconsulti, che da Augusto infino a Costantino M. vissero, notammo sotto quali Imperadori fiorissero; oltre a questi fassi onorata memoria di molti altri, i quali meritarono essere nominati e Iodati nell'opere loro, ovvero che meritarono d'essere con giusti commentari, o con perpetue note esposti ed illustrati. Nel che non dobbiamo defraudare della meritata lode Jacopo Labitto, il quale con somma diligenza ed accuratezza compose un Indice delle leggi, che sono nelle Pandette, in ciascheduna delle quali, oltre al designarle l'autore, va distintamente notando, da qual libro o trattato di questi antichi Giureconsulti sia stata presa, separando fra di Ioro le leggi che si trovano sparse in tutto il Corpo de' Digesti, e poi arrollando ciascuna delle medesime sotto quel trattato o libro del Giureconfulto, onde fu tolta. Fatica quanto ingegnofa, altrettanto utilissima per poter bene intendere il vero senso delle medesime; essendo cosa maravigliosa il vedere, come l'una riceva lume dall'altra, quando fotto i libri, onde furono prese, si dispongono, il qual lume non potrà mai sperarsi, quando così sparse si leggono. E ben questo Autore disfusamente dimostra con più esempli, quanto conduca l'uso di quell' Indice alla vera interpetrazione delle leggi; e quanto fosse stato commendato da Cujacio suo maestro, il quale su quegli che l'animò a proseguire questa bell'opera, e di darla alle stampe. Confermò Cujacio col suo esempio ciò, che da Labitto era stato dimostrato, mettendo in opera, e riducendo in effetto ciò che colui aveva insegnato. Quindi si vede, che questo incomparabile Giureconsulto nel comentar le leggi delle Pandette tenne altro

(a) V. Ant. August. in libel.de nomi. Pandect. Florent. c. de Pandect.nom. & gener.

metodo, ed altro sentiero calcò di quello, ch' erasi per l'addietro calcato dagli altri Comentatori, cioè di separare le leggi, e quelle ch' erano d' Affricano, e prese da' suoi libri, unille infieme, e sotto i propri titoli le dispose, indi con quest' ordine le comentò, come altresi fece sopra Papiniano, Paolo; Scevola, ed alcuni altri Giureconsulti. Il maraviglioso uso del quale, e di quanti comodi sia cagione ben anche P intese Antonio Augustino, che compilò un altro non dissimile Indice, e lo sentono ancora tutti coloro, che della nostra Giurisprudenza sono a fondo intesi.

Piacque intanto a Triboniano ed a' suoi colleghi partire questa gran Opera de' Digesti in sette parti principali, distinguerla in cinquanta libri, e dividerla in 434. titoli. Se vogliamo riguardare le Pandette Fiorentine, ch' oggi con molta stima si conservano in Firenze nella Biblioteca de' Medici, le vedre-La Crifpinus mo in due volumi ben grandi divise; sebbene Crifpino (a) rap-

in princ.

in scrie PP. porta, che anticamente di tutti i 70. libri ne fosse satto un sol volume. Ma quelle, che vanno ora attorno per le mani d'ognuno, fortirono varia divisione secondo le varie edizioni. Delle molte che oggi s' offervano, e particolarmente in quest' ultimi nostri tempi, che sono infinite, tre sono le più celebri, e ricevute nell' Accademie e ne' Tribunali d' Europa. La prima edizione, cioè la volgare, e meno corretta, è quella, della quale si valsero Accursio, e gli altri antichi Glossatori. La seconda vien detta Norica, ovvero di Norimberga, ed è quella che Gregorio Aloandro nell' anno 1531, fece imprimere. La terza appellasi Fiorentina, ovvero Pisana, la quale da noi deesi a Francesco Taurello, che nell' anno 1553, dalla Libreria de' Medici fece darla alle stampe.

La vulgata partizione di quest' Opera in tre volumi è assai più antica di ciò, ch' altri crede, poichè fin da' tempi di Pileo, di Bulgaro, e di Azone, per maggior comodità fu in tal [b] Barbos maniera divisa (b); essendo la mole sua così vasta, che com-Solut. matr. prendendosi in uno sol volume, non avrebbe potuto senza gran disagio leggersi e maneggiarsi. Come poi a ciascun volume sosse dato il nome, al primo di Digesto vecchio, al secondo d'Inforzia-

to, ed al terzo di Digesto nuovo, quando tutti e tre nacquero in un istesso tempo, egli è assai malagevole a recarne la ragione. Esfersi detto il primo vecchio, e l' ultimo nuovo, non sarebbe cofa molto strana; ma quel di mezzo appellarsi con istrano vo-

cabolo

ad rubr. D. num. 2.

cabolo Inforziato, è quello che ha esercitate le penne di più Scrittori, i quali in cose cotanto tenui han voluto pure abballa-

re il loro ingegno (a).

Alcuni han creduto efferfi chiamato Inforzato dalla voce greca Paption, che in latino significa onus, perchè quel volume contiene le leggi più obbliganti, come di restituzioni di dote, di tutele, eredità, alimenti, prestazioni di fedecommessi, ed altro (b). Più tollerabile è la conghiettura di Bernardo Walte- (b) Rainald. ro (c), il quale disse, che corrottamente siasi così chiamato per vizio degli Scrittori, i quali in vece d' Infarcitum, come poslo in mezzo tra'l vecchio e'l nuovo, lo dissero Infortiatum. Ma Walther, in sopra tutte l'altre migliore par che sembri quella d'Alciato, che la reputò voce barbara ed infulsa (d); ovvero l'altra che ultimamente comunicò a Giovanni Doujat (e) Claudio Cappellano Dottor della Sorbona, e Regio Professore di lingua Ebraica punti. in Parigi. Questi suspica essere derivato dal Caldeo Forthiata, la qual voce da' Rabbini su sovente presa per significare testamen- in hist. jur. to, ed ultima volontà dell' uomo; onde potè avvenire, che taluno o per ischerzo, o per ostentare novità volendo dire testamento, avesselo chiamato Inforziato, ed indi, trasferita questa voce a quel volume de' Digesti, ove de' testamenti si tratta, avesse preso questo nome. Ma ciò che siasi di questo, in cui certamente non sono riposte le ricchezze della Grecia, rimettendoci in via, egli è costantissimo, che pubblicati i Digesti da Giustiniano, e sparsi per tutto l'Oriente, essendo stato commesfo a' Prefetti dell' Oriente, dell' Illirico, e della Libia, che gli notificassero a tutti i Popoli alla loro giurisdizione soggetti, come è manifesto dalla prefazione, che Giustiniano prepose a' Digesti, ed altrove (f), non poterono però penetrare allera in Ita- (f) Litanea, lia, ed in queste nostre regioni, come quelle che sotto alieno C. de vet. Principe, e sotto la dominazione de' Goti ancora duravano; nè jur. enucl. in quello terreno poterono essere piantati, ed acquissare quell'autorità e quella forza, che poi dopo il corso di più secoli fortunatamente ottennero, ed in tanta stima e riputazione sursero, quanta è quella nella quale oggi si veggono.

(a) V. Wiflemb. in Proæm.Dig. n.7.

Corfus L.1. Indagat.jur.c.1. (c) Ber. Miscell. obs. lib. 2. cap. 5. (d) Alciat. lib. 1. Dif-

(e) Doujat

Del Secondo CODICE di GIUSTINIANO di repetita prelezione.

DOsto fine a quest' Opera veramente Regia, non perciò quietoffi questo eccelso Principe. Egli essendo stato avvertito, che nel compilar de' Digetti erafi offervato, che molte controverfie rellavano ancora indecife negli feritti di quegli antichi Giureconfulti, e che bifognava terminarle colla fua autorità Imperiale; e di vantaggio avendo egli frattanto, dopo pubblicato il primo Codice, promulgate altre sue Costituzioni, le quali vagavano spurse, e non affide ad alcun volume; ed essendosi osservato eziandio, che molte cofe nel Codice già compilato mancavano: comandò nel seguente anno, che su l'ottavo del suo Regno, e propriamente nell'anno 534. che quel Codice s' emendasse e (a) Auctor. ritrattasse, con farsene un altro più compiuto e persetto (a). Diedefene pertanto il pensiero a cinque di coloro, ch'intervennero alla fabbrica de'Digesti, cioè a Triboniano, e Doroteo, ed a tre altri Ayvocati, Menna, Costantino, e Giovanni. Questi secondo l'ordine prescritto loro da Giustiniano, che si legge nel suo Codice (b), Ievarono dal primo quelle Costituzioni, che stimarono oziose e superflue, o che sossero state dall' altre emanate dapoi, corrette ed abolite.

Alex. apud Pagi in Differt. Hypatica p.301. His Coff. Justinianus Codex renovatus eft, adjunctis novis, post prio-Constitutionibus, juffufque est, anziquato priore, fuam obzinere vim , five autoritatem IV. Kal. Jun. Indict. XII.

Chronici

(b) Tie.Cot. de emendat.C. Justin. & Secunda eait. (c) L.6.C. de bon. que lib.

(d) V. Emund. Merill. in Decif. Ju-Itin.

Erano corsi cinque anni tra il primo Codice, e questo serem Codicem, condo, e nello spazio di questo tempo molte Costituzioni eransi da Giustiniano stabilite. Nel Consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo Codice, ne furono pubblicate da Giustiniano alcune, fra le quali fu affai famosa quella che leggiamo sotto il tit. de bon. quæ lib. (c), dove su generalmente stabilito, che ciò, che il figliuolo altronde acquistava, non ex paterna substantia, fosse suo peculio avventizio, e l'usufrutto solamente sosse del padre, contra ciò che nell' antica e mezza Giurisprudenza era disposto. Dapoi nel Consolato di Lampadio e d'Oreste surono promulgate quasi tutte le cinquanta decisioni, che per togliere le controversie ed ambiguità degli antichi Giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire (d); molte delle quali abbiamo fotto il tit. de usufr. come la l. 12. 13. 14. 15. e 16. poiche la 17. ancorche sia una delle 50. decisioni, su fatta l'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio. Non pure in queilo Confolato si promulgarono quasi tutte queste decisioni, ma anche furono fatte altre Costituzioni, come la l. 7. che leggiamo fotto

sotto il tit. de bon. quæ lib. dove su stabilito, che non s' acquiflasse al padre l'usuirutto delle robe donate al figliuolo dal Principe o dall' Imperadrice, e l'altra nobilissima, cioè la l. un. C. de rei ux. a&. Fu anche in quest' anno 530. che su il quarto dell' Imperio di Giustiniano, promulgata quell' altra sua Costituzione, che si legge sotto il tit. de vet. jur. enucl. ove, come si disse. Giustiniano comando a Triboniano, ed a sedici altri Giu-

reconsulti la fabbrica de' Digesti.

Nell'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio, e quinto dell' Imperio di Giustiniano, ne surono promulgate moltissime, come la l. 2. de constit. pecun. ove su abolita l'azione recettizia; la l. 2. C. com. de legat, ove su tolta la differenza de legati e sedecommessi particolari; la l. 2. C. de indic. viduit. dove restò abolita la legge Giulia Miscella ; la 1. 3. C. de edict. D. Hadrian. toll. per la quale si tolse e cancellò l' Editto d' Adriano per la vigesima dell' eredità; e la l. 4. C. de liber. præt. ove rimase abolita la differenza del sesso nell' eseredazione. In questo medesimo anno surono ancora promulgate quelle nobili Costituzioni, cioè la l. si quis argentum 35. C. de donat. la l. ult. C. de jur. delib. la l. ult. C. qui pot. in pign. ed alcune altre.

Nel secondo anno dopo il Consolato di Lampadio e d' Oreste si pubblicò la l. 2. Cod. de vet. jur. enucl. e nell' anno seguente 533. settimo del suo Imperio, surono pubblicate l' Istituzioni, e come si disse, un mese dapoi le Pandette. Questi (a) Balduin.

due anni si notano così, perchè surono senza Consoli.

Aggiunsero perciò i Compilatori in questo nuovo Codice (b) Rittersus. tutte queste Costituzioni, che secondo Balduino (a), e Rittersu- in Jure Jufio (b) oltrepassano il numero di 200, promulgate dopo il pri- stin.in promo Codice fra lo spazio di cinque anni, che possono anche ve- am. cap. 1. dersi appresso Aloandro nel Catalogo de' Consoli al suo Codice aggiunto; delle quali Francesco Raguellio (c) ne compilò particolari Commentari, ficcome fece anche Emondo Merillio fopra ment. ad Conle 50. decisioni (d). Per queste si variò non poco il sistema di stitut. & Devarie materie alla nostra Giurisprudenza attinenti, e particolarmente resto variata la dottrina de' peculi, de' legati, e d' altre Meril, ad 50. moliffime cofe. Donde ne fiegue, ficcome anche avvertirono Dec. Just. Bolduino (e), e Rittersusso (f), che sia error grave il credere, che in quello nuovo Codice vi si sossero solamente aggiunte le cinquanta decissioni, e che toltone queste decissoni, in niente altro discordano le Pandette da questo Codice di repetita prelezione. Loc. cit.

in Justiniano num.4.

guel.1. Comcif. Juftin. (d) Emund.

(e) Balduin. in Justin.loc.

loc. [f] Ritters.

Ridotte adunque in quella miglior forma, ed in quello nuovo Codice le Costituzioni de' Principi, nel quale anche surono inserite alcune Costituzioni de' successori di Teodosio, e di Val'entiniano, come di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio, e Giustino: comando Giustiniano, che il primo Codice non avesse più autorità, nè vigore alcuno, ma che questo secondo, che ad esempio degli antichi chiamo di repetita prelezione, dovesse solamente ne' Tribunali in tutti i giudici aver forza e vigore; nè d'altronde, che da esso potessero le Costituzioni nel Foro allegarfi, caffando tutte l'altre, che forse si trovassero andare sparse e vaghe suori del medesimo. Ond'è che alcuni affai a proposito avvertirono, che di niun vigore sieno quelle Costituzioni di Zenone, o d'altro Imperadore, che non veggiamo inferite in questo Codice, le quali solo dobbiamo alla-diligenza ed erudizione di qualche Scrittore, che dalle lunghe tenebre, ove erano sepolte, le cavò fuori, alla luce del Mondo restituendole. Molte delle quali si debbono all'industria di Conzio, di Giacopo Cujacio, di Dionisso e di Giacopo Gotofredo, e d' alcuni altri eruditi ; l'uso delle quali sarà non di valersene, come Costituzioni di Principi, che ci facciano legittima autorità, ma solo per ricevere da esse qualche lume per intendere meglio le ricevute, e quelle che per antica usanza hanno acquistato appresso noi nel Foro forza di legge. E quantunque la Cossituzione di Zenone stabilita intorno agli edifici e prospetto del mare, sia disesa da molti per legittima, e d'autorità, ciò è, perchè quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel Codice viene dichiarato non essere stata locale, per Costantinopoli solamente, ma comprendere tutte l'altre Provincie (a) V. Card. dell' Imperio (a).

Serviz. difc. 1.

Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre Costituzioni, che quelle, le quali in questo Codice sossero insieme unite e congiunte, che tutte quell'altre, che per qualche grave bisogno, o per dare altra provvidenza sossero per emanarsi nell' avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al quale si desse il nome non di Codice, ma di §.4. de emend. Novelle Costituzioni (b), e che formassero un altro Corpo separato Cod. V. Agat. dal suo Codice. Onde sebbene il nome di Codice, generalmente parlando, potesse convenire ad ogni libro, a caudicibus arborum deducto vocabulo; nulladimeno i nostri Giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono quel libro, ove con certo

(b) Conft. Cordi nobis 1.5. pag. 140. Paul. Diac. de gest. Lang. 1. 1. 6. 25.

ordi-

ordine erano raccolte le Cossituzioni Imperiali; poichè siccome dopo Cujacio avverti Gotofredo (a), le Costituzioni e Rescritti (a) Goth. ad dopo Cujacio avverti Gotofredo (a), le Confutzioni e Recenta ili. de nov. de Principi folevano scriversi ne codici e pugillari, ch' erano Cod. faciendo tavole di legno, ed anche di rame, o d' avorio, le quali per in prine Vid. conservarne la memoria serbavansi negli Scrigni, o sia Cancella- Salmas, de ria del Principe: ond' è che leggiamo, che Teodosio il giovane, mod.usur. c. quando fece compilare il suo Codice, mandò a ricercare a Va-Ientiniano III. le Costituzioni da lui fatte per l' Occidente, che confervava ne' suoi Scrigni, per poterle unire colle sue, e degl' Imperadori suoi predecessori, e compilarne quel Codice. All'incontro i responsi de' Prudenti, onde si compilarono i Digesti,

foleano scriversi nelle membrane, non già in legno, o in rame. Abolito dunque il primo Codice, del quale se n'estinse affatto la memoria, a quello secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello che oggi ci va per le mani, e del quale fi servono tutti i Tribunali, e tutte l'Accademie d' Europa, diviso, come ognuno vede, in dodici libri, e distinto in 776. titoli. Le fue Coslituzioni surono quasi tutte dettate in lingua latina, e contiene le Costituzioni di 54. Imperadori, cominciando da Adriano infino a Giustiniano, siccome è manifesto dal loro catalogo, che Aloandro, e Dionisio Gotosredo presissero a' loro Codici. L'Indice delle leggi promulgate da ciascheduno Imperadore pur lo dobbiamo all' industria e diligenza di Jacopo Labitto, e d'Antonio Agostino, che agli studiosi della nostra Giuris-

prudenza riesce non meno utile e comodo, che quello compo-

îlo da' medelimi de' responsi de' Giureconsulti nelle Pandette. Alcuni han ripreso Giustiniano Principe cotanto Cattolico, che in questo Codice abbia fatto inserire molte Costituzioni non degne della sua pietà e religione. Il nostro Matteo degli Afflitti seguitando questo errore scrisse, che molte leggi inique avesse fatto inserire ne' tre ultimi libri; ma ben ne su ripreso dal Valenzuola. Altri dissero, che mal facesse Giustiniano a trasferire nel suo Codice la legge di Valente contra i Solitari, ed Amaja non ardisce in ciò disenderlo. Ma si vede chiaro che quella legge non fu stabilità contra i veri Solitari, ma contra coloro, che sotto pretello di Religione, assettando lo esserci, s'univano (8) Gudelin. con quelli per issuggire i pesi della Curia. Alcuni altri lo ri- de jur. novis. prendono, perchè molte altre leggi riguardanti l'usure, ed i re(c) Leotar. pudi stabilitte, con permettergli; ma Gudelino (b), Leotardo (c), de Ujur. que, ed altri lo difendono. Altri, perchè molte leggi attenenti all'e- 6. num. 28.

sterior polizia Ecclesiastica v'inserisse: ma costoro sono degni di scusa, perocchè non possio mente alla condizione di que' tempi, ne' quali surono promulgate, ma secondo le massime de' secoli, ne' quali scrissero, reputarono non convenirsi all'autorità del Principe di stabilirle: ciò che meglio si vedrà, quando della polizia Ecclesiastica di questo secolo tratteremo.

#### IV. Delle NOVELLE di GIUSTINIANO.

Ebbene abbastanza si sosse provveduto da Giustiniano allo studio della Giurisprudenza con queste tre sue lodevoli Opere, cioè dell'Istituzioni, de' Digesti, e del Codice; nulladimeno. come che col correr degli anni secondo le varie bisogne, e nuove emergenze fu d'uopo dar nuove provvidenze, ed emanar nuove Costituzioni, si sece in modo, che non molto dapoi crebbero queste tanto, che bisognò unirle in un altro volume, il quale delle novelle Costituzioni su detto. Furono queste di tempo in tempo da Giustiniano emanate, e non già in sermon latino, come l'altre racchiuse nel Codice, ma quasi tutte in greca lingua con-[1] Ant. Aug. cepute (a), toltone la Nov. 9. 11. 23. 62. 143. 150. che surono dettate in latino (b); nelle quali veramente evvi molto che (b) Rittersiin desiderare intorno all' eleganza, brevità, gravità, e dottrina; e procem. cap. quanto le Cossituzioni de Principi, che da Costantino M. infino a lui fiorirono, cedono alle Costituzioni degli altri più antichi Imperadori da Adriano fino a Costantino, tanto queste Novelle di Giustiniano cedono in brevità ed eleganza alle seconde; in guisa che s'è sempre retroceduto, ed andato di peggio in peggio, leggendosi queste ora con molta nausea piene di loquacità, tumide, e prive affatto di quella brevità, gravità, ed eleganza delle prime : ma ciò che più importa, offervasi nelle medesime una certa incostanza e leggerezza inescusabile, mutandosi e variandosi ciò, che non molto prima erasi stabilito, e quel che poco anzi piacque, poco dapoi si muta e si cancella. La qual (c) Procop. cosa ha dato motivo a molti di credere, che tanta istabilità pro-Lo Perfico & cedesse dalla leggerezza semminile di Teodora moglie di Giustiin Hijt. Arc. niano, che sovente s'intrigava in si satte cose, e dall'avarizia di Suidas in di- Triboniano, che per danaro sovente mutava e variava le legtione Tribo-gi a sua posta (c).

in Paratitl.

ad Nov.

A. num. 1.

Di quelle Novelle solamente novantasei surono a notizia de-Hijt. Byz. gli antichi nostri Glossatori, ancorchè Giuliano Professor di legge riell' Accademia di Costantinopoli, poco dapoi di Giustiniano avendole in compendio ridotte, e trasportate dalla greca nella lingua latina, infino al numero di centoventicinque ne traducesse. Ne' tempi meno a noi lontani ne furono da Aloandro ritrovate dell'altre, ed infino al numero di 165. accresciute. Giacopo Cujacio n'aggiunfe altre tre, tantochè il loro numero arri-

va oggi a quello di 168. (a).

Ma non dee tralasciarsi d'avvertire, che nell'unire insieme nist. jur. civ. queste Novelle non su osservato con esattezza l'ordine de' tem- jus. Justin. pi, scorgendosi molte di esse, che surono promulgate negli ultimi tempi dell'Imperio di Giustiniano, esser preposte a quelle che si fecero prima, ed all'incontro alcune pubblicate prima occupare l'ultimo luogo. Così nel nono anno dell' Imperio di Giustiniano nel Consolato di Belisario, quando cominciarono a stabilirsi, surono promulgate le Novelle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. e nel medefimo anno ancora la Novella 24. 25. 26. 27. 28. 29. 32. 42. 51. 102. 103. 107. 110. 116. 118. e 157. Nel feguente anno, dopo il Consolato di Belisario, si promulgo la Novella 19. 20. 21. 22. 31. 38. 39. 40. 43. 45. 122. e nell'anno seguente. undecimo del suo Imperio, si secero le Nov. 41. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 60. 61. ed altre moltissime.

Nel Consolato di Giovanni, e duodecimo dell' Imperio di Giustiniano, furono pubblicate le Novelle 63. 64. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 76. siccome nell'anno appresso le Novelle 78. 79. 80. 81. 83. 97. 99. 101. 133. 162. e nel se-

guente, nel Confolato di Giustino, la Novella 98.

Nel Consolato di Basilio, e decimoquinto dell' Imperio di Giultiniano, si profferirono le Novelle 108. 109. 111. 113. 115. 117. 119. 120. 121. 123. 124. 125. 128. 129. 130. 131. 132. 134. 135. 136. 137. 145. 146. 147. 153. Ne'feguenti anni niente da Giustiniano promulgossi; ma nell'anno 32. del suo Imperio, su emanata la Novella 141. onde l'ultima di tutte dee riputarsi questa, come quella che si sece nell'anno 558.

Queste Novelle insieme co'tredici Editti promulgati di tempo in tempo da Giustiniano, surono unite e raccolte in un volume, non per ordine di Giustiniano (b), ma dopo la sua morte, (b) Rittersus. per privata diligenza ed industria, come mostrano Cujacio, ed in Jure Ju-Antonio Agostino, senza tenersi altr' ordine di quello, che di 18. in procesopra s'è detto. Fu tutta opera degl' Interpetri poi dividerle in mio.

(a) Doujat.

nove Collazioni, le quali a similitudine de' libri contengono ciascheduna più titoli. E su nomato dapoi ne'tempi di Bulgaro Autentico, o perchè a queste Costituzioni, come quelle che promulgate dopo le leggi del Codice, loro si desse maggiore autorità e peso; ovvero, com' è più probabile, che al paragone dell' Epitome latina fatta da Giuliano, questa Opera, come quella che conteneva le Novelle intere, e come furono da Giustiniano

(a) Vid.Alc. promulgate, doveya riputarli l'originale e l'autentica (a).

L.2 Parerg. c. 46. Alber. jur. civ. c. 6. Ritter-

23. Balduin.

in Parat.

Abbiamo di queste Novelle tre versioni latine : una anti-Gentil. de lib. ca, della quale si crede autore Bulgaro; ma Cujacio (b), ed altri vi dissentiscono: l'altra fatta da Aloandro: e la terza da Errico Agileo. Non convengono gli Autori nè nel nome, nè fuf. in Jure nell' età di questo antico Interpetre. Alcuni lo credettero o più Justinian. in process. antico, ovvero coetaneo di S. Gregorio M. allegando e tran.10.11.12. scrivendo questo Pontefice molti passi di queste Novelle ne' suoi (b) Cujac. libri, della quale opinione fu anche Balduino (c). Ma Antolib.8. obs. cap. nio Agostino (d) seguitato da Rittersusio rapporta, che ne' temult. Doujat. pi d' Irnerio, e di Bulgaro su per opra d'un certo Monaco (c) Car. Mo- trovato il volume greco di queste Novelle, il quale lo tradusse linæus Lea. in latino. Fu questi chiamato Bergunzione Pisano, del quale an-Dol. 1.3. nu. che si narra, che traducesse in latino quelle clausole greche, che 20. 21. 22. si trovano ne'libri de'Digesti.

La traduzione fatta da Aloandro segui in questo modo. Justin. pag. Conservayasi in Firenze un volume MS. delle greche Novelle, (d) Ant. Aug. dal qual libro Fiorentino fu copiato quello di Bologna. Di questo si servi Aloandro, e su il primo che diede alle stampe Nov.90. Rit- le Novelle greche da lui tradotte in latino. La prima edizione am.c.ap.4. n. si fece nell'anno 1531. non senza gloria del Senato di Norimberga, il quale somministrò le spese. Errigo Scrimgero dopo molti anni avendo avuto in mano in Venezia un altro Esemplare MS. più esatto, che su del Card. Bessarione, suppli da questo nuovo volume molto di ciò che mancava nell' edizione di Norimberga, e stampò le Novelle in quell'idioma, cioè greco; donde ne nacque poi la terza traduzione di Errigo Agileo, il quale traduste ancora le Novelle di Lione; e Conzio ne trasporto ancora alcune altre nella latina favella.

> Wernero, ovvero, come i nostri l'appellano, Irnerio, con non picciol comodo degli studiosi avendole accorciate, a ciascuna legge del Codice, che per le Novelle venisse corretta, o che trattalle di fimile argomento, aggiunfe il riffretto delle medesi-

me, perchè potesse conoscersi ciò, che su quel soggetto erasi innovato per queste novissime Costituzioni di Giustiniano, che perciò acquistarono il nome d' Autentiche, le quali cautamente debbono co' suoi fonti, onde derivano, confrontarsi, poichè alle volte si discostano da' medesimi; e Giorgio Rittersusio (a) sigliuolo di Corrado novera 70. luoghi, che discordano da'loro originali (b).

E' ancora d'avvertire, che in tre cose principalmente differisce dal Codice questo volume delle Novelle. La prima, che stin. patris. il Codice abbraccia le Costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano infino a Giustiniano; e le Novelle sono Costituzioni del folo Giustiniano. La seconda, che le leggi del Codice surono quasi tutte dettate in sermon latino, e le Novelle in greco. La terza, che nel Codice le Cossituzioni sono ripartite in certe classi, e collocate fotto vari titoli, fecondo la varietà del foggetto che trattano, e molte volte ne sono state più disposte sotto un titolo; quando nel volume delle Novelle ciascheduna Costituzione ha il suo titolo, e surono senz'ordine unite insieme, con serbarsi solamente l'ordine del tempo: il qual ordine nemmeno su in tutto osservato, come di sopra s'è veduto.

Rittert. in Appendice ad Jus Ju-(b) Vid. Bynkersh. de auct. Auch. c.2.3. & fegg.

(a) Georg.

# V. Dell'uso ed autorità di questi Libri in Italia, ed in queste nostre Provincie.

Uantunque Giustiniano per queste insigni sue opere aves-se nell'Oriente oscurata la fama di Teodosio, tanto che s'estinfe affatto il nome del coslui Codice, nè altrove che a questi suoi Libri poteva ricorrersi, o nel Foro, o nell' Accademie, e fossero stati nell' Imperio d' Oriente questi soli ricevuti, e rifiutati tutti gli altri; nulladimeno in Occidente, ed in Italia precisamente diversa su la loro sortuna. Poiche essendo stati da Giustiniano pubblicati negli ultimi anni del Regno d'Atalarico, mentre ancor durava la dominazione de' Goti, non furono in Italia, nè in queste nostre Provincie ricevuti, nè qui, come in alieno terreno, poterono esser piantati, e metter prosonde radici; ma si ritennero gli antichi Codici, e gli antichi libri de' Giureconsulti, ed il Codice di Teodosso niente perdè di stima e di àutorità. Anzi appresso gli Westrogoti per l'autorità d'Alarico su in fomma riputazione avuto, tanto che il suo Compendio, che essi chiamavano Breviario, non pure appresso i medesimi, ma anche appresso gli Ostrogoti e presso a molte altre nazioni, come Bor-Tom.I. Ιi UN- gognoni, Franzesi, e Longobardi, niente perdè di pregio e d'autorità, e ciò ch'era legge de'Romani, in questi libri era racchiuso.

E sebbene dopo la morte d'Atalarico, ed indi a poco d'

Amalasunta, le cose de'Goti in Italia si riducessero ad infelicismo stato, e Giustiniano col valore di Belisario riportasse di loro più vittorie, ed avesse con particolar Editto (a) ordinato l' offervanza delle leggi Romane ne' suoi libri contenute per tutte le Provincie d'Italia; e dapoi che Belisario nel decimo anno del suo Imperio ebbe espugnata Napoli, la Puglia, la Calabria, il Sannio, e la Campagna, avesse tolto a' Goti queste Provincie: nulladimeno avendo poi costoro sotto Totila, valorosissimo e prudentissimo Principe, ripreso l'antico spirito e valore, e posle in tanta revoluzione le cose d' Italia, che a tutt' altro potè badarfi che alle leggi, in mezzo a tant' armi, e guerre si crudeli e feroci, rimafero perciò di nuovo fenza vigore ed autorità alcuna le leggi Romane ne' libri di Giustiniano contenute : E quantunque alla fine negli ultimi anni del suo Imperio avesfe riportata de' medesimi intera vittoria, e sotto Teja ultimo loro Re gli avesse per mezzo di Narsete interamente debellati e sconfitti; contuttociò sopraggiunto non molto dapoi dalla morte, e succedutogli Giustino il giovane, Principe inettissimo, non andò guari, che l'Italia passò sotto il dominio de' Longobardi, i quali feguitando gli esempi de' Goti, non altre leggi riconobbero, se non le proprie, e quelle de' Romani, che nel Codi-

Si aggiunse ancora, che non passarono molti anni, che questa medesima fortuna cominciarono ad avere in Oriente, ove, come diremo ne'seguenti libri, parte per imperizia ed inezia de' suoi Successori, parte per invidia, vennero in tanta dimenticanza per le tante altre Compilazioni, che ad emulazione di Giustiniano seguirono, che di questa di Giustiniano rimase ogni sama oscurata e spenta. E vedi intanto le strane vicende delle mondane cose: questa grand' Opera di Giustiniano con tanta cura e studio compilata, che per tutti i secoli avrebbe dovuto correre gloriosa e immortale, appena mancato il suo Autore, che restò anch' ella per lo spazio di cinque secoli sepolta in tenebre densissime, ed in una prosonda

ce di Teodofio erano comprese, e ciò che per tradizione era rimaso delle medesime nella memoria de' Provinciali; nulla curando de' libri di Giustiniano, de' quali poca e rada era la notizia,

come quinci a poco partitamente vedrassi.

(a) Pragm. Justin. post. Novel. oblivione; risorta poi in Occidente a' tempi di Lotario, su cos 1 avventurosa, che alzò i vanni e la fama sopra tutte l'altre Provincie del Mondo, nè trovò Nazione alcuna, culta o barbara che fosse, che in somma stima e venerazione non l'avesse, e che non la preferisse alle medesime loro proprie leggi e costumi.

### C A P. IV.

Espedizione di Giustiniano contra Teodato Re d' Italia successor d' ATALARICO.

Opo avere Giustiniano in così fatta guisa posto l'ultima mano a dar certa e stabil forma alla Giurisprudenza Romana, disbrigato dalle leggi, passa con non disugual fortuna all' armi. Principe così nella pace, come nella guerra fortunatissimo; poichè siccome per condurre a fine quell'impresa delle leggi, quanto magnanima e nobile, altrettanto ardua e difficile, ebbe ne' suoi tempi Giureconsulti insigni, quali surono Triboniano, Teofilo, Doroteo, e tutti quegli altri, de' quali s' è fatta onorata menzione, che poterono ridurla a perfezione: così nell' armi ebbe Capitani valorolissimi ed insigni, un Belisario, un Narsete, Mondo, ed alquanti altri, i quali per le loro incomparabili virtù e gloriofe gesta accrebbero non meno la sua gloria, che per tante conquiste l'Imperio; onde potè il suo nome andarne appresso la posterità fregiato con tanti titoli, d'Alamannico, Gotico, Francico, Germanico, Antico, Alanico, Vandalico, ed Africano, per le tante Genti vinte e debeilate. Nè minor fu la sua fortuna per li tanti illustri e valorosi Capitani, che fiorirono a' suoi tempi, quanto per le opportunità, che se gli presentarono per agevolar le conquiste, e particolarmente nella guerra, che mosse a' Goti per l'impresa d' Italia, di cui saremo brevemente a narrare i successi.

Dapoi che Belifario ebbe trionfato de' Vandali nell' Africa, e presa Cartagine, avendo fatto prigioniero Gilimere Ioro Re, e portatolo in trionfo a Costantinopoli (a); vedendo Giustiniano sot- (a) Procop. tomesso al suo Imperio quel vastissimo Regno, rivolse tutti i suoi de Bel. Vandisegni all' impresa d' Italia, per sottrarla dalla dominazione de' dal. l. 2. Goti; ed una opportunità affai prospera, che presentossegli, accelerò l'impresa, e diede maggiori stimoli all'esecuzione.

Ii 2

Ama-

Amalasunta Principessa prudentissima, come vide suo figliuolo Atalarico per la sua dissolutezza caduto in una mortale languidezza, che non v'era più da sperare di sua vita, dubitò, che dopo la morte di suo figliuolo non sarebbe potuta vivere in sicurezza fra' Goti, i quali l' odiavano a morte, perciocchè non poteva ella sofferire i loro disordini e dissolutezze. E perchè era ella infinitamente stimata dall' Imperadore Giustiniano, e tenuta dal medefimo così cara ed in tant' onore, che venne fino ad insospettirsense, e rendersene gelosa Teodora sua moglie, incominciò celatamente a trattare con Giustiniano, come potesse mettere il Reame d'Italia fra le sue mani, pensando, che in questa maniera otterrebbe la sua quiete e sicurezza. Ma la morte improvvisa di suo figliuolo non le diede tanto tempo da potere adempiere il suo disegno. Per la qual cosa dubitando, che i Goti, non volendo sofferire il suo governo, non facessero prontamente un Re a loro capriccio, destramente gli prevenne, mettendo sul Trono Teodato suo cugino, figliuolo d' Amalafrida sorella del gran Teodorico, pur egli dell'illustre gente Amala (a). Era costui un Principe, che aveva menata la sua vita nelle solitudini della Toscana, e nello studio della Filosofia Platonica era Cassiod. lib. tutto immerso (b): uomo di molte lettere, e per la lingua latina sopra ognaltro eccellente, la quale a' suoi tempi era tanto caduta dal suo candore, che reputavasi a gran pregio chi sosse di quella a pieno esperto. Anzi se dobbiamo prestar fede a Cas-(c) Cass. tib. siodoro (c), poiche Procopio nulla ne dice, sur Teodato anche versato nella Teologia, e negli studi Ecclesiastici; imperocchè nell' Epistola d' Amalasunta scritta al Senato di Roma, ove gli dà conto dell' innalzamento al Trono del medesimo, fra gli altri pregi e lodi, che si danno a Teodato, è l'essere ancora un Principe molto erudito nelle discipline Ecclesiastiche. Ma tutte queste lettere e queste erudizioni non furono bastanti a mutare la sua natura, e la bassezza della sua mente; poichè del rimanente fu un uomo inespertissimo delle cose militari, timido, pigro, e sopra tutto avarissimo, senza onore, senza probità, e pieno di tanta perfidia e malvagità, ch' era capace di fare le più cattive azioni del Mondo, quando gli follero ispirate o dalle sue proprie, o dalle altrui passioni.

Ben di quella sua perfida natura se ne accorse dapoi con suo estremo periglio l'infelice Principessa Amalasunta; poiche assunto al Trono, obbliando tutte le promesse, ch' aveya fatte alla

(a) Jorn. c. 59. Procop. de bello Gor. L. 1. c. 3. 10.cap.1.2.3. (b) Procop. loc. cis.

10. cap.3. Princeps vester etiam Ecclefiafticis est literis eruditus.

fua benefattrice, si lasciò governare da' parenti di coloro, che quella Principessa avea fatto morire per loro falli; e seguendo il configlio di queste genti la fece levare dal Palagio di Ravenna (a), e condurre in prigione in un' Isola posta nel mezzo del (a) Jornand. lago di Bolsena, e dopo scorsi alquanti giorni la sece barbaramente strozzare nel bagno, nel medesimo tempo ch'egli domandava la pace all' Imperador Giustiniano: avendo costretta prima questa miserabile Principessa a scrivere all' Imperadore per ottenerla. Non mancano Scrittori, che narrano Teodato ellersi indotto a tanta scelleratezza non pure per la malyagità della sua natura, e per li configli di quelli della sua Corte, ma anche per opera e per le persuasioni di Teodora moglie di Giustiniano, la quale ingelosita per l'amore che suo marito portava a quella Principella, dubitò che questi un giorno non dovesse abbandonar lei per Amalasunta (b).

Giustiniano intanto suriosamente sdegnato per si orribile bru. in Hist. Artalità di Teodato, e degli Ostrogoti, si risolse di vendicare la canmorte di Amalasunta; e dall'altro canto ardente di desiderio di riunire l' Italia all' Imperio, pensò questa essere la migliore opportunità, che mai potesse presentarsegli per mover guerra a' Go-

ti, e discacciargli d'Italia.

(Un altro pretesto ebbe Giustiniano per l'invasione di Sicilia, e su per la restituzione del Promontorio, o sia Castello Li- dell' Autore. libeo di Sicilia, che Giustiniano pretendeva appartenersi all'Africa. Questo Promontorio, ancorchè parte della Sicilia, Teodorico avealo dato per dote alla fua forella Amalafrida, (c) quando la maritò a Trasimondo Re de' Vandali, siccome narra Procopio Lib. 58. II. Belli Vandal, c. 8. Avendo dunque Giustiniano per Belisario estinto il Regno Vandalico, e restituita l' Africa all' Imperio. pretendeva che il Lilibeo, come parte accessoria ed appartenente all' Africa, dovesse Amalasunta restituirlo all'Imperio. Ma questa favia Regina destramente andava ssuggendo la dimanda con umilmente rispondergli, che di quella dotazione fatta da Teodorico non dovea aversi conto, come contraria alle leggi de' Goti, le quali proibiscono potersi alienare alcuna parte del Regno, ficcome Procopio istesso rapportando le vicendevoli pretensioni scriffe nel Lib. II. Bel. Vand. c. 5. & seqq. Amalasunta vedendo, che colla forza non potea resistere a Giultiniano, gli rispondea con ogni rispetto, dicendo: Lilybeum est Gothici juris, come lo ripete Procopio anche nel Lib. I. Belli Gothici, cap. 3. & segg.

de reb. Get. c.59. Procop. Goth. L. 1.

(b) Procop.

(c) Jorn, c.

e con maniere rispettose ritenne l'Imperadore a non dare alcuna mossa. Ma morta questa inselice Principessa, Giustiniano non ebbe più quel rispetto, che avea fino allora avuto; onde con quest'altro pretesto del Lilibeo invase tutta la Sicilia. Per la qual cosa saviamente ponderò Ludewig in Vita Justiniani M. c. 8. §. 91. n. 456. pag. 417. dicendo: Quilibet facile intelligit hoc; non tam Lilybei hic causam actam, quam viæ vel claudendæ, vel aperiendæ Siciliæ univer(æ.)

Adunque nell' anno del Signore 535. avendo scelto Belisario per questa impresa, e fatti molti preparativi per mare e per terra, spedillo con potente armata verso la Sicilia, riputando non d'altronde doversi cominciare le conquiste, che dalla Sicilia, la quale come nutrice di quelle Provincie, ch' oggi formano il nostro Regno, dovea, quella presa, rendergli più facile

la conquista delle medesime.

Tentò ancora Giustiniano tutte le strade per agevolate questa impresa, e sece tutti i suoi ssorzi per avere in ajuto i Franzesi, portando a' medesimi le sue doglianze contra i Goti, ed allegando le cagioni, ch' egli riputava giustissime per questa guerra. I Goti, e' dice appresso Procopio (a), rapta Italia, quæ lo Got. c. 5. nostri haud dubie est juris, non pure non curano di restituirla all' Imperio, ma di vantaggio han cercato il mio disprezzo nella morte crudelmente data ad Amalasunta da me cotanto stimata. ed in tanto pregio avuta, nell'istesso tempo che mi dimandavano pace. Ma i Franzesi non si mossero ad ajutarlo; anzi irrita-(b) Agath. to dapoi Teodeberto loro Principe nipote del gran Clodoveo (b), 1.1. Bel, Goth. che Giustiniano ne' suoi Editti a tanti elogi aveva anche aggiunto il prenome di Francico, quafi che pur avesse debellata la sua inclita Gente, gli mossero i Franzesi guerra, e presero l'armi contro di lui a favore di Teodato, e poi di Vitige.

Frattanto Belisario giunto in Sicilia, non travaglio molto, per la confusione che ivi era, a conquistarla: la prende, e da Messina immantenente passa a Reggio, ove gli surono aperte le porte; ed indi prendendo il cammino per terra, verso koma indirizzossi. Tutti i luoghi, che per via incontrava, spontaneamente gli si rendevano. Prende pertanto senza molto contrasto i Bruzi, la Lucania, la Puglia, la Calabria, ed il Sannio. Benevento, e quasi tutte le Città principali di queste Provincie a lui si renderono, per lo terrore delle sue armi, e molto più per lo spayento de' Goti, e per la stupidezza e timore di Teo-

(a) Procop. lib.1. de bel-& 6.

dato.

dato. La Campania solamente contrasto per quanto le sue forze poterono. In questa Provincia le Città, che potevano difendersi, erano Napoli, e Cuma. Napoli s'oppose con molto valore e intrepidezza, e sofferse molti giorni l'assedio senza volersi rendere; ma dapoi scovertosi da un soldato fortunatamente un aquedotto, che si stendeva fin dentro la Città, per questo con fomma costanza, ancorchè più volte costernati, alla fine i Greci penetrarono fin dentro alla medefima, e con istordimento degli allediati, entratr che furono, posero sossopra la Città; e più lagrimevole e funesto sarebbe stato il sacco, che le diedero, se Bedisario non avesse posto freno alla rapacità de' soldati. Siegue Belifario dopo la conquilla di queste nostre Provincie il cammino verso Roma, ed in fine la prende nell' undecimo anno dell' Imperio di Giustiniano, dopo sessant' anni, ch' era stata da straniere Nazioni occupata.

. Intanto per lo spavento di queste armi, e per le tante vittorie di Belisario via più intimorito Teodato, tenta tutte le strade per ottenere la pace da Giustiniano. Manda più Legati in Costantinopoli, fra'quali Agapito R. P. (a) offerendogli patti e condizioni per rendersi (b). Aveva pure Giustiniano mandato in Italia per trattare questa pace un tal Pietro, uomo assai venerabile, Vit. Agap. e ne' maneggi di Stato espertissimo. Teodato sa molti progetti V. Cass. Var. al medesimo, il quale senza espressa volontà dell' Imperadore 1.12.6.20. non potendogli accettare, fece sì, che si mandassero a dirittura [b] P. Gaa Costantinopoli. Osferiva Teodato a Giustiniano la Sicilia: che Cassiod, p.1. il Popolo Romano ne' giorni folenni e festivi, o in qualunque altra pubblica funzione, o nel Teatro, o nelle Piazze potesse avanti il nome di Teodato celebrare il nome dell'Imperadore: che non potesse dirizzarsi alcuna statua, o sia di marmo, o di bronzo, o di qualfivoglia altra materia, nè veruna medaglia colla sola immagine di Teodato, ma dovesse insieme dirizzarsi, o imprimersi quella dell' Imperadore ancora, con darsi all' effigie dell' Imperadore il miglior luogo alla destra di Teodato (c).

Mentre s'attendevano i sentimenti di Giustiniano, non ces- cop. Goth.l.I. fava Teodato di domandare spesso all' Ambasciadore, di cui ave- 6.6. va somma stima e venerazione, come dalle sue Epistole presso a Calsiodoro, se sarebbe l' Imperadore per accettare l'offerte condizioni. Lagnavasi pure con Pietro altamente di Giustiniano, che per leggiere cagioni avessegli mossa si crudel guerra, e che fotto vari pretesti cercasse togliere a' Goti l' Italia con somma

[a] Liberat. Brev. c. 2. Anast. Bibl. in

(c) Vid. Pro-

ingiustizia, quando che essi l' avevano ricuperata dalle mani di Odoacre colle proprie loro forze, e col consentimento dell' istesfo Imperador Zenone. Ne a tutte quelle querele altro rispondevasi da Pietro, come ancora si faceva da' Capitani Greci, se non col dire, che non disconveniva a Giustiniano di ricuperare quelle Provincie, le quali a tutti era noto essere state tolte all' Imperio, e che a lui, al quale era commessa la cura del medefimo, conveniva a fare tutti gli sforzi per restituirle là donde su-(a) Procop. rono divelte (a). I progetti intanto mandati da Teodato a Giude bello Got. stiniano surono da costui derisi , non altrimenti che derise A-Arillum non lessandro M. quegli offertigli da Dario, il quale offeriva per dodedecet repe- te della figliuola tutti que' luoghi, ch' erano tra l' Ellesponto ed cere terram, il fiume Hali, i quali erano già slati da lui conquistati (b): nè quam constat altrimente di ciò, che fece il Popolo Romano con Vologeso Re fuisse ejus, de' Parti (c); e che sece dapoi Carlo M. con Nicesoro, il quale offeriva la Sassonia già soggiogata (d). Imperocchè Teodato est, Imperii. offeriva la Sicilia, ch' era stata già occupata da Belisario con le (b) Curt.lib. Provincie del nostro Reame; onde ributtate queste condizioni, Tac. An- crebbe via più il timore di Teodato, e lo sgomento de'Goti.

Bajor.

commillum

I miserabili Goti vedutisi in tanta costernazione, e scor-(d) Avent to il timore di Teodato, e che per la di lui dappocaggilib. 4. Ann. ne eransi ridotti a stato si lagrimevole, vollero tentare se con Belisario almeno potessero riuscire questi trattati di pace ; onde mandarono Legati al medesimo, perchè gli esponessero le loro giuste querele, e lo trattenessero dall' impresa. Ammessi da Belisario, cominciarono ad esporgli i torti, che per quella ingiusta guerra si facevano a' Goti. Grande ingiuria, e' diceano (e), (e) Procop. è quella, che ci fanno i Romani, i quali contro di noi, essendo lib.2. de bel- ad essi confederati ed amici, prendono l'armi senza ragione alcuna. I Goti non per forza hanno tolta a' Romani l'Italia. Odoacre fu quegli, che con molta strage rapilla, mentre Zenone imperava nell'Oriente; il quale non potendo vendicarsi, e ritorgli la grande inginsta preda, nè avendo forze tali, che potesse opposisi alla tirannide degli Eruli, chiamò il nostro Principe Teodorico, che minacciavagli allora, per alcuni disturbi fra di loro inforti, di volerlo affediare dentro a Costantinopoli medelima, e lo pregò, che volesse perdonare al nuovo inimico per la memoria delle dignità del Patriziato, e Confolato Romano ch' aveagli conferito, e della stima ch' avea fatto sempre della di lui persona; e che tutto il suo valore, e tutta la ferocia della sua gente do-

lo Goz.

dovesse altrove indirizzare: prendesse l'armi contra Odoacre, e vendicasse la morte d'Augustolo infamemente da colui ucciso: dovesse ritorgli l'Italia, ch'egli liberamente concedeva a lui ed a' suoi Goti, affinche potessero per sempre in ogni sutura età reggerla, e ritenersela con si giusto titolo, ed ottima ragione. Venne Teodorico in Italia, e col suo valore e colle proprie forze de'suoi Goti discaccia il Tiranno, e col consenso e confederazione di tutti i Principi d'Oriente resse così bene per tanti anni l'Italia, la quale ora dopo la di lui morte è da' suoi Goti governata. Con qual ragione dunque si pretende muover guerra si ingiusta a coloro, che la posseggono con si giusti titoli, dopo averla tanti anni con tanta giustizia posseduta ed amministrata?

Ma Belifario, che vedeva volar dal fuo canto la vittoria; non era in istato di muoversi per si fatte cose, le quali se non sono accompagnate colla forza, a niente giovano. Rispose loro in volto affai severo e grave, ch'essi soverchio eransi avanzati nel dire: che Teodorico su ben mandato da Zenone per combattere Odoacre, ma non già, che dapoi avesse da insignorirsi dell'Italia; poichè non importava nulla all'Imperadore, che non ricuperandosi all'Imperio, stesse sotto la servitù o dell'uno, o dell'altro Tiranno; ma che si liberasse l'Italia, e sotto le leggi Imperiali viyesse. Ma Teodorico essendosi valorosamente portato contra Odoacre, si fece poi lecito molte cose, recusando di renderla al vero Padrone. A me, dicea egli, fono in ugual grado, e chi rapisce per forza, e chi ritiene la roba, che non è sua, contro alla volontà del padrone; onde quella Regione, che s' appartiene all' Imperio, io non farò mai per concederla a persona veruna del Mondo.

# I. Di VITIGE, ILDIBALDO, ed ERARICO, Re d'Italia:

PEr sì dura risposta datisi i Goti in braccio alla disperazione, usarono tutti i loro ssorzi, e tutte le loro arti per trovare qualche riparo all'imminente precipizio. Non lasciarono impunità la slupidezza di Teodato, e veggendo per sua cagione esser caduti in tanta ruina, ed esser inutile il di lui Imperio (a) per la sua inezia, prima lo discacciarono, e poi l'uccisero, ed in suo luogo elessero in mezzo all'efercito Vitige, gridandolo loro Re (a). Gotdasto (b) rapporta un'altra cagione della sua morte, Imp. Tom. I.

(a) Procop.
Goth. l. 1.
(b) Goldaft.
tom.1. Conft.
Imp.

cioè avere i Goti scoverto, che Teodato attediato per si lunghe e travagliose guerre, erasi finalmente convenuto con Giustiniano di lasciargli il Regno, purchè gli desse una grossa pensione annua per potersi ritirare nelle solitudini, e vivere a se, ed a' suoi studi della filosofia; e le lettere, così quella di Teodato scritta a Giustiniano, come la risposta del medesimo, sono rapportate dall' istesso Goldasto. Prese Vitige per moglie Matasunda sigliuola della Principessa Amalasunta (a): Principe di molto valore e prudenza, di cui ce ne rendono testimonianza i suoi egregi fatti, ed alcune sue Orazioni, ed Epistole, che ancor si leggo-

20. c. 31. 32. no appresso Cassiodoro (b), e Goldasto (c).

Questi appena assunto al Trono, dopo aver tentata in vano la pace con Giustiniano (d), cinse d'uno stretto assedio Roma, e tennelà un anno e nove giorni assediata, sinchè riuscì a Belisario di liberarla nell'anno 538. (e) Onde vedutosi deluso dalle sue speranze, ritiratosi con sua moglie in Ravenna, non passò guari, che Belisario vittorioso da per tutto l'imprigionasse infieme con la Principessa sua moglie, e fortunatamente gli riuscuste (richiamato da Giustiniano) di nuovo trionsare in Costantinopoli di Vitige Re de'Goti, come avea satto di Gilimere Re

Avendo i' Imperador Giustiniano richiamato Belisario in Costantinopoli per sospetti di Stato, e mandati in Italia in suo luogo Giovanni, e Vitale, dissormi in tutto da colui di valore e di costumi, sece sì, che i Goti riprendendo animo crearono per loro Re Ildibaldo (g), ch' era Governadore in Verona (h). Ma questi per la sua crudeltà su tantosto da' Goti ucciso, ed eletto in suo luogo Erarico, che anche poco dapoi su dagli stessi Goti morto per lo sospetto, ch' ebbero di lui, d' esserti consederato

co' Greci; e su Totila innalzato al Trono (i).

# II. Di Totila Re d'Italia:

Sotto questo Principe, per la singolar sua virtù ed estremo valore, i Goti ripresero ardire, e ricuperarono molte Provincie da Belisario occupate. Ruppe egli le genti dell' Imperadore, e racquistò la Toscana. Non guari dapoi ricuperò queste nostre Provincie, ch' ora formano il Regno. Riacquista il Sannio, e devasta Benevento, che prese a forza d' arme, buttando a terra le sue mura. Passa indi nella nostra Campagna, e pone l'assa

(a) Procop.
1.1. Gothic.
Jorn. c. 60.
(b) Cas. lib.

33.34.35. (c) Goldaft.

Conft. Imp. 20m. 1.
(d) Caf. lib. 10. cap. 32.
& 33.
[e] Procop. Goth.l.1.& 2.

[f] Proc. de' Vandali (f).

Goth.l.2. cap. Avendo 1'

29. & 30. Coffantinopoli pe

[g] Di Ildibaldo presso Goldast. rom. 1.Const. Imp. si leggono alcuni Editti. [h] Proco. l. 2. in fin.

[i] Procop.
1.3. Goth. in princ.

affedio a Napoli, e frattanto prende Cuma, e tutte l'altre Piazze lungo il Mare; e durando ancora l' affedio di Napoli, conciossiacchè la sua armata s' era renduta potentissima per un instnito numero di Goti, i quali accorfero a lui da tutte le parti, egli s' impadroni senza resistenza per gli suoi Luogotenenti della Puglia, della Calabria, e dell'altre Provincie, dalle quali ne tirò somme immense, che s' erano unite per Giustiniano. I Napoletani alla fine renderonsi, e quantunque dubitassero, che per la fatta resistenza non sossero da Totila severamente trattati, sperimentarono nondimeno la mansuetudine di questo Principe, il quale non pur su disensore e custode della pudicizia delle donne Napoletane (a), ma trattogli assai benignamente, e con som- (a) Grot. in ma umanità. Ed in sì fatta maniera per valore di Totila ritornarono queste nostre Provincie di nuovo sotto la dominazione de'

Goti, che per inezia di Teodato eransi perdute. (b)

Infino a questi tempi i Pontefici Romani non eransi intrigati Goth. 1.3. negli affari di Stato, e de'Principi, nè molto eransi curati, che l'Italia da' Romani passasse ora sotto il dominio de' Goti, ora de'Greci. I loro sludi erano tutti indirizzati alla riunione della Chiesa d'Occidente con quella d'Oriente, e a dar sesso in vari Concili alle varie controversie insorte tra i Vescovi d'Oriente intorno a' dogmi, ed alla disciplina. I Pontesici Silverio, e Vigilio furono i primi. Silverio rendutosi perciò sospetto a' Greci, quasi che desiderasse in Italia più la dominazione de' Goti. che quella de' Greci, fu da Belifario accufato d' avere avuta intelligenza co' Goti. Era Silverio per la morte di Papa Agapito stato eletto in sua vece in Roma, e riconosciuto dal Clero e dal Popolo Romano per Vescovo legittimo di quella Città. All'incontro Vigilio Diacono della Chiesa di Roma, che mandato per affari di Religione in Costantinopoli era rimaso in quella Città, aspirando anch' egli al Papato, e vedendosi prevenuto da Silverio, ch' era sostenuto da'Romani e da'Goti, mette in opera tutti i maneggi con Giustiniano per indurlo a mandar Belisario di nuovo Gothic. 1. 3. în Italia con potente armata, per ritogliere a' Goti tutto ciò, che sotto Totila avevano ricuperato; e già lo persuade a mandarlo (c). Breviar. cap. Usa ancora tutte l'arti ed ingegni coll' Imperadrice sua moglie, promettendole di ricevere Teodosio, Antimo, e Severo alla sua comunione, e d'approvare la loro dottrina, s'ella lo faceva elegger Papa (d).

Ritorna pertanto Belisario in Italia per discacciarne i Goti; & seyq. Kk 2

Prolegom. ad hift. Got.p.35.

(b) Procop.

(c) Procop. сар.35. (d) Liber. 22. Anastas. Bibl. in Silver. Fleury Hift. Eccl. L. 32. num.,57.

ma

ma ritornato con poche forze, perdè più tosto la riputazione delle cose prima fatte da lui, che altra maggiore ne racquistas-

Goth. 1.3. Anast. in Vigilio.

ry loc.cis.

cap. 14.

1.3. Gothic.

fe. Imperocchè Totila, troyandosi Belisario con le sue truppe ad Ostia, sotto gli occhi suoi espugnò Roma, e veggendo non potere nè lasciarla, nè tenerla, in maggior parte la disfece, e caccionne il Popolo, menando feco i Senatori; e stimando poco Belifario, andò coll' efercito in Calabria ad incontrar le genti, (a) Procop. che di Grecia in ajuto di Belisario venivano (a). Belisario vedendo abbandonata Roma, la ripigliò tantosto, ed entrato nelle Romane ruine, con quanta più celerità potè, rifece a quella Città le mura, e vi richiamo dentro gli abitatori. Vigilio, ripresa da Belisario Roma, parti da Costantinopoli con ordine secreto deil' Imperadrice diretto a Belifario per far riuscire il suo diseguo. Giunto a Roma lo diede a Belisario, e gli promise del danaro, purchè lo ponesse in quella Sede. Belisario sece venire a se Silverio, ed accusatolo d'intelligenza co' Goti, lo stimolò a riconoscere Antimo. Negando di farlo Silverio, fu spogliato degli abiti Sacerdotali, e mandato a Patara in esilio, sacendo in sua (h) Vid. Fleu- vece elegger Vigilio (b). Ma a' progressi, che si speravano di Belifario, tosto s'oppose la fortuna, perchè Giustiniano in quel tempo assalito da' Parti, richiamò Belisario. Questi per ubbidire al suo Signore abbandonò l'Italia, e rimafe questa Provincia a discrezione di Totila, il quale di nuovo prese Roma; ma non su con quella crudeltà trattata, che prima, perchè pregato da S. Bene-(c) S. Greg. detto (c), il quale in que' tempi aveva di santità grandissima sama, M. Dial.l.2. si volse più tosto a rifarla. Giustiniano intanto aveva fatto accordo co'Parti, e penfando di mandar nuova gente al foccorfo d' Italia, fu dagli Sclavi, nuovi Popoli Settentrionali ritenuto. i quali avevano passato il Danubio, ed assalito l' Illirico, e la Tracia; in modo che Totila ridusse quasi l'intera Italia sotto

(d) Vedi un la sua dominazione (d). più distinto e

Ma non molto goderono i Goti de' frutti di tante vittorie; ordinato racconto delle perchè vinto ch' ebbe Giustiniano gli Sclavi, mandò in Italia cose dette in con potenti eserciti Narsete Eunuco, uomo in guerra esercitatisquesto s.pref- simo, il quale accrebbe i suoi eserciti coll' istesse genti straniere, So Procopio e fra l'altre Nazioni, come Eruli, Unni, e Gepidi, servivasi anche de' Longobardi, che portò dalla Pannonia; i quali dapoi seppero così ben valersi della notizia di sì bel paese, e dell'. occasioni che loro si presentarono, che da ausiliari fecionsi conquiflatori, come più innanzi diremo. Non ancor Narsete erasi sbri-

sbrigato dall' impresa della Tracia per venire in Italia, che il Governador di Taranto Iasciando le parti ed il servigio di Totila, remise la sua Piazza fra le mani d'alcuni Imperiali, ch' erano calati a Cotrone. Onde Totila sorpreso per queste perdite, e stordito dalla grandezza dell' apparecchio della guerra, che la fama pubblicava ed ingrandiva per tutto, che Narsete saceva contro di lui, inviò Teja valorosissimo Capitano per arrestar Narsete al passo. Ma non essendo riuscito a Teja d' impedirlo, ecco che Narsete, rotto ogni argine, inonda con potenti eserciti le campagne, nè potè farsi altrimente, che non si venisse ad una campal battaglia, nella quale Totila avendo dati gli ultimi fegni del fuo valore, non potendo resistere alle sorze di gran lunga superiori del suo nemico, rimase vinto e morto, ed i suoi Goti sconsitti e debellati nell' anno 552.. Onde gl' infelici riunitisi, come poterono il meglio, dopo sì crudel battaglia si ritirarono in Pavia, dove crearono loro Re Teja, nel cui valore ed audacia era riposta ogni speranza per ristabilire il loro Imperio in Italia. All'incontro Narsete dopo questa vittoria prese Roma, e l'altre Città a lui si rendevano (a).

Potè quella sconsitta abbattere in guisa le sorze de' Goti in cop. Goth. L. Italia, che in apprello più non valsero a ristabilirvisi; ma assai 4. Agath. de Bell. Gorh.l. maggior nocumento reco loro la perdita di Totila valorofissimo 1. Evagr. L. loro Re: Principe, che col suo valore, e molto più colla sua 4. asp. 23. prudenza e bontà seppe ristorare in modo le fortune de' suoi Goti, che quasi aveale ridotte in quel medesimo stato, in cui lasciolle Teodorico. Egli per lo spazio poco meno di dieci anni, che regnò, tanti monumenti lasciò del suo valore, della sua bontà, e di molte altre virtù, delle quali era ornato, che non v' è Scrittore, il quale non lo commendi, e per tante sue virtù infino al Cielo non l'estolga. Egli ancorche Goto, dice Pao- (6) Hist. Milo Warnefrido (b), abitò co' Romani, come un padre co' suoi si- scel. 1.16.Agliuoli : niente mutò delle loro leggi e de' loro istituti : l' i- nast. Bibl. in stessa amministrazione, e la medesima forma delle Provincie e Silver. & del governo ritenne, come Teodorico aveale lasciate: amantissimo della giustizia e dell' equità; ed è veramente ammirabile l'O- Goldast. tom. razione (c), che quello Principe fece a' suoi soldati dopo aver 1. Const. Imp. presa Napoli, in commendazione della giustizia, e dell'altre vir- si leggono tù, che presso a Procopio ancora leggiamo. La sua bontà e molte Oramansuetudine verso i vinti viene celebrata sovente da quest'istes- tila.

(a) Vid. Pro-

so Storico, ancorchè Greco. Egli serbò intatta e sicura da ogni disprezzo Rusticiana, moglie che su di Boezio, semmina insesta al nome Goto, e della quale i Goti non erano niente soddis-

(a) Procop. fatti (a). Goeh. L. 3.

Nemmeno della sua temperanza poterono tacere gl' Istorici. Egli fu, che sovente salvò la pudicizia e la libertà delle matrone Romane, e che presa Napoli, su dell' onor delle donne zelantissimo, e che severamente punisse gli altrui missatti : che di semplicissimi cibi fosse contento co' suoi Goti, come di pane, latte, cacio, butiro, e di carni selvagge e serine, e di queste alto spesso crude, ed alle volte salate. Tanto che per l'esempio di questo Principe poterono i Goti avere il vanto d' esser essi reputati i temperati, i giusti, ed i mansueti, non gl'istessi Ro-(b) Salvian mani, ne' quali, come disse Salviano (b), era da desiderare la virtù, la giustizia, e la temperanza de' Goti medesimi.

lib. J. de guber. Dei.

### III. Di TEJA ultimo Re de' Goti in Italia.

"L' infelicissimi Goti, dopo la battaglia per loro funestissima datagli da Narsete, usando tutti i loro ssorzi e industria per trovare mezzi pronti per ristorarsi delle passate perdite, oltre aver eletto per loro Re Teja valorosissimo Principe, tentarono i soccorsi de' Principi vicini. Ricorsero a' Franzesi, e mandarono ad essi Ambasciadori per muovergli al loro soccorso. Merita veramente essere da tutti letta ed ammirata l' Orazione di questi Legati tutta piena d'affetti, e di nobilissimi sensi, ch'espo-(c) Agath. sero a' Franzesi, la quale presso Agatia (c) ancora si legge. Se lib. 1. histor. il nome de' Goti, essi dicevano, mancherà, ecco che i Romani faranno pronti ed apparecchiati contro di voi a rinnovare l'antiche guerre. Nè alla loro cupidigia mancheranno pretesti speziosi e ricercati colori. Vi ricorderanno i Mari, i Camilli, e i molti Imperadori, che guerreggiarono co' Germani, e che oltre al Reno estesero i confini del loro Imperio. E per queste ragioni vogliono esser riputati, non come rapitori degli altrui Stati, ma come se niente sosse d'altrui, ed il tutto lor proprio. Vantano di non fare altro, che coll' armi loro giuste e legittime ricuperare ciò, che da' loro maggiori era stato posseduto. Non per altre cagioni mossero a noi così ingiustamente la guerra; come se il nostro sempre glorioso Principe, ed autore di questa impresa Teodorico a torto e per ingiuria avesse ad essi tolta l'Italia.

Goth.

talia. Perciò hanno creduto essere loro lecito di toglierci le nostre fostanze, estinguere la maggior parte della nostra gente, e de' Capitani fra noi i più sublimi ed eminenti, incrudelire contra le nostre mogli, contra i propri nostri figliuoli, ed a portargli in dura servitù; quando Teodorico non con loro repugnanza, ma con particolar concessione e permissione di Zenone loro Imperadore venne in Italia, non già togliendola a' Romani, i quali l' aveano perduta, ma colle proprie sue sorze, e col suo proprio valore avendo discacciato Odoacre invasor peregrino, jure Belli acquistò ciò che questi avea occupato. Ma i Romani dapoi che si videro ristabiliti, niente curando del giusto e del ragionevole, col pretesto della morte d'Amalasunta si finsero in prima irati contra Teodato, e dapoi non tralasciarono di muoverci ingiusta guerra, e per forza rapirci ogni cosa. E pure questi sono, che vantano essere soli i sapienti, essi soli essere tocchi del timor di Dio, essi tutte le cose dirizzare secondo la norma della giustizia. Perchè dunque non v' accada un giorno quel che da noi presentemente si patisce, ed il pentimento non vi giunga tardi, quando più non potrà giovarvi, debbon ora prevenirsi gl' inimici, nè dee da voi tralasciarsi l' occasione prefente di mandar contro a' Romani un pari esercito, al quale presieda un vostro valoroso Capitano, che adoperandosi con prudenza e valore contro d' essi, proccuri disturbargli dall' impresa d'Italia, e noi restituisca nella possessione della medesima.

Ma riusci inutile questa loro ambasceria co' Franzesi, da' quali niente poteron ottenere; perocchè avendo Teodiberto dopo la guerra mossa a Giustiniano, poco prima di morire stabilita una ferma e stabile pace col medesimo nell' anno 548. la quale poi fu confermata da Teodobaldo suo figliuolo, non vollero, ricordevoli di questi patti, in conto alcuno indursi a rompere la pace; tanto che si trattennero, e di muover l' armi contro a' Goti ad istigazione di Giustiniano, e di portarle contra i Romani, ancorchè i Goti glielo richiedessero con calde istanze. E sebbene dopo estinta già la dominazione de' Goti, nell'anno 554. morto il Re Teodobaldo, Leotari, ed il suo fratello Buccellino Generale delle truppe d' Austrasia, co'Franzesi, e cogli Alemanni avessero tentata l' impresa d'Italia, e si sosse il primo avanzato fino in Puglia e Calabria, ed il secondo, oltre all'avere devastato il Sannio, fosse scorso sino allo stretto Siciliano; nulladimeno i loro eserciti surono non molto dapoi dissatti. Quello di Leota-

Goth. 1.4.

ri da un siero morbo, che in una state l'estinse: e l'altro di (a) Agath. Buccellino fu da Narsete al Volturno interamente sconsitto (a). E de bel. Goth. su questa la prima volta, che i Franzesi tentassero sottoporre alla Diac.de Geft. loro dominazione queste nostre Provincie: presagio, che su pur Lang. 1.2. c.2. troppo infausto, di dovere le loro armi nell'impresa d'Italia aver sempremai infelicissimo fine, siccome sovente l'esperienza ha dimostrato ne' secoli meno a noi lontani, che que' gigli più volte piantati in questi nostri terreni non poterono mai mettervi profonde e ferme radici.

Esclusi pertanto i Goti dal soccorso de' Franzesi, tutte le speranze surono collocate nel valore di Teja, il quale sece sforzi i più maravigliosi, che potessero mai desiderarsi in casi così estremi, per ristorare le fortune de' Goti. Egli incontrato da Narsete a' piedi del nostro Vesuvio, accampò così bene il suo esercito, che con tutto che le due armate non fossero separate, che dal fiume Sarno, dimorarono nondimeno due mesi a scaramucciare, non potendo Narsete tentare il passaggio avanti l'esercito di Teja, ch' era signore del ponte, ne rittrarsi per paura, che i Goti non portassero soccorso a Cuma. Ma alla fine essendo riuscito a Narsete, ch' era di gran lunga superiore di forze, di dar la battaglia, Teja facendo l'ultime pruove del suo valore ed ardire rimale in quella miseramente ucciso; onde i Goti già costernati, veggendosi privi di sì glorioso Capitano, risolsero di rendersi a Narsete, il quale loro accordò, che se ne potessero andare dalle Terre dell'Imperio con tutti gli argenti, ch'essi a-(b) Procop. vevano, e di vivere secondo le Ioro leggi. (b) Così su accordato il trattato di buona fede da una parte e dall'altra dopo 18. auni di guerra, in maniera che tutte le Piazze effendoli messe fra le mani de' Commessari di Narsete, i Goti uscirono d' Italia l' anno del Signore 553. dove 64. anni, da Teodorico loro Re infino a Teja, avevano regnato.

Ecco il fine della dominazione de' Goti in Italia, ed in queste nostre Provincie. Gente assai illustre e bellicosa, che tra gli strepiti di Marte non abbandonò mai gli esercizi della giustizia, della temperanza, della fede, e dell'altre infigni virtu, end' era adorna: non così barbara ed inumana, come altri a torto la reputa. Lasciò vivere i Popoli vinti e debellati colle stelle Jeggi Romane, colle quali erano nati e cresciuti, e delle quali era sommamente osseguiosa e riverente; che non mutò la dispofizione e l'ordine di quelle nostre Provincie, non variò i Magi-

strati.

Arati, ritenne i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, e molti altri costumi ed istituti mantenne, siccome erano in tempo degl' istessi Imperadori Romani: tanto che queste nostre Provincie ticevettero altra forma e nuova amministrazione, non già quando stettero sotto la dominazione de' Goti, ma quando passarono fotto gl' Imperadori d' Oriente, i quali mandando in Italia gli Esarchi, e dividendo le Provincie in più Ducati, diedero perciò alle medesime disposizione diversa da quella di prima, co-

me di qui a poco vedremo.

Non si poterono però evitare que' disordini e quelle consusioni, che le tante feroci e crudeli guerre sogliono apportare alle discipline ed alle lettere. Certamente in Italia in questi tempi, per quel s'appartiene alla Giurisprudenza; non potevano sperarsi Giureconsulti cotanto rinomati, nè così insigni Professori ed Avvocati, ch' avessero potuto restituirla nell' antico splendore nel Foro e nell' Accademie. Non dee però riputarsi di picciol momento in mezzo a tante e si feroci armi, che pensassero i Re Goti, come fecero Atalarico, e Teodato, di mantener quanto più fosse possibile l'antico lustro del Senato Romano, e dell'Accademia di Roma, con provvederla di Professori esperti nella legal disciplina, come sece Atalarico (a), e d'illustri Grammatici, perchè la lingua latina non affatto si perdesse fra tante lingue stra- 9. cap. 21. niere e barbare; ed infatti in quest' istessi tempi sarebbe mancata all' intutto, se non si sosse ristabilita in quell' Accademia, e Teodato col suo esempio, essendone vaghissimo, non vi avesse dato riparo. Fin da questi tempi si lodava Roma per la purità della lingua latina, perchè in tutte l'altre Provincie d'Italia era già di barbarie ricolma; e gl' istromenti, che per mano de' Tabellioni, che oggi diciamo Notaj, si Ripulavano, non erano di miglior condizione intorno alla lingua di quel, che oggi s'usa in Italia. Narra Fornerio (b) in Cassindoro, serbarsi in Parigi nel- (b) Forner.in la libreria del Re un antico istromento di transazione conceputo Cass. lib. 10. con formole non migliori di quelle, che usiamo oggi, nel qua- var.cap.7. le un tal Stefano tutore di Graziano pupillo si transiggè col medesimo per una certa lite, che su rogato in Ravenna nell' ultimo anno dell' Imperio di Giustiniano, cioè nel 38. all' indizione 12, che cade nel 564. di Cristo (c). E perciò anche in questi tem- (c) Vid. Mupi si riputava cosa di sommo pregio, chi di lingua latina sosse ben ratori Disserintendente, siccome fra l'altre lodi, che si davano a Teodato per taz. Ital. 32. le sue molte lettere, una era questa. Pure contuttociò vide

Tom.I.

LI

Italia

Italia in questa età un Ennodio, un Giornande, un Boezio Severino, un Simmaco, un Caffiodoro, un Aratore, ed alcuni altri valentuomini, non in tutto sforniti di scienze e d'erudizione.

Justin. post. Nov.

Giustiniano, sconsitti ch' ebbe per mezzo di Narsete i Goti, e ritolta l'Italia dalle loro mani, a richiesta, come e' dice, di Vigilio Pontefice Romano promulgò nel penultimo anno del [a] Pragm. suo Imperio una Prammatica (a) di più capi, nella quale a' difordini fin allora patiti in Italia, e nell' altre parti Occidentali pensò dar qualche riparo. Fu questa indirizzata ad Antioco Prefetto d' Italia, e data in Costantinopoli nel 37. anno del suo Imperio. In quella ficcome si confermano tutti gli atti e donazioni fatte da Atalarico, e da Amalasunta sua madre, e da Teodato istesso, così all' incontro riputando Totila per Tiranno, tutti gli atti e donazioni fatte da costui nel tempo della sua tirannide gli abolifce, gli abbomina, e vuole che di quelli non fe n' abbia ragione alcuna: vuole che nelle prescrizioni di 30.e 40. anni non debba computarfi il tempo, che Italia stiede sotto la tirannide di Totila: che nelle liti inforte fra Romani non si mescolassero Giudici militari, ma che i civili l'avessero a decidere : diede provvidenza a' superinditti imposti a' negoziatori delle Provincie di Calabria e di Puglia; e molte altre leggi promulgò allo stato d' Italia, e di queste nostre Provincie appartenenti, che posson osservarsi in questa Prammatica in più capi distinta, la quale si legge dopo le Novelle. Ma cosa assai più notabile offerviamo nella medefima. Alcuni per conghietture ed argomenti scriffero, che per esfersi la pubblicazione delle Pandette e del Codice commessa da Giustiniano al Prefetto dell' Illirico, per quello dobbiamo credere, che in Italia si sossero anche pubblicate. Non bisognano argomenti in cosa si manifesta: per questa Prammatica abbiamo, che Giustiniano per suo particolar Editto ordinò, che le leggi inserite ne' suoi libri s' osservassero per tutta Italia. Ma perchè poi nel Regno di Totila le cose de' Greci andarono in ruina, ed i Goti ritornarono nel pristino dominio, in mezzo a tante rivoluzioni di cofe non poterono certamente aver luogo le sue leggi. Ristorati dapoi per Narsete gli affari de' Greci, e debellati affatto i Goti, volle per quella Prammatica, che non solamente quelle leggi s' osservassero per tutta Italia, ma anche quell' altre sue Costituzioni Novelle, che avea dapoi promulgate, in guisa che formata col voler di Dio una

una Repubblica, una e sola anche sosse l'autorità delle leggi per unte le sue parti; come sono le parole della Prammatica, che come notabili per lo nostro istituto, e da altri fin qui, ch' io sappia, non mai offervate, sarà bene di trascriverle: Jura insuper, vel leges Codicibus nostris insertas, quas JAM sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, oblinere sancimus. Sed & eas, quas POSTEA promulgavimus Constitutiones, jubemus sub edictali propositione vulgari ex eo tempore, quo sub edictali programmate evulgatæ fuerint etiam per partes Italiæ obtinente, ut una Deo volente facta Republica, legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.

Ma non perchè si fosse spento il nome de' Goti in Italia, si mantennero queste Provincie lungo tempo sotto gl' Imperadori d' Oriente, ed i libri di Giustiniano ebbero forse lunga durata. Morto Giustiniano, ritornarono di bel nuovo, se non sotto la dominazione de' Goti, fotto quella de' Longobardi, i quali traggono la lor origine da' Goti stessi, e de' quali sono rampolli e germogli, come si vedrà, quando d'essi faremo memoria.

Nè perchè queste Provincie passassero sotto l'Imperio di Giustiniano, vi su tanto di spazio, che potessero le di lui leggi stabilirvisi, e che l'insigni sue Compilazioni avessero potuto in esse poner piede, e mettere qui prosonde radici. Se pur ci vennero, tosto delle medesime si spense affatto la memoria ed ogni vestigio. Poichè appena Giustiniano ebbe la gloria d'aver liberata, Italia da'Goti, che distratto per la seconda guerra della Persia, e per l'invasioni degli Unni, su dalla morte non guari dapoi nell' anno 565. sopraggiunto in età già matura d' anni 83. Pagi ad an. dopo averne imperato 38. e mesi otto (a). Principe, che se non 565. avesse nell' ultimo di sua vita oscurata la sua fama per l'eresia Eutichiana (b), che volle abbracciare, nè mai abjurarla, avreb- Anecd.c. 18. be superata la gloria di molt' Imperadori per la pietà, per la magnificenza, per gli tanti egregi suoi fatti, e per le tante insigni vittorie, che e nella pace e nella guerra lo renderono immortale; come ce lo rappresentano tutti i più samosi Storici de' Justiniani suoi tempi, e quelli ancora, che dopo lui fiorirono, Teofilo A- praceptor exbate suo maestro (c), Procopio, Agatia, Teosane, Zonara, tium. Marcellino, Evagrio, e Niceforo fra' Greci: e fra' Latini, Cafsiodoro, Warnefrido, ed altri moltissimi (d); tanto che si rende nius. Conora inescusabile l'errore di coloro, che reputarono per la testimonianza di Suida questo Principe così illitterato, e tanto roz-notis ad Prazo, che nemmeno sapesse l'abbici, quando Giustiniano egli me- copium.

(b) Procop.

Evagr. 1. 4. c. 38. & 39. (c) Theophilus Abbas tat apud Pho.

(d) Giphatius. Ale-

Aleman. ad Procop.p. 23.

desimo testifica d'aver letti e riconosciuti i libri delle sue Istituzioni. L' errore nacque dalla scorrezione del testo di Suida, che fece stampare in Milano Demetrio Calcondila, ove in vece di Giustino, come leggesi in tutti i Codici di Suida del Vati-(a) Nicol. cano, si leggeva Giustiniano (a). Onde ciò che con errore s' ascrive a Giustiniano, dee attribuirsi a Giustino, zio e padre adottivo di Giustiniano, come il manifesta Procopio testimonio di veduta, afferendo che Giustino da pecorajo divenuto soldato, ed indi Comite, finalmente con maraviglioso ravvolgimento di fortuna si vide al Trono Imperiale innalzato, e che non sapendo scrivere, firmava gli atti pubblici con certo istromento, o segno fatto apposta; ficcome usava di fare Teodorico ancora, il quale sebbene sosse quel Principe cotanto grande quanto s'è narrato, era nondimeno di lettere ignaro; e come ne' tempi più bassi si legge di Witredo Re di Canzia, e di Tassilone Duca di Baviera. E da alcuni su anche detto, che Carlo M. istesso non fapeva scrivere, quantunque sapesse leggere, e sosse dottissimo.

## CAP. V.

Di GIUSTINO II. Imperadore; e della nuova Polizia introdotta in Italia, ed in queste nostre Provincie da Longino suo I. Esarca.

A Orto Giustiniano si fransero tutti i suoi disegni, e le VI fortune degl' Imperadori Orientali tornarono alla declinazione di prima; poichè essendo succeduto nell' Imperio Giu-(b) Evagr. stino il giovane sigliuolo di Vigilanzia, sorella di Giustiniano, troppo da lui diverso, e per la sua stupidezza essendosi dato tutto in braccio al governo di Sofia sua moglie (b), per configlio della medesima richiamò Narsete d'Italia, e gli mandò nell'an. Cest. Long. l. 568. Longino per successore (c).

Giunto Longino in Italia con affoluto potere ed imperio datogli dall'istesso Giustino, tentò nuove cose, e trasformò so stato di quella. Egli su il primo, che desse all' Italia nuova her.in Chro- forma e nuova disposizione, e che nuovo governo v'introducesfe ; il quale agevolò e rendè più facile la ruina della medefima. Egli febbene fermasse la sua sede in Ravenna, come aveano

fatto gl' Imperadori Occidentali, e Teodorico co' suoi Goti, volle

1.5. 6. 1. 8 2.

(c) Paul. Warnefr. de 2. c. 5. Anast. Bibl. in Vit. Jo. III. Marquard. Frenologia Exarc. Raven. apud Leuncluvium.

le però dare all' Italia nuova forma (a). Tolse via dalle Provincie i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, contra ciò che avevano fatto i Romani, ed i Goti stessi, e sece in tutte le lib. 1. Hier. Città e Terre di qualche momento Capi, i quali chiamò Rubeus Hist. Duchi, assegnando Giudici in ciascheduna d'esse per l'ammini- Raven. l. 4. strazione della giustizia. Nè in tale distribuzione onorò più Roma, che l'altre Città (b), perchè tolti via i Confoli, ed il Senato, i quali nomi infino a questo tempo eranvisi mantenuti, decad.pr. Jo. la ridusse sotto un Duca, che ciascuno anno da Ravenna vi si Sleidan. de mandava, onde surse il nome del Ducato Romano; ed a colui, che quatuor Sum. per l'Imperadore risedeva in Ravenna, e governava tutta l'Italia, Imp. lib. 2. non Duca, ma Esarca pose nome, ad imitazione dell' Esarca dell' Africa. Presso a' Greci Esarca diceasi colui, che presedeva ad una Diocesi, cioè a più Provincie, delle quali la Diocesi si componeva. Così nella Gerarchia della Chiesa si vide, che quel Vescovo, il quale ad una Diocesi, e seguentemente a più Provincie, delle quali si componeva, era preposto, non Metropolitano, che aveva una sola Provincia, ma Esarca era chiamato. Così l'Italia pati maggiori trasformazioni fotto l'Imperio di Giustino Imperador d'Oriente, che sotto i Goti medesimi, i quali aveano proccurato di mantenerla nell'istessa forma ed apparenza, con cui dagli antichi Imperadori d' Occidente su retta ed amministrata.

Le Provincie, in quanto s'appartiene al governo, furono mutate e divise; e siccome prima ciascuna aveva il suo Confolare, o il Correttore, o il Preside, a'quali stava raccomandata l'amministrazione ed il governo delle medesime, per questa nuova divisione poi dandosi a ciascuna Città, o Castello il suo Duca, ed un Giudice, ciascheduno d'essi solo s'impacciava del governo di quelle partitamente, e folamente all' Efarca, che da Ravenna governava tutta l' Italia, flavano fottoposti, sotto la di cui disposizione erano, ed a cui ne' casi di gravame si ricorreva da' Provinciali. Quindi nelle nostre Provincie trassero origine que' tanti Ducati, che ravviseremo nel Regno de' Longobasdi, parte sotto la dominazione de' Greci, come su il Ducato di Napoli, di Sorrento, e d'Amalfi, il Ducato di Gaeta, e l' altro di Bari; e parte fotto i Duchi Longobardi, i quali avendo ritolto a'Greci quasi tutta l'Italia, e gran parte di queste nostre Provincie, ritennero questi medesimi nomi di Ducati; onde poi fopra tutti gli altri s'avanzarono il Ducato di Benevento, quello

(b) Biond. Hift. lib. 8.

di Spoleti, e l'altro del Friuli, come diremo più ampiamente

nel libro seguente di questa Istoria.

Ma non durò guari in Italia l' Imperio de' Greci, nè Longino potè molto lodarsi di questa nuova forma, che le diede; poiche questa minuta divisione delle Provincie in tante parti, ed in più Ducati rendè più facile la ruina d'Italia, e con più celerità diede occasione a' Longobardi d'occuparla. Imperocchè Narsete fortemente sdegnato contra l' Imperadore per essergli stato tolto il governo di quella Provincia, che con la sua virtù e col fuo valore aveva acquistata, e non essendo bastato a Sosia di richiamarlo, che ella vi volle anche aggiungere parole piene d'ingiuria e di scherno, dicendogli che l'avrebbe fatto tornare a filar con gli altri Eunuchi, e femmine del suo Palazzo; questo Capitano portò tanto innanzi la sua collera, che mal potendo celar anche con parole il suo acerbo dispetto rispose, ch'egli all'incontro l'avrebbe ordita una tela, che nè ella, nè fuo marito avrebbon potuto distrigarla; ed avendo licenziato il suo esercito, da Roma ove egli era, portossi in Napoli, da dove cominciò a trattar con Alboino fuo grande amico Re de' Longobardi, che allora regnava nella Pannonia, e tanto operò, finchè lo persuase di venire co' (a) Paul. fuoi Longobardi ad occupare l'Italia (a). Ma poiche per la venuta Diac. L.2. c.5. de'Longobardi in Italia le cose di quella presero altra forma; e ficcome in essa s'introdusse nuova polizia, e nuove leggi, così ancora queste nostre Provincie furono in altra maniera divise, e prendendo nuovi nomi, fotto altri Dinasti si videro disposte ed amministrate; ed in un medesimo tempo sottoposte alla dominazione non pur d'un sol Principe, ma di varie Nazioni, di Greci, e di Longobardi, e talor anche di Saraceni: sarà util cosa per la novità del soggetto, e per la grandezza e varietà degli avvenimenti, che dopo aver narrata la polizia Ecclesiastica di questo secolo, nel seguente libro partitamente se ne ragioni.

#### A P. VI. ed Ult.

Dell' Esteriore Polizia Ecclesiastica.

A Chiefa ancorchè fotto gl' Imperadori Arcadio ed Ono-Li rio Principi religiosi, i quali quasi terminarono di distruggere l'idolatria nell' Imperio Romano, si vedesse, per quel che ri-

guar-

Anast. Bibl. in Vie. Joan.

guarda questa parte, in istato slorido e tranquillo; nulladimeno su combattuta da tante e si varie eresie, che nè li numerosi e si frequenti Concili, nè le molte Costituzioni degl' Imperadori pubblicate contra gli eretici bastarono per darle pace. La Religione Pagana, sebbene sotto gl' Imperadori Cristiani, imirando i sudditi l'esempio de'loro Sovrani, si fosse veduta in grandiffima declinazione, nientedimeno non essendosi reputato colla forza estinguerla affatto, anzi avendo gl' Imperadori suddetti per lungo tempo tollerato i Templi de' Gentili, molte superstizioni pagane, ed il culto degli Dei (a), era quella da più professata, [a] L. to. C. ancorchè il numero de' Cristiani era molto maggiore di quello Th.de Pagan, de' Pagani. Ma sotto gl' Imperadori Arcadio ed Onorio il L. 1. & 2. C. Th. de Maculto gentile era quasi ridotto a nulla in tutte le Città dell' Im- lesic. perio: folamente ne Castelli, in Pagis, ed in campagna era l' [b] L. 18. C. esercizio di quella Religione mantenuto. Da questo venne il no. Th. de Episc. me de Pagani, che s' incontra spesso nel Codice di Teodosio (b), L.46. C. Th. per significar gl' Idolatri: nome che loro era allora dato comu-Gentiles,quos nemente dal popolo Cristiano, in vece di quello di Gentili. Gl' vulgo P'aga-Imperadori Teodosio il giovine, e Valentiniano III. avvilirono nos appelpoi i Pagani in guisa, che vietando d'ammettergli alla milizia, lant. S. Aug. ovvero ad altro ufficio, gli ridusse a segno, che l'istesso Imperador Teodosio mette in dubbio, se a' suoi tempi ve ne sosse falsorum, musimaso pur uno: Paganos qui supersunt, quamquam jam nullos corumque culesse credamus (c). In fine gli condanna e gli proscrive, ed or-zores, quos dina, che se pur vi erano ancor rimasi loro Tempi o Cappelle, usitato nomisiano distrutte, e convertite in Chiese (d).

Ma con tutti gli sforzi di quest' Imperadori restarono in V. Goth, in campagna, in Pagis, più antichi Tempi, ne'quali il culto degli Notis ad tit. Dei era sostenuto; e per maggior tempo vi si mantenne, come quelli che sono gli ultimi a deporre l'antiche usanze e costumi: tanto che nella nostra Campagna pur si narra, che S.Benedetto a' tempi del Re Atalarico abbattesse una reliquia di gentilità nis. ancor ivi rimala presso a' Goti, ed in suo luogo v' ergesse una Chiesa (e). Restava ancora una infinità di Nazioni barbare nelle tenebre dell'idolatria; ma soprattutto assai più in questi tempi perturbavano la Chiesa le scorrerie de Barbari, ed i nuovi Domini stabiliti nell'Imperio da' Principi stranieri. Questi o non in tutto spogliati del Paganesimo, ovvero per la maggior parte Arriani, tutta la sconvolsero e malmenarono; e se l'Italia, e queste nostre Provincie non soffrirono si strane revoluzioni, tutto si dee cin. Ital.

ne Paganos appellamus. C. Th. de Paganis. [c] L. 22. C.

> [d] L. 21. 23. 25. C.Th. de Pagan. [e] S. Greg. M. Dial. 1.2. c. 8. Leo Ostiens. in Chr. 1.1. c.5. Vid. Mabillon. I-

Th. de Paga-

alla pietà e moderazione del Re Teodorico, il quale; ancorchè Arriano, lasciò in pace le nostre Chiese, e siccome non variò la polizia dello Stato civile e temporale, così aucora volle mantenere in Italia l'istessa forma e polizia dello Stato Eccle-

fiastico e spirituale.

Lo stesso avvenne, ma per altra cagione, alla Gallia, mercè della conversione del famoso Clodoveo Re de' Franzesi, il quale nell'anno 496, ricevette la Religione Cristiana tutta pura e limpida, non già contaminata dalla pestilente eresia d'Arrio (a). Non ebbero prima di Reccaredo questa fortuna le Spagne: non l' Africa manomessa da' Vandali : non la Germania soggiogata dagli Alemanni, e da altre più inculte e barbare Nazioni: non la Brettagna invasa da Sassoni: non finalmente tutte l'altre Provincie dell'Imperio d' Occidente. Maggiori revoluzioni e disordini si videro nelle Provincie d' Oriente. Gli Unni sotto il loro samoso Re Attila, gli Alani, i Gepidi, gli Ostrogoti, ed ultimamente i Saraceni posero in iscompiglio non meno lo stato

dell' Imperio, che della Chiesa.

A tutti questi mali s'aggiunse l'ambizione de' Véscovi del-Le Sedi maggiori, e l'abuso della potestà degl' Imperadori d'Oriente, i quali ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negli ultimi tempi all' arbitrio del Principe sottomisero interamente la Religione. Queste surono le cagioni di quella variazione, che nello Stato Ecclesiastico osserveremo dalla morte di Valentiniano III. sino all' Imperio di Giustiniano. Vedremo, come quasi depressi e posti a terra tre Patriarcati, l' Alessandrino, l' Antiocheno, e quello di Gerusalemme, sossero surti quello di Roma in Occidente, e l'altro di Costantinopoli in Oriente, le cui Chiese discordanti fra loro cagionarono una implacabile ed ostinata divisione fra' Latini e' Greci ; e come quel di Costantinopoli, non essendo la di lui ambizione da termine o confine alcuno circoscritta, tentasse eziandio invadere il Patriarcato di Roma, e queste nostre Provincie, ancorchè come suburbicarie a quello di Roma s'appartenessero.

#### I. Del Patriarca d' Occidente.

TL Pontesice Romano, che in questi tempi non meno da' Gre-1 ci, che da' Latini cominciò a chiamarsi Patriarca, ragionevolmente ottenne il primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per eller

(a) Greg. Turon. L.2. c. 30, 8 31.

esser fondata la sua sede in Roma, Città un tempo Capo del Mondo, come anche per esser egli successore di S. Pietro, che fu Capo degli Apostoli. Nella sua persona s' unirono perciò le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, appartenendo a lui, come Capo di tutte le Chiese, aver delle medesime cura e pensiero, invigilare, che in quelle la Fede fosse conservata pura ed illibata, e la disciplina consorme a' canoni, e che questi fossero esattamente osservati (a). L'ordi- (a) Vid. Man naria sua potestà, siccome s'è veduto nel precedente libro, non de Prim. Pesi stendeva oltre alle Provincie suburbicarie, cioè a quelle, che eri. Dupin. ubbidivano al Vicario di Roma, fra le quali erano tutte le quat- de vet. Eccl. tro nostre Provincie, onde ora si compone il Regno; ed in que- discip, diss. 4. sti limiti s' è veduto essersi contenuta sino al Regno di Valentiniano.

In decorlo di tempo, perchè nella sua persona andavano anche unite le prerogative di Primate, fu cosa molto facile di stenderla sopra l'altre Provincie. Per ragion del Primato s' apparteneva anche a lui averne cura e pensiero : quindi cominciò in alcune Provincie, dove credette esservene bisogno, a mandarvi fuoi Vicari. I primi che s' istituirono, surono quelli, che mandò nell'Illirico. Tessalonica, ch'era Capo della Diocesi di Macedonia, nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni Esarcali (b), dapoi che riconobbe i Vicari mandati dal Pontefice Roma- (b) Vid. Bano, si vide sottoposta al Patriarca di Roma, il quale per mezzo de' medesimi non pur le ragioni di Primate, ma anche le Patriarcali v' esercitava; e così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nell'altre Provincie dell' Illirico (c). Col correre poi degli anni non solo all'autorità sua Patriarcale sottopose l'intera Italia, §. 41. & segg. ma anche le Gallie, e le Spagne; ond' è che non solo da' La-Baluz. loc.cit. tini, ma da' Greci medesimi degli ultimi tempi era reputato il 6.23. & segg. Romano Pontefice Patriarca di tutto l' Occidente, siccome all'incontro volevano, che quello di Costantinopoli si riputasse Patriarca di tutto l' Oriente. S' aggiunse ancora, che a molte Provincie e Nazioni, che si riducevano alla fede della Religione Cattolica, erano pronti e solleciti i Pontesici Romani a mandarvi Prelati per governarle, ed in quella maniera al loro Patriarcato le soggettavano; siccome accadde alla Bulgaria, la quale ridotta che fu alla fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde nacquero le tante contese per questa Provincia col Patriarca di Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla (d). Dupinloc.cit. Tom. I.

luz.apud Mazca de Conc. 1.5.6.20.

(c) Vid. Marca de Primat. Dupin. Diff. 1. S. i 1.

(d) Marca de Conc. L.I.C.I. & de Primat. 5.49. 8 50.

In cotal guisa tratto tratto i Pontesici Romani estesero i confini del loro Patriarcato per tutto Occidente; onde avvenne ( non fenza però grandiffimi contrasti ) che s' arrogarono essi la poteflà d' ordinare i Vescovi per tutto l' Occidente, ed in conseguenza d'abbattere e mettere a terra le ragioni di tutti i Metropolitani. Di vantaggio trassero a se l' ordinazioni de' Metropolitani stessi. Così quando prima l'Arcivescovo di Milano, ch' era l' Esarca di tutto il Vicariato d' Italia, era ordinato da' (a) Theodofoli Vescovi d'Italia, come si legge appresso Teodoreto (a) delret. lib.4. hist. l'ordinazione di S. Ambrogio, in processo di tempo i Romani Pontefici alla loro ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come costa da S. Gregorio nelle sue Episto-(b) Greg. le (b). Trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani lib. 2. Ep.31. intorno all' ordinazioni per la concessione del Pallio, che loro Can. illud est mandavano, poiche per quello si dava da' Sommi Pontesici piec. 11. qu. 1. na potestà a' Metropolitani d'ordinare i Vescovi della Provincia; Can. pudenda onde ne seguiva, che a' medesimi insieme col Pallio si concede. c. 24. qu. 1. va tal potettà. Quindi fu per nuovo diritto interdetto a' Metro-Vid. Marca de Conc. l. 6. politani di poter esercitare tutte le funzioni Vescovili, se non prima ricevevano il Pallio; e fu introdotto ancora di dover pre-(c) Vid.Mar- stare al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi (c). ca de Conc. Fu ancora in progresso di tempo stabilito, che l'appellazioni da' Richer. Hist. giudici, che da' Metropolitani erano profferiti intorno alle con-Conc. Gen. l. troversie, che occorrevano per l'elezioni, si devolvessero al Pon-3.c.12.5.13. tesice Romano (d): che se gli elettori sossero negligenti, ovvero l' (d) Marca eletto non fosse idoneo, che l'elezione si devolvesse al Papa: che loc. cit. c. 2. di lui solo sosse il diritto d'ammettere le cessioni de' Vescovati, e di determinare le traslazioni, e le coadjutorie colla futura

cit. Op. 1. 3. 6. c. 8. & 9. Dupin Diff. 7.5.12.

cap. 7.

Pelag. P. in

6.4.5.7.

€ 3.

(e) Marca zione dell' elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie (e). Ma tutte queste intraprese, che si videro sopra l'altre Proa. 6. §. 4. & l. vincie d' Occidente, non portarono variazione alcuna in queste nostre, onde ora si compone il Regno; poichè essendo quelle suburbicarie, e su le quali il Papa fin da principio esercitò sempre le sue ragioni Patriarcali, surono come prima a lui sottoposte; nè perciò si tosse ragione alcuna a' Metropolitani, poichè non ve n' erano, nè intorno all' ordinazioni de' Vescovi si variò la disciplina de' precedenti secoli. Non ancora le nostre Chiese erano innalzate ad essere Metropoli; nè anche per la concessione del Pallio a' loro Vescovi erano concedute, come su fatto dapoi,

successione : e finalmente che a lui s' appartenesse la conferma-

dapoi, le ragioni de' Metropolitani. Nè fino a questo tempo erano state invase dal Patriarca di Costantinopoli; poichè ciò che si narra di Pietro Vescovo di Bari (a), che nell'anno 530. sotto il Pontesicato di Felice IV. avesse dal Patriarca di Costanti- Beatillo hift. nopoli ricevuto il titolo di Arcivescovo, e l'autorità di Metro- di Bari,pa.g. politano, con facoltà di poter consecrare dodici Vescovi per la sua Provincia di Puglia, non dee a quell'anno riportarsi, quando quelle Provincie non erano flate ancora da' Greci invale, ed erano fotto la dominazione d' Atalarico Re de' Goti, ma ne' tempi feguenti, quando fotto gl' Imperadori d' Oriente essendo rimafa parte della Puglia e Calabria, della Lucania e Bruzio, e molte altre. Città marittime dell' altre Provincie, i Patriarchi di Collantinopoli col favore degl' Imperadori s' usurparono in quelle le ragioni Patriarcali, come diremo ne' seguenti libri.

(a) Ughel. de Ep. Bar.

#### II. Del Patriarca d' Oriente.

CE grandi furono l'intraprese del Patriarca di Roma sopra tutte le Provincie dell'Occidente, maggiori e più audaci senza dubbio furono quelle del Patriarca di Costantinopoli in Oriente. Egli non solamente sottopose al suo Patriarcato le tre Diocesi Autocefali, l'Asiana, quella di Ponto, e la Tracia; ma col correr degli anni quafi estinse i tre celebri Patriarcati dell' Oriente, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e l'ultimo di Gerusalemme. Nè contenta la fua ambizione di questi confini, invase anche molte Provincie d'Occidente, nè perdonò a queste nostre, che per tut-

te le ragioni al Patriarcato di Roma s'appartenevano.

Da' quali bassi e tenui principi avesse il Patriarcato di Costantinopoli cominciamento, si vide nel precedente libro. Il Vescovo di Bizanzio prima non era che un semplice suffraganeo del Vescovo d' Eraclea, il quale presedeva come Esarca nella Tracia (b). Sopra tutti erano in Oriente celebri ed eminenti due Patriarcati, l' Alessandrino, e l' Antiocheno. Quello d' Alessandrino Epist. 1. dria teneva il secondo luogo dopo il Patriarca di Roma, forse perchè Alessandria era riputata dopo Roma la seconda Città del Mondo: l' altro d' Antiochia teneva il terzo luogo, ragguardevole ancora per la memoria che serbava d'avervi S. Pietro tenuta la sua prima Cattedra. Così le tre parti del Mondo tre Chiese parimente riconobbero superiori sopra tutte l'altre: l'Occidente quella di Roma, l' Oriente quella d' Antiochia, ed il Mm 2 Mezzo-

(b) Gelas. Berter. Pith. Diaer. 1. c.2.

c. 4.

26. 27. 28.

Conc. Nic.

de Conc. l. 2.

c. 8. 5. 7. & L.

6. c. 1. §. 8.

1.5.11.

Mezzogiorno quella d' Alessandria. Non è però, che sopra nitta Europa esercitasse la sua potessa Patriarcale quel di Roma, ovvero quello d' Antiochia per tutta l' Asia, e l' altro d' Alessandria in tutta l' Africa. Ciascuno, come s'è veduto nel secondo libro, non estendeva la sua potestà, che nella Diocesi a se sotopolla. L'altre ubbidivano agli Esarchi propri; e molti altri luoghi ebbero ancora i loro Vescovi Autocefali, cioè a niuno sot-

(a) Berter. toposti (a). Tali surono in Oriente i Vescovi di Cartagine, e di Diatr. 2. c. 2. Cipro. Tali surono un tempo nell' Occidente i Vescovi della Marca de Gallia, della Spagna, della Germania, e dell' altre più remote Conc. L. 2.c.9. §. 2. Dupin. Regioni (b). Le Chiese de'Barbari certamente non surono soggette Diff. 1. \$.9. ad alcuno Patriarca, ma si governavano da' loro propri Vescovi. & 11. Così le Chiese d' Etiopia, della Persia, dell' Indie, e dell' altre (b) Marca Regioni, ch' erano fuori del Romano Imperio, da' loro propri cit. Op. L.G.

Sacerdoti venivano governate (c).

Vide ancora l'Oriente un altro Patriarca, e su quello di (c) Vid. 2.1men Marca Gerusalemme (d). Se si riguarda la disposizione dell'Imperio, non de Primat. n. meno che il Vescovo di Bizanzio, meritava tal prerogativa il Vescovo di Gerusalemme; e siccome quegli era suffraganeo (d) Can. 7. al Metropolitano d'Eraclea nella Tracia, così questi era suffra-Conc. Chalc. ganeo al Vescovo di Cesarea Metropoli della Palestina. Ma for-Att.7. Marca se con più ragione si diedero gli onori di Patriarca al Vescovo di Gerusalemme. Fino da' tempi degli Apostoli su riputato un gran pregio il federe in questa Cattedra posta nella Città santa, Dupin. Diff. dove il nostro Redentore istitui la sua Chiesa, e dalla quale il Vangelo per tutte l'altre parti del Mondo fu disseminato; dove l' Autor della vita conversò fra noi, ove di mille sanguinosi rivi lasciò asperso il terreno:

> Dove mori, dove sepolto fue; Dove poi rivesti le membra sue.

Ma se altrove in ben mille esempi si vide, come la polizia della Chiesa secondasse quella dell'Imperio, e come al suo variare mutasse ancor ella forma e disposizione, certamente per niun altro convincesi più fortemente questa verità, che per l' ingrandimento del Patriarcato di Costantinopoli. Dacche Costantino il grande rendè cotanto illustre e magnifica quella Città, che la fece sede dell' Imperio d'Oriente, con impegno di renderla uguale a Roma, e che fosse riputata dopo quella la seconda Città del Mondo; cominciò il suo Vescovo anch' egli ad esollere il capo, ed a scuotere il giogo del proprio Metropolitano.

Per

Per essere stata riputata Costantinopoli un' altra Roma, ecco che nel Concilio Collantinopolitano (a) vengono al suo Vescovo conceduti i primi onori dopo quella, eo quod sit nova Roma. Così quando Constantin. I. prima, dopo il Romano, i primi onori erano del Patriarca d' can. 3. Aleslandria, fottentra ora quello di Costantinopoli ad occupare il suo luogo. Egli è vero, come ben pruova Dupino (b), che i soli onori surono a lui dal Concilio conceduti, non già veru-loc. cit. Lifna Patriarcal giurisdizione sopra le tre Diocesi Autocesali . Ma sere. 1. §.11. tanto bastò, che col specioso pretesto di questi onori cominciasse egli le sue intraprese. Non passò guari, che invase la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni Esarcali si rendè Esarca di quella Diocesi, ed oscurò le ragioni del Vescovo di Eraclea.

Dopo essersi stabilito nella Tracia, lo spinse la sua ambizione a dilatar più oltre i suoi consini. Invade le vicine Diocesi, cioè l'Asia, e Ponto, ed in sine al suo Patriarcato le sottopone. Non in un tratto le sorprende, ma di tempo in tempo col favor de' Concili, e più degl' Imperadori. S. Giovanni Crisostomo più di tutti gli altri Vescovi di Costantinopoli apri la strada d'interamente occuparle. In fine venne ad appropriarli non fo-Io la potestà d'ordinar egli i Metropolitani deil' Asia, e di Ponto, ma ottenne legge dall'Imperadore, che niuno senza autorità del Patriarca di Costantinopoli potesse ordinarsi Vescovo; onde ap in Breviar.c. poggiato su questa legge si sece lecito poi ordinare anche i semplici 13. Vescovi. Ecco come i Patriarchi di Costantinopoli occuparono (1) Leo M. l'Asia, e Ponto; ciò che poi, per render più ferme le loro ep. 53.54. & conquiste, si secero confermare dal Concilio di Calcedonia, e dagli Editti degl' Imperadori (c). S'opposero a tanto ingrandi- 13.ad Episcomento i Pontefici Romani. Lione il Santo gliele contrastò: il pos Durdasimile secero i suoi successori, e sopra tutti Gelasio (d), che nia. tenne la Cattedra di Roma dall' anno 492. fino all' anno 496. Ma tutti i Ioro sforzi riuscirono vani, poichè tenendo i Patriarchi di Costantinopoli tutto il favor degl' Imperadori, su loro nimus 16. C. sempre non meno confermato il secondo grado d'onore dopo il de Sacr. Eccl. Patriarca di Roma, che la ginrisdizione in Ponto, nell' Asia, e nella Tracia. L'Imperador Basilisco in un suo Editto rapportato (h) Vid. omda Evagrio (e) glie le ratificò: l'Imperador Zenone fece l'istesso nino Marca per una sua Costituzione, che ancor si legge nel nostro Codi- in Diss. de ce (f); e finalmente il nostro Giustiniano con sua Novella (g) Const. Pafecondando quel che da canoni del Concilio di Calcedonia era Dupin. Diff. flato statuito, comandò il medesimo (h). Ciò che poi su abbraccia- 1. §. 11.

55. Gelaf. Ep. 4. & Ep.

Lib. 3. c.ip. 6. (f) L.decer-(g) Nov.

to dai consenso della Chiesa Universale; poiche essendo stati inferiti i canoni de' Concili Costantinopolitano, e Calcedonese ne' Codici de' Canoni delle Chiese, su ne' seguenti secoli tenuto per costante, il Patriarca di Costantinopoli tenere il secondo grado d'onore, e la giurisdizione sopra tutte e tre quelle Diocesi.

Ecco come questo Patriarca si Iasciò in dietro gli altri tre,

ch' erano in Oriente. Quelle tre Sedi non pure per lo di lui ingrandimento, e per le frequenti scorrerie de' Barbari, che invasero le loro Diocesi, ma assai più per le sedizioni e contrasti, che fovente inforfero fra loro intorno all' elezioni, e intorno a' dogmi ed alla disciplina, perderono il loro antico lustro e fplendore; e da allora innanzi con quest' ordine si cominciarono a numerare le Sedi Patriarcali: la Costantinopolitana: l'Alessandri-[a] Cod. tia: l'Antiochena; e la Gerosolimitana. Quest' ordine tenne il Concilio di Costantinopoli celebrato nell' anno 536. Questo me-1. 47. & tit. desimo tenne Giustiniano nel Codice, e nelle sue Novelle: tenne-[b] Nov. 3. ro tutti gli altri Scrittori non meno Greci, che Latini. Non 6.2. Nov. 6. ancora però il nome di Patriarca erasi ristretto solamente a questi cinque. Alcune volte soleva ancor darsi ad insigni Metropolitani : così nel fopraccitato Concilio di Costantinopoli si diede an-123. c.22.23. che ad Epifanio Vescovo di Tiro; e Giustiniano così nel (a) Copin. cit. Op. dice, come nelle (b) Novelle dà generalmente questo nome agli Efarchi, che avevano il governo di qualche Diocesi. Non mol-[d] Cal.lib. to dapoi però in Oriente quello nome si restrinse a que' soli cin-

Ma in Occidente si continuò come prima a darsi ad altri Ve-2. c.14.8.27. scovi, e Metropolitani. In Italia il nostro Re Atalarico appresso lib.6. cap.33. Cassiodoro (d) chiamò i Vescovi d'Italia Patriarchi, ed il Romano 45.51.8 lib. Pontefice loro Capo lo chiamò per tal riguardo Vescovo de'Pa-(f) Greg. triarchi. Da Paolo Warnefrido (e) i Vescovi d'Aquileja, e di Grado sono anche nomati Patriarchi . In Francia questo nome su hist. cap. 20. anche dato a'più celebri Metropolitani, ed a' Primati. Gregorio (g) Tom. 5. di Tours (f) chiamò Nicezio, Patriarca di Lione. Il Concilio di Mascon celebrato nell' anno 585, chiamò Prisco Vescovo di quella (h) Hincmar. Città anche Patriarca (g). Desiderio di Cahors appellò ancora Sulin lib. Capit. pizio Vescovo di Bourges Patriarca; ed Incmaro di Reims non distingue i Patriarchi da' Primati (h). Così ancora nell'Africa il pri-(i) Victor. mo Vescovo de' Vandali assunse il nome di Patriarca, ciò che fecue. Vand. non senza riso su inteso da' Vescovi Cattolici (i); ed in decorso di tempo presso a quelle Nazioni, che si riducevano alla fede di

lib.1. tit. 3.

46.1.34. c. 3. Epilog. Nov. 7. & [c] Vid. Du-9. cap. 15.

[e] Paul. Warnefr. lib. que (c).

Turon. lib.3. Concil. col. 980.

Tun. de per-1.2.

55. cap. 17.

Cristo, il primo Vescovo, ch'era loro dato, su detto Patriarca. Ridotta la Bulgaria alla nostra fede, l'Arcivescovo, che se le diede, ed i suoi successori presero il nome di Patriarchi (a). Simili Patriarchi hanno ora i Cristiani d'Oriente (b), dove, toltone Pap. ad Conf. quelli, che propriamente si dicono Greci, i quali ritengono tut- 72. & 73. tavia i quattro Patriarchi, il Costantinopolitano, P Alessandrino, l'Antiocheno, e'l Gerosolimitano, ancorchè i Pontesici Romani diss. 5.5. fogliano essi parimente creargli titolari: quante Sette vi sono, altrettanti Patriarchi si contano. Così i Giacobiti hanno il Ioro Patriarca: hannolo i Maroniti; e gli uni, e gli altri prendono il nome di Patriarchi d'Antiochia. I Cophti hanno ancora il loro Patriarca, che si sa chiamare Alessandrino, e tiene la sua sede in Alesfandria. Gli Abissini hanno il loro, che regge tutta l' Etiopia, ancorchè al Patriarca de' Cophti sia in qualche maniera soggetto. I Giorgiani hanno un Arcivescovo Autocefalo a niun sottoposto. Gli Armeni hanno due generali Patriarchi: il primo risiede in Arad Città dell' Armenia; l'altro in Cis Città della Caramania.

[a] Nic. I. Bulgar. refp. [b] Dupin.

Abbiamo veduto, quanto s' innalzasse il Patriarca di Costantinopoli sopra gli altri Patriarchi d'Oriente, e quanto stendesse i confini del suo Patriarcato in questo secolo sino all'Imperio di Giustino. Ne' due secoli seguenti lo vedremo, fatto assai più grande, volare sopra altre Provincie, e Nazioni; poichè non contenta la sua ambizione di questi confini, ne' tempi di Lione Isaurico lo vedremo occupare l'Illirico, Epiro, Acaja, e la Macedonia: lo vedremo ancora soggettarsi al suo Patriarcato la Sicilia, e molte Chiese di queste nostre Provincie, e contendere in fine col Pontefice Romano per la Bulgaria, e per altre Regioni.

III. Polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie sotto i Goti, e sotto i Greci fino a' tempi di GIUSTINO.

TEodorico, e gli altri Re Ostrogoti suoi successori, ancorchè Arriani, lasciarono, come s' è detto, le nostre Chiefe in pace; e quella medefima polizia che trovarono, fu da loro mantenuta inviolata ed intatta. Il Pontesice Romano vi su mantenuto, ed in queste nostre Provincie, come suburbicarie, esercitava come prima l'autorità sua Patriarcale, anzi era riconosciuto come Patriarca insieme e Metropolitano; poiche insino a questi tempi le nostre Metropoli, in quanto alla polizia Ecclesia-

stica,

Lica, non ebbero Arcivescovo o Metropolitano alcuno. Nelle Città, come prima, erano semplici Vescovi, riconoscenti il Pon-[4] Cal. lit. telice Romano, come lor Metropolitano: quindi Atalarico (a). che a' Vescovi soleva dare anche il nome di Patriarchi, chiamollo Vescovo de' Patriarchi. E se in alcune Città d' Italia nel Regno de' Goti, e de' Longobardi ancora, i quali furono parimente Arriani, si videro in una stessa Città due Cattedre occupate da due Vescovi, l'uno Cattolico, l'altro Arriano; in queste nostre Provincie, le quali si mantennero sempre salde, e non furono mai contaminate dagli errori di Arrio, i Vescovi professarono tutti la fede di Nicea, e serbarono le loro Chiese pure ed illibate, e mantennero gli antichi dogmi, e quella disciplina, che serbava la Romana Chiesa loro maestra e condottiera. I Vescovi governavano le loro Chiese col comune consiglio del Presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Accoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiari.

hist. Goz.pag. 39.

S. cap. 15.

I Vescovi erano ancora eletti dal Clero e dal Popolo, e ordinati dal Papa, come prima, ancorchè il favor de' Principi [b] Grot. in vi cominciasse ad avere la sua parte. Grozio (b) portò opinione, Prolegom ad che i Re Goti, o Arriani, o Cattolici che fossero, semper Episcoporum electiones in sua potestate habuere, e rapporta essersi anche ciò offervato da Giovanni Garzia. Ma da' nostri Re Goti non si vide sopra ciò essersi usata altra potestà, se non quella, ch' esercitarono gl' Imperadori così d' Occidente, come d' Oriente. Essi, come custodi e protettori della Chiesa, e come quelli , che reputavano appartener loro anche il governo e l'esterior polizia della medefima, credettero essere della loro potestà ed incumbenza di regolare con loro leggi l'elezioni, proibire l'ambizioni, dare riparo a' disordini e tumulti sediziosi, e sovente prevenirgli; riparare gli sconcerti, che allo spesso accadevano per le fazioni delle parti, e far decidere le controversie, che per queste elezioni solevano sorgere: ma l'elezione al Clero ed al Popolo la lasciavano, siccome l'ordinazione a' Vescovi Provinciali, ovvero al Metropolitano. Odoacre ke degli Eruli più immediato successore di Teodorico in Italia alle ragioni degl' Imperadori d' Occidente, nell' elezione del Vescovo di Roma, e degli altri d' Italia vi volle avere la medesima parte. Basilio suo Presetto Pretorio v' invigilò sempre, anche come e' diceva, per ammonizione del Pontefice Simplicio, il quale gl'

III-

(a) Conc.

incaricò, che morendo, niuna elezione si facesse senza il suo con-

figlio e guida (a).

Amiterno, ed altri.

Ad esempio di quel, che sece l'Imperadore Onorio nelle Roman. IV. Scisma della Chiesa di Roma fra Bonisacio ed Eulalio (b), si of- Car. bene 1. serva che Teodorico usasse della medesima autorità per l'altro dist. 96. inforto ne suoi tempi in Roma fra Lorenzo e Simmaco. Per (b) Fid. Bala morte accaduta nel fine dell' anno 498. di Papa Anaslasio, ron. an. 418. pretendevano ambedue essere innalzati su quella Sede. Simmaco Diacono di quella Chicla fu da maggior numero eletto, ed ordinato; ma Festo Senator di Roma, ch' avea promesso all' Imperadore Anastasio di far eleggere un Papa, che sarebbe stato ubbidiente a' suoi desideri, sece eleggere ed ordinare Lorenzo. I due partiti portaronfi in Ravenna a ritrovare il Re Teodorico, il quale giudicò, che dovesse rimaner Vescovo di Roma colui, il quale fesse stato eletto il primo, ed avesse avuto il maggior numero de' suffragi. Simmaco avea sopra Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde su confermato nel possesso di quella Sede, e nel primo anno del suo Pontesicato tenne un Concilio, dove surono di nuovo fatti alcuni Canoni per impedir nell' avvenire le competenze in simili elezioni. Quelli, che s' eran opposti all'ordinazione di Simmaco, vedendolo lor malgrado in possesso, fecero tutti i loro sforzi, perchè ne fosse scacciato; gli attribuirono perciò molti delitti, sollevarono una gran parte del Popolo e del Senato contro di esso, e domandarono al Re Teodorico un Visitatore, cui delegasse la conoscenza di queste accuse. Teodorico nominò Pietro Vescovo di Altino, il quale precipitosamente, e contra il diritto spogliò incontanente il Papa dell'amministrazione della sua Diocesi, e di tutte le facoltà della Chiesa. Quest' azione si precipitosa eccitò in Roma gravi sconcerti, e perniziosi tumulti. Teodorico per acquetargli sece tosto nell' anno 500. convocare un Concilio in Roma, al quale invitò tutti i (c) Theodor. Vescovi d'Italia (2). V' andarono quasi tutti i Vescovi della Lector. L. 2. nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cu-Hist. Eccl. ma, di Miseno, di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Ve- Symmac. nafro, di Sessa, d' Alise, d' Avellino, ed alcuni altri dell' altre Niceph. L Città di questa Provincia. Dal Sannio vi si portarono i Vesco-16. Paul. vi di Benevento, d'Isernia, di Bojano, d'Atina, di Chieti, di Warnefrid.

Da queste due Provincie, come più a Roma vicine, ve ne leg.ad hist. andarono mo.uffimi : dall' altre due, come dalla Puglia e Cala- Got.

Tom.I. bria

bria, e dalla Lucania e Bruzi, come più a Roma Iontane, e più a' Greci vicine, ve ne andarono molto pochi. Vi vennero ancora i Vescovi d' Emilia, di Liguria, e di Venezia, i quali passando per Ravenna parlarono a Teodorico in favor di Simmaco; ed essendo giunti in Roma, senza volere imprendere ad esaminare l'accuse proposte contra Simmaco, lo dichiararono innanzi al Popolo innocente ed affoluto, e s'adoperatono in guifa col Re Teodorico, che si contentò di quella sentenza; ed il Popolo col Senato, ch' erano molto irritati contro al Papa, si placarono, e lo riconobbero per vero Pontefice. Restarono tuttavia alcuni malcontenti, che produssero contra quel Sinodo una scrittura. Ma Ennodio Vescovo di Pavia vi fece la risposta. la quale fu approvata in un altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 503. nel quale la sentenza del primo Sinodo su consermata. Le calunnie inventate contra Simmaco passarono fino in Oriente, e l'Imperadore Anastasio, ch' era separato dalla comunione della Chiesa Romana, glie le rinfacciò. Simmaco con una scrittura A-[a] Vid. Ba- pologetica si giustificò affai bene; (a) il quale malgrado de' suoi neron.an. 5°3. mici dimorò pacifico possessione di quella Sede sino all'anno 714.

che fu quello della fua morte.

Fu in questi tempi riputato così proprio de' Principi di regolare queste elezioni, per evitare gli ambimenti e le sedizioni, che Atalarico mosso da' precedenti Scismi accaduti in Roma per l' elezione de' loro Vescovi, volendo dare una norma nell'avvenire, affinchè non accadessero consimili disordini, imitando gl'Imperadori Lione ed Antemio, fece un rigorofo Editto, che dirizzò a Giovanni II. Romano Pontefice, il quale nell'anno 532. era succeduto a Bonifacio su la Sede di Roma, con cui regolò l' elezioni non folamente de' Pontefici Romani, ma anche di tutti i Metropolitani e Vescovi, imponendo gravissime pene a coloro, i quali per ambizione o per denaro aspirassero ad occupar le Sedi, dichiarandogli facrilegi ed infami, e che oltre alla restituzione del denaro, ed altre gravi ammende da impiegarsi alla reparazione delle sabbriche delle Chiese, ed a' Ministri di quelle, sarebbono stati severamente puniti da' suoi Giudici, e le loro elezioni, come simoniache, avute per nulle ed invalide. Diede con questo Editto altre provvidenze per evitaré l' altercazioni e litigi sull' elezioni, le quali riportate al suo Palazzo da' Popoli, egli n' avrebbe tosto presa cura, e dato provvedimento; dichiarando, che ciò ch'egli stabiliva per questo suo Editto

Editto, s'appartenesse non solo per l'elezione del Veseovo di Ro- (2) Cas.lib.g. ma, sed etiam ad universos Patriarchas, atque Metropolitanas Eccle- cap. 15. sias. Fu questo Editto istromentato per Cassiodoro (a), il quale ancorche Cattolico, e nelle cose Ecclesiastiche versatissimo, sod. tanto che oggi viene annoverato fra i non inferiori Scrittori della Chiefa, e da alcuni riputato per Santo, forse perchè mori claras, Cod. monaco Cassinese (b), non ebbe alcun riparo di non solamente de Jumma Trinit. & sid. istromentarlo, ma consigliarlo ancora, come assai opportuno al cash. suo Principe; nè su riputato, secondo le massime di questo secolo, estranio e lontano dalla sua Real potestà. Fu dirizzato a Papa Giovanni II. che lo ricevè con molto rispetto e slima, nè se ne dolse; anzi se è vero esser sua quell' Epistola, che leggia- cap. 23. Cumo fra le leggi del Codice (c), scritta all' Imperador Giustinia- jac. obs. 32. no, dove tanto commenda il suo studio intorno alla disciplina cap. 26. Ecclesiastica (poiche Ottomano (d), ed altri (e) ne dubitano, contr. lib. 8. ancorchè venga disesa da Facchineo (f)), si vede, che quello cap. 1. Pontefice non contrastò mai a' Principi quella potestà, che s'attribuivano sopra la disciplina della Chiesa. E di vantaggio A- Lib.9. cap. 16. talarico lo mandò ancora a Salvanzio (g), che si trovava allora Presetto della Città di Roma, acciocchè dovesse senza frapporvi dimora pubblicarlo al Senato e Popolo Romano; anzi perchè di cabantur. Cuciò ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri secoli, ordinogli, che lo facesse scolpire nelle tavole di marmo, le quali dovesse egli porre avanti l'atrio di S. Pietro Apostolo per pubblica te- fiod. lib. 9. stimonianza (h).

Vollero i Re Goti, come successori degl' Imperadori d'Oc- (i) L.3.1.16. cidente, mantenere tutte quelle prerogative, che costoro avevano esercitate intorno all'esterior polizia Ecclesiastica, delle quali ne rendono testimonianza le tante loro Collituzioni, registrate nell'ultimo libro del Codice di Teodosio. Così appartenendo ad lib.8.1.si quis essi lo stabilire i gradi, dentro a' quali potevano contraersi le nozze (i), vietare i matrimoni ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo de loro rescritti (k), ed aver la conoscenza delle cause matrimoniali; non dee parere cosa nuova, se tra le formole det- Marca de tate da Caffiodoro (1) si legga ancora quella de' nostri Re Go. Conc. L2.cap. ti formata per le dispense, che solevano concedere ne' gradi 11. §.3. proibiti dalle leggi. Così ancora imitando ciò che secero gl'Im- si nupria ex peradori d' Occidente e d' Oriente, di non permettere assoluta- rescripto pe-mente, e senza loro consenso a' loro sudditi di ascriversi alle tantur. V. Chiese o Monasterj, di che ne restano molti vestigj nel Codice Launoj. in

in vita Caf-

(c) L. inter

(a) Hot. 1. obs. 7. cap. 2.
(e) V.Alciat. lib. 5. parerg.

(g) Caf. (h) Leges olimin atriis Ecclesia lojac. lib. 1. Feud. tit. 17. Jurct.ad Cafcap. 16.

C. Th. de incest. nupr. Ambr. Epift. 66.ad Patern. C. de incestis nupe. l. in ce-Lebrandis , C. de nupe. Vid.

Teo- Traft. Regia

Nn 2

Traffat. de

imped. ma-

Lupum in

ani.c. 10.pra-

(1) Cassiod.

27.25.36. C. Just. de Ep.

& Cler.

Froleg. ad

Got. in Cod.

Th. tom. 6.

quemquam,

Marca de

10.

fix. 10m. 3. Schol.in Can.

matrimon. Teodofiano (a): fu de' Goti ancora, come scrive Grozio (b), non sotoflas parte minus laudanda cautio, quod subditorum suorum neminem permisere 3. art. 1. Cerbas. in

se Ecclesiis, aut Monasteriis mancipare, suo impermissu.

La medesima politia intorno a ciò su ritenuta in queste norestest. Leel. stre Provincie, quando da' Goti passarono sotto gi' Imperadori d'Oriente, e molto più sotto l'Imperio di Giustiniano. Gl' Im-& Princ. Sup. peradori d'Oriente calcarono ancora le medesime pedate; e dell' wim.& Christ. Imperador Marciano, che in ciò fu il più moderato di tutti, ficcome scrisse Facondo (c) Vescovo d' Ermiana in Africa, si leg-Diff. 1. progono molti Editti appartenenti all' ellerior polizia della Chiesa. L'Imperador Lione, imitato dapoi da Atalarico, proibi ancera a' Vescovi l'elezione per ambizione e per simonia; ed oltre alla pena della degradazione imposta dal Concilio di Calcedonia, lib.7.cap.46. v' aggiunse egli quella dell' infamia: ed Antemio sece il medesi-[a] L.11.12. mo (d). Ma sopra tutti gli altri Imperadori d' Oriente Giustiniano fu quegli, che della disciplina Ecclesiastica prese maggior [6] Grot in cura e pensiero; donde nacque, che gli ultimi Imperadori d'Oriente non sapendo tenere poi in ciò regola, nè misura, s' ahilt. Got.p.40 vanzarono tanto innanzi, che finalmente fottopofero interamente [c] Facund. il Sacerdozio all' autorità del Principe. Le sue Novelle per la lib.12. cap. 3. maggior parte sono ripiene di tanti Editti sopra la disciplina del-(d) Jacob. la Chiesa, che viene perciò egli arrollato nel numero degli Autori Ecclesiastici. Egli più leggi stabili intorno all'ordinazione de' Anthem. L. fi Vescovi, della loro età, de' requisiti, che debbono aver coloro per esser eletti e promossi al Vescovado, della loro residen-C.de Epife. & Clericis. Vid. za, della loro nozione, e privilegi, ed infinite altre cose a quelli appartenenti. Regolò le convocazioni de' Sinodi e de' Concili, e loro prescrisse il tempo. Diede vari provvedimenti intor-Coric. L. 2. cap. no a' costumi e condotta de' Preti, Diaconi, e Sottodiaconi. alle loro esenzioni, e cariche personali. Fece molti Editti riguardanti la degradazione de' Cherici, ed intorno alla regolarità e professione de' Monaci. Diede con sue leggi maggior forza e vigore a' Canoni, che furono stabiliti in vari Concili, imponendo a' Metropolitani, a' Vescovi, ed a tutti gli Ecclesiastici l'offervanza di essi; aggiungendo gravi pene a coloro, che a quelli contravvenissero, d'esser deposti e degradati dal loro ordine. E moltissimi altri Editti sopra le cose Ecclesiastiche stabili, che possono vedersi nelle sue Novelle, e nel suo Codice. (e)

Appartenevali ancora all' economia del Principe impedire a'

Vescovi l'abuso delle chiavi. Così quando essi s'abusavano del-

(e) Vid.Marca cit. Op. C. 11.

le

le scomuniche, tosto Ioro s' opponevano; e Giulliniano stesso con sua legge (a) proibi a' Vescovi le scomuniche, se prima la [a] Nov. cagione non fosse giussificata; e ne' Basilici ancor si vede con [6] Basilic. particolar legge (b) proibito a' Vescovi di scomunicare senza giu L.30. C. de ila cagione, e quando non concorrano i requisiti da Canoni pre- Eviscopis, & scritti. Quindi avvenne, che i Principi ne' loro Reami, che in Clericis. Europa stabilirono dopo la decadenza dell' Imperio Romano, vi vellero mantenere questo diritto, come praticano gli Spagnuoli, ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodi in quelto nostro Reame; di che altrove ci farà data occasione d' un più lungo discorso. Nè in questi tempi surono queste leggi reputate, come eccedenti la potestà Imperiale; anzi furono quette di Giustiniano comunemente ricevute non meno in Oriente, che in Occidente, come ne rendono testimonianza Giovanni Scolastico Patriarca di Costantinopoli, S. Gregorio M. (c), Incmaro (d), ed altri. E lib. 2. Epijt. se non è apocrisa la sua Epistola, che si legge nel nostro Codi- 54. Can. de ce (e), di si satta cura e pensiero, ch' egli mostrò verso l' Ec- persona C.11. clesiastica disciplina, n'ebbe per commendatore e panegerista l'qu.1. istesso Gio: II. Romano Pontesice. (f)

Le medesime pedate surono calcate da Giustino suo succes- mar. opusc. fore, fotto l'Imperio del quale ora veggiamo quelle nostre Pro- Ep. 180. Jovincie. Per la qual cosa non su insino a questo tempo (per ann. VIII. Ep. ciò che s'attiene a questa parte ) variata la polizia Ecclesiastica 153. di queste nostre Provincie, ma da' Goti, e da' Greci su ritenuta [e] L. inter la medesima, che si vide ne' secoli precedenti sotto i successori summa Trin. di Costantino, fino a Valentiniano III. Imperador d'Occidente. & Fid. Cath.

#### IV. De' MONACI.

Cominciarono però in questo secolo le nostre Provincie a Marca cit. sentir qualche mutazione per riguardo del Monachismo, Op.l.2. c.11. che di tali tempi ebbe nelle medesime la persezione e lo stabi. 5.4. & segq. limento. Come si vide nel precedente libro, non ancora fino a' tempi di Valentiniano eransi in queste nostre parti stabiliti i Solitari, o Cenobiti. Ma ecco, ch' essendosi l' Ordine Monastico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi degi' Imperadori, quanto da' vari trattati Ascetici, e divenuto sopra tutti gli Ordini quello di S. Basilio celebre e numeroso, che in due nostre Provincie più a' Greci vicine, cioè nella Puglia e Calabria, nella Lucania e Bruzi, cominciano a fondarsi in alcune Città dei-

Conc. Cath.l.

& Segg.

Segg.

le medesime Monasteri di quell' Ordine, che Basiliani surono ap-

pellati.

Nelle due altre, quanto più a' Greci Iontane, tanto più a Roma vicine, cioè nella Campagna, e nel Sannio, vedi stabilito (a) S. Greg. il Monachismo per molte regole, (a) ma sopra tutte per quella di M. L.1. Dial S. Benedetto, il cui Ordine su si avventuroso, che stabilito nella e.4.& 1.2.6.1. nostra Campagna, si sparse in poco tempo non solo per l'Italia,

ma eziandio per la Francia, e per l'Inghilterra.

S. Benedetto nacque in Norcia Città della Diocesi di Spoleto (b) S.Greg. verso l'anno 480. Fu condotto giovane in Roma a studiare (b), in vita S. Be- ma fastidito delle cose del secolo, si ritirò in Subiaco 40. miglia nedisti. Dial. da Roma distante, e si chiuse in una grotta, ove dimorò per 1.2. cap.1. & lo spazio di tre anni, senza che alcuno ne avesse notizia, toltone Romano monaco, il quale gli fomministrava dal suo vicino Monastero il mangiare. Essendo stato poi conosciuto, i monaci d'un Monastero vicino, per la morte del loro Superiore, l'elesfero Abate; ma i loro costumi non confacendosi con quelli di Benedetto, egli si ritirò di nuovo nella solitudine, dove visitato da molte persone vi fabbricò dodici Monasteri, de' quali l' Abate della Noce rapporta i nomi, e i luoghi dove furon fonda-(c) Ab. de ti (c). Di là passò nell'anno 529. nella nostra Campagna (d), Nuce in not. ad vit. S. Be- e fermossi nel Monte, che da Casino antica Colonia de' Romani, la qual è nella sua costa, prende il nome, Iontano da Subiaco (d) V.Ca- intorno a 70. miglia, e da Roma 70. Quivi giunto, abbatte una mil. Pellegr. in Serie Ab. reliquia di Gentilità, ch' era in quell'angolo ancor rimafa presso a' Goti, ed in suo luogo v'erge un Tempio, che dedicò a' SS. · Caff. in princ. Martino e Giovanni. I suoi prodigiosi satti ivi adoperati, e la fantità della sua vita tirarono in quel luogo della gente, e molti sotto la sua regola ivi rimasero. Si rendè vie più samoso per (e) S. Greg. l'opinione e stima, che s'acquistò presso a Totila Re d'Italia (e). La Dial cap. e presso a molti nobili Romani. Crebbe perciò il numero de'

suoi monaci, e vi s'arrollavano i personaggi più insigni; ond' egli stese la sua regola, e gettò gli stabili fondamenti di un grand'

Ordine. La divozione de' Popoli, e la fama della sua santità tirò an-(f) Leo Oft. cora la pietà di molti Nobili ad arricchirlo di poderi e di fain Chron. lib. coltà. Tertullo Patrizio Romano, vivendo ancor S. Benedetto, 1. cap. 1.
(g) Ab. de gli donò tutto quel tratto di territorio, ch' è d'intorno al Mo-Nuce ad Chr. nastero Cassinese (f); onde Zaccheria in suo Diploma disse esser Caff. loc. cit. quel Monastero edificato in solo Tertulli (g); donogli ancora mol-

te

te altre possessioni, che e'teneva in Sicilia; e Gordonio padre di S. Gregorio M. gli donò una sua Villa, che possedeva ne' contorni d'Aquino. Così tratto tratto, non ancora morto S. Benedetto, comincio questo Monastero a rendersi numeroso, ed illustre per la qualità de' suoi Monaci, e ad arricchirsi per le tante donazioni, che alla giornata gli si facevano. La sua fama non potè contenersi nella sola Campagna: si mandavano anche Monaci di sperimentata probità e dottrina a fondar nell'altre nostre Provincie altri Monasteri. Cassiodoro uno de' più illustri personaggi di questo secolo, nell'età di 70. anni ritiratosi dalla Corte si sece Monaco, e tratto dalla fama di S. Benedetto che ancor viveva, volle ne' Bruzi, e propriamente in Squillace suo natio Paese, fondarvi un Monastero, che secondo pruova il P. Garezio (a), e (a) P. Garet. rapporta Dupino (b), lo pose sotto la regola di S. Benedetto, in Disser. de nella quale egli viveva; e venuto poi a governarlo, menò in Cassiod. quello venticinque anni, che su il resto di sua vita, essendovi (b) Dupin, in morto vecchissimo d'età di più di 95. anni, verso l'anno 565. Bibliot. tom. di nostra salute, onde Bacone di Verulamio (c) la fa quasi che 5. saculo 6. centenario.

Questo è il Monastero Vivariese, ovvero Castellese, di cui mortis, page tratta ben a lungo il P. Garezio Monaco Benedettino della Con- 534. gregazione di S. Mauro (d), fondato da Cassiodoro, di cui ne su (d) P. Garet. Abate, non molto lungi da Squillace a piè del Monte volgar- in vita Cass. mente chiamato Moscio, ovvero Castellese, da una Villa di tal 8.9.10.11.12. nome quivi vicina, le cui radici vengono bagnate dal Fiume Pelena, oggi detto di Squillace. Fu nomato Vivariese, perchè Cassiodoro, mentre occupava i primi onori nella Corte de' Re Goti, sovente soleva andar a diporto a Squillace sua patria, ed in quella Villa per la comodità ed abbondanza dell' acque di lib. 12. var. quel Fiume, che irrigava le radici del Monte, fece costruire molti vivai (e). Avendo dapoi per la caduta de'Goti abbando- (f) Cass. lib. nata la Corte, rendutosi Monaco quivi ritirossi, e costrusse in Divin. lest. quel luogo, ove aveva i suoi vivai e poderi, questo Monastero, cap.23. & 29.
S. Greg. ad dove compose la maggior parte delle sue Opere, e nel quale an- Jo. Episc. cora ebbe per compagno Dionigi il Piccolo (f). Lo arricchi scyllaceum, delle sue possessioni, e d'una biblioteca, e lo rendè illustre e ep. 33. lib. 7. numeroso per molti Monaci ; facendo anche nella sommità di Registindist. quel Monte costruire molte celle per coloro, i quali dalla vita '[g] Cass. Monastica volevano passare all' Eremitica, e da Cencbiti rendersi lib. Divin. Anacoreti e Solitari (g). Prima di morire lasciò ivi per Aba- lea. cap. 32.

(c) Baco hift. vica &

ti Calcedonio, e Geronzio, l'uno perchè reggesse gli Eremiti; che nella sommità del Monte Castellese eransi ritirati, l'altro i [a] Garez Cenobiti del Monastero Vivariese. Il P. Garezio (1) rapporta los cis § 12. ancora, che dopo la sua morte per molti anni su ritenuto da' Monaci Benedettini; ma che poi vi sottentrarono in loro luogo i Basiliani, che lungamente il tennero, insino che per le susseguenti irruzioni de' Saraceni non fosse slato disfatto e ruinato. Così non pure nel vicino Sannio, e nella Puglia cominciarono in questi tempi a fondarsi Monasteri di quest' Ordine, ma anche

nelle Provincie più remote e Iontane.

fuo discepolo in Sicilia a fondarvi de' Monasleri del suo Ordine, dove colle donazioni di Tertullo, e devozione di que' Popoli fu propagato per tutta quell' Ifola. Altre missioni in quefli medefimi tempi fi fecero nella Francia, dove S. Mauro, Fauflo, e' suoi compagni vi secero maravigliesi progressi. Mori S. Benedetto fecondo Lione Offienfe, ed altri, nell' anno 543. ovvero fecondo alcuni altri nell' anno 547, non essendo ancor appurato presso agli Scrittori il preciso giorno ed anno della sua (b) Ab. de morte; di che l'Abate della Noce (b), come d'un punto d'i-Nuce pag 92. sloria molto importante, tanto s'assatica e si travaglia. Ma per la di lui morte crebbero e s' avanzarono piuttollo le forune al suo Ordine; imperocche dapoi assai più moltiplicaronsi i Monasteri, e si stese non pure in Italia, Sicilia, e nella Francia, ma ancora nell' Inghilterra, e nell' altre più lontane Provincie dell'

Nell' ultimo anno di sua vita mando S. Benedetto Placido

Europa.

In cotal guisa queste nostre due Provincie, la Campagna, ed il Sannio, videro in maggior numero i Monasteri di quest' Ordine, i quali nell'altre due Provincie, come più remote, furono più radi. Ma bene all'incontro furono più numerosi quelli sondati fotto la regola di S. Basilio. La Puglia e la Calabria, il Bruzio e la Lucania, e le Città marittime della Campagna, come Napoli, Gaeta, Amaisi, ed alcune altre, che per la maggior parte lungo tempo dimorarono fotto gl' Imperadori d' Oriente, come più a' Greci vicine, e co' quali aveano assai più frequenti commerci, ricevettero con maggiore prontezza i loro filituti; ed in Oriente essendo la regola di S. Basilio assai celebre e rinomata, quindi avvenne, che tutti, o la più parte de' Monaiteri, che vi si sondavano, sotto quell' Ordine erano istituiti. In Napoli S. Agnello su il primo, per quanto si sa, che vi stabiliste

un Monastero, cominciato prima da S. Gaudioso, di cui egli ne fu Abate. Alcuni (a) credettero, che S. Agnello seguitas- (a) Bzov.in se la regola di S. Benedetto; ma il P. Caracciolo (b) pruova Ann. Triassai chiaro, che su Monaco Basiliano, il quale trovando che S. (6) Carac. Gaudioso, quando si ricovrò in Napoli, dove mori l'anno 453. de Monum. avanti che sosse nato S. Benedetto, vi avea eretto un Monalte-Sacr. Neap.de ro, egli vi stabili la regola di S. Basilio: Ordine che in que' S. Agnello tempi erasi renduto assai celebre e rinomato. Nè quello passò ghell. de Esotto la regola di S. Benedetto, se non ne' tempi posteriori, pis. Neap.to. morto Agnello, dopo l'anno 590, quando i Benedettini comin-6. Fag. 75. ciarono ad essere più considerati, e si renderono più samosi. Molto tempo dapoi, ne' secoli meno a noi remoti verso l'anno 1517. fu abitato da' Canonici Regolari della Congregazione del Salvadore (c), siccome oggigiorno vi dimorano. E così in questo se (c) Ugh. loc. slo secolo, come ne' secoli seguenti si videro in Napoli molticit. pag. 89. di questi Monasteri sotto la regola di S. Basilio, come il Monastero Gazarese nella piaggia di mare, de' SS. Nicandro e Marciano, di S. Sebastiano, de' SS. Basilio ed Anastasio nella Regione Amelia, di S. Demetrio nella Regione Albina, di S.Spirito, ovvero Spiridione, di S. Gregorio Armeno nella Regione Nostriana, di S. Maria di Agnone, di S. Samona, de' SS.Quirico e Giulitta, ed altri: ed in Napoli, ed altrove (d). (d) P. Ca-

Ecco come in queste nostre Provincie sossero stati introdotti rac. loc. cit. i Monasterj. I primi che vi comparvero surono sotto la regola Ughel. loc. di S. Basilio, e di S. Benedetto; e quindi, essendos già introdotte le Comunità di donzelle, le quali facevano voto di verginità, e dopo certo tempo ricevevano con solennità il velo, si videro parimente i Monasteri di donne sotto la regola di S. Benedetto, ch'ebbero ancora per loro condottiera Scolastica di lui sorella, e sotto quella di S. Basilio, che sono i più antichi, che ravvisiamo in queste nostre Provincie. Così presso di noi su stabilito l' Ordine Monastico, il quale però in questi tempi non a- [e] Vid. Vanvea fatti que' maravigliosi progressi, che si sentiranno in appres-Espen Jus so. Nè gli Abati, e' Monaci erano stati ancora sottratti dalla Eccl. un. par. giurisdizione de' Vescovi, nè loro conceduti que' tanti privilegi 2.8: 4. Thoda' Pontefici Romani, i quali per avergli a se devoti e ligi dapoi masin. Eccl. loro concedettono (e). Si rendè perciò il Monte Casino uno de' Disc. par.3.1. due più celebri Santuari, ch' ebbero in questa età le nostre Pro- i. Vid. Muvincie, ove concorrevano i peregrini da tutte le parti del Mon-lial. 69. 70. do. Un altro in questi medesimi tempi era surto in Puglia nel e 71.

Tom.I.

(a) Acta Apparit. S. Mich. Arc. apud Camil. Peregr. in Differt.7. de fin. Duc. Benev.

Monte Gargano per l'apparizione di S. Michele, che narrafi accaduta in quella grotta a tempo di Papa Gelasio, mentre la Sede di Siponto era occupata dal Vescovo Lorenzo. (a) Santuari, che nel Regno de' Longobardi, e de' Normanni si renderono così chia-Surium, & ri e rinomati, che per la loro miracolosa fama tirarono a se Bolland. Vid. non pure i peregrini dalle più remote parti del Mondo, ma anche i maggiori Re e Monarchi d'Europa, ed i più potenti Principi della Terra.

#### V. Regolamenti Ecclesiastici, e nuove Collezioni.

T Regolamenti Ecclesiastici si videro in questi tempi non me-I no intorno a' dogmi, che alla disciplina a'sai più ampi e numerosi. Coll' occasione d'essersi convocati più Sinodi e Concili, si stabilirono in conseguenza moltissimi Canoni. ciò a stabilirne anche di quelli, che s' appartenevano alla potestà de' Principi. I gradi di parentela, che prima si regolavano secondo le leggi Civili, furono anche regolati da' Canoni; e le proibizioni delle nozze furono stese a' cugini, ed a' figliuoli de' cugini. Teodosio M. avea prima proibite le nozze fra' cugini. come attesta S. Ambrosio; (b) il che confermarono Arcadio ed Onorio suoi figliuoli (c). Giustiniano poi le permise (d); onde Tribeniano volendo inferire nel suo Codice la legge di Teodosio (e). la smozzicò sconciamente per non farla contraddire a ciò, che Giustiniano avea su ciò variato (f). I Canoni ora le proibiscono non pure fra' cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche fra i figliuoli di quelli ; ed introdussero poi un nuovo modo di computare i gradi, che Cujacio (g) stima non essere più antico di S. Gregorio M. e del Papa Zaccheria. Non s' erano ancora intesi regolamenti intorno alle facoltà delle Chiese; ma essendo in questi tempi cresciute, e malmenate dagli Ecclesiastici, si co-(g) Cujac.tit. minciò a fare de' Canoni per impedirne il dissipamento e l'alienazioni. Era della potestà de' Principi il proibire l'opere servili nel di di Domenica, e gl' Imperadori ne stavano in possesso, come si vede dalle leggi di Costantino, di Lione, e d'Antemio (h): ed (h)L.3. Eule. ora si vede sopra di ciò essersene anche fatti Canoni. Il dichiarare C. de Feriis. le Chiefe per Asili (i) s'apparteneva agli stessi Imperadori, come (i) V.P.Sarp. se ne leggono molte Costituzioni nel Codice di Teodosio; ma ora questo diritto viene anche dichiarato da' Canoni. Ne furo-& Bingh. Or. Eccl. 8.c. 11. no eziandio stabiliti molti su l'usure, e' divorzi, e sopra altre materie.

(b) S. Amb. Ep.66.ad P.azernum. 1.8. (c) L.uni. C. Thefi nupt.ex rescrip. pet. (d) \$. duorum, Institude Nuptiis. (e) L. si quis 6.C. de Inceft.

Nupriis .

(f) Lincele-

brandis, C.de

Nuptiis. V. Gotofr. ad l.

un. C. Th.fi

nupr.ex rescr.

decretal. de

consanguin.

& affin. cap.

de jure Asyl.

penule.

pet.

terie, la cui provvidenza e regolamento s' apparteneva, ed era della potessà ed imperio de' Principi . (a) Quindi si vide il sor nu- (a) L.25.26. mero crescere in immenso; onde sursero altri Codici, e nuove usur C. Th.

Compilazioni.

Nel precedente libro s'è veduto, che fino a' tempi di Va- & 2.C.Th. Ientiniano III. così la Chiesa Occidentale, come l'Orientale de repud. non conobbero altri regolamenti, che quelli, che furono raunati nel Codice de' Canoni della Chiesa Universale, compilato per 17.2.6. C.Th. Stefano Vescovo d'Eseso. Ma dapoi nel primo anno dell' Im- L.S. & 9. C. perio di Giustiniano, nel 527. usci suori la Collegione di Dioni- Just. de regi il Piccolo. Questi su un Monaco Scita abitante in Roma, e pud.l. 11. § 2. fu il primo che introdusse l'uso di numerare gli anni dalla na- Vid. Nov. scita di Cristo S. N. come noi facciamo ancora (b); poiche pri- Just. 22.117. ma si computavano, o nella maniera dell'antica Roma per gli 140. Consoli, o per gli primi stabilimenti de' Principi Greci successo- (b) V. Petav. ri d'Alessandro, ovvero per gli tempi de' Martiri, che sosserio- Liz. Doujat. no il martirio sotto Diocleziano; ed in Ispagna per l'Era d'Au. hist.du Droit. gusto Imperadore, che precede 38. anni alla nascita di Cristo. Can. par. 1. Egli su amicissimo di Cassiodoro, dal quale su ricercato, che cap. 17. istruisse nelle discipline, e particolarmente nella Filosofia i suoi Monaci nel Monastero Vivariese (c): lesse quivi insteme con Cas (c) P. Garet. siodoro la Dialettica, e più anni dimorò suo compagno in quel in vita Cas. magisterio. Gli encomj, che da Cassiodoro gli vengono dati, par. 2. \$. 20. si leggono ancora nelle sue opere (d). Egli arricchi la Chiesa (d) Cass. Lib. Latina di molte traduzioni fedeli dell'opere de' Greci; ed a ri- Div.lett. cap. chiesta di Stefano Vescovo di Salona (e) in Dalmazia tradusse in 23: latino la raccolta de' Canoni Greci più fedelmente, che non era la traduzione antica latina, della quale si servivano gli Occidentali : a questa aggiunse tutto ciò, che v'era nel Codice Greco, §. 8. Doujat. cioè i 50. Canoni Apostolici, i Canoni del Concilio di Calce- hist du Droit. donia, di Sardica, di Cartagine, e d'altri Concili d'Africa.

Aggiunse parimente l' Epistole Decretali da Siricio Papa, Pran. Can. L. che mori l' anno 398, fino a Papa Ormisda, che mori nell' anno 523.: argomento, che l' Epistole che si rapportano prima di Siricio, sieno apocrife. Si chiamavano lettere Decretali quelle, che i Pontesici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i punti di disciplina, e le quali si mettevano fra i Canoni. Così i Greci mettevano fra i Canoni le tre lettere di S. Basilio ad Ansilochio, ed alcune altre de' in Inst. Jur. più samosi Vescovi delle Sedi maggiori (f). A queste poi, Can parilica. dopo la morte di Dionigi, furono aggiunti i Decreti di Grego- 5.5.

& fegg. C. de eod.tit. L. 1. Nov. Theod. & Val. cie. C. de nupe.

(e) Cal. loc. cit. Marca de Conc. 1.3. c.3. Can. part. 1. 3. cap.15.

rio II. compresi in 17. capitoli, come si osservato da Pietro di

Marca de Concord. lib. 3. cap. 3.

(a) P. de Marca Arcivescovo di Parigi (a). Quel che reca maraviglia si è, che benche il Codice Greco, di cui si servi Dionigi, tinisse nel Concilio Costantinopolitano I. al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente i Canoni del Concilio Calcedonese, come asferma il medefimo Dionigi nella prefazione a Stefano Vescovo di (b) V. Douj. Salona; tuttavia avendovi dovuto aggiungere tanto del suo, come loc.cit. n.2. 3 i Canoni Sardicensi ed Africani, non sa niuna menzione del Conpart. 1. cap.7. cilio Efesino, o de' suoi Canoni satti nell' anno 431. quando (c) Caff. lib. questi Canoni si trovano nel Codice Greco dato in luce da Giu-Div. lett.cap. stello nell'anno 1610. Onde si risiuta l'opinione di coloro, che 23. C.1. Dift. stimano, che Giustiniano nella Novella 131. satta nell'anno 541. avesse confermato e dato forza di legge al Codice de' Canoni compilato da Dionigi; poichè quivi Giustiniano conferma anche (e) In infer. i Canoni fatti nel Concilio Efesino, ivi: Sancimus vicem legum cap. 2. de præ- obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas, &c. in Ephesina prima, in (f) Sirmond. qua Nestorius est damnatus &c. Doujat (b) però dice, che Dionigi non ne fece menzione, perchè quel Concilio non stabili Ca-Gall. ad A. noni attenenti alla disciplina, ma solamente Canoni riguardanti

787. V. Mar- l'esecuzione della condanna di Nestorio, e de'suoi aderenti. Questa Collezione di Dionigi in Occidente, ed in queste nostre Provincie ebbe tutta l'autorità e tutto il vigore (c); e da Niccolò I. R. P. (d) viene chiamata per eccellenza Codex Canonum, e dal diritto Canonico Corpus Canonum (e). E ne' tempi feguenti ebbe tanta forza, che nell' anno 787. data in dono da Adriano I. a Carlo M. (f), questo Principe comando a'Vescovi di Francia, che invigilassero all' osservanza de' Canoni in quella racchiusi, e comprese que' decreti nel suo Capitolare d' Aix la Chapelle, che fece comporre nell'anno 789. fecondo che narra

Pran. Can. l. Giustello (g).

Intorno al medefimo tempo nell'anno 547. Fulgenzio Fer-Can. facror. rando Diacono di Cartagine fece un' altra raccolta di Canoni (h), ma con diverso ordine, piuttosto citandogli, che rapportandogli, (k) Baron.ad e sotto ciascuno capo raccolse i Canoni di diversi Concilj; della

An.527.num. quale fa menzione Graziano nel suo Decreto (i).

Il Cardinal Baronio (k) stima, che circa questi medesimi Loc. cit. num. tempi sieno state fatte le Collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio. Altri credono (1) che quella di Martino sosse satta intorno all' anno 572. e l' altra di Cresconio circa l' anno 690. Martino, di nazione Unghero, e Monaco Benedettino, fu Ve-

ai/t. 19.

ca de Conc. b.1. c.g. & l. 3. 6.4. (g) V. Justel. inpraf. ad Cod. Eccl.

 $U_n$ . (h Dou.hift. du Droit. Can. par. 1. 6ар. 22. 8

(i) Grat. 34. aift. 63.

3. cap.16.

(1) Doujat. 2. & 3. & Fran. Can. L. 3. cap. 17.

E 18.

scovo di Braga in Portogallo. Fece la sua raccolta per uso delle Chiese di Spagna, traducendo i Sinodi Greci, ed aggiungendovi altri Canoni di Concili Latini, e spezialmente de' Toletani. Questa Collezione però fuori delle Spagne non ha avuto uso nè autorità, se non quanto avesse servito per illustrazione (a).

Cresconio Vescovo d' Africa compose la sua Collezione di Canoni, della quale ci resta un Compendio, il cui titolo, secon- Pontific.cap. do un MS. che rapporta il Baronio, era questo: Concordia Cano. 15. & in num a Cresconio Africano Episcopo digesta sub capitibus trecentis. Grat. Dialog. E perchè ivi fassi anche menzione d'un Poema in versi esametri composto dal medesimo Cresconio per celebrar le guerre e le vittorie riportate da Giovanni Patricio contra i Saraceni d' Africa, fa conto il Baronio, ch' egli vivesse intorno a' tempi di

Giustiniano Imperadore.

Giovanni Scolastico, che mandato Eutichio in esilio, su innalzato al Patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano Imperadore (b), e visse anche dopo lui, su il primo che in Oriente a- (b) V. Nic. vesse fatta Raccolta, dove s'unissero insieme i Canoni colle Leg- Alemannum gi, spezialmente le Novelle di Giustiniano: la qual spezie di li- Procopii. Jubro fu chiamata poi Nomocanone dagli Scrittori seguenti. E benchè stel. loc. ciz. questa Collezione, divisa in cinquanta titoli, da principio ebbe qualche uso; nondimeno Teodoro Balsamone nel Supplimento osserva, che a tempo suo, cioè nella fine del secolo duodecimo, non ayeya alcuna stima, come quella ch'era stata adombrata dal Nomocanone di Fozio più utile e più abbondante (c).

Queste surono le Collezioni de' Canoni, che dopo il Codi-Florent. de ce de' Canoni della Chiesa Universale sursero ne' seguenti tempi Origijur. Can. infino all'Imperio di Giustino successore di Giustiniano (d); le Justel. Loc. cit. quali non avevano forza di legge, fe non quando dagl' Impera- P. de Marca dori e Principi era lor data. La Chiefa non avea peranche in de Concord. questi tempi acquistata giurisdizione persetta, sicchè potesse sar lib. 3. c.ap. 3. valere i suoi regolamenti come leggi, ed obbligare i Fedeli con (d) V. Fleutemporal costringimento all'osservanza de' medesimi, o punire i ryin sast. Jur. trasgressori con pene temporali: obbligavano solamente per la Capaparataca. forza della Religione le loro anime, e le pene e' gastighi erano spirituali, di censure, penitenze, e deposizioni. I Principi per mezzo delle loro Costituzioni lor davano forza di legge, obbligando i sudditi ad osservargli con temporale costringimento, come il manifestano in Oriente le Novelle di Giustiniano, la Collezione di Giovanni Scolastico, i Nomocanoni di Fozio, e di Balla-

(a) V. Ant. August. par. 2. epitom.jur.

(c) V. Franc.

famone; ed in Occidente, nella Francia i Capitolari di Carlo M. in Ispagna le leggi di que' Re, per le quali a' Canoni stabiliti ne' Concili tenuti in Toledo, o altrove, davano tutta la forza ed autorità; ed in Italia i tanti Editti di Teodorico e d'Atalarico, che presso Cassiodoro si leggono. (a)

a Vida Marca de Conc.l.2.cap. 10.11.12.

VI. Della Conoscenza nelle Cause.

I O Stato Ecclesiastico, durante la dominazione de' Goti in queste nostre Provincie, non acquistò maggior conoscenza o nozione nelle cause, di quella ch' ebbe ne precedenti secoli fotto i successori di Costantino infino all'Imperio di Valentiniano III. Era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Fede e della Religione, di cui giudicava per forma di polizia; nella correzione de' costumi, di cui conosceva per via di censure; e sopra le differenze insorte fra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio e d'amichevole composizione. Non ancora avea acquistata giurisdizione perfetta, nè avea Foro o Territorio, nè i suoi Giudici erano divenuti Magistrati. Teodorico, e gli altri Re suoi successori lo contennero ne' suoi limiti, nè la di lui conoscenza trapassò i confini del suo potere spirituale. Toltone la conoscenza in quelle tre sole occorrenze già ricordate, in tutto il resto gli Ecclesiastici osservavano le leggi civili, e come membri della società civile ubbidivano, come tutti gli altri, a' Magi-Arati secolari, così ne' giudici criminali come civili, da' quali erano giudicati e puniti. L'accuse si riportavano al Principe, perchè o egli le giudicasse, o delegasse ad altri la loro cognizione; e sovente per gli loro delitti erano mandati in esilio, e deposti dalle loro cariche. Si è veduto, come il Popolo Romano l'accuse, che inventò contra Simmaco, le portò fino a Ravenna al Re Teodorico, perchè prendesse a giudicarle, dimandandogli un Visitatore, siccome gli su dato, perchè lo sentenziasse; non altrimente di ciò, che fecero i Vescovi d'Italia con Damaso, i quali ricorfero agl' Imperadori Graziano e Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicare quel Papa ingiussamente accusato [6] V.Fleury da'fautori di Ursicino(b). Non recava maraviglia in questi tempi man-Hist. Eccl. l. darsi dal Re i Vescovi, come loro sudditi, ed il Papa stesso in varie 17. num. 41. parti, ove portava il bisogno, e chiamargli a lor posta, nel che sempre erano pronti ed ubbidientissimi. Papa Giovanni I. su mandato dal Re Teodorico fino in Costantinopoli per ottener dall' Impe-

& 42.

radore Giustino I. la revocazione d'un suo Editto, col quale esprimeva, che le Chiese degli Arriani si fossero date a' Cattolici (a) ; e non avendo avuta questa imbasciata quel successo da Teo-dorico sperato, imputandos alla sospetta sede di Giovanni, e po-I. Hist. Misc. co buona condotta da lui usata, quando egli era di ritorno per 1,15. Italia, lo fece arrestare in Ravenna, dove morì il di 27. di Mag- (b) Baron. & gio dell'anno 526.(b) E Teodato mandò Papa Agapito a Costanti- Pagi ann. nopoli per trattar con Giustiniano la pace cotanto da lui bramata (c). 525. & 526.

Il Re Atalarico stabili con suo Editto istromentato da Cas-bl. in Agap.

fiodoro (d), che quelli, i quali per fimonia ed ambizione era- Cassiod. L. 12. no stati eletti, fossero accusati avanti i suoi Giudici, e puniti ep. 20. severamente, stabilendo premi agli accusatori, con dar loro la terza (d) Cass. Lib, parte di ciò, a che venissero condennati, ed il rimanente da do- 9. cap. 15. versi impiegare alle sabbriche delle Chiese, e per sovvenimento

de' loro Ministri.

Intorno alle Ioro cause civili su serbata a' Magistrati secolari la medesima giurisdizione, che prima avevano: dovevano innanzi a loro istituire i giudici, proponere le loro azioni, e citati dar malleyeria judicio sisti. Solamente il Re Atalarico savori in ciò la Chiesa Komana, approvando una consuetudine, che s'era introdotta nel Clero di quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il loro Vescovo. I Magistrati secolari, che in Roma da quel Principe erano stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi in tutte l'altre Provincie, ad islanza del suo creditore costrinsero un Diacono di quella Chiefa a soddisfare il debito, e lo strinsero con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medefimo creditore a custodire. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggieri cagioni accusato, lo trattarono assai aspramente, e con molti strazi. Il Clero di Roma con flebili lamenti e preghiere ricorse al Re Atalarico, esponendogli, che nella loro Chiesa per lunga consuetudine, affinche i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra' negozi del fecolo, non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti il loro Vescovo dovessero convenirsi; e che ciò non ostante da' suoi Magistrati erano stati un lor Prete, e un Diacono acerbamente e con molte contumelie trattati : [e] Cafalib. pregavano pertanto la clemenza di quel Principe a darvi oppor- 8. cap. 24. tuno provvedimento. Il Re alle loro preci rispose, che per la considerantes Apostolica riverenza ed onore, che si doveva a quella Sede Apostolica (e), Sedis honod'allora innanzi stabiliya, che se alcuno avea da convenire qual-

che Prete del Clero Romano in qualsivoglia causa, dovesse prima ricorrere al giudicio del Vescovo di quella Sede, il quale dovesse, o egli conoscere more sue sanctitatis de' meriti della causa, ovvero delegarla, aquitatis studio terminandam; ma se l'attore, o l'accusatore usando di guesta riverenza si vedesse deluso e differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate: tunc ad sacularia fora jurgaturus occurrat. All' incontro se pretermesso questo fuo comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali secolari, gl' impone pena di dieci libbre d' oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente riscuotere, e per le mani del Vescovo dispensarsi a' poveri, e di vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fosse punito. Ma non tralasció Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirghi, che vivessero come si conveniva al loro stato, dicendogli: Magnum scelus est crimen admittere, quos nec conversationem decet habere sæcularem. Professio vestra vita cælestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, & errores descendere. Mundani coarceantur humano jure, vos sanclis moribus obedite.

Ecco come in questi tempi in tutte l'altre Chiese de' Magistrati secolari era la conoscenza e giurisdizione delle cause, così civili come criminali degli Ecclesiastici, i quali erano sottoposti a' loro giudici ed ammende; nè perchè al solo Clero di Roma, per riverenza di quella Sede, volle Atalarico usare questa indulgenza, fu perciò al suo Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le cause, data per giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo che dovessero terminarle more sua sanctitatis, & aquitatis studio, in forma d'arbitrio e di caritatevole composizione, non già

in forma di giudicio e di giustizia contenziosa.

Giustiniano adunque su il primo, che cominciò ad accrescere la conoscenza de Vescovi nelle cause degli Ecclesiastici, e diede a quelli privilegio di non piatire avanti Giudici laici. Questo Principe siccom' egli era pietoso e religioso, così accrebbe [a] Nov. la conoscenza de' Vescovi, ordinando per le sue Novelle (a), che nell' azioni civili i Monaci ed i Cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo, il quale deciderebbe le loro disserenze prontamente senza processi, e senza alcun rumore o strepito di giudicio; a condizione però, che se una delle parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi al suo giudicio, il Magistrato ordinario prendesse cognizione della causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in ciò superiore al Vescovo, ma tutto di miovo; e se giudicava come

83. 8 123.

aveva arbitrato il Vescovo, non v'era appellazione da lui, ma se altrimente, si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause criminali, era permesso d'indirizzarsi contra il Cherico, o innanzi al Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti Ecclesiastici, come d' eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn' altro concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo Vescovo; come altresi delle differenze concernenti alla Religione, e alla polizia Ecclesiastica anche contro a' laici. Stabili ancora, che se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi senza l'approvazione del Vescovo: che se egli non lo volesse sare, era necessario di ricorrere all' Imperadore. Ed in quanto a' Vescovi, diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente innanzi a' Magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle Religiofe per la Novella 79., che gl' Interpetri hanno malamente stefo a' Religiosi. (a) E questo regolamento di Giustiniano contenuto nella Novella 123. è quasi interamente reiterato dalle Costituzioni dell' Imperador Costantino III. figliuolo d' Eraclio, e d' etc. 1. cap. 3. Alessio Comneno, rapportate per Balsamone nel titolo sesso del 5.13.8 segg. Nomocanone. Ecco come per privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de'Vescovi. Non è però, ch' allora acquistassero giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que' tempi Territorio, cioè Jus terrendi, nè preciso costringimento. Per la qual cosa non potevano di loro autorità imprigionare le persone Ecclesiastiche, nè avevano carceri, nè potevano imporre pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte, anche ne'più gravi delitti, nè condennare all'ammende pecuniarie.

Le pene che usavano, erano deposizioni, o sospensioni dagli Ordini, digiuni, e penitenze; e questa forma di disciplina con- [b] Gregor. tinuossi per tutto l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gre- III. Epist. 2. gorio III. in quella Bella Epistola che dirizzò a Lione Isaurico (b), ad Leon. dove fa vedere quanto fia grande la differenza fra le pene dell' in Apolog. Imperio, e della Chiefa, Gl'Imperadori condannano a morte, im- Jo. Gerson. prigionano, mandano i rei in esilio, e rilegano: non così i Pon- par.3. ax. 36. tesici: Sed ubi, come sono le sue parole, peccarit quis, & con- & Dupin.
Distracte soni fessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco, Evangelium, cl.Disc. c. 1. & Crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tamquam in carce- 5.5.

Tom.I.

rem, in secretaria, sacrorumque vasorum araria conjiciunt, in Ecclesiæ Diaconia, & in Catechumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, & laudationem ori ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, & jancto illum Sanguine potant; & cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator, Ecclesiarum, Imperiorumque discrimen &c.

Avevano però gli Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degli Eretici, perchè [a] S.Leo M. nell'anno 443. il Pontefice Lione il Santo (a) bruciò in Roma mol-Serm.4. 5.7. ti libri de' Manichei (b); quando prima la censura solamente appar-& 15. Ep.8. teneva alla Chiefa, ma la proibizione, o bruciamento al Principisc. Ital.c.2. pe (c): di che altroye ci tornerà occasione di più lungamente

### VII. Beni Temporali:

On al pari della conoscenza nelle cause su l'ingrandimento de' beni temporali nelle nostre Chiese: su questo di gran in Symmac. lunga a quello superiore. I Principi intorno agli acquisti, che lib. 8. cap. 2. tuttavia facevano, non molto vi badavano, e non folo poca cura si presero d'impedire gli eccessivi, come secero Teodosio M. e gli altri Imperadori suoi successori, ma anch' essi vi contribui-[d] Cas. lib. rono con donazioni e privilegi (d). Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole Chiese, ora cominciando in queste nostre Provincie a fondarvisi de' Monasteri, ancora essi ne tiravano la loro parte, e molti buoni presagi ne diedero sin da' loro natali i

Monasteri di S. Benedetto.

S' aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior ricchezza. Surfero in questi tempi i Santuari, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli che si predicavano, l'apparizioni Angeliche, le particolari devozioni a' Santi, e l'efortazioni de' Monaci tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a' loro Monasteri ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare, o lasciaadver. avarit. re per testamento alle Chiese essere un sortissimo rimedio per ottenere la remissione de'peccati. Salviano (e), che fiori nell'Imperio d' Anastasio, esortava a molti pietosi, che soccorressero le loro anime ultima rerum suarum oblatione. Quindi sovente leg-

Ep. 13. ad ragionare. Jurib. c. 16. [b] Lo stello fece nell' anno 503. Papa Simmaco. Anast. Bibl.

12. cap. 13.

Pel Salvian. lib.2. & fegu. Ant. Matth. Manud. ad jus. Can. tib. 2. tie. 1.

gia-

giamo nelle donazioni fatte alle Chiese quella clausola: pro re-

demptione animarum &c. (a)

Si stabili ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di (a) Vid.on:prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti. Le decime, tori Diff. Iche ne' tre primi secoli erano libere e volontarie, e nel quarto e quinto secolo per la tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate da' sermoni de'PP., e dalle loro esortazioni, perchè non le tralasciassero; in questo sesto secolo divennero debite e necessarie (b). Vedendo, che niente allora giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad ajuti più forti e vigorosi; Fleury Inst. onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di Canoni. Così Jur. Éccl. par. molti Concilj d'Occidente, e più Decretali de' Romani Ponte- 2.c.11. Vanfici secero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste ed altre vie le ricchezze delle Chicse cominciarono ad essere assai più ampie e confiderabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rendè ricchissima, tanto che narra Paolo Warnefrido (c), che avendo Trafimondo Re de' Vandali in Africa mandato in esilio 220. Vescovi, Simmaco, che allora sedeva nella Cattedra di Roma, sece a tutti pi Tratt. de somministrare ciò, che lor bisognava per sostentarsi. Nè si pen- Benef. §. 52. sò solo a' modi d' acquissar le ricchezze, ma anche a' modi di & seqq. Thoconservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina e de' costumi, quelle appropriandosi gli 3. cav.26. & Ecclesiastici come facoltà proprie, dove prima non erano consi-seqq. Launoj. derate, se non come patrimonio de' poveri, (d) venivano in conse- de cura Ecguenza mal impiegate, e peggio distribuite. Onde più Concili cl.pro mis. & ( quando che prima non erali per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di P. in Conc. Canoni(e), proibendo l'alienazioni, regolando il modo di distri- Rom.an.502. buirle, e badando sopra tutto alla loro conservazione e sicurezza. Egli è però ancor vero, che non perciò i Principi lasciarono di 16, quel slabilire leggi intorno a' beni Ecclesiastici, regolando gli acquisti, e talora anche le maniere di distribuirgli, e vietando gli abusi; e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto slabilite molte leggi intorno a'medesimi (f).

La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una al Vescovo ch'era amministratore de' medesimi, l'altra alla Chiesa, la terza a' Poveri, e la quarta a' Cherici, che s' attribuisce a Papa Simplicio, il quale fu eletto nell' anno 468. non fu in questi tempi sempre costante, nè la medesima per tutte le Provincie d'Occi- cap. 12.

nino Muraial.67. e 68.

(b) Fr. de Roye Inflit. Canon. lib. 2. de decim. Espen Jus Eccl. par. 2. tit.33. cap. 1. (c) Hift. Misc. 1. 16. Anast. Bibl. in Sym mac. (d) Vid.Sarmaf. Eccl. Disc. par.3.1. (e) Symmac. Can. polles-(f) L.14.C. de SS. Eccl. Nov. 7. & 120. P. de Marca de Concor. Sac. & Imp. lit. 2. cap. 11.11.3. Fleury Inft.

Eccl. par. 2.

Pp 2

#### DELL'ISTORIA CIVILE 300

(a) Can. 14. dente. In Francia nel Concilio I. d'Orleans (a) ragunato l'an-

& qu.

(e) Vid. Mo-

nac. Bened.

no 511. s'assegna la metà al Vescovo, e l'altra metà al Clero. (b) Can. 21. In Ispagna dal Concilio I. di Braga (b) tenuto nell' anno 563. la divisione dell' oblazioni ti riserva a' Cherici tutti in comune. Ma dapoi nel Concilio IV. di Toledo convocato fotto il Re Sisenando nell'anno 633, su stabilito, che i Vescovi avessero la ter-(c) Can. conza parte delle rendite (c). Così, come affai a proposito notò Ritutum 60. Graziano (d), secondo la diversità de'luoghi, e consuetudine del-Cauf. 1 C.qu. 1. (d) Gratipolt le Regioni al Vescovo era riservata, in alcune la terza, in al-C.in.possessiotre la quarta parte; nè tali divisioni surono sempre e da per nes.ead.Cauf. tutto invariabili e perpetue (e).

Grande che sosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de'beni temporali delle nostre Chiese e de'Monasteri, a riguarad l. 12. Ep. do però degli altri immensi ed eccessivi acquitti, che poi si vi-S. Greg.ep.31. dero nel Regno de' Longobardi e de' Normanni, era comportabile, nè molta alterazione recossi perciò allo Stato Civile. Maggiore lo ravviseremo sotto i Longobardi, il Regno de' quali sa-

remo ora per narrare.





# ISTORIA CIVILE

DEL

## REGNO DI NAPOLI.

### LIBRO QUARTO.



Longobardi non altronde che da' Goti riconoscono la loro origine, e la Penisola di Scandinavia su
dell' una e dell' altra gente la comune madre (a):
Regione, che a dovere su da Giornande appellata Vagina gentium (b), e che può meritamente vantarsi di avere prodotti tutti quelli Principi, che

lungamente le Spagne, buona parte delle Gallie, e sopra tutto l' Italia signoreggiarono; la quale ancorchè veggasi di questi tempi sottratta dal dominio de' Goti, ben tosto ricadde sotto quello de' Longobardi, e questi poi mancati, sotto i Normanni, che pure vantano la medesima origine (c). I Gepidi, che dalla prosapia de' Goti discesero, usciti da quella Penisola insieme co' Goti alla Vistola sermaronsi (d): indi superati i Borgognoni, si avanzarono, come narra Procopio (e), nell' una e nell' altra riva del Danubio, dove surono a' Romani insesti per le varie incursioni e scorrerie, che secero in quella regione, secondo che scrive Vopisco (f). Finalmente regnando in Oriente Marziano Imperadore, avendo discacciati gli Unni dalla Pannonia, quivi sermarono le loro sedi. Egli è altresì appresso sì gravi Scrittori costantissimo, che divisi fra loro i Gepidi, da questa divisione ne surse-

(a) Paul. Diac. de gest. I ang.l.1.c.1. & 2. (b) Jorn.c.4.

(c) Grot. in Proleg. ad Hift. Goth.
(d) Jorn.c.17.
(e) Procop. Hift. V and. l.
1. fub init.
(f) Vopifc.
in Probo ca.
18. Trebell.
Pollio in Claudia.

ajud Gist. lac. cit. p.27. (b) Costant. Porphyrog. de Admin. Imperio cap. 25.ex Histor ria S. Theophanis. Et bus postea Longobardi

p.23. 1.1.2.7.8 10.

alque Avares

nem oriundi

L.1. cap.14. Proleg. ad hist.Gor.p.54.

(g) P. Diac. l.1. cap.21. 1.1. c.27. &

1.2. cap.1. (i) Paul. Warnefr. lib. 1. cap. 9.

Porph. de Them. lib. 2. Thema. XI. Longibardia a promissa barba incolarum dicta eft.

(1) Otho Frifing. lib.2. cap. 13. de gest. Fred. Imper.

[a] Saimal ro i Longobardi; ond'è che Salmasio (a) rende a noi testimo. nianza d' aver egli in alcuni antichi libri Greci, non ancora impressi, osservato, che i Gepidi si nomavano Longobardi: Gepidæ, qui dicuntur Longobardi; e Costantino Porfirogenito Imperadore di Collantinopoli dall' Istoria di Teofane ( quegli che da' Greci fra il numero de' Santi fu venerato) trascrisse ancora, che

dalla divisione de' Gepidi sursero i Longobardi (b).

Chi primamente di lor facesse memoria, egli è Prospero A-Gepides qui- quitanico Vescovo di Reggio (c), che scrisse innanzi Paolo Warnedem, ex qui- frido Diacono d' Aquileja. Parla egli di questi Longobardi, dando loro la medefima origine; i quali dalla Scandinavia giunti a' lidi dell' Oceano, avidi di nuove sedi, primieramente sotto per successio- Ibone ed Ajone loro Capi vinsero i Vandali, (d) e si dissero Winili, cioè vaghi, non avendo allora alcuna ferma sede; ma dagunt.
(c) Prosp.A- poi avendo eletto per loro Re Agilmondo (e), dopo avere scorse quitan. apud varie Regioni, finalmente nella Pannonia si fermarono sotto il Grot. loc. cit. Re Audoino. Dopo Agilmondo ebbero successivamente per loro Re Lamissio, Lechu, Ildeoc, Gudeoc, Classo, Tato (f), e dopo (d) P. Diac. questi Waltau; del qual Principe appresso altri (g) non fassi memo-(e) P. Diac. ria, siccome colui che regnò picciol tempo, ed in continue guerre. Succederono poscia Waco, Waltari, Audoino, e finalmente Alboino, (h) (f) Grot in quegli che avendo sabilito con Narsete una ben serma e stretta pace ed amicizia, fu poi riserbato alla conquista d'Italia.

Come questi Popoli prendessero il nome di Longobardi, non bisogna volerne più di quello, che con molta assicuranza ne scris-(h) P. Diac. se Paolo Warnefrido (i), cioè che questi Winili si dissero Longobardi per la lunghezza delle loro barbe, le quali con tanto studio serbavansi essi intatte dal serro, imperciocchè secondo il loro linguaggio, lang non fignifica altro che longa, e baert, barba: nel che s' accordano Costantino Porsirogenito (k), Ottone

(k) Constant. Frilingense (l), Guntero (m), e Grozio.

So che alcuni moderni Scrittori non contenti di quel che sì antichi e gravi Autori rapportano, han voluto ricercare in altri paesi l'origine di questi Popoli, ed il nome de' Longobardi non dalla lunghezza delle loro barbe, ma, come credette l'Abate della Noce (n), dalla lunghezza delle loro alabarde, ed altri altronde esfer derivato.

Alcuni niegano essere dalla Scandinavia usciti, ma dalla interior Germania. Dicono che molto prima di quel che narrali della loro uscita da quella Penisola, de' Longobardi secero men-

zione

zione Strahone, Tacito, Tolomeo, e Patercolo (a), come di (m) Gunther. Popoli, che nella interior Germania viveano; onde il nome loro essendo più antico, non dalla barba lunga, come dice Paolo Warnefrido, ma altronde uopo è che derivi. Il nodo con molta facilità fu sciolto dall'incomparabile Ugon Grozio (b); poi- tis. ad Chron. chè quello nome non fignifica altro, che uomini di barba lunga, come lo riconobbero tutti i Germani, e Warnefrido istesso. Ora i nomi di quella sorte, che derivano da vari abiti ed aspet. Geogr. 1. 7. ti, soglion ora appresso un Popolo, ora appresso ad un altro in P2.290. Tacit, vari luoghi, ed anche in vari tempi distantissimi, secondo che appare la novità e stranezza, nascere e spandersi tra quella gente, la quale della novità si maraviglia. Presso a' Germani, co- Vell. Paterc. me narra Tacito, era cosa usitatissima farsi crescere i capelli e la lib. 2. hist. barba, nè solevano quelli tosarsi, se non dopo sconsitta l' oste nemica. Ma qualora avveniva, che un grande stuolo d' uomini hist. Goi. compariva in altra Regione con un aspetto assai nuovo e strano, pag. 28. certamente che presso a coloro erano denominati per quel nuovo e strano aspetto, ond' erano sorpresi; e quindi non è maraviglia, fe quella novità ora in un luogo, ora in un altro avefse preslata occasione al nuovo nome. Che suvvi di comune tra Domizio Enobarbo, Federico Barbarossa, ed alcuni famosi Corfari di questo nome? niente, se non che essendo simili d'aspetto, fu anche a loro comune il nome. Ogni ragion vuole adunque, che in sì fatte cose crediamo a' vecchi Scrittori, e delle cose de' Longobardi precisamente a Paolo Warnefrido, che ancorchè nato in Italia, fu d'origine Longobardo, il quale è l'unico ed il proprio Scrittore de' fatti loro. Ove manca questo Scrittore, possiamo ricorrere ad Erchempeto, e dopo costui agli altri Scrittori contemporanei, che non ne mancano (c). Onde saviamente n'ammonisce Grozio, che dobbiamo credere a' vecchi, quando questi nuovi Scrittori nulla ci recano di più credibile e di più certo; e tenere co' primi, che i Vandali, gli Ostrogoti, e Westrogoti, i Gepidi, ed i Longobardi, tutti alla Scandina- da Camil. via debbano la loro origine.

Ma ciò che siest, egli è presso a tutti costante, che i Longobardi dopo avere scorse varie Regioni d' Europa, finalmente nella Pannonia si sermarono, la qual Provincia su da essi dominata per 42. anni (d), e si contano da Agilmondo sino ad Alboino [d] P. Diac. dieci Re, sotto i quali vissero. Nel Regno d' Alboino essendo 1.2. cap. 7. flato mandato in Italia Narsete da Giustiniano per discacciarne i

lib. 2. Grot. loc. cie. (n) Ab. de Nuce in No-Leon. Oftienf. Pag. 95. (a) Strab. lib. 2. Annal. & de Mor. Germ.cap.40. (b) Grot. in Prolegom. ad

[c] Questi Sono l' Anonimo Salernitano, ed altri raccolti Pellegr. in hift. Princ. Longob.

Goti, che sotto Totila avevano riacquistata quella Provincia; egli essendo già molto tempo prima in lega co' Longobardi,

Warnefr.

mandò Ambasciadori ad Alboino, dimandandogli soccorso contra i Goti. Allora fu che Alboino gli mandò una eletta banda di (a) Paul guerrieri, i quali ajutassero i Romani contra i Goti (a). Costoro palsando per lo golso del mare Adriatico, vennero in Italib. 2. cap. 1. lia; e su la prima volta che questi Popoli videro queste belle contrade, e in una di queste nostre Provincie, cioè nel Sannio, ponessero il piede, come diremo. Uniti intanto co' Romani. (4) Historio- vennero a battaglia co' Goti, ed essendo loro riuscito di romla Ignoti Mo- pergli in quella battaglia, ove rimale Totila ucciso, carichi di naci Cassi- molti doni, e vincitori ritornarono alle proprie slanze. Ed in Camill. Pell. tutto il tempo, che i Longobardi possederono la Pannonia, suro-Histor. Princ. no in ajuto de' Romani contra i nemici de' medesimi, e Nar-Longob. P. sete mantenne e conservò sempre una stretta e sedele amicizia Warnefr. lib. con Alboino; onde non fu a lui impresa molto difficile allettar-2. cap. 5. 6.7. lo ( per vendicarsi del torto sattogli da Sosia moglie dell' Impe-E 26. Cer- rador Giustino ) a venire alla conquista d' Italia, siccome colui sem, sunc Al- al quale erano altresi note le ricchezze di questa Provincia, e le boin multos molte altre prerogative, ond' era fornita. Risolse intanto questo secum ex di- Principe, agl' inviti di Narsete, di mettersi egli in persona alla versis, quas testa del suo Esercito; ed avendo anche per questa impresa solges, vel ipfe lecitato l' ajuto degli Sassoni, Iasciata la Pannonia agli Unni ceperat, genti- (donde questa Provincia prese poi il nome d' Ungheria) con bus ad Ita- legge, che se per qualche sinistro accidente non gli riuscisse l'impresa per cui partiva, e gli bisognasse ritornare, dovessero restixisse; unde uirgli ciò, che loro si lasciava: si pose co' suoi Longobardi, e usque hodie loro famiglie, e co' Sassoni, ed altri popoli in cammino, e nel corum, in quibus habimese d' Aprile dell' anno 568. regnando nell' Oriente Giustino tant vicos, Imperadore, entrarono in Italia (b). Trovavasi allora questa Gepidos , Provincia sprovvista d'ogni ajuto, e divisa in tante parti per la Bulgares , nuova forma, che Longino Esarca di Ravenna l'avea data; on-Sarmatas , Pannonios, de potè Alboino in un tratto occupare Aquileja con molte Ter-Suevos, Nore della Provincia di Venezia; ed in questo stesso anno 568. ricos, sive aprese anche Friuli Capo di questa Provincia, e quivi sermatosi Liis hujufingl' inverno, ridotta quella in forma di Ducato, ne creò Gistisso. di nominibus appellamus. suo nipote Duca (c). Ecco l'origine ed il nome del Ducato Foro-(c) P. Diac. juliense, che su il primo costituito da' Longobardi nella Provin-1.2. c.g. Vid. ram.lviuratori cia di Venezia. Diff. Icel.s.

Tolta da Alboino questa Provincia a' Greci, passò nel se-

guente

guente anno 569, ad occupar Trivigi ed Oderzo; indi lasciatosi addietro Padova, Monte Selice, Mantova, e Cremona, sorprende Vicenza, Verona, e Trento, e l'altre Terre di quella Provincia (a); e secondo che queste Città venivano in suo potere, co- (a) P. Diac. sì a ciascuna d'esse, oltre a lasciarle un valido presidio di Lon-1.2.c.14. gobardi, vi creava un Duca, che la reggesse (b). Quessi Duchi de Reg. Ital. nel lor principio, a somiglianza de' Duchi di Francia, che ci L. 1. descrive Paolo Emilio (c), non furono che semplici Uffiziali o (c) Paul, Æ-Governadori di Città, e la lor durata pendea dall' arbitrio del mil. de reb. Principe, che gli creava.

#### CAP. I.

Di Alboino I. Re d'Italia, che fermò la sua sede Regia in Pavia; e degli altri Re suoi successori.

Non furono nel seguente anno 570, minori gli acquisti, che Alboino sece nella Liguria. Avendo egli passato il siume Adda, tosto prende Brescia, Bergamo, Lodi, Como, e tutte l'altre Castella della Liguria insino all' Alpi; indi all' impresa di Milano Capo della Provincia s' accinge, che dopo breve affedio li rende alle sue armi (d). Passata questa Città sotto il suo domi- (d) Warnestro nio, i Longobardi subito gridarono Alboino Re d'Italia, e con acclamazioni giulive per tale lo falutarono, dandogli l'asta, che ?. I. era allora l'insegna del Regio nome. I riti e le cerimonie, che si praticavano da queste Nazioni nella creazione delloro Re, non erano, che d'innalzare l'eletto sopra uno scudo in mezzo all'Esercito (e), e con acclamazioni gridarlo e salutarlo Re, dando- (e) V. Patrico gli in mano l'asta in segno della Real dignità. Questo su il principio del Regno de' Longobardi in Italia fotto Alboino I. Re d'Italia, ma XI. Re de' Longobardi, se tra la serie de' loro Principi, che ressero la Pannonia, non vuolsi anche annoverare Waltau, che regnò poco, ed il suo Imperio su molto contrastato. Noi, a' quali nulla giova tener conto de' Re della Pannonia, lo diremo in questa Istoria I. Re d'Italia, e secondo quest' ordine nomineremo gli altri suoi successori. Dal mese di Gennaro di quest' anno 570. numereremo il principio del Regno d'Alboino, e de' Longobardi in Italia, non dalla loro entrata, come hanno fatto altri, che fu nell' anno 568. L' Abate Bacchini Tom.I.

in Marte Gallico.

in Differ. prav. ad Vit. Petri Senior. Rav. Epif. c. 3.

nelle sue Dissertazioni sopra il libro Pontificale di Agnello Ra-[a] Bacchin. vennate (a) avverte, che due Epoche si debbono stabilire per togliere ogni confusione, l' una presa dall' entrata de' Longobardi in Italia nel 568. a 2. di Aprile; l'altra dal cominciamento del Regno di Alboino in Italia, che corrisponde a 29. di Dicembre dell' anno 569. Con queste due Epoche mostra le ragioni, per le quali s' ingannò il Baronio, che fa morire Alboino nel 571. dopo tre anni e mezzo di regno assegnatigli da Paolo Diacono, e difende il chiarissimo Sigonio censurato da Camillo Pellegrino intorno a questo particolare, confrontando esattamente i computi dell' uno e dell' altro dal suddetto anno primo del Regno de' Longobardi fino alla morte di Rotari seguita nel 652. fecondo Paolo Diacono, ed il Sigonio, i quali mirabilmente

convengono.

Ma che che ne sia, non essendo del nostro istituto esaminare tanto fottilmente i tempi, Alboino avendo ridotta la Liguria fotto la sua dominazione, con non minor felicità nell'altre vicine Provincie stende il suo dominio. Assedia Pavia, ma per la difficoltà del fito non essendogli riuscito di prenderla, vi lascia nell'affedio parte del fuo efercito, e col rimanente invade l' Emilia, la Toscana, e l' Umbria. Prende molte Città dell' Emilia, Tortona, Piacenza, Parma, Briffello, Reggio, e Modena. La Toscana è quasi tutta in sua potestà; e passando nell' Umbria, occupa in prima Spoleto, Città un tempo quanto antica, altrettanto nobile; che sebbene da' Goti sosse stata ruinata, era stata nulladimeno dapoi da Narsete restituita al suo stato primiero, e da Alboino non folo conferyata, ma fu adornata ancora d'altre prerogative, avendola fatta Metropoli dell' Umbria, la quale ridotta da lui in forma di Ducato, a Spoleto la fottopose, dove costitui Duca Faroaldo, che ne su il primo Duca (b). E quindi poi il Ducato Spoletano cominciò a celebrarsi, e sopra gli altri si rendè cospicuo, onde fra gli tre samosi Ducati de' Longobardi fu annoverato; è così parimente dava intanto Alboino all'altre Città ancora i loro Duchi, che l'amministrassero, come aveva fatto nelle Provincie di Venezia, e della Liguria. Ma disbrigato questo Principe dall' impresa di queste Città, sece tantosto ritorno all' assedio di Pavia, ed alla fine dopo il terzo anno ridusse questa alla sua ubbidienza, ed ancorchè sieramente sdegnato contro a' suoi Cittadini per tanta resiltenza usatagli, pensasse di passargli tutti a fil di spada, persuaso nulladimeno dagli fteffi

(b) Paul. Warnefr, lib. 3. cap. 13.

stessi Longobardi del contrario, se ne ritenne, ed entrato nella Città, fu da tutti per Re acclamato e salutato (a). E quivi, co-[a] P. Diac. me in Città forte ed opportuna, volle stabilire la sua sede Regia; seber. in onde poi avvenne, che durante la dominazione de Longobardi Chron. Sigon. in Italia, Pavia fosse sopra tutte le altre sue Città innalzata per de R.J. L.:

Capo e Metropoli di tutto il Regno d'Italia.

Alboino per gli tanti e si veloci acquisti credendo avere già ridotta l' Italia sotto la sua signoria, portatosi a Verona volle celebrarvi un solenne convito. Teneva questo Principe per moglie Rosmonda figliuola di Comundo Re de' Gepidi, al quale in una battaglia colla vita aveva tolta anche la Pannonia, e spinto dalla sua fiera natura sece del teschio di Comundo sare una tazza, nella quale in memoria di quella vittoria folea bere (b). Essendo dunque Alboino in questo convito divenuto allegro, avendo il teschio di Comundo pieno di vino, lo fece presentare a Rosmonda Regina, la quale dirimpetto a sui sedeva, dicendo a voce alta, che voleva in tanta allegrezza avesse ella bevuto con suo padre. La qual voce su come una serita nel petto della donna; onde deliberata di vendicarsi, sapendo che Almachilde Nobile Longobardo, e giovane feroce, amava una sua damigella, trattò con costei, che celatamente desse opera, che Almachilde in suo cambio dormisse con lei. Ed essendo Almachilde secondo l' ordine della damigella venuto a ritrovarla in Iuogo oscuro, giacque, non sapendolo, con Rosmonda, la quale dopo il fatto se gli scoperse, e dissegli, ch' era in suo arbitrio o ammazzare Alboino, e godersi sempre di lei e del Regno, o essere aminazzato dal Re, come stupratore della moglie.(c) Confenti Almachilde di ammazzare Alboino; ma dapoi ch' egli- Raven.in Vit. no l'ebbero ucciso, veggendo come non riusciva soro di occu- Petr. Sen. & pare il Regno, anzi dubitando di non esser morti da' Lon. ibi Bacchia. gobardi per l'amore che ad Alboino portavano, con tutto il Tesoro Kegio se ne suggirono in Ravenna a Longino, dal quale furono onorevolmente ricevuti. Ma Longino riputando essere allora il tempo comodo a poter diventare, mediante Rofmonda ed il suo tesoro, Re de' Longobardi, e di tutta l'Italia, conferi con lei questo suo disegno, e la persuase ad ammazzare Almachilde, e pigliar lui per marito. Il che da lei accettato, ordinò una coppa di vino avvelenato, e di sua mano la porse ad Almachilde, che affetato usciva dal bagno, il quale come l'ebbe beyuta mezza, sentendosi commovere le viscere, ed accorgendosi Qq2

[b] Paul. Warnefr. Lib.

[c] Agnel.

gendosi di quel ch' era, ssorzò Rosmonda a bere il resto; e cosi in poche ore l' uno e l' altro di loro morirono, e Longino (a) P. Diac. resto privo della speranza di diventare Re (a). 1.2.6.29.

#### I. Di CLEFI II. Re d'Italia.

I Longobardi intanto morto Alboino, che regnò tre anni e sei mesi, dopo averlo amaramente pianto, raunatiti in Pavia princi-(b) Paul. pal Sede del loro Regno, fecero Clesi loro Re (b), uomo quanto Warnefr. lib. nobile, altrettanto di spiriti altieri, e crudele; il quale appresso Ra-2. cap. 31. venna riedificò Imola stata rovinata da Narsete, occupò Rimini, e quafi infino a Roma ogni altro luogo. Ma nel corso delle sue vittorie morì per mano d'un suo famigliare, non avendo regnato che diciotto mesi (c). Fu Clesi in modo crudele, non solamen-(c) Sigon, te contra gli stranieri, ma eziandio contra i suoi Longobardi, Vid.tam.Bac- che questi sbigottiti della potestà Regia, punto non curarono d' chin. Loc. cit. eleggersi subito altro Re, ma per dieci anni continui vollero più tolto a' Duchi ubbidire; ciascuno de'quali ritenne il governo della sua Città, e del suo Ducato con piena facoltà e dominio, non riconofcendo come prima l'autorità Reale, o altro supremo (d) P. Diac. Dominio (d). Questo consiglio su cagione, che i Longobardi non l. 2. c. uls. occuparono allora tutta l'Italia, e che Roma, Ravenna, Cremona, Mantova, Padova, Monselice, Parma, Bologna, Faenza, Forli, e Cesena, parte si difesero un tempo, parte non surono mai da Ioro conquistate; imperocchè il non avere Re gli sece meno pronti alla difesa, e poiche di nuovo il crearono, divennero (per essere stati liberi un tempo ) meno ubbidienti, e più facili alle discordie fra loro. La qual cosa prima ritardò le loro conquiste, (e) Camil. e dapoi in ultimo fu cagione, che fossero d' Italia cacciati.

Pellegr. in catu Benev. differs. 2.

2. cap.uls.

Diff. de Du- l'error fatto già comune tra' moderni Scrittori, i quali seguitando il Sigonio, o qualche altro Scrittore più antico di lui, credettero, che i Longobardi abbominando la potestà Regia mutassero la forma del Regno, e che morto Clesi creatlero allora (f) Paul, trenta Duchi, fra i quali su diviso il loro Regno; perocchè chi Warnefr. lib. attentamente considererà le parole di Paolo Warnefrido (f), che di questa mutazione favella, scorgerà, che i Longobardi morto Clefi trascurando d'elegger subito il loro Re, sorse atterniti della crudeltà di quel Principe, e spaventati dall' infelice fine ch' ebbero Alboino e Clefi, feguitarono a vivere fotto i loro Duchi;

Non dee qui tralasciarsi di notare con Camillo Pellegrino (e)

chi; i quali non furono allora la prima volta istituiti per dar nuova forma, e mutar l'antica del Regno loro, ma fin da'tempi del Re Alboino, e di Clesi si ritrovavano già eletti, secondo l'usanza de' Longobardi presa da' Greci, che dopo la conquista delle Città, per governo delle medefime vi destinavano un Duca; siccome in fatti lo stesso Warnefrido ne accerta, che nella morte di Clefi si ritrovavano preposti come Duchi al governo di Pavia, Zaban: a quel di Milano, Alboino: di Bergamo, Wal-Iari: di Brescia, Alachi: di Trento, Evin: del Friuli, Gisulfo; ed oltre a colloro, nell'altre Città a' Longobardi foggette v'erano trenta Duchi, a ciascuno de' quali il governo d'esse era commesso. Per la qual cosa dall'essersi disserita l'elezione del Re, non altra novità fu introdotta, se non che siccome prima questi Duchi erano a' Re in tutto subordinati, e come suoi Ministri dipendevano da'loro cenni; effendo poi per lo spazio di dieci anni mancati li Re; ciascuno il Ducato a se commesso governava con affoluta potessà ed arbitrio : cagione che su di tanti disordini, e che dapoi gli fece pensare ad eleggere di comune configlio e parere Autari figliuolo di Clesi, perchè agl' incessanti danni facesse argine, e desse ristoro. Nè dee altresi tralasciarsi, che conforme n'accerta lo stesso Warnefrido, non trenta surono que-Ai Duchi, come comunemente si crede, ma giunsero sino al numero di 36. dicendo espressamente questo Scrittore, che trenta furono destinati al governo dell'altre Città oltre a' sei, de' quali aveva egli fatta menzione, cioè de' Duchi di Pavia, di Milano, Bergamo, Brescia, Trento, e Friuli. Del Ducato di Benevento non si fa parola, come quello, che non era stato ancora istituito, continuando tuttavia queste nostre Provincie nel dominio de' Greci sotto Tiberio successor di Giustino, il quale dopo anni 13. d'Imperio era per soverchi travagli morto (a), ed in suo luogo creato Titerio, che occupato nella guerra de' Parti non poteva sovvenir l'Italia, nè impedire i progressi de' Longobardi.

Le cose di costoro durante questo interregno, ancorchè an- Syn. c.g. §.3. daffero alquanto prospere per quel che riguarda alle guerre, che fecero a' Greci, avendo nell' anno 579. colle nuove conqui- 578. Blanste di Sutri, Bomarzo, Orta, Todi, Ameria, Perugia, Lucciuolo, ed altre Città ingrandito lo Stato; nulladimeno tosto s' av- Pelag. II. videro, che volendo in si fatta guisa tener diviso il loro Reame, non poteva durar lungamente. Imperocchè essendosi data, per qualche discordia fra essi insorta, facile e pronta occasione

[a] P. Diac. 1.3. c. 11. & 12. Vid. Noris de quint. Pagi ad an. chin. ad Amajt. Bibl. in

d'ef-

d' essere assaliti da Nazioni straniere, conobbero con manisesto lor danno, di quanto nocumento fosse questa loro divisione: perchè affaliti da' Franzefi, avevano da questa Nazione avute mol-(a) P. Diac. te strane rotte (a), e oltre a ciò, ad istigazione del Re di Francia si ribellarono tre Duchi (b). Aggiugnevasi a tutto questo, ch' essendo nel 582. morto Tiberio Imperadore, il quale avea retto sette anni l'Imperio, lodevole più per la sua pietà Cristiana, che per la prudenza militare (c), e succedutogli Maurizio di Cappadocia suo Capitano, al quale egli aveva sposata una sua sigliuola, Principe, e per valore, e per prudenza di gran lunga su-5.e.13. Greg. periore a' suoi predecessori Giustino e Tiberio; costui consideran-Turon. l. s. c. do seriamente i gravi danni, che i Longobardi gli aveano portato in Italia, pensò porre in opera tutti i mezzi possibili per discacciargli. E considerando altresi, che non era peso delle spalle di Longino ( la cui fedeltá erasi ancora resa sospetta ) di po-Pagi an. 582. ter venire a capo di questa impresa, lo richiamò a se, ed in (d) Marquar. suo luogo, con nuovo esercito nell' anno 584. mandò per Esarca in Ravenna Smaragdo (d), nomo in guerra esercitatissi-Exare. Rav. mo e prudentissimo, e sece Duca di Roma un tal Gregorio, a cui fu il governo del Romano Ducato commesso, ed insieme fece Maestro di Soldati in Roma Castorio (e); poichè avevano i Greci in costume di tener nelle Città, oltre al Duca, anche il Maestro de' soldati che ne tenesse cura; ond' è che in Napoli, la quale lungo tempo fotto l'Imperio de' Greci si mantenne; oltre al Duca leggiamo ancora effervi flato questo altro Ufficiale.

Giunto Smaragdo in Ravenna, non tardò guari a porre in opera i suoi disegni. Fece egli, che Doctrulfo uomo in guerra espertissimo si ribellasse da' Longobardi, e passasse alla sua parte: e non molto dapoi prese Brissello, ed all'Imperio de' Greci lo sottopose. E mentre Smaragdo faceva questi progressi in Italia, non cessava intanto Maurizio di prendere altri mezzi per discacciar da questa Provincia i Longobardi. Proccurava egli con ogni studio tirare alla sua parte i Franzesi, e sinalmente gli venne fatto per via di denaro d'indurre Chidelberto Re di Francia a mover guerra a' Longobardi'; i quali temendo allora ragionevolmente del gran danno, che per questo apparecchio e confederazione poteva lor venire di là dell' Alpi, e considerando che non d' altra maniera potevasi a tanti mali riparare, e resistere agli sforzi de' Franzesi, e de' Romani, se non col rimettersi sotto il dominio di un folo: fubito radunati, crearono di comune confenti.

1.3. a cap. 1. ad 9. Greg. Turon. l. 4. c. 42.

(b) Paul. Æmil. de reb. (c) Evagr. L. 20.P. Diac. L. 3. c. 15. Vid. Noris cit. Op. c. 9. 5. 4. & Freher. in Chronolog. apud Teunclavium.

(e) Vid. Sigon. de R. J. 1. 1. & Rubeum Hift. Raven. J. A.

sentimento per loro Re Autari figliuolo di Clesi nell'anno 585.(a) (a) P. Diac.

#### II. Di AUTARI III. Re d'Italia.

1.3.c. 16.17. 18. Greg. Tur. 1.6.c.42. V. Sigon. de

FU Autari un Principe di tanto valore e prudenza, che di R.J.L. gran lunga avanzò Alboino; ed i suoi progressi in Italia surono tanti, che a lui debbono i Longobardi la lunga durata del Regno loro in Italia per lo spazio di dugento anni. Poichè appena egli assunto al Trono, cinse di stretto assedio Brissello, e per punire con memorando esempio la fellonia di Doctrulfo, pose in opera tutti i suoi ssorzi per averlo nelle mani; imperocchè questo tradimento avealo renduto in modo sospettoso, che temè fempre fin che regnò, che gli altri Duchi non facessero a lui il somigliante, tanto che su più agitato nel trovar modo di recare i suor Duchi all' ubbidienza, che nel resistere agli ssorzi de' suoi nemici. Questi su un Principe cotanto savio e prudente, che più di ogn' altra cosa pensò a' mezzi, per li quali potesse darsi al suo Regno un più decoroso aspetto, e una più stabile forma di governo. Issitui imprima, che i Re Longobardi a somiglianza degl' Imperadori Romani si dovessero nominare Flavii. siccome egli volle esser chiamato, perchè dal suo esempio i succelsori tenessero questo pronome, che dapoi tutti gli susseguenti Warnest. lib. Re Longobardi felicemente usarono (b). E considerando, che i 3. cap. 16. & Duchi avvezzi per lo spazio di dieci anni a governare con assoluto imperio e potestà i loro Ducati, mal soffrirebbero, che avesse loro a togliersi ogni autorità e dominio, ed esser ridotti all'antico stato; affinchè s'evitassero maggiori disordini, e non si venisse all'armi, compose con molta prudenza le cose in questa lib.1. A.517. maniera (c), che ciaschedun di loro desse al Re, ed a' suoi suc- Paul. Warcessori la metà de' dazj e gabelle, perchè servisse a sostenere il nefr. lib. 3. Regio decoro, e la Real Maestà, e che dovesse nel Regal Pa- de Reg. Italazzo trasportarsi: l'altra metà se la ritenessero per impiegarla nel liæ, lib. 1. governo de' Ducati loro, per le spese e soldi de' Ministri, ed altri bisogni: lasciò loro il governo e l'amministrazione delle Città, delle quali erano stati Duchi istituiti, ritenendosi però il dominio, e la suprema ragione ed autorità Regia, con legge, che venendo il bisogno dovessero subito esser pronti ad assisterlo colle loro forze ed armi contra i suoi nemici ; e sebbene potesse privargli del Ducato quando più gli piaceva, nulladimeno Autari mai non volle dar loro de Successori, se non quando o sosse estinta

(b) Paul.

(c) Regin.

I. Guido l'anerrol. The-Cour. var. bett. lic.1. cap. 90. Is Ducihus urbes, dominio supremo

(f) P. Æmil. negli, quando più loro piaceva, s'introdusse poi una consuetudi-

princ.

(h) Loyseau Des Off.lib.1. сар. 3.

(a) Sigon. estinta la loro maschile stirpe, o quando se ne sossero renduti de R. Iralith. immeritevoli per qualche gran fellonia commessa (a).

### III. Origine de' Feudi in Italia.

Cco donde trassero in Italia origine i Feudi, i quali a so-miglianza del Nilo par che tenessero tanto nascosto il loro sibi reservato, capo, e così occulta la loro origine, che presso agli Scrittori de' concellit, quas pallati secoli riputolli la ricerca tanto difficile e disperata, che ad surpem vi- ciascheduno sforzandosi a tutto potere di rinvenirla, se diedero rilem tantum così strani e differenti principi, che più tosto ci aggiunsero maggiori tenebre ed oscurità, che chiarezza. Non è però con tutto (b) Molin. questo da avanzarsi tanto, e dire, che i Longobardi sossero stati

in Confuet. i primi ad introdurgli, e che ad imitazione di essi le altre Na-Parif. tit. 1. zioni gli avessero poi ne' loro Dominj ricevuti; poiche nell' Isto-des Fiefs. n. zioni gli avessero poi ne' loro Dominj ricevuti; poiche nell' Isto-rie di Francia, secondo che rapporta il Papiniano Franzese Car-(c) Aimoin. lo Molineo (b), de' Feudi si trova memoria sin da' tempi del

lib.1. cap. 14. Re Childeberto I. e ne' loro Annali, e presso Aimoino (c), e (d) Gregor. Gregorio di Tours (d) pur si legge il medesimo. Si legge an-Franc, lib. 4. cora, che intorno a questi stessi tempi del Re Autari, anzi undici anni prima, nel Regno di Childerico I., e propriamente nell' Alteler, Orig. anno 574. Guntranno Re privò Erpone del suo Ducato, dandogli (e) Feud. cap. 1. il successore; e Paolo Emilio (f), e Giacomo Cujacio (g) ne ac-(e) Greg. Turon. lib. 7. certano, che avevano pure i Re di Francia questo stello costucap. 22. & me di creare nelle Città i Duchi ed i Conti; e siccome da prinlib. 10. c. 19. cipio quando ciò s' introdusse, era in arbitrio de' Re di cacciar-

de Reb. Franc. ne, che non si potessero privare dello Stato, se non si provava (g) Cujac. d'aver commessa qualche gran sellonia. E finalmente gli stessi de Feud. in Re con giuramento confermavangli in quegli Stati, de' quali per loro cortesia gli aveano fatti Signori. Egli è vero che nel principio, come s'è detto, questi Duchi e Conti non erano che Governadori di Città; ma poi si diedero non in Ufficio, ma in Signoria (h).

Ed in vero nè i Romani, nè i Greci, nè altri qualunque antichi Popoli riconobbero giammai altre dignità, che gli Ordini, e gli Uffici. Furono gli antichi Franzesi, e questi Popoli Settentrionali, i quali stabilendosi ne' Paeti altrui, inventarono i Feu-

(i) Molin di, e per conseguenza la terza spezie di dignità, ch' è la Sim Conjuet.
Par. tit. des gnoria. Non è però, che in qualche maniera questa invenzione Fiefs nu. 11. non cominciasse per gl' Imperadori Romani (i), i quali per afficurare ficurare maggiormente le frontiere dell'Imperio, solevano a' Capitani ed a' soldati, che si erano segnalati nelle conquiste, concedere in ricompensa delle loro fatiche alcune Terre poste in quelle frontiere, delle quali ne avevano tutto l' utile, tanto che questa concessione la chiamarono beneficium : e ciò perchè con più coraggio e valore fossero obbligati a continuare la milizia, difendendo le proprie Terre. Sola, quæ de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus & militibus donavit, ita ut corum ita essent, si heredes illorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent: dicens, attentius eos militaturos, si etiam sua rura defenderent, come

dice Lampridio d' Alessandro Severo (a).

Quel che non potrà porsi in dubbio si è, che quasi ne' medelimi tempi le Genti Settentrionali, i Franzeli nella Gallia, ed i Longobardi nell' Italia, introdussero i Feudi (b), seguendo for- 1. c.sp. 1. nu. se queste due Nazioni l'esempio de' Goti, che come vuole il nostro Orazio Montano (c), furono i primi a gettarvi i fondamenti. Carlo Molineo (d) vuole, che i Franzesi sossero stati i primi ad introdurgli nella Gallia, da' quali l'appresero i Longobardi, che l'introdussero poi in Italia, e propriamente in Lom- Com. ad bardia, donde poi si sparsero in Sicilia, e nella nostra Puglia; e crede che in queste nostre regioni i primi ad introdurgli sofsero stati i Normanni venutici dalla Neustria, che ora diciamo Adam. Struv. Normannia. Ma i nostri Maggiori molto prima della venuta de' in Syntagm. Normanni conobbero i Feudi ; ed i primi, che gl' introdussero Jur. Feudic. 1. nella Provincia del Sannio, e nella Campagna, furono i Longobardi : Provincie, che furono le prime ad essere conquistate da' Longobardi; e la Puglia, e la Calabria gli riceverono più tardi in Confuet. da' Normanni, come quelli che ne scacciarono interamente i Paris. zit. de Greci, presso a' quali l'uso de' Feudi non era conosciuto, co- Fiefs, nu.13. me vedrassi con maggior distinzione nel progresso della presente Istoria.

Egli è però ancor vero, che tutto il loro accrescimento, e tutte le consuetudini e leggi, che dapoi intorno ad essi surono introdotte e promulgate, si debbono a' Longobardi, che in Italia gli stabilirono, e loro diedero certa e più costante forma (e); onde perciò s' innalzarono tanto, che in appresso unte l'altre Nazioni non con altre leggi e collumi, che con quelli de' Longobardi vollero regolare le loro successioni, gli acquisti, le invessiture, e tutte l'altre cose a' Feudi attenenti; donde ne surfe un nuovo Corpo di leggi, che Feudali appelliamo. Ma di ciò a più opportuno luogo favelleremo, quando de' libri loro, Tom.I.

(a) Lamprid. in Alex. Sev. c.58. Loyleau Des Off. lib. 104. in fin. (b) Th. Gragius lib. 1. Dieg. S. Jo. Schilterus Rubr. Jur. Feud. Alem. §.8.V.Georg. in Pral. Feud.

(e) Hornius in Jurispr. Feudal. cap.

che oggi nel nostro Regno formano una delle principali parti della nostra Giurisprudenza, ci tornerà occasione di più diffusa-

(a) Vid. tam. mente ragionare (a).

Muratori

Dopo avere Auta

chi, non tralasciò di proche in

(b) Sigon. de R. Ital. lib. 1.

Dopo avere Autari in si fatta guisa soddissatti i suoi Duchi, non tralasciò di provvedere a' bisogni del suo Regno, e sopra tutto a sar che in quello la giustizia e la religione avessero
il dovuto luogo (b). Volle che i surti, le rapine, gli omicidi, gli adulteri, e tutti gli altri delitti sossero severamente puniti. Si spogliò, e depose il Gentilesimo, ed abbracciò la Religione Cristiana da' Longobardi non prima ricevuta, i quali ad
esempio del soro Re passarono per la maggior parte nella nuova
Religione del soro Principe. Ma la condizione di que' tempi,
e l'esempio assar fresco de' Goti sece, che non la ricevessero pura ed incorrotta, ma parimente contaminata dall' Arrianesimo:
il che cagionò, ch' essendo i soro Vescovi Arriani, molti disordini e discordie insorsero fra essi, ed i Vescovi Cattolici, ch' erano nelle Città a soro soggette (c).

(c) Vid. S. Greg. Dial.
1.3. c.29. & Sigon. de R.
J. l.1. in Aushari R.
(d) P. Diac.
1.3. c. 18.

Non minori furono i progressi d' Autari nel valor militare; che nella prudenza civile. Ricuperò ben tosto Brissello, e perche nell'avvenire più non potesse essere ricetto de' suoi nemici, gittò a terra e demolì le forti mura, che lo cingevano (d). Ma sopra tutto la sua prudenza e valore si dimostrò, allorchè avendo già Childeberto Re di Francia passate l' Alpi con potente esercito, egli conoscendosi inferiore di forze, e che non poteva ostargli in campagna, ordinò a' suoi Duchi, che munissero le loro Città con forti presidi, e senza uscire da' loro recinti aspettassero sopra le mura il nemico. La qual condotta ebbe si prospero avvenimento, che Childeberto considerando, che impresa molto lunga e difficile era di porre l'assedio a tante Città, tosto si piego alle lusinghe di Autari, il quale aveagli mandati Ambasciadori con ricchissimi doni per rimoverlo da quell'impresa, ed a dimandargli la pace; siccome in satti l'ebbe. Onde poi nacquero le forti doglianze di Maurizio Imperadore, il quale altamente dolendoli di questa mancanza di Childeberto, non lafciò di continuamente sollecitarlo, o che gli restituisse l'immense somme di denaro, che aveasi preso per fare la guerra a'Longobardi, ovvero osservasse la promessa di tornar di nuovo in Italia a combattergli; e furono così continue e spesse queste querele di Maurizio, e questi rimproveri, che alla fine mosso Childeberto dagli stimoli d'onore, deliberò di ritornare in Italia con esercito più potente di quello di prima. Allora su che Autari diede diede l'ultime prove del suo valore, perchè seriamente considerando, che doveansi impiegare tutte le sorze, e sare gli ultimi ssorzi per abbattere questo potente inimico, affinchè nell' avvenire non venisse più inquietato il suo Regno da' Franzesi, e per lo costoro esempio se ne ritenessero ancora l'altre Nazioni : deliberò di disporre la milizia in altra guisa di ciò, che aveva prima fatto. Volle dunque prevenirlo, ed andargli incontro in campagna aperta, ed avendo raunato da tutto il Regno i suoi eserciti, animogli ad impresa, quanto dura e difficile, altrettanto gloriosa, e che sarebbe cagione, se riusciva, di dare una perpetua pace e tranquillità al suo Regno: incoraggiava i suoi Longobardi a dare l'ultime pruove del loro valore: ricordava le tante vittorie riportate sopra i Gepidi nella Pannonia, avere essi per la fortezza de' loro animi foggiogata l' Italia: e finalmente che non trattavasi ora come prima, di guerreggiare per l' Imperio, o per l'ingrandimento di quello, ma per la libertà propria, e per la salute di loro medesimi. Furono queste parole di tanto stimolo a' Longobardi, che toccati nel più vivo del cuore, datofi il fegno della battaglia, ne' primi attacchi fi portarono con tanto valore ed intrepidezza, che si vide tosto inclinare l'ala nemica; onde prendendo maggior animo per così prospero cominciamento, l' incalzarono con tanta ferocia e valore, che ridussero i Franzesi ad abbandonare il campo, e a cercare nella fuga lo scampo. Fugati dunque e dispersi i nemici, molti restarono presi ed uccisi, moltissimi, che suggendo la loro ira si nascosero, di same e di freddo perirono. Per così celebre e rinomata vittoria il nome di Autari fi rendè illustre e luminoso per tutta Europa, e vedutosi già libero dalle incursioni di straniere genti, pensò a soggiogare il resto d'Italia, che ancor era 1.3.c.17.22. in mano de' Greci (a).

#### C A P. II.

Del Ducato BENEVENTANO, e di ZOTONE suo primo Duca.

Neva Autari, ciò che non fecero i suoi maggiori, soggio- Exar. Ray. I gata quasi tutta l' Italia citeriore. Toltone il Ducato Ro- Smaragdus mano, e l'Efarcato di Ravenna, che allora veniva governato da Romano (b), avendone poco prima l' Imperador Maurizio Ieva- 587.

(a) P. Diac. 28. 30. 32. Greg. Turon. 1.9. c. 25. B 1.10. c. 3. Sigon. de R. J.

(b) Marq. Freher, in Chronologia A. 584. Romanus A.

to Smaragdo, tutto il resto era in sua mano. Ma restavagli ancora da conquistare la più bella e preclara parte d' Italia, cioè quella parte, e quelle Provincie, che oggi compongono quello Regno di Napoli. Infino a questi tempi eransi queste Provincie mantenute fotto l'Imperio degl'Imperadori Orientali, che le governavano secondo quella forma, che da Longino v' era stata introdotta. Avevano quasi tutte le Città più principali il loro Duca: Napoli aveva il suo, Sorrento, Amalti, Taranto, Gaeta, e così di mano in mano l'altre; tanto che quello, che ora è Regno, intorno all' amministrazione in più Ducati era distinto, tutti però immediatamente fottoposti all' Esarca di Ravenna, e dopo costui agl' Imperadori d' Oriente. E sebbene nella forma del governo tenessero apparenza di Repubblica; nuiladimeno è somma sciocchezza il credere, che fossero così liberi, che non riconoscelsero l'Imperadore d' Oriente per loro Sovrano, sotto la cui dominazione vivevano: quantunque per la debolezza degli Esarchi di Ravenna, e per la Iontananza della sede Imperiale, il governo de' Duchi si rendesse un poco più libero e pieno, tanto che sovente arrivavano infino a manifelte fellonie, con ribellarsi dal loro Principe, la qual cosa più volte tentarono di sare i Duchi di Napoli, come più innanzi nel suo luogo diremo.

Queste Provincie, come quelle ch' erano più lontane da Pavia, fede de' Longobardi, e che potevano, in caso che sossero assalite, ricevere tosto soccorsi per mare, onde sono quasi tutte circondate, con picciolissimi presidi da'Greci erano guardate. Onde Autari espertissimo Principe pensò dalle Provincie mediterranee cominciare le sue conquiste; e lasciandos indietro Roma, e Ravenna, delle quali non così di leggieri potevasi venire a capo, avendo nella Primavera di quest' anno 589. nel Ducato di Spoleti unito il suo esercito, fingendo di dirizzare il suo cammino in altre parti, di repente lo torse, e nel Sannio si gittò. Colti così all' improvviso i Greci, entrarono in tale stordimento e costernazione, che senza molto contrasto venne satto ad Autari di conquistare in un tratto tutta questa Provincia, e finalmen-[a] P. Diac. te Benevento (a), Città, come credette il Sigonio, fin da questi tempi Capo e Metropoli del Sannio. Indi si narra, che questo Principe al calore di sì ragguardevole conquista spingesse oltre il suo cammino, e traversando tutta la Calabria insino a Reggio scorresse, posta nell'ultima punta d'Italia lungo il mare, e che quivi, essendo ancora a cavallo, percotendo colla sua asta una colon-

1.3.6.33.

colonna posta ne' lidi di quel mare, dicesse: Fin qui saranno i confini de' Longobardi (a); ond'è, che l'Ariosto de' fatti di que- (a) P. Warsto glorioso Principe cantando disse, che nefr. lib. 3. сар. 33.

> . . Corfe il suo stendardo Da' piè de' Monti al Mamertino lido.

Narrasi ancora, che ritornato a Benevento, riducesse quella Provincia in forma di Ducato, e che ne creasse Duca Zotone, ed a' due celebri Ducati di Friuli, e Spoleti v' aggiungefse il terzo, il quale col correr degli anni si rendè tanto superiore agli altri due primi, quanto questi sopravvanzavano gli altri Ducati minori d'Italia.

Ma poichè del principio ed istituzione del Ducato Beneventano non è di tutti conforme il parere, e questo Ducato dee occupare una gran parte della nostra Istoria, per lo spazio di 500. e più anni, liccome quello, il quale non solamente per la durata, ma per la sua ampiezza si stese tanto, che abbracciò quasi tutto quel ch' è ora Regno di Napoli : non rincrescevol cosa doverà perciò essere, che di esso più partitamente si ragioni.

Il Ducato di Benevento credesi comunemente, che da Autari in questo anno 589, fosse stato la prima volta istituito, e che Zotone ne fosse stato creato Duca da questo stesso Principe. Passa per indubitato presso a tutti gl' Istorici, che questo Zotone fosse il primo Duca di Benevento; ma chi ve l'avesse fatto, ed in quali tempi, non è di tutti concorde il sentimento. Carlo Sigonio (b), e Wolfango Lazio (c), non avendo ben esaminate le parole e la frase usata da Paolo Warnesrido (d), quan-de R. Ital, do di questa istituzione savella, tennero costantemente per la co-lib. 1. sui autorità, che sosse stato istituito da Autari in questo stesso fan. Laz. lib. anno, ch' egli conquistò il Sannio, e Benevento, creduto da es- 12. de Misi in questi tempi capo di quella Provincia. Ma dal modo istef-grat. gent. so, con cui ne parla Warnefrido, che non con fermezza, ma (d) P. Warn. con un putatur, refertur, fama est se ne disbriga, e da ciò che lib. 3. c. 34. ne viene da lui soggiunto, che Zotone tenne il Ducato di Be- 35. nevento venti anni: il che non s'accorderebbe colla serie delle cose dapoi avvenute, e colla Cronologia de' tempi degli altri Duchi, che seguirono, se da quest' anno 589. si volessero cominciare a numerare i venti anni del Ducato di Zotone; perciò alcuni altri, fra i quali Scipione Ammirato nelle Dissertazioni

de'

(b) Sigon.

lao ad quazuor Chron.

(b) Leo Offien. Chron. lib. 1. cap. 48.

(a) Ant. Ca- de' Duchi e Principi di Benevento, ed Antonio Caracciolo (a) rac.in Propy- hanno cominciato a dubitare, se si dovesse ne' tempi più antichi fissare l' Epoca di questo Ducato. Ma ciò che poi loro fece rifiutar deliberatamente l'opinione tenuta dal Sigonio, e dal Lazio, su l'autorità di Lione Ostiense (b), il quale ancorchè siorisse trecento anni dopo Warnefrido, non con incertezza, ma con molta affeveranza scrisse nella sua Cronaca, secondo l'edizione Napoletana, che i Greci ritollero a' Longobardi Benevento nell' anno 891. dopo trecento venti anni, da che Zotone ne fu Duca; onde secondo l'Ostiense il principio del Ducato di Zotone dovrebbe riportarsi nell' anno 571. o siccome vuole l' Ammirato, all'anno 573. Il quale per accordarlo colla serie delle cose accadute dapoi, e colla Cronologia degli altri Duchi tenuta dall' istesso Warnefrido, emenda il luogo dell' Ostiense, e vuole che si legga non trecento venti, ma trecento diciotto; in guisa che secondo il parere di costoro il Ducato Beneventano, prima che Autari conquistasse il Sannio, ed alquanti anni dopo la venuta d' Alboino in Italia, ebbe il suo principio. Altri trovarono l'origine di quello Ducato in tempi più lontani, cioè nell' istesso anno 568. quando Alboino, uscito dalla Pannonia, venne alla conquista d'Italia; e che oltre alla Provincia di Venezia, una banda di Longobardi s'inoltrasse infino a Benevento, e quivi fermati eleggessero Zotone per lor Duca. Il che comprovano per un Catalogo antico de' Duchi e Principi Beneventani, fatto da un ignoto Monaco del Monastero di S. Sosia di Benevento, che va innanzi all' Istoria dell' Anonimo Salernitano, ove (c) Leggest questo Scrittore dice (c): Anno ab Incarnatione Domini quingenpresso Camil. tesimo sexagesimo octavo, Principes caperunt principari in Principatu Beneventano, quorum primus vocabatur Zotto; al quale dà egli ventidue anni di Ducato, non venti, come Warnefrido.

Pel. in hift. Princ. Long.

> Ma non finisce qui la varietà de' pareri, nè si contentano i più diligenti investigatori di questo principio, ma un altro più remoto, ed in tempi più lontani se ne cerca. Questo viene additato da Lione Ostiense medesimo nella sua Cronaca, nella guale sebbene giusta l'edizione Napoletana si legga, che corsero trecento venti anni, da che fu creato Zotone Duca infino all' anno 891. che su da' Greci racquistato Benevento; nulladimanco il suo originale, che si conserva nell' Archivio Cassinese, è molto discorde dall' edizione Napoletana; poichè ivi si legge, che da Zotone insino all'anno 891, non 320, ovvero 318, ma ben

330. anni passarono. Conformi a questa lezione sono l'edizioni di Venezia, quella di Parigi, e l' ultima data fuori dall' Abate della Noce: l' una e l' altra molto più appurate, che quella di Napoli interno al numero degli anni, in guifa che fecondo questo conto bisognerà confessare, che il Ducato di Benevento avesse il suo principio da Zotone nell' anno 561. Ma sembrerà senza alcun dubbio cosa molto strana e assai nuova, che in questo anno si dovesse dire di essersi istituito quel Ducato, quando verrebbe ad avere il suo principio sette anni prima, che i Longobardi uscirono dalla Pannonia per l'impresa d'Italia, e quando i Greci dominavano con vigore tutte le Provincie della medefima.

In tanta varietà a noi giova seguitare il parere del diligentissimo Camillo Pellegrino (a), Scrittore accuratissimo, e che [a] Cam. Pel. con più diligenza di tutti gli altri trattò di proposito questo sog- in Dis. getto. Parere, che viene sostenuto da ciò, che sull' arrivo de' Ben. Dis. 1. Longobardi in Benevento ci lasciò scritto Costantino Porsirogenito: Autore ancorche alquanto favolofo intorno a ciò che scrive della venuta de' Longobardi in Italia; nulladimeno in mezzo delle sue favole riluce pure qualche raggio di vero, che può in cosa tanto difficile e dubbia additarci il cammino per trovare il principio e istituzione di questo Ducato. Narra questo Scrittore (b), che chiamati i Longobardi da Narsete in Italia, questi [b] Constant. venissero con le loro famiglie in Benevento, ma che non ammessi da' Beneventani dentro alla Città, suori delle mura si fab- cap. 27. bricassero le loro abitazioni, e con ciò venisse a formarsi una picciola Città, che fino a' fuoi tempi riteneva ancora il nome di Città nuova; e che quivi fermati, ne' tempi seguenti loro venisse satto per inganno d' entrare in Benevento armati, e posta sossopra la Città, uccidessero tutti i Cittadini, e che preso Benevento scorsero dapoi per tutta la Provincia, e la sottoposero al dominio de' Longobardi, e stendessero il loro Imperio dalla Calabria infino a Pavia, toltone le Città d'Otranto, Gallipoli, Rossano, Napoli, Gaeta, Sorrento, ed Amalfi.

Ciò che narra costui, che i Longobardi usciti da Benevento stendessero il loro Imperio per tutta Italia, ben si vede esser favoloso, e contrastare a tutta l' Istoria, dalla quale abbiamo, che usciti dalla Pannonia sotto Alboino, i primi acquisti surono nella Provincia di Venezia, e dapoi tratto tratto nella Liguria, nell' Emilia, nella Toscana, e nell'altre Provincie, Favola ezian-

dio è ciò che dice della Città nuova, la quale molto tempo dopo la venuta d' Alboino in Italia, cioè dugento anni appresso, fu da Arechi per timor de' Franzesi costrutta, come diremo a suo luogo. Ma ciò che questo Autore narra de' Longobardi, che sotto Narsete si ricovrarono in Benevento, non è certamente favolofo; poichè da quel che si è di sopra narrato, è costantissimo, che Narsete prima dell'invito satto ad Alboino, e della universale loro trasmigrazione, in quasi tutte le sue guerre so-Ieva valersi in Italia de' Longobardi. Nè su questa la prima voita che furono da lui chiamati: gli ebbe aufiliari nella guerra contro a Totila, e siccome dice Warnesrido, avvegnacche dopo aver riportata quella vittoria, carichi di molti doni fossero stati rimandati alle proprie stanze, in tutto il tempo però che possederono la Pannonia, furono sempre in ajuto de' Romani. Onde è molto probabile, che quantunque Narsete gli licenziasse, non però tutti ritornassero alle paterne case; ma che intorno all' anno 552. ovvero 553. molti di essi ritenuti dall' amenità del paese in Italia si fermassero, ed a guisa di predoni andassero vagando ora in questo, ora in quell' altro luogo, del che Procopio ancora rende testimonianza; e che in fine spontaneamente, o pure per comandamento di Narsete per tenergii in freno, e per impedire que' disordini, che l'andare così dispersi cagionava, sosse stata loro assegnata per abitazione la Città di Benevento; e che poi nell' anno 561. l' avessero occupata, nella quale azione avessevi avuta la principal parte Zotone lor Capo. Così da quest' anno potremo dire con l' Ostiense, che cominciassero i Longobardi a dominare Benevento sotto Zotone, perchè infino all' anno 891. nel quale furono discacciati da' Greci, corsero appunto trecento trenta anni; ma non già che in questi tempi si sosse istituito il Ducato, e che quando la dominazione de' Greci era in questa Provincia vigorosa e potente, avessero quei pochi Longobardi potuto ridurre il Sannio in forma di Ducato, e stabilirvi Zotone per Duca. Per accordare poi gli anni del Ducato, che Warnefrido dà a Zotone, colla ferie de' fatti e cronologia degli altri Duchi successori tenuta da quest' istesso Scrittore, bisognerà porre per primo anno di quello Ducato l' anno 571. (a) cioè quando essendo entrato già Alboino in Italia, e conquistate più Provincie, fatti più audaci que' Longobardi, ch' erano in Benevento, scossero apertamente il giogo de' Greci, e ribellandosi da loro avessero occupata la regione convicina, e n'avel-

[a] Cam.Pellegv.in Chron. Duc.& Princ. Benev. in Hift. Prin. Long. Vid.tamen Muratori Annal. an. 571.

n'avessero poi in questo anno 571. creato Zotone della lor propria gente Duca, il quale per così oscuro principio avesse cominciato a governargli. Venuto poscia Autari ad invadere la mestra Cistiberina Italia, ed avendo al suo dominio sottoposta l'intera Provincia del Sannio, trovando Benevento occupato da' Longobardi, i quali ubbidivano a Zotone loro Duca, ne confermo a costui il governo, e sattolo tributatio, come surono in appresso tutti i Duchi di Benevento a' Re Longobardi, lasciò quel Ducato sotto la sua amministrazione. Onde avvenne, che presso agli Scrittori il principio del Ducato di Zotone si prese, non dal tempo che Autari occupò il Sannio, e ridottolo in sorma di Ducato, lo commise al suo governo; ma dal tempo che Zotone cominciò per quegli oscuri principi, e per questo ordine di cosse ad avere il governo di Benevento, e di quei Longobardi, che,

come narra Porfirogenito, prima l'aveano occupato.

Il Ducato adunque di Benevento da si bassi e tenui principi ebbe il suo nascimento: qual narrasi, che sortirono ancora le più celebri Repubbliche, ed i più famosi Principati del Mondo. Col correre poi degli anni non pure agguaglio quello di Spoleti, e di Friuli, ma di gran lunga superogli; e lo vedremo un tempo occupare quali tutta l' Italia Cistiberina, anzi verso Settentrione stendere i suoi confini più di quello, che presentemente verso quella parte si stende il nostro Regno. Incominciò da que' pochi Longobardi, che sotto Narsete in Benevento si fermarono; e sopra si deboli fondamenti pian piano venne dapoi ad introdurvisi quella polizia e quella forma di governo, che sotto i Duchi successori di Zotone per più secoli si mantenne. Autari fu il primo che gli diede più stabile e certa forma, e che cominciò a dilatare i suoi confini; imperocchè tutta la Provincia del Sannio sottopose egli a questo Ducato, e come vedremo, gli altri Re Longobardi suoi successori per mezzo de' Duchi maravigliosamente l'accrebbero. Benevento ebbe la fortuna d'esser Capo e Metropoli di un tanto Ducato, non per elezione, nè perchè forse nel Regno d' Autari questa Città s' innalzasse tanto sopra tutte le altre Città di queste Provincie, che poi dominò, onde scrse per questa sua eminenza avesse avuto d'anteporsi a tante altre. Vi erano nel Sannio altre Città non meno celebri ed antiche, come Isernia, Bojano, ed altre; ed assai più ragguardevoli ve n'erano nella Campagna. All'incontro Benevento quantunque a tempo de' Romani fosse stata una delle più celebri Co-Tom, I. Ionie, Ss

Goth. 6.3.

ionie, che avesse quella Repubblica; nulladimeno per le invasioni de' Goti pati sovente di quelle calamità, che sogliono nascere da sì strani ravvolgimenti; nè in tempo di costoro riteneva più quella sua antica dignità, anzi sotto il Regno di Totila, (a) Procop. per aver fatto demolire questo Principe le sue mura (a), si ridusse in istato pur troppo lagrimevole. Fu dunque per certo sato, e per sua prospera fortuna, che Benevento costituita Sede di questo Ducato, si rendesse dapoi Capo e Metropoli delle Previncie a se vicine; ma questo pregio lo venne ad acquistare molto tempo dapoi. Ben ne' tempi, ne' quali scrisse Warnefrido, avea quella Città innalzata la fronte sopra tutte l'altre; ma questo su due secoli dopo il Regno d' Autari. Per la qual cosa quando questo Autore descrivendo le diciassette Provincie d'Italia, e collocando nel Sannio Benevento, nomò questa Città Capo delle Provincie circonvicine (b), ciò disse avendo riguardo a'tempi, che (b) P.Diac. L. scriveva, ne'quali la Sede di questo Ducato s'era renduta ampissima e ricchissima, e Benevento su innalzata ad esser Capo non pur d'una, ma di molte Provincie, come del Sannio, della Campagna, della Puglia, della Lucania, e de' Bruzi, o in tutto, ovvero in parte, come appresso diremo. Siccome tutto a rovescio quando questo Scrittore collocò Benevento nel Sannio. ciò non fece riguardando i tempi, ne' quali dominarono i Longobardi, ma tenne presente la vecchia descrizione d' Italia de' tempi degli antichi Sanniti ; poichè secondo l' altra più recente (c) Plin. d' Augusto, come ce n'assicura Plinio (c), Benevento non nel lib.3. cap. 16. Sannio, ma nella Puglia era collocato; e nelle altre descrizioni seguite appresso si vide questa Città posta dentro a' confini della Campagna. Ond'è che negli Atti di Gennaro, quel Santo Vescovo di Benevento, oggi primo tutelare di Napoli, osserviamo, che patendo egli il martirio sotto Diocleziano, su al Preside della Campagna, cui appartenevasi, commesso quell' affare. E ritroviamo ancora, che Aufonio favoleggiando di coloro, che mutarono sesso, e narrando, che in Benevento non avea molto tempo che un giovanetto divenne femmina, chiamò Benevento Città Campana.

Nec satis antiquum, quod Campana in Benevento Unus epheborum virgo repente fuit .

E per questa ragione nell' Itinerario, che s' attribuisce ad (d) Cluver. E per quetta ragione neil Itinerario, che s' attributice ad in Ital. antiq. Antonino, il confine della Campagna fi figge ad Equo Tutica, lib. 4. cap. 8. che secondo l'osservazione di Filippo Cluverio (d), è quella Città,

2. cap. 20.

tà, che noi oggi volgarmente chiamiamo Ariano, posta più in là di Benevento; come sono le parole dell' Itinerario: A Capua Equo Tutico M. P. LIV. ubi Campania limitem habet. Caudis M.

P. XXI. Benevento M. P. XI. Equo Tutico M. P. XXI.

Nè per altra ragione ancora avvenne, che i Beneventani, come s' è detto, posero più marmi cogli Elogi de' Consolari della Campagna, ficcome altresi facevano i Capuani, i Napoletani, e le altre Città, che dal Consolare della Campagna erano governate. Da' quali documenti manifestamente apparisce, per qual ragione l'altro Gennaro pur Vescovo di Benevento, essendo anch' egli intervenuto nel Concilio di Sardica celebrato nell' anno 347. e correndo allora il coltume di sottoscriversi i Vescovi col nome della propria Città, e della Provincia, ove quella era posta, si sosse ivi sottoscritto in questa sorma: Januarius a

Campania de Benevento (a).

Non altrimente fece Warnefrido, quando ci descrisse le di-nino Peregr. Non altrimente sece warnerrido, quando el describe le di- de fin. Duc. ciassette Provincie d' Italia, rappresentandole siccome le ritrovò Benev. Diss. nella Notizia dell' uno e dell' altro Imperio, fatta fotto Teodosio 2. il giovane intorno l'anno del Signore 440. Poiche ne suoi tempi le Provincie d' Italia, ancorchè ritenessero i medesimi nomi presso agli Scrittori, come anche sacciamo oggi, che per ostentar erudizione nello scrivere, non pure ricorriamo a' tempi di Teodosio, ma a più alto principio volgendoci, diamo i nomi a ciascuna delle dodici nostre Provincie, che oggi compongono il Regno, fecondo erano ne' tempi della libera Repubblica, con nomare i loro Popoli, Sanniti, Lucani, Irpini, Salentini, e simili; nulladimeno era variata in tutto la loro amministrazione, e fu divisa l'Italia in più Ducati, che non surono prima Provincie; onde avvenne, che di quello che ora è Regno, e che prima non era diviso, che in quattro Provincie, se ne fossero dapoi formate dodici, che acquistarono altri nomi, ed altri confini, come nel profeguimento di questa Istoria vedremo,

Ora ritornando in cammino, l'istituzione di questo Ducato, se si riguardano i suoi bassi principi, su a caso, non ad arte in Benevento stabilita; siccome surono non solo tutti gli altri Ducati minori da' Longobardi in diverse Città istituiti, ma quel di Friuli ancora, e l'altro di Spoleti, e siccome sogliono essere tutte le altre cose di questo Mondo: che, se si riguarda la loro origine, surte a caso da tenuissimi principi s' innalzano al sommo, ove poi giunte, uopo è che retrocedano, ed allo stato di prima

ritor-S 5 2

[a] Vid. om-

ritornino, come portano le leggi delle mondane cose; leggi indispensabili, alle quali l'umana sapienza non vale ad opporsi, nè a darvi riparo. Non è però, che stabilite col correr degli anni le fortune de' Longobardi in Italia, avendo i loro Re scorto, che il perpetuare con lunga serie tanti Ducati, sarebbe tener troppo diviso il loro Regno, non pensassero dapoi d'estinguerne moltiffimi, e ritenere quelli folamente, che potevano più giovare alla conservazione dello Stato. In fatti Warnefrido istesso ne accerta, che a' suoi tempi molti erano eslinti, non facendo questo Scrittore ne' seguenti anni della sua Istoria menzione d'altri Ducati, se non di quel di Trento, di Turino, di Bergamo, di Brescia, e di questi altri tre, che sopra tutti s' estolsero, cioè di Spoleti, di Friuli, e questo di Benevento.

Nè egli è fuor di ragione il credere, che questi ultimi tre sopra tutti gli altri si sosse proccurato avanzargli, perchè stando

così distributti, veniva il Regno a conservarsi con più sicurtà, ed a poter estendere assai più oltre i suoi confini . Imperocchè essendo situato il Ducato del Friuli all' ingresso dell' Italia, si poteva quindi con maggior prontezza refiltere alle incursioni di straniere genti, che tentassero invaderla: dall'altro di Spoleti collocato in mezzo l' Italia, si poteva con più faciltà contrassare a' moti de' Romani, e de' Greci, da' quali in Ravenna e in Roma fortificati venivano sovente con varie scorrerie molestati: ed il terzo di Benevento era posto a reggere l'inferior parte d'Italia, donde si potesse fare argine a' Greci stessi, ed a' Romani, da' quali spesso per quelli lati marittimi erano assaliti, ed in con-[a] M. Pal- tinue guerre esercitati. Per la qual cosa Matteo Palmerio (a) accuratamente ci rappresentò la polizia e forma del governo de' Re Longobardi, quando disse, che avendo cossituita la loro Regia in Pavia, avevano vari Principati per Italia distribuiti, a' quali preponevano i Duchi; fra' quali i più cospicui, e per successione offervati, erano quel di Friuli nell'ingresso dess' Italia, l'altro di Spoleti posto quasi nell' umbilico di quella, ed il terzo di Benevento per reggere l'inferior parte della medesima; dappoichè quelli tre Ducati furono sempre a' Re sottoposti, e con uno fpirito e colle medefime leggi fi governavano, formando una sola Repubblica; ed in questa maniera stabiliti si renderono più celebri, e pian piano stendendo i loro confini ( nel che sopra tut-

The Vid. Pe- ti gli altri s' avanzò quel di Benevento ) poterono lungamente

regr. loc.cit. conservare in Italia il dominio de' Longobardi (b).

mer. in Chron. ad A. 776.

Nel

Nel registrare i satti de' Duchi di Benevento noi seguiremo l'ordine de' tempi e degli anni tenuto dal dil gentiffimo Fellegrino, come quegli ch' è più accurato di tutti gli altri, eziandio dello stello Warnefrido. E ponendo noi il principio del Ducato di Zotone nell'anno del Signore 571. non nell'anno 585. come fece Warnefrido, il quale però confessa ancor egli, che il di lui dominio durò anni venti, tempo certamente ch' è il più ficuro: verremo perciò a mettere il suo sine nell'anno 591. non nel 605, o nel 598, come fa il Sigonio. Laonde quello, che questo Scrittore narra del sacco e della preda di Crotone, che indubitatamente sorti nell' anno 596, non sotto Zotone, ma sotto Arechi suo successore avvenne. Donde manifestamente si veggono gli abbagli, che nascono, e de' quali non s'avvide l' istesso Sigonio, se si voglia sissare il principio del Ducato di Zotone, com' ei fece, nell'anno 589, poichè il fine del suo Ducato e la sua morte avrebbe egli dovuto porre nell'anno 609. dopo scorsi li 20. anni, non come sece nel 598. nel qual anno non ne

sarebbono passati più che nove del suo Ducato.

I fatti di Zotone primo Duca di Benevento non meritano commendazione; poiche appena ritornato Autari in Verona, dopo aver sottoposto il Sannio al suo Ducato, e lasciatone a Zotone il governo, e' ci diede saggi ben chiari della sua rapacità, ed ancora della poca fua religione, per quanto dal seguente fatto se può comprendere. Il Monattero Cassinese circa 60, anni prima edificato da S. Benedetto, così per la fama del suo Fondatore, come per la fantità e dignità de' Monaci assai celebre al Mondo, aveva tirato a se la munificenza di vari Principi, che con donazioni grandissime avevanlo maravigliosamente arricchito. Zotone uomo avarillimo co' luoi Longobardi avido di quelle ricchezze improvvisamente di notte l'assalì, e non contento della preda, e d'averne tolto tutto ciò che più di pregevole v' era, devasta e getta a terra l'edificio; e mentre i Longobardi sono tutti intenti alla preda, ebbe scampo Bonito, che n' era ailora Abate, di fuggire con i suoi Monaci in Roma, ove accolti con molta benignità da Pelagio Papa, ed affegnate loro alcune stanze vicino Laterano, quivi fi fabbricarono essi un Monastero, dove per cento trenta anni si fermarono; e rimase intanto quel Monastero di Cafino abbandonato per tutto questo tempo, infino che Petronace a' conforti di Gregorio II. ne prese cura. Costui avendovi ridotti molti Monaci e Nobili, che l' elessero Abate, risece l'ali(a) P. Diac. l'abitazione, e lo restitui alla pristina dignità (a). Il sacco di questo Monastero non può porsi in dubbio, che 1.6. cap. 40. Leo Oft, in da Zotone su commesso non molto tempo prima della sua mor-Chr. \$1.62. te, verso la fine di quest' anno 589. come quello, che accadde fotto Pelagio Papa, il quale morì nell' anno 590, non molto innanzi che S. Gregorio M. scrivesse i suoi Dialoghi, ne' quali facendo menzione di questo sacco, lo narra come d' un successo (b) S. Greg. di fresco accaduto (b). Ed è costantissimo, come accuratamente M.lib.2.Dia- offervò il Baronio, che S. Gregorio scrisse i suoi Dialoghi nell' log. cap. 70 anno 593. onde si vede apertamente l' errore di Warnesrido, Nocturno tempore nuper che pone questo fatto nell'anno 605. e l'altro di Sigeberto, che illic Longo-questa devastazione vuol che sia seguita nell' anno 596, non avbardi ingressi vertendo il testimonio certissimo di S. Gregorio, e quel che si fune. raccoglie dalla Cronica di Lione Ostiense: ciò che meriterebbe

(c) Ab. de ce (c), che esaminò con molta diligenza questo punto (d).

### A P. III.

un più lungo discorso, ma supplirà quello dell' Abate della No-

Di AGILULFO IV. Re de' Longobardi, e di ARECHI II. Duca di Benevento.

A / Entre queste cose accadevano nelle nostre Provincie, Autabill. Ann. Be- LVI ri non avendo potuto ottenere per moglie la forella di ned. 10m.1.1. Childeberto Re di Francia, la quale fu da questo Principe spofata a Reccaredo Re di Spagna, dappoichè ebbe costui abbracciata la fede Cattolica, e con memorabil esempio discacciato l' Ar-(e) Greg. rianesimo da'suoi Regni (e); risiutato dunque Autari da Childeber-Tur. 1.9. c. 25. to, dimandò a Garibaldo Re de' Bajoari la figliuola Teodolinda P. Diac. 1.3. per isposa: semmina prudentissima, le cui eccelse virtà dovranno sovente rammentarsi in questa Istoria. Ed avendola nell'anno 590. sposata in Verona, su dapoi questo Principe intrigato in una nuo-(f) P. Diac. va guerra co' Franzesi (f); poichè Childeberto volendo restituirsi nel perduto onore per la sconsitta ricevuta gli anni precedenti, ritorno con potente esercito in Italia, e su tanto il terrore delle sue armi, (g) P. Diac. e le promesse, che molti Duchi Longobardi si ribellarono. Si die-1.4. cap.3. de al suo partito Minolfo Duca dell'Isola di S.Giuliano presso Novara, de Reb. Ital. Gandolso Duca di Bergamo, e Valsari Duca di Trivigi (g). Nartib. 1. 40.500, rass (h), che in questi tempi, occupata Pavia da Papio Duca de' Fran-

Nuce Chron. Caf. lib. 1. cap.z. in Exeur. Chronolog. & Cam. Peregr. in Ser. Abat. Cafin. Sub Petronace. (d) Vid.Ma-7. an. 580.

cap.29.

1.3.cap.31.

Franchi, ne avesse questa Città preso il nome, che oggi tuttavia ritiene, e fossesi abolito l'antico di Ticinum. Ma non fu più felice dell' altre questa impresa de' Franzesi, poichè infestato il loro esercito dal morbo di dissenteria, essendosi Autari co fuoi Duchi ben munito nelle sue Piazze: i Franzesi, ancorchè per tre mesi andassero vagando per l'Italia, alla sine incrudelendo il morbo, furono astretti ritornare alle paterne case (a); onde (a) P. Diac. Autari prese il tempo opportuno di sar dimandare la pace a Chil- & 35. deberto da Guntranno Re di Francia zio del Re Childeberto, il quale si frappose per trattarla. Ma non passò guari, che Autari su tolto a'mortali, poichè partitosi da Verona per Pavia, gli fu data una bevanda attofficata (b), onde fini la vita in Settembre di questo stesso anno 590. dopo aver regnato in Italia poco meno, che sei anni . I Longobardi intesa la morte del loro Principe, tosto raunati in Pavia pensarono all'elezione del successore; ed intanto mandarono Ambasciadori a Guntranno, dandogli avviso di questo successo, e insieme a pregarlo, che proseguisse i suoi uffici interposti per trattar la pace con Childeberto suo nipote. Ma venutosi all'elezione d'un nuovo Principe, non parendo loro d'averne alcuno, che fosse ben atto a sostenere questa dignità, deliberarono, che Teodolinda gli governasse, e a colui, ch' ella s' eleggesse per marito fra i Duchi, si conferisse la Regal dignità. Fra i Duchi Longobardi era allora al Ducato di Torino prepolto Agilulfo, Principe di sangue ad Autari congiunto, ed in cui alla bellezza del corpo s'accoppiava anche quella dell' animo veramente Regio, e adatto a qualunque governo. Teodolinda fra tanti trascelse costui, che con universal giubilo, stabilite le nozze, su da tutti per Re proclamato (c).

Fra le molte e pregiate doti di Teodolinda non su ripu- L3. cap.ult. tata la minore in questi tempi, essere stata ella zelantissima della Religion Cattolica, nella quale era allevata e nudrita; onde ne divenne carissima a S. Gregorio M. (d) il quale le mandò i (d) S. Greg. quattro libri delle Vite de' Santi, che avea composto, siccome M. 1.4. ep.4. quegli, che la conosceva affezionata alla fede di Cristo, non ep.12. meno che costumatissima, ed eccellente in tutte le buone arti. E ancorchè fossero riusciti vani tutti i di lei sforzi per ridurre Autari suo primo marito a rinunziare l' Arrianesimo; nulladimeno credè non dover rittovare in Agilulfo la stessa durezza, non solamente per le sue pieghevoli e dolci maniere, ma molto più per la gratitudine d'averlo al Trono innalzato. Abbraccia per-

[c] P. Diac.

tanto

tanto Agilulfo la Religion Cattolica, e seguitando i Longobardi l'esempio del loro Principe, moitissimi di loro detestarono, chi il Gentilesimo, altri l'Arrianesimo, de' quali erano insetti, e renderonsi Cattolici. E potè tanto in Agilulso il zelo di questa Religione, che a' consorti di Teodolinda risece molti Monasteri, e molte Chiese ristorò, le quali per le passate guerre erano poco meno che distrutte, e donò a quelle molte possessimi, restituendo l'onore e la riputazione a' Vescovi, i quali quando i Longobardi erano nell'errore del Paganesimo, surono in depressione ed abjetti (a).

[a] P. Warnefr.lik.4. c.5. 6.8.9.10.

# I. Di ARECHI II. Duca di Benevento.

TEl Regno di Agilulfo, conforme al conto del Pellegrino; in quest'anno 591 accadde la morte di Zotone Duca di. Benevento, celebre più per la sua rapacità, e per lo memorabil sacco del Monastero Cassinese, che per altro; onde per la coflui morte fu dal Re Agilulfo nel Ducato di Benevento eletto Arechi congiunto per confanguinità a Gisulfo Duca del Friuli (b). Secondo la polizia introdotta da Autari nel Regno de' Longobardi in Italia, non solevano questi Duchi levarsi, se non o per fellonia, o per morte; e dopo la morte venne anche ad introdursi di anteporre a qualunque altro i figliuoli del morto, se il Re gli reputava abili. Così veggiamo, che dopo il lungo Ducato di quello Arechi, che durò cinquant'anni, succedè nello stesso Ajone suo figliuolo. E accadendo di morire il Duca fenza figliuoti, il Re o eleggeva altri in luogo suo, ovvero estingueva il Ducato senza sorrogarvi successore : il che s'osserva effersi cominciato a praticare negli ultimi anni del Regno di questo Principe. Ciò che facevano essi per ragion di Stato, somentata dall'ambizione de' Duchi, i quali bene spesso tentavano di scuotere il giogo della dipendenza, e rendersi assoluti; onde furono obbligati a pensare di sopprimere, quando potevano, molti di questi Ducati, tantochè pian piano gli ridussero a ben pochi, ritenendo solamente quelli, che potevano, come s' è di sopra offervato, giovare alla maggiore sicurtà e custodia del Regno. Tanto maggiormente, che i Re Longobardi non meno per le guerre esterne di straniere Nazioni, quanto per quelle, che venivano mosse da' loro propri Duchi, erano in continue sollecitudini ed angustie, come si è veduto nel Regno d' Auta-

[b] P. Diac. L.4. c.19. Sigon de Reb. Ital. An. 598. Autari, e potrà offervarsi in questo d'Agilusso, il quale dopo avere nell'anno 599. di nostra salute satta la pace co' Romani (a), e dopo avere rillabilita la lega con Teodorico e Teodiberto nuovi Re 1.4. c.8. 9.10. di Francia, ebbe a combattere co' suoi Duchi, ch' eransegli ribellati, e con memorando esempio sconsitti che gli ebbe, senza che potessero trovar perdono, privò di vita tre di loro, Zangrulfo in Verona, Gandolfo in Bergamo, e Varnecauso in Pavia (b). (b) P. Diac.

Per quella ragione mancando per morte, o per fellonia al. 1.4.6.14. cuno di essi, o proccuravano sorrogarvi altri, della cui sedeltà ed amore erano ben certi, come fece Agilulfo, quando morto Evino Duca di Trento, forrogò in quel Ducato Gondoatdo uomo Cattolico, ed infigne per la sua pietà (c): ovvero non cu- (c) P. Warravano darvi successore, siccome avvenne al Ducato di Crema, nefr. lib. 4. al quale, morto Cremete senza figliuoli, non se gli diè succes. cap. 11.

fore (d).

Il Ducato Beneventano sotto il governo d'Arechi, che su de Reg. Ital. il più lungo di quanti mai ne furono, durando cinquant' anni, dal 591. intino al 641. stese molto i suoi confini, tantochè secondo Paolo Emilio (e), ed altri Scrittori i suoi termini da un Emil.de Reb. lato s'estesero infino a Napoli, e dall'altro sino a Siponto, la France. qual Città dopo il Pontificato di Gregorio M. fi rendè anche a' Longobardi, ed al Ducato Beneventano fu aggiunta. Ne infino a questi tempi allargò egli tant' oltre i suoi confini, quanto fortunatamente gli distese poi negli anni seguenti, allorche abbracciarono quasi tutto quello, ch' è ora Regne di Napoli. Nè perchè i Longobardi sotto questo Duca di Benevento, che secondo l'Epoca del Pellegrino, non potè essere certamente Zotone, ma Arechi, avessero presa e saccheggiata la Città di Crotone, e fatti quivi molti prigionieri, dovrà dirli, che fin da questi tempi i suoi confini verso Oriente si sossero stesi sino a Crotone; poichè il costume de' Longobardi era, quando loro non riusciva di conquistar Piazze, nelle quali potessero mantenervisi, e lasciarvi presidio, di scorrere a guisa di predoni il paese, e saccheggiarlo, con portarsi seco i paesani, che riducevano in cattività, e n' efigevano grosse somme per gli riscatti. Come appunto avvenne a' Crotonesi, che per ricomprarsi su d' uopo sborzar gran denaro; e da una Epistola di S. Gregorio M.(f) [f] S. Greg. ove deplorandosi la cattività de' medesimi, si leggono gli sfor. M. l.7. ep. 26. zi, che da quello Pontefice si facevano per riscattargli, si conosce chiaramente, che presa ch'ebbero questa Ciuà, dopo averla Tom.I.

(d) Sigon.

faccheggiata, carichi della preda fi condustero con esfoloro molti nobili, non perdonando nè ad età, nè a sesso, e la lasciarono, nè vi posero presidio, essendo allora molto Iontana da' confini del loro Ducato, ed in mezzo all'altre Città de'Greci loro inimici. Fu questo un costume praticato anche fra' Cattolici, i quali ancorche non riducessero in servitù i presi, solevano nondimeno custodirgli infino che non fossero con danaro riscossi: di (a) Grot. de che rendono a noi testimonianza gravissimi Autori (a). Non dee pac. lib. 3. c. perciò riputarsi acerbità o surore de' soli Longobardi, i quali 7. n. 9. Vinn. parte Gentili, ed altri Arriani, praticassero lo stesso co' loro ne-Institut.lib.1. mici. Così anche sotto Zotone, non perchè dessero il sacco al zit. 3. §. Servi. Monastero Cassinese, s'allargò in quel tempo questo Ducato tanto verso quella parte, come si stese dapoi. E per questa ragione ancora più sconcio error sarebbe, se fin da' tempi d'Autari Re volessimo dire, che il Ducato Beneventano si sosse disteso sino a Reggio, perchè Autari infino a quest'ultima parte facesse correre il suo stendardo; poichè da questo stesso, e da ciò che narrasi aver detto questo Principe, quando coll'asta percosse quella colonna, che fin quivi dovea egli stendere i confini del suo Regno, si conosce manifestamente, che allora tutti quei luoghi erano, come furono per molto tempo dapoi, fotto la dominazione degl' Imperadori d'Oriente.

Ecco come quello, che ora è Regno di Napoli, in questi tempi non riconosceva, come prima, un sol Signore ed un sol Principe, ma ben due. Il Ducato Beneventano ubbidiva al suo Duca immediatamente, e per lui al Re de' Longobardi. La Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzi, il Ducato (b) Vid. Pe- Napolitano, quelli di Gaeta, di Sorrento, di Amalfi, e gli alregr. de fin. tri Ducati minori, a' loro Duchi immediatamente, e per essi al-

Diff.5. & 6. l' Esarca di Ravenna, e agl' Imperadori d' Oriente (b).

## C A P. IV.

Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi,

Oichè nel Ducato Napoletano abbiamo de' Duchi, che lo ressero, una continuata ferie, e su quello, che solo restò esente dalla dominazione de' Longobardi, e che poi estinti gli altri Ducati minori, abbracciò molte Città, ch'erano in quelli comprese, onde

num. 4.

Epif. 1. 2. &

& 12. lib.8.

onde perciò si rendè anche più cospicuo; non sarà suor di proposito, che parlando de' Duchi di Benevento, nel tempo steiso si parli di quelli di Napoli, perchè si conoscano in ciò le vicende delle mondane cose, come per le continue guerre, ch' ebbero questi popoli, i Beneventani co' Napoletani, avanzandoli sempre più il Ducato di Benevento, quel di Napoli all'incontro, e la dominazione de' Greci in tutto il resto dell'altre Provincie venisse ad estenuars: e come dapot siasi veduto, che del Ducato di Benevento appena fiane a noi rimafo vesligio, ed all' incontro Napoli si sosse innalzata tanto, sino ad esser non pur capo di un picciol Ducato, qual era, ma Capo e Metropoli d' un vastissimo e floridissimo Regno, qual oggi con ammirazio-

ne e stupore di tutti si ravvisa.

Il Ducato Napoletano, che nel suo nascere ebbe angustissimi confini, la Città sola di Napoli colle sue pertinenze abbracciando, ne' tempi di Maurizio Imperadore d' Oriente fece notabili acquisti; poiche questo Principe aggiunse stabilmente al suo dominio l' Isole vicine, come Ischia, Nisida, e Procida, nella cui possessione confermò i Napoletani, siccome scrive S. Gregorio M. (a). S'aggiunsero dapoi Cuma, Stabia, Sorrento, ed (a) S. Greg. Amalfi ancora, la quale infino a' tempi d'Adriano Papa, e di M. lib.o. Ind. Carlo M. fu del Ducato Napoletano, come è chiaro per una Cam. Pel. Epistola di quel Pontesice rapportata dal Pellegrini (b); tanto che diff. de Finis. ridotto questo Ducato quasi in forma d'una Provincia, venne Duc. Ben. ad volgarmente chiamato anche Campania: onde sovente il Duca di merid. Napoli dicevasi Dux Campania, come S. Gregorio (c) chiama I. Ep. 44. ad Scolastico Dux Campania, ed altrove (d) Godiscalco Dux Cam- Car.M. paniæ. Quella abbracciava molte Città di quel lido, che a' Na- (c) Greg. M. poletani, ed al lor Duca erano soggette; ed i Vescovi di queste lib.2. Ind.11. Città solevano perciò appellarsi Vescovi Napoletani; ond' è, 15. che sovente nell'Epistole di questo Pontesice (e) si legga: Episco- (d) Epist.5. pis Neapolitanis (f).

Non potè stendere più oltre i suoi consini verso Occidente, Ind. 3. Settentrione, e Oriente; poichè il Ducato Beneventano già ver- lib. 12. Ind. 7. so quelle parti stendeva, fatto potente, le sue sorti braccia. Ca- (f) Pellegr. pua col suo territorio infino a Cuma, ed a' lidi che non han de fin. Duc. porto, di Minturno, Vulturno, e Patria, detta anticamente Lin- Ben. Diff. 5. terno, erano già passate sotto la dominazione de'Longobardi. Non molto dapoi slesero i Longobardi i confini del Ducato Benevenrano infino a Salerno; e molte altre Città verso Oriente infino

T t

a Cosenza, con tutte l'altre Terre mediterranee surono a' Greci tolte. Ed anche questo Ducato Napoletano sarebbe passato sotto il dominio de' Longobardi, come passarono nel correre degli anni tutte l'altre Città mediterranee del Regno, e dapoi le marittime ancora, toltone Gaeta, Amalfi, Sorrento, Otranto, Gallipoli, e Rossano: se due cagioni non l'avessero impedito. Ciò sono, il non essere i Longobardi sorniti di armate di mare, nè molto esperti agli assedi di Piazze marittime; e l' aver i Napoletani, per ragione anche de' loro siti, ben fortificata Napoli, e l'altre Piazze marittime a loro soggette. Tanto che potrà meritamente vantarsi Napoli col suo picciolo Ducato, che non ostanre d'essere passate sotto la dominazione de' Longobardi quasi tutte le Città del Regno, toltone quelle poche dianzi rammemorate, e d'essersi renduti i Longobardi Signori di quasi tutto ciò, che ora è Regno, non poterono però mai foggiogare affatto i Napoletani, ancorchè dapoi negli ultimi anni a' Principi di Be-(a) Plond nevento fossero fatti tributari, come nel progresso di questa Istoria diremo; in guisa che non è condonabile l' errore del Bion-(b) Vid. om- do (a), che scrisse i Longobardi non molto tempo dopo il gonino Peregr. verno de' 36. Duchi avere soggettata Napoli (b).

Al Ducato Napoletano solevansi mandare i Duchi per reggerlo, o da Costantinopoli a dirittura dagl' Imperadori d'Orien-Tab. Chorogr. te, o pure quando il bisogno non permetteva d'aspettare molto med. avi apud tempo, che venisse da parti si remote, l'Esarca di Ravenna, ch' era allora in Italia il primo Magistrato degl' Imperadori Gre-

zom. 10. sett. ci, soleva egli mandarvelo.

Ne' tempi ne' quali fiamo, fotto il Ducato di Arechi, im-Vid. tam. Pra- perando in Oriente Maurizio, essendo Napoli senza Duca, e metilli Proluf. ditando Arechi insieme con Arnulfo Duca di Spoleti assalirla: ad Chr. Duc. S. Gregorio M. a cui molto importava la sua difesa, e che in-Neap. 10m. 3. vigilava per gl' interessi dell' Imperadore contro a' Longobardi, dubitando che costoro conquistando il resto d' Italia, ch' era in (c) S. Greg. potere de' Greci, finalmente non foggiogassero Roma ancora, M. lib. 2. Ind. scrisse (c) nel 592. con molta sollecitudine a Giovanni Vesco-Cam. Pel. in vo di Ravenna, perchè affrettasse l'Esarca a mandare preslamendiffis, de Duc, te in Napoli il Duca per difenderla dall'infidie d' Arechi, poichè altrimente egli senza dubbio la vedeva perduta. E di fatto (d) S. Greg. l'Esarca vi mandò per Duca Scolastico (d).

M. l. 2. Ind. E da un' altra Epistola (e) di questo stesso Pontesice da-(e) Ep. 74. ta nell'anno 599. offerviamo, che dapoi fu mandato in Nalib. 7. Ind. 2. poli per Duca Maurenzia, il quale con tanta vigilanza si po-

Dec.1. Hift. lib. 8.

de fin. Duc. Ben. Diff. 5. & Auctor. Murator.

24. num. 142. Long.

fe a custodire questa Città, che oltre ad averla munita con (a) Ep. 107. valido presidio, costrinse anche i Monaci a sare la sentinella fopra le mura, senza perdonare nemmeno a Tecdosio Abate; onde fortemente se ne dolse Gregorio (a), e percho l'affliggeva Ind. 3. oltre alle sue deboli sorze, e perchè avea mandate ancora molti foldati ad alloggiare in un Monaslero di Monache, coltringendo Angela loro Badessa a ricevergli. Dopo Maurenzio su mandato

per Duca in Napoli Godescalco nell'anno 600. (b).

Ma essendo stato l'Imperador Maurizio scacciato dall'Impe-Diac. in Vie. rio nell'anno 602. da Foca (c), questi si fece acclamare Imperado- S. Greg. M. L re dall' efercito nella Pannonia, e giunto in Costantinopoli vi su 4.c. 20. riconosciuto, e fece morire Maurizio co' suoi figliuoli; ed avendo mandato il suo ritratto in Roma, suvvi parimente acclamato 26. Marq. Fre-Imperadore, con consenso anche di S. Gregorio, che lo rico- her.in Chron. nobbe in Roma (d), come avea fatto in Costantinopoli il Patriarca Ciriaco. Foca dunque assunto al Trono, in luogo di Callinico, ch' era stato da Maurizio sostituito a Romano, mandò di nuovo 24. I'id. Prain Ravenna per Esarca Smaragdo (e), ed in Napoli per Duca tilli in Not.

Goudoino (f).

Per la morte di Goudoino fu mandato da Foca in Napoli per Duca Giovanni Compsino Costantinopolitano: quegli, che vio- Pr. Long. lando la fede al suo Principe, tentò rendersi assoluto Signore della Città a se commessa (g). Poichè essendo stato ucciso nell'anno 44.6.35 610. Foca (h), e succeduto nell' Imperio Eraclio suo Competitore, non potendo i Ravignani sofferire la superbia e le gravez- Pagi de Conze di Giovanni Lemigio (i) nuovo Efarca, mandato nell' anno ful. pag. 342. 612. da Eraclio in Ravenna, presero le armi, e tumultuando, con gran concorfo di Popolo, giunti al Palazzo l'uccifero insieme co fuoi Giudici nell' anno 616. Pervenuto questo fatto a notizia di Giovanni Complino Duca di Napoli, pensò non dovere aspettare miglior occasione per impadronirsi della Città; onde tantosto per se occupolla, e con forte presidio munilla contra gli sforzi, che temeva dell' Imperadore Eraclio. Il quale in fatti avvifato de' tumulti di Ravenna, e della fellonia di Compfino, mandò subito in Italia per Esarca Eleuterio (k) Patrizio, e suo Cubiculario, nomo prode di mano, e più di configiio. Questi avendo come cie. posti i rumori in Ravenna, passò con sufficiente esercito in Napoli, dove entrato pugnando, uccise il Tiranno, riducendola come prima sotto la dominazione d' Eraclio; e lasciatovi nuovo Duca, vincitore in Ravenna fece ritorno (1).

Non ha del verisimile l'opinione del Summonte, o ciò che Duc. Hen.

lib. 7. Ind. 2. (b) S. Greg. M. L. 8. ep. 12.

(c) P. Diac. L. 4. c. 27. Theophil. 1.8. 6.10.11.12. (d) Joan.

(c) P. Diac. 1.4. 6.13. 8 Exarc. Rav. (f) S. Gleg. M. L. 12. ep. ad Chron. Neap. pag. 27.

(g) P. Diac. (h) P. Diac. L. 4. c. 37. P. (i) Marg.

zom. 3. Hift.

(K) Mary. Freher. Lo..

(Z) Anastas. Bibliothec. in Denodesii. Cam. Pelleg. in aifirt.5.de

egli suspica, che il nuovo Duca Iasciato in Napoli da Eleuterio fosse quel Teodoro, che si porta sondatore della Chiesa de' SS. Pietro e Paolo, già posta nel quartiere di Nido; poiche l'iscrizione Greca, che in un marmo ivi si leggeva, e nella quale si nominava per fondatore di quella Chiesa Teodoro Console e Duca, portando la data della IV. indizione, viene a cadere in tempi più bassi, cioè nell' anno 736, nel qual tempo governò questo Duca, come da valentuomini è stato ofservato. Ed all'incontro è vero, che Eleuterio su mandato da Eraclio in Ravenna nell' anno 616. dove poco più di due anni tenne l' Esarcato; poichè nell' anno 619, vi su mandato Isacio Patrizio per suo suc-(a) Marg. cessore (a).

Freher. loc. cit. Rubeus Hift. Rav. l.4. ratori Ann. an. 644.

Su questa fellonia di Compsino sono stupende le savole, che i nostri moderni Scrittori hanno inventate. Dicono, che questo Vid.tam.Mu- Duca dopo aver occupato Napoli si rendesse ancor Signore della Puglia e della Calabria, e d'altri Juoghi del nostro Regno: che di più se n'avesse fatto incoronare Re, e che prima andasse a Bari a farsi coronare della corona del ferro, e poscia in Napoli con quella dell' oro; e che perciò egli fosse il primo, che s'avesse usurpato il titolo di Re di Napoli ; aggiugnendo, che i Normanni dapoi coll' esempio di questo I. Re di Napoli vol+ lero pure farsi prima coronare in Bari colla corona del ferro, e (b) Beatil, poi in Palermo con quella dell' oro (b). Sono tutti questi rac-Ist. Bar. pag. conti sogni d'infermi. Ne mai Compsino s'insignori della Puglia e della Calabria, nè d'altre Provincie, le quali per la

12. Ift. S. Nic. lib. 11.

maggior parte erano passate in questi tempi sotto la dominazione de' Longobardi. Invase egli Napoli solamente colle sue perti-[c] Warnefr. nenze, e Paolo Warnefrido (c) narra, che dopo non molti giorni lib.4. cap.35. ne su cacciato da Eleuterio Patrizio. Gran cose dovea far costui in così breve tempo, domando non pure i Greci, ma i Longobardi allora potentissimi ; nè presso ad Autori di conto si legge mai, che s'avesse fatto incoronare Re. Cosa anche più ridicola è il dire, che fosse andato fino a Bari a prendere la corona di ferro, e poi in Napoli quella d' oro; ellendo tutto favoloso ciò che si narra di questa coronazione di serro in Bari, nè da alcuno de' nostri Re mai praticata, come si vedrà chiaro

ne' seguenti libri di questa Istoria.

## CAP. V.

Di ADALUALDO, ed ARIOVALDO, V. e VI. Re de' Longobardi.

R Idotta già la dominazione de' Greci in Italia a declinazione grandissima, tentarono i Longobardi sotto il loro Re Agilulfo finire d' interamente discacciargli da tutte l' altre regioni, ch' erano a loro rimafe. Nel che conferiva molto l'avere i Longobardi in gran parte ( seguitando l' esempio di Agilusso ) deposto, chi il Gentilesimo, e moltissimi l' Arrianesimo, ed abbracciata la Religione Cattolica: ciò che gli rendè a' Provinciali men odiosi, ed il lor dominio men grave e pesante. ti ad Agilulfo, che de' Re Longobardi fu il primo ad abbracciare questa Religione, e che in tutto il corso di sua vita lasciò monumenti di molta pietà e munificenza verso le Chiese e Monasteri (a), si dee, che lungo tempo il Regno si mantenesse in pace . Poichè egli morto , lasciando per successore Adalualdo suo figliuolo, che ancor vivente l'aveva per suo Collega assunto al Trono (b): questi seguitando l'esempio di suo padre, e molto più 1.4. cap.31. imitando Teodolinda sua madre, che nel regnare volle averla per compagna, ridussero le fortune de' Longobardi in istato cosi placido e tranquillo, che niuno strepito di Marte turbò la loro pace ed il loro ripofo; e fotto costoro surono rinnovate le Chiese, e satte molte donazioni a' luoghi sacri (c).

Ma non potè molto Adalualdo godere di tanta quiete; poi- Sigon. de R. chè nell' ottavo anno del suo Regno, avendogli mandato l' Im- J.L.2.in princ. perador Eraclio per Ambasciadore un tal Eusebio per trattar seco della pace, e d'altre cose rilevanti : questi o per proprio configlio, o pure per comandamento avuto dal suo Signore, mentre il Re usciva dal bagno, gli porse una bevanda come a lui salutifera, la qual bevuta, cominciò ad uscire di senno, e ad impazzire (d). Il che scorgendosi dall'accorto Eusebio, diedegli [d] Fredeg. essendo da lui abbracciato, sece uccidere tosto dodici Nobili de' & 624. primi; la qual cosa scorgendo gli altri Longobardi, e veggendo non islar essi più sicuri dalla stolidezza di costui, avendo eccitato un gran tumulto, e gridandolo per empio e tiranno, lo di-

(c) Warnefr. lib. 4. cap. 43.

fcac-

I. in Epift.

ad Hyfat.

Rav. apud

Ivon. Decr. par. 12. de

jur. c. 25. Si-

scacciarono dal Trono insieme colla Regina Teodolinda sua madre, ed in suo luogo riposero Ariovaldo Duca di Turino, che

aveva per moglie Gundeberga forella di Adalualdo.

Quello successo divise i Longobardi in due fazioni. Ariovaldo era sostenuto da que' Nobili che tumultuarono, a' quali s' erano aggiunti tutti i Vescovi delle Città di là del Pò, che a tutto potere studiavansi con altri d'ingrossare il lor partito. Adalualdo dall' altra parte era ajutato da Onorio Pontefice Ro-(a) Honor, mano (a), il quale aveva forte cagione di fottenerlo, così per riguardo di Teodolinda, alla cui pietà doveva molto la Religione Cattolica, come anche perchè Ariovaldo era da' Cattolici abbor-Patr.& Exar. rito per l'erefia Arriana, in cui era nato e cresciuto; e su tanta l'opera di Onorio, che tirò a se anche Hacio allora Esarca in Italia, ed obbligoilo a reflituire nel Trono Adahialdo con pojuram. & pertente esercito. Proccurò anche togliere dal partito di Ariovalgon. de R.J. do que' Vescovi che lo favorivano, minacciandogli, che non 2. 2. in Adal, lascerebbe impunita tanta loro scelleratezza. Ma non veggendosi ridotta a compiuto fine l' opera d' Isacio, e morto opportunamente Adalualdo di veleno, ottenne finalmente Ariovaldo il Regno, ed essendo egli infesto a' Cattolici, cagionò in Italia non (b) Sigon. L. leggieri disturbi (b).

2. de R. J. in Nel Regno di costui non passarono molti anni; che Teo-Arioval. R. dolinda vedendosi così abjetta, e priva d' ogni speranza di ricuperare la pristina dignità Regale, piena di mestizia e d' estremo dolore venne a morte nell'anno 627. (c) Principessa, e per l'eccel-(c) Sigon. L. se doti del suo animo, e per la sua rada pietà degnissima di 2. an. 627. lode, e da annoverarsi fra le donne più illustri del Mondo, la

quale non meritava esser posta in novella da Giovanni Boccacci

(d) Boccac. nel suo Decamerone (d).

Ariovaldo regnò altri nove anni dopo la morte di Teodolinda, e morì senza lasciare di se stirpe maschile nell'anno 636. Per la qual cosa i Longobardi convocati i Duchi, pensarono di creare un nuovo Re, nè vedendo chi dovesse innalzarsi al Trono, diedero a Gundeberga, come avevano prima fatto a Teodolinda, il potere di creare per Re colui, che si eleggesse per marito. Gundeberga, come donna prudentissima e molto savia, elesse per suo marito e Re Rotari Duca di Brescia, in quello (e) Fredegar, stesso anno 636, secondo il computo del Pellegrino (e).

in Chron.c. 68. & 69. P. Diac. 1.4.5.44.

Gior. 3. Nov.

## A P.

Di ROTARI VII. Re, da cui in Italia furono le leggi Longobarde ridotte in iscritto.

R Otari fu un Principe, in cui del pari erano congiunti un estremo valore, ed una fomma prudenza; ma sopra tutto su grande amatore della giustizia, e se alcuna ombra di colpa rende non chiari i suoi pregi, su l'essere macchiato dell'eressa Arriana; onde avvenne che a' suoi tempi in molte Città d' Italia erano due Vescovi, l'uno Cattolico, e l'altro Arriano (a). (a) Warnefr.

Questo Principe su il primo, che diede le leggi scritte a' lib. 4. cap. 44. Suoi Longobardi (b), dal cui esempio mossi gli altri Re suoi suc- Warnestr. Los. cessori , surse col correr degli anni in Italia un nuovo volume cita di leggi, Longobarde chiamate, le quali nel Regno nostro ebbero un tempo tal vigore e dignità, che fu forza che le leggi Romane retrocedessero. Ma prima che delle leggi Longobarde facciamo parola, convenevole cosa è, che si vegga lo stato, nel quale a' tempi di questo Principe, e de'Re suoi successori si era ridotta la Giurisprudenza Romana in Italia, e nelle Provincie che oggi compongono il nostro Regno, ed in quali libri era

compresa.

Giustiniano Imperadore, ancorchè avesse proccurato spargere per Italia i suoi volumi, e strettamente avesse comandato, che aboliti tutti gli altri, quelli solamente per Italia si ricevessero insieme colle sue Costituzioni Novelle; nulladimeno l' autorità de' medefimi quasi s' estinse insieme con lui. Poichè egli morto, e succeduto Giustino inettissimo Principe, ricadde Italia di bel nuovo in mano di straniere genti; e toltone l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, que' piccioli di Napoli, Gaeta, Amalfi, e di alcune altre Città marittime di Puglia, di Calabria, e di Lucania, i Longobardi dominavano in tutte l'altre sue Provincie, senza che gli altri Imperadori, che a Giustino succederono, molta cura si prendessero di ricuperarle, e tanto meno delle leggi di Giustiniano. Anzi non vi mancarono di coloro, come si dirà a suo suogo, che o per invidia, o per emulazione cercarono anche nell' Oriente d'estinguerle affatto. S'aggiungeva in oltre, che presso a' Longobardi, per le continue guerre fra di essi accese, il nome de' Greci era abbominatissimo, e Tom.L.

tutto ciò, che da loro procedeva, con somma avversione era rifiutato e scacciato. Quindi nacque, che sebbene a' Provinciali permettessero i uso delle leggi Romane, ed a' Romani di potere sotto le medesime vivere, contuttoció vollero, che quelle apprendessero dal Codice di Teodosio; onde presso i Longobardi fu in più stima e riputazione il Codice Teodosiano, che quel-(a) Gotofr. lo di Giustiniano (a).

in Proleg. ad Cod. Th. ca.3. & 7.

Al che s'aggiungeva l' esempio de' Westrogoti, che signoreggiavano allora la Spagna, i quali contenti del Codice fatto per ordine d' Alarico, e del novello compilato dalle leggi de' Westrogoti ad imitazione di quello di Giustiniano, non riconoscevano i costui libri.

(b) Alteser. rer. Aquitan.

S' aggiungeva ancora l' esempio de' Franzesi, i quali insino a' tempi di Carlo il Calvo non riconobbero altre leggi Romane, se non quelle ch' erano racchiuse nel Codice Teodosiano, o nel suo Breviario satto per ordine d' Alarico (b). Anzi Carlo M. Lib.3. cap.13. stesso volendo ristorare la Giurisprudenza Romana, che a' suoi tempi era ridotta in istato pur troppo lagrimevole, posposti i libri di Giustiniano, si diede a riparare il Codice di Teodosio, e ad emendarlo, come mostrano quelle parole aggiunte al Commonitorio d' Alarico, che va innanzi al Codice Teodosiano: Et iterum anno XX. regnante Carolo Rege Franc. & Longobard. & Patritio Romano. E fu tanta la cura di questo glorioso Princi-(c) Capitu- pe, ed il rispetto che tenne di questo Codice, che molte leggi di esso volle trasserire ne' suoi Capitolari (c).

Ne' tempi di Carlo il Calvo par che in Francia si cominciassero a sentire le leggi di Giustiniano, come mostrano gli Au-(d) Hincm. tori di quell' età, i quali spesso allegando le leggi di Giustiniano, delle Teodosiane tacciono. Così Incmaro di Reims: Et Sacri Africa Provincia Canones, & lex Justiniana decernunt (d); ed altrove (e): Leges ab Imp. Justiniano promulgatæ decernunt. Il che comprovasi da quel che Giovanni Italo (f) scrisse di Abbone padre di Odone Cluniacense, il quale Justiniani Novellam memoriter tenebat. Sebbene non mancarono ne' tempi feguenti Autori, i quali anche si valsero dell'autorità non meno de' libri di Giustiniano, che delle leggi Teodofiane, come fecero Ivone di Char-

Altef. loc.cit. tres (g), Graziano, ed altri.

In Italia solamente studiavansi i Pontesici Romani di mantenere l'autorità delle leggi di Giustiniano, e degli altri Imperadori d'Oriente, mostrando di quelle somma stima e venera-

Lar Caroli M. сар. 184. Addir.& cap. 281. lib. 6.

Rem. ep. 7. (e) Hincm. in Opusc. adverf. Hincmarum Laudo-

nensem. (f) Jo:Ital. in Vita S. Odon. Abb. Cluniac, apud pag. 199. (g) Ivo Epift. 212.243.280.

Z10-

zione. Erano i loro disegni di sostenere in Italia a tutto potere l'autorità degl' Imperadori Greci con riconoscergli per Sovrani. perchè in cotal guisa potessero sar contrappeso alle sorze de'Longobardi, e tener divisa l'Italia tra due eguali Potenze, acciocchè l'una intraprendendo sopra l'altra, Roma non cadesse sotto la servitù dell' una, o dell' altra. Amavano essi meglio l' Imperio de' Greci, perchè questi, come Iontani, non erano in istato di badar molto ad impedire i loro progressi, e' disegni che avevano d' impadronirsi di Roma; e perciò quando i Longobar. Novell. 123. di avanzavansi tanto, onde si potesse temere, che finalmente non Grat. can. 38. occupassero quella Città, la cui perdita sarebbe stata seguita dal- c. 11. q. 1. & la loro ruina, ricorrevano toflo a Greci, perchè s' opponessero di tutto potere a'loro sforzi. In effetto S. Gregorio M. che co- cap.ult. Nov. me s'è detto, era molto sollecito, che i Greci non fossero in 90.V.Alteser. tutto discacciati d'Italia, portava somma venerazione alle leggi rer. Aquit. c. degl' Imperadori d'Oriente, e sopra tutto a quelle di Giustiniano, delle quali sovente valevasi, e delle Novelle più frequente- (b) Greg.III. mente, com' è manisesso appresso Graziano, e ne' Decretali (a). cap. Lator, de Questo istituto ancora ritennero dapoi i suoi successori, e fra pignorib. gli altri Gregorio III. (b), Niccolò I. Lucio III. Giovanni (c) Jo. VIII. VIII. (c), ed altri rapportati da Dadino Alteserra (d). Per q.3. Sed venequesta cagione seguitando Lione IV. i vestigi de' suoi predeces- randa Rom. sori, scrisse quell'Epistola, che si legge in Graziano (e), all'Im-leges, &c. peradore Lotario I. in cui lo prega a conservare la legge Romana: Vestram flagitamus clementiam, ut sicut haclenus Romana lex viguit absque universis procellis, & pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta; ita nunc suum robur, propriumque vigorem obtineat. Ond' è, che Ivone di Chartres (f) disse: Dicunt e- c. 13. Altes. nim instituta legum Novellarum, quas commendat & servat Romana Ecclesia; e che poi siasi veduto, gli Ecclesiastici così nel novero degli anni per la loro minore età, come in molte altre cose seguire le leggi Romane. Quindi i libri di Giustiniano nel Ducato Romano ebbero in questi tempi maggiore autorità e vigore, che nell'altre parti d'Italia, ficcome l'ebbero in Ravenna (g) sede dell' Esarcato de' Greci; onde narrasi (h), che in questa Città si fosse lungamente conservato quel volume de' Digesti, che ora chiamiamo Inforziato, a cui i Ravignani solevano ricorrere per la decisione delle loro cause. Ond'è che a ragione potè conchiudere Ermanno Conringio (i), che in Italia prima di Lotario II. Juris Romani, & quidem maxime Justinianei, usus aliquis ar- Ger. cap. 20. bitra-Vv 2

(a) Gregora lib.12. Epift. 51. & Epift. 54. lib. 11. can.2. Decretal. de Teftib. 16. pag. 218. 219. & 220. loc. cit. pag. (e) In Decret. Grat. dift. 10.

(g) Balduin. in Proleg. Comment. in Instit.

Rer. Aquit.

lib. 3. c. 14.

(f) Ivo Ep.

(h) Artur. Duck de Ulu Jur.civ.lib.1. cap. 5. nu.12. (i) Conring. de Orig. Jur. bitrarius superfuit exiguus ubivis; frequentior tamen Roma, inque aliis Exarchatus locis, quam in Regno Longobardico, Novellarum

præcipua fuit auctoritas in rebus Ecclesiasticis nonnullis.

Ma i Longobardi per le ostinate e crudeli guerre, ch' ebbero co' Greci, sebbene ad esempio de' Goti lasciassero vivere i Provinciali colle leggi Romane, non da altri libri, se non dal Codice di Teodosio, e dal Breviario d' Alarico vollero, che quelle s'apprendessero, ed avessero forza e vigor di legge, imitando anche in questo la pratica de' Goti; nè infino ad ora per sessanti anni, da che vennero in Italia, ebbero essi per loro legge alcuna scritta (a), ma governavansi solamente secondo i loro costumi, e secondo quegl' istituti, che tramandati come per tradizione da' loro maggiori, con molta osservanza e religione mantenevano.

Rotari adunque su il primo, che assunto al Trono, dopo avere ingrandito il suo Reame coll'acquisto delle Alpi Cozzie, e di Oderzo (b), pensò a dare anche le leggi scritte a' suoi Lon-

gobardi.

La maniera, colla quale i Re Longobardi stabilivano le loro leggi, su cotanto commendata da Ugon Grozio (c), che antepone in ciò i Longobardi a' Romani stessi. Questi sovente dall'arbitrio d' un solo ricevevano le leggi, il quale le mutava e
variava a sua posta; onde tutto ciò, che al Principe piaceva, ebbe vigor di legge. All'incontro i Re Longobardi non s'arrogavano soli questa potestà, ma nello stabilirle vi volevano ancora il
parere e consiglio de' principali Signori e Baroni del Regno,
e l'Ordine del Magistrato vi avea ancora la sua parte. Nè altrove stabilivansi, che nelle pubbliche Assemblee a questo sine convocate, nelle quali non s'ammetteva all'uso di Francia l'Ordine Ecclesiastico, ma solo l'Ordine de' Signori, e de' Magistrati; nè
la plebe appresso loro saceva Ordine a parte, ma secondo che
scrisse Cesare dell'antica Gallia: Plebs plane servorum habebatur
loco, qua per se nil audet, nullique adhibetur Concilio.

Avendo adunque Rotari, fecondo l' Epoca di Camillo Pellegrino, nell'anno 644, intimata una Dieta in Pavia, ragunati quivi i Signori, e' Magistrati, stabili molte leggi, le quali fece egli ridurre in iscritto, ed inserille in un suo Editto, che sece pubblicare per tutto il suo Regno: non altrimente che sece Teodorico Ostrogoto, quando pubblicò il suo per tutta Italia, del quale nel precedente libro si è satta menzione. Fra gli altri mo-

[a] P.Warn. Lib. 4. cap. 44.

6.4.c.47.

Proleg. ad

Hift. Goth.

[6] P. Diac.

DU

numenti dell'antichità, che serba l'Archivio del Monastero della Trinità della Cava dell'Ordine di S. Benedetto, il quale dopo quello di M. Casino è il più antico, che abbiamo nel Regno, evvi un Codice membranaceo da noi co'propri occhi attentamente offervato, fcritto in lettere Longobarde, dove non solamente gli Editti de' Re Longobardi ( cominciando da quelto di Rotari ), ma anche degl' Imperadori Franzesi, e Germani, che surono Re d'Italia, vi fono inferiti. In questo Editto di Rotari dopo il proemio, che si vede trascritto anche dal Sigonio (a) nella sua proemio, che si vede trascritto anche dai Sigonio (a) nella lua de R. Italia, si leggono i titoli di ciascun capitolo, ed il de R. Italia, si leggono i titoli di ciascun capitolo, ed il de R. Italia, primo comincia: Si quis hominum contra animam Regis cogutave- 643. rit; e questi terminati siegue la conchiusione dell' Editto in cotal guisa: Prasentis vero dispositionis nostra Edictum, &c. (b). Se- (b) La congueno dapoi le leggi, ovvero capitoli, fecondo il numero de' chiustone di titoli precedenti; e contiene questo Editto trecento ottanta sei questo Editto capitoli, ovvero leggi. Il Compilatore de' tre libri delle leggi mente in Si-Longobarde, che vanno ora impressi nel volume delle Novelle gonio loc. cit. di Giustiniano, prese da questo Editto di Rotari le leggi, delle quali compilò quasi interamente il primo e secondo libro; e nel terzo libro due o tre se ne leggono di questo Re, siccome diremo più distefamente, quando della compilazione di quel volume delle leggi Longobarde ci tornerà occasione di favellare (c).

L'esempio di Rotari su imitato dapoi dagli altri Re Longobardi suoi successori, come da Grimoaldo, Luitprando, Rachi, ed Assolfo. Ma di tutti questi Re niuno lasciò tante leggi, quanto Rotari, essendo, come s'è detto, il lor numero arrivato in. Muratori Rer. fino a 386. Fece egli pubblicare il suo Editto in questo anno 644. che su l'ottavo del suo Regno, per tutte le Provincie, ch' erano sotto la sua Signoria, e sopra tutto nel Ducato Beneventano, che avendo allora stesi assai più i suoi confini, era ripu-

tato la più ampia e nobil parte del Regno d'Italia.

Carolina martine de Sir Acceptos na el 200 de presenta posterio 201 de

(a) Sigon.

(c) Vedi le leggi di Rotari, e degli altri Re Longot ardi preffo Ital. Script. 101H. 1. P.11. 2.

#### A P. VII.

Di AJONE, e RADOALDO, III. e IV. Duchi di Benevento .

IL Ducato di Benevento, per la morte accaduta nell'anno 641; d' Arechi, che cinque mesi prima di morire avea associato al

1.4. cap.41.

(a) Warnefr. Ducato Ajone suo figliuolo, da costui era governato (a); ma colib.4.cap.45. noscendolo il padre di poco senno, e men atto a sostenere questo peso, lo raccomando morendo a Radoaldo, e Grimoaldo figliuoli ambedue di Gifulfo già Duca del Friuli, i quali nella sua Corte erano stati allevati e ritenuti (b). Erano questi amati da A-(b) P. Diac. rechi, come propri figliuoli, e gli aveva anche sostimiti al Ducato in mancanza d'Ajone suo figliuolo. Tenendo adunque il Ducato in Benevento Ajone sotto la cura di questi due fratelli, cominciarono la prima volta a farsi sentire in queste nostre con-

trade gli Schiavoni.

Erano gli Schiavoni originari della Sarmazia Europea, di quà e di là del Boristene ; e seguendo l'esempio , e le orme degli altri Popoli barbari, s' avanzarono fino alle rive del Danubio, e le valicarono fotto l'Imperio di Giustiniano (c). Gettatisi poi nell'Illirico, ne occuparono finalmente una gran parte, particolarmente quella, che stà tra la Drava e la Sava, tiran-Helmold. in do verso l'Occidente, chiamata ancor oggidi dal loro nome

Chron. Sclav. Schiavonia .

Questi calando dalla Dalmazia, che già avevano occupata, sbarcati a Siponto, cominciarono a depredare la nostra Puglia. Ajone intesa l'irruzione degli Sclavi nella Puglia, la quale era stata in gran parte al Ducato Beneventano aggiunta, unite al meglio che potè alquante truppe, andò in affenza di Radoaldo prestamente per combattergli; ma venuto presso al fiume Usanto all'armi, cadde in un fosso, dove sopraggiungendo gli Schiavo-(d) P. War- ni lo ammazzarono (d). Non tenne Ajone più il Ducato di Benefr. 1.4. ca. nevento, toltone i cinque mesi che reguo insieme col padre, che un solo anno. Ma lui morto, trionfando gli Sclavi della vittoria riportata sopra il medesimo, sopraggiunse opportunamen-Peregr. Idem te con valide forze Radoaldo, il quale investitigli con incredi-Dissert. Duc. bil valore gli sconsisse e disperse; e dopo aver si sortemente Ben. Diff. 7. vendicata la morte d'Ajone, al Ducato di Benevento su assunto con Grimoaldo suo fratello, conforme all' istituzione d'Arechi, il quale ed a se, ed al figliuolo avea provveduto di succesfore.

Resse questo Principe il Ducato Beneventano insieme con Grimoaldo suo fratello cinque anni. Invase costui altre regioni de' Greci, e presso Sorrento portò le sue armi. Assediò questa Città, sforzandosi di prenderla per assalto; ma i Sorrentini respinsero le sue truppe, incoraggiti anche da Agapito loro Vesco-

de Bell.Got. 1. 3. Vid. L. I.

(c) Procop.

46. Chron. Duc.& Prin. Long. apud

vo; onde Radoaldo sciosse l'assedio, e Sorrento su liberata (a). (a) Acta 55. Governando costoro il Ducato di Benevento s'intesero la prima Valer. sub volta in queste Provincie, che ora compongeno il nostro Regno, Agap. Epis. le nuove leggi scritte de' Longobardi pubblicate da Rotari col ri- Surren.presso ferito suo Editto. Quindi le Città del nostro Regno, che in Ughelli de quel Ducato erano comprese, ed i nostri Provinciali, ancorchè rent. Vid. Asquelle per gli soli Longobardi sossero state satte, cominciarono seman. Ital. pian piano ad apprenderle, e rendersele familiari tanto, che ne' Hist. Script. tempi seguenti bisognò, che le Romane cedessero, e si conser- 1.2. cap. 7. vassero solo, come antiche usanze presso alla plebe, la quale è l'ultima a deporre le leggi ed i costumi de' suoi maggiori; siccome più innanzi vedremo.

Morto Radoaldo in Benevento nell' anno 647. restò al governo solo Grimoaldo di lui fratello. Tenne costui il Ducato anni sedici, senza però comprendervi gli altri anni cinque, che

avea regnato col fratello (b).

[6] P. Diac. 1.4. c. 47. Peregr. in Chr. Duc.& Prin. Ben.

# C A P. VIII.

Di GRIMOALDO V. Duca di Benevento: delle guerre da lui mosse a' Napoletani: e morte del Re KOTARI.

GRimoaldo V. Duca di Benevento fu un Principe d'animo sì grande e intraprendente, che non contento d'aver disless i confini del suo Ducato, e riportate molte vittorie sopra i Napoletani e' Greci, aspirando sempre ad imprese più alte e generose, finalmente dal suo destino su esaltato al Trono, e resse il Regno d' Italia, dopo i sedici del suo Ducato, altri anni nove.

Mentre su egli Duca di Benevento, ebbe sovente a combattere co' Napoletani; ed in questi tempi si narra essere accaduto ciò che Paolo Warnefrido (c) rapporta, di aver egli im- [c] P. Warn. pedito a' Greci il sacco della Basilica di S. Michele posta nel lib.4. cap. 47. Monte Gargano, e d' avergli interamente sconsitti. Viene riserito ancora, che quindici anni dapoi asceso già al Regal Trono in Pavia, avesse un' altra volta sconsitti i Napoletani, e che questi per tale avversità tocchi nel cuore, avessero mutata Religione, e da Gentili ch' erano, avessero abbracciata la Religione Cristiana; siccome narrano l' Autore degli Atti dell' Apparizione

parie. S. Mich. Archan. 8071. 5. pag. 322. & Bolland. die 8. Misi.

(1) Hiftoriola Ignoti Monaci Caffin. num. 3. presso Camill. Pell. Ist. Princ. Long. 20m. 1.

nal.4.cap.71. Per idem rempus Julia mortem obiit, Augustus cerat in In-Sulam Trenis exilium zoleraviz.

(a) Acta Ap- zione Angelica (a), e l'ignoto Monaco Cassinese (b).

Ma poiche questi successi variamente dagli Scrittori si naranud Surium rano, alcuni a' Saraceni imputando ciò, che Paolo ascrive a' Greci ; altri con manifesto anacronismo più indietro portando questi successi, gli singono a' tempi di Teodorico, e d' Odoncre, quando i Longobardi non erano ancora in Italia conosciuti; ed altri con maggior verità l'attribuiscono a' medesimi Longobardi: perciò sarà a proposito più distesamente mostrare, che non i Greci, o i Napoletani, ovvero i Saraceni, ma i Longobardi diedero il sacco a quel Santuario, e che la conversione dal Gentilesimo al Cattolicismo, la quale a' Napoletani s' imputa, dee a' Longobardi Beneventani, non già agli altri attribuirsi.

Il Monte Gargano, posto nella Puglia sopra Siponto, dirimpetto all' Isole Diomedee nel Mare Superiore, oggi dette di Tre-(c) Tacit. An- miti, nome ancora egli antichissimo, e da Tacito (c) usato, su prima renduto celebre al Mondo da Virgilio, e da Orazio. Ma dapoi a tempo di Gelasio I. Pontefice Romano su assai più rinomato per la maravigliosa Apparizione in questo luogo accaduquam neptem ta dell' Arcangelo Michele. E discacciati d'Italia i Goti dall'Imperador Giustiniano per Belisario, e Narsete, ed all' Imperio eonvistam a- d' Oriente finalmente restituita, su incredibile la venerazione de' dulteri proje- Greci verso questo Santo. Non vi ebbe Città così nella Grecia, come in Italia, che non gli fabbricasse Tempi, e non gli merum haud dirizzasse Altari. Narra Procopio (d), che da Giustiniano nella procul Appu- sola Città di Costantinopoli gli surono molti nuovi Tempi erettis litoribus: ti, ed altri antichi rifatti; il cui esempio imitarono ancora l'alillic 20. an- tre Città Greche d' Italia. In Napoli massimamente la di lui venerazione fu maravigliofa, avendogli i Napoletani innalzato (d) Procop. ancor essi un Tempio, che poi secondo il rito della Chiesa Rotib.i.de Ædi- mana fu in tempo di S. Gregorio M. dedicato; e lo stello Ponfie. Just. Imp. tesice di questa dedicazione in una sua Epistola sa memoria (e). 2. led. 2. Di molti altri Imperadori Greci, e particolarmente d' Eraclio si narra lo stesso, i quali di ricchi e preziosi doni arricchirono quel Santuario. In guisa che non potrà porsi in dubbio, che i Napoletani per lungo tempo a' Greci congiunti, non avessero una pari religione e venerazione a questo Arcangelo portata; ed il voler imputare i Napoletani in questi tempi d'infedeltà e d'idolatria, egli è un error così grande, che la fola Cronologia de' Vescovi Cattolici di questa Città, e ciò che nel precedente libro si è narrato, può renderlo manisesto e indubitato.

All

All' incontro è certissimo, che quando i Longobardi ritolfero a' Greci l' Italia, non altra Religione professavano, se non quella de' Pagani, e molti l'Arrianesimo; e quantunque nel Regno d'Agilulfo, seguendo i Longobardi l'esempio del loro Principe, avessero molti di essi lasciato l' Arrianesimo e l' Idolatria, nientedimeno perseverando gli altri Re suoi successori nell'Arrianesimo, su cagione che i Longobardi, e particolarmente que' di Benevento tornarono di nuovo ne' primi errori, de' quali non finirono d' interamente spogliarsi fino all' anno 663, quando sugato Costanzo Imperadore, per opera di S. Barbato Vescovo di Benevento alla Religione Cattolica furono convertiti, come quindi a poco diremo:

E' altresi notiffimo a chi attentamente confidererà l' Istoria de' Longobardi di Paolo Warnefrido, che questo Scrittore, siccome fureno tutti gli altri di tal Nazione, per essere Longobardo si è studiato a tutto potere di scusare i suoi da questa nota d'infedeltà, e dagli errori d' Arrio; anzi in tutto il corfo della sua Istoria non favellò mai della Religione, che tennero questi Popoli, tanto che nemmeno della loro conversione per opera di S. Barbato alla Cattolica credenza ne dice parola, per fuggire di non esser costretto a far menzione degli antichi errori, come

accuratamente notò il diligentissimo Pellegino (a).

Quindi nella Storia sua molte cose sono imputate a' Greci, de sin. Duc. che da' Longobardi si commisero, siccome con verità osservo Benev. ad anche il Cardinal Baronio (b): e chiarissimo documento ne sarà Septemerioquesto stesso successo ; conciossacchè è affatto incredibile, che i nem. Greci cotanto veneratori di quel Santuario avessero potuto avere (b) Baron.ad un animo così perverso, come e' dice, di saccheggiarlo, e che num. 2. perciò venuti all' armi co' Longobardi, fossero da costoro stati distolti di così esecrando e sacrilego eccesso. Tutto al rovescio è da credersi, che andasse la bisogna, ed appunto come ce la descrive il Pellegrino (c), cioè che i Longobardi contendendo co' Greci della possessione di quel luogo, dopo una lunga ed ostinata pugna finalmente fosse loro riuscito di vincere i Greci, e Accome quelli ch' erano già avvezzati a somiglianti scelleratezze, ciò che essi sotto Zotone avevano altra volta fatto nel Monte Cafino, vollero sotto Grimoaldo replicare nel Monte Gargano, saccheggiando quel Santuario, che ricco per vari doni de' Greci pote invitare la loro rapacità a quel facrilegio. Ed in fatti dagli Atti medesimi di S. Barbato Vescovo di Benevento, che non Tom.I. Xx ancora

(a) Cans.

(c) Camil.

(a) Bolland. 10. 3. Alter. Santor. 3. Febr. (b) Ughel. Ital.S.ac. to.8. de Aschiep.

BE1.28.

(c) Vid.tam. Muratori Ann. d'Ital. an. 650. e Pratilli ad Hift. Ign. 25. & ad P. Diac. Excerpt.l.4. cap. 47. tom. 1. Hift. Pr.

Long. (d) Ciarlan.

del Sannio.

ancora impressi si conservavano nel Monastero delle Monache di S. Gio: Batista della Città di Campagna, e che surono dapoi da Giovanni Bollando (a) dati alla luce colle sue note, e parte d'essi si veggono ora anche impressi nell' ottavo volume di Ferdinando Ughello (b), si vede con chiarezza, che quella Basilica pati allora in realtà il facco: tanto è lontano, che fosse stato impedito da' Longobardi Beneventani, restando così incolta e desolata, ut nec sedulum illie officium persolvi possit, come dice S. Barbato. Ne cominciò a restituirsi al suo antico lustro, se non quindici anni dapoi, quando discacciato Costanzo da' Longobardi, a' conforti di Barbato abbracciarono la Religione Cattolica, deponendo l'infedeltà; la qual conversione all' Autore degli Atti dell' Apparizione Angelica, essendo parimente Longobardo, piacque ancora d'addoffarla a' Napoletani Greci, come vedremo più innanzi: ciò che maggiormente confermerà quanto ora fi è detto. (c)

E per quella stessa ragione si vede, che vanno eziandio errati coloro (d), i quali vogliono imputare a' Saraceni ciò che Paolo Warnefrido narra de' Greci, scrivendo essi, che Grimoal-Cassin. num. do nel Monte Gargano in questi anni del suo Ducato avesse combattuto co' Saraceni, i quali volendo faccheggiare quel Santuario, furono da Grimoaldo sconsitti e debellati. Poiche questa guerra fu, come Warnefrido scrive, tra' Longobardi e' Greci, e non co' Saraceni, i quali in questi tempi non erano ancora venuti a depredare quelte nostre Provincie; e poi quando ci vennero, non nel Gargano, ove non mai si fermarono, se non negli ultimi tempi, ma nel Garigliano sua aliquando domicilia habuerunt, come dice il Pellegrino. Nè è vero, che su impedito il sacco, perchè segui veramente; onde la sconsitta, che si narra data a' Saraceni nel Gargano da Grimoaldo, è ugualmente favolosa di quell' altra, che dal Summonte, e da altri vien riferita di aver ricevuta in Napoli da S. Agnello Abate, in tempo che questi Popoli in Italia non erano stati ancora conosciuti, nè il nome loro era stato in queste nostre parti peranche intefo.

Ma mentre i Longobardi Beneventani sono occupati in queste guerre co' Greci Napoletani, accadde nell' anno 652, in Pa-(e) P. Diac. via la funesta morte di Rotari Re, il quale morendo lasciò ere-1.4. cap. 48. de e successore nel Regno Rodoaldo suo unico figliuolo, non re-Sigon, de R. de e intecentre nel regno rododido no unico nginisto, non re-J. l. 2. an. flando altri della sua virile stirpe, che questo unico rampollo(e). Resse Rotari sedici anni il Regno con tanta prudenza e giusti-

zia,

zia, che tra i Principi più illustri della Terra su meritamente annoverato; e l' aver egli lasciato in libertà i suoi sudditi di poter vivere in quella Religione che volessero, permettendo che în quafi tutte le Città del suo Regno vi sossero due Vescovi, l'uno Cattolico, e l'altro Arriano, diede quello pernizioso esempio nuovo stimolo agli empi Politici di confermare la loro massima, che il Principe non dovesse molto impacciarsi della Religione de' sudditi, nè ssorzargli a dover credere e prosessare quella, ch' egli reputasse la più vera. Onde Bodino (a) disensore di quella perversa dottrina, all' esempio di Teodosio M. di cui credè, che avesse medesimamente permesso a' suoi sudditi simile libertà di coscienza, senza curarsi punto se sossero Arriani, o Cattolici, non si dimenticò d'aggiungere quest'altro di Rotari, il quale permise lo stesso. Non è però da tralasciarsi di notare qui di passaggio l' errore di questo Scrittore, che reputò Teodosio M. essere stato autore di quella legge (b), la quale quan- [b] L. ule. C. tunque nel Codice Teodossano portasse in fronte così il nome di Th. de Fid. Teodosio M. come l'altro di Valentiniano II. egli è però co- Cath. stante presso a tutti gli Scrittori, che autore di quella ne sosse solo Valentiniano, il quale per impulso dell' Imperadrice Giustina fua madre, e ad istanza degli Arriani, risedendo egli quell'anno in Milano, la fece pubblicare; contro alla quale declamò tanto S. Ambrogio Vescovo di quella Città. Ed è altresi noto, che ancorchè gl' Imperadori reggessero allora l' Imperio diviso in Occidentale, ed Orientale; nulladimanco il costume era, che le leggi le quali fi promulgavano o dall'uno, o dall'altro, portavano in fronte i nomi di tutti coloro, che governavano allora l'Imperio: ciò che offerviamo ancora ne' marmi; ed infiniti altri esempi ne somministra il Codice stesso Teodosiano, siccome fu anche offervato dal diligentissimo Jacopo Gotofredo (c), il [c] Jac. Goquale dell'istesso errore notò Francesco Baldovino, che per quella iscrizione credè parimente, che Teodosio M. sosse stato autore di quella legge.

[a] Bodin. de Republ.lib.

tofr. in d. l. ult. & in Prolegom. сар. 8.

\*1

### A P. IX.

Di Rodoaldo, Ariperto, Partarite, e Gundeberto, VIII. IX. X. e XI. Re de' Longobardi.

CIccome nel lungo e favio Regno di Rotari le cose de' Longobardi andarono molto prospere in Italia, così il molto breve e sconsigliato di Rodoaldo suo figliuolo, e più la discordia de' fuoi successori pose le loro fortune in pericoloso stato. Rodoaldo, ancorche Warnefrido rapporti aver regnato cinque anni (a), appena governò un solo anno; poichè avendo stuprata la moglie d'un certo Longobardo, su dal marito ammazzato; e ne' suoi cinque anni di Regno Paolo annoverò quelli, quando regnò in-(b) Vid. Bac- fieme col padre, the lo fece suo collega. (b)

Essendo mancata pertanto la maschile stirpe di Rotari, raunati i Longobardi per creare un nuovo Re, elessero Ariperto sigliuolo di Gundoaldo fratello di Teodolinda. Tenne costui il Regno de' Longobardi nove anni secondo Warnefrido (c); nè (c) P. War- in tutto il corso del suo Imperio l' Istoria rapporta cosa di lui degna di memoria, se già non se gli volesse ascrivere a lode l'opinione, che di lui avevasi, che sosse alla Religione Cattolica affai inclinato, contro all'esempio di Rotari, e del figliuo-

(d) Sigon. L. lo Rodoaldo. (d)

Morì nell'anno 661. Ariperto (e), e Iasciò di se due figliuo-[e] V. Bac- li, Partarite, e Gundeberto, tra i quali parti con pessimo consichin. loc. cit. glio il Regno. Così Gundeberto tenne la sede del suo Regno in Pavia, e Partarite nella Città di Milano (f): che fu cagione, onde a Grimoaldo nostro Duca di Benevento s' offerse l'opportunità di scacciare ambedue dalle loro sedi, e di rendersi Signo-L.S. cap. 53. re di tutto il Regno. Poichè nata fra' due fratelli discordia e odio grandissimo, ciascuno cercava d'occupare il Regno dell'altro; onde non contento Gundeberto di sua sorte, vennegli talento di tener solo l'intero Regno, e discacciarne il fratello. Ma non fidandofi delle proprie forze, mandò Garibaldo Duca di Torino a Grimoaldo Duca di Benevento, perchè a questa impresa l'ajutasse, promettendogli in premio la sorella per moglie.

Ma il Duca di Torino tutto altro espose a Grimoaldo, e tradendo il suo Signore, lo persuase a non dover trascurare d'approfittarfi di quella discordia, che poteva porgli in mano il Re-

(a) P. Diac. 1.4. cap. 50.

chin. in Not. ad Agn.Rav. & Saxium ad Sigon. an. 656.

nefr. lib. 4. cap.50.653.

a. in Ariperto .

& Sax. ad Sigon. an. 661.

gno; nè durò molta fatica a persuaderlo. Onde preso Grimoaldo dall' avidità di regnare, uni come potè il meglio alquante truppe, e Iasciato in Benevento per Duca Romualdo suo figliuolo, verso Pavia incamminossi. Giunto a Piacenza spedi a Gundeberto coll'avviso della di lui venuta Garibaldo, il quale fatta l'imbasciata, volle in oltre persuaderlo a dovergli andare incontro, e se pure avesse di qualche cosa sospettato, poteva sotto le Regali veîli armarfi di corazza; dall' altro canto con inaudita perfidia avverti Grimoaldo, che si guardasse bene di Gundeberto, poichè armato veniva ad incontrarlo. Credette Grimoaldo al traditore, e tanto più stimò vero il sospetto, ch' essendosi poi incontrati, tra i saluti e gli abbracciamenti toccò veramente essere Gundeberto di corazza armato; onde punto non dubitò, che tutto si fosse apparecchiato per ucciderlo, nel quale impeto sfoderando la spada lo trafisse, e morto lo distese a terra, ed in un fubito occupò il Regno, facendosene Signore. Aveva allora Gundeberto un picciolo figliuolo chiamato Regiberto, il quale secretamente su trasugato da' suoi sidati, e fatto diligentemente allevare; nè Grimoaldo si curò molto di averlo in mano, perciocchè era ancora bambino.

Non così tosto ebbe di questo successo avviso Partarite, che pieno di paura, con celerità grande lasciando in abbandono lo Stato, Rodolinda sua moglie, e Cuniperto picciolo suo figliuolo, se ne suggi, e sotto Cacano Re degli Avari ricovrossi. Grimoaldo preso ch' ebbe Milano, confinò in Benevento Rodolinda, e Cuniperto; e passato dapoi in Pavia, su proclamato Re dagli stessi Longobardi nel fine di quest' anno 662, ed avendosi sposata la sorella di Gundeberto con estrema allegrezza di tutti, rimandò carico di doni l' efercito in Benevento, e seco ritenne solo alcuni suoi più sidati, che innalzò poi a' primi onori del [a] P. Diac. Regno. (a)

1.4. cap. 53.

### C A P. X.

Di GRIMOALDO XII. Re de' Longobardi; di ROMUALDO VI. Duca di Benevento; e della spedizione Italica di COSTANZO Imperador d' Oriense.

MEntre Grimoaldo regnava in Pavia, e Romualdo suo si-gliuolo in Benevento con tanta felicità, ecco che lor s' apprella una guerra oltramodo travagliofa e crudele, la quale portava il pericolo sommo d'essere da' loro Stati interamente discacciati. Infino a qui gl' Imperadori Greci poco curando delle cose d'Italia, e contenti solamente d'avere in lei l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, e quelli di Napoli, di Gaeta, e d' Amalfi, con alcune altre Città della Calabria e de' Bruzi, niun pensiero prendevansi di restituirla al loro Imperio. L' Imperador Eraclio appena potè contenere i Longobardi ne'loro limiti, perchè interamente non finissero di scacciare d' Italia i Greci; ma morto costui nel mese di Marzo dell'anno 641, lasciò per successore Costantino suo figliuolo. Fu allora veduta la Sede di Costantinopoli in tante revoluzioni, che non potè pensare alle cose d'Italia; conciossiacche Costantino non istette più sul Trono, che quat-[a] Freher. tro, o secondo altri (a), sei mesi, avendolo satto morire Martina sua matrigna, per mettervi Eracleone suo figliuolo. Ma questi ne su cacciato in capo a sei mesi, e relegato insieme con fua madre. Costanzo figliuolo di Costantino gli succedè nell'anno 642. in tempo del quale l'Imperio d'Oriente cominciò ad aver qualche respiro. Questo Principe s' invogliò talmente di riunire l'Italia all'Imperio d'Oriente, che reputò indegnamente portar la corona di quell'Imperio, se non avesse d'Italia affatto i Longobardi discacciati; e su tanta l'ardenza sua in eseguire questo disegno, che non soddisfatto di mandarvi Capitani per questa impresa, volle egii stesso, lasciando in abbandono la Sede di Costantinopoli, portarsi di persona in queste nostre contrade, e porsi alla testa dell'esercito: cosa veramente nuova, nè altre volte accaduta, essendo stata questa la prima volta, che su veduto un Imperador d'Oriente portarsi in Italia, ed in Roma. La novità e stravaganza del qual fatto diede molto da pensare per iscovrire i configli e le cagioni di tal molla.

Alcuni credettero, che avendo egli scelleratissimamente am-

maz-

in Chronolog. Ex. Ray.

mazzato Teodosio suo fratello, il quale sovente con immagini tetre e formidabili lo spaventava, agitato da si funeste larve proccurasse allontanarsi da quella Città, e da que' luoghi a lui già fatti odioli e funesti (a). Altri attribuivano quelta sua mosfa all'odio, che i Costantinopolitani portavangli per aver egli de R. Ital.ad abbracciata l' eresia de' Monoteliti, e che percio procurasse tras-Baron. & Paferir la Sede dell' Imperio in Roma (b). Ma i più fensati Autori, gi ann. 650. fra i quali sono Anastasio Bibliotecario, e Warnesrido (c), dico-num.2. no, che non per altro si su mosso, se non per la cupidità di (b) Theoph. recuperare l' Italia, e per la speranza di potere con le sue forze dren, Hist. discacciare da questi luoghi i Longobardi. Perciò nella pri- Misc. 1.10. amayera di questo anno 663, apprestata una grande armata di pud Pagi loc. mare, da Costantinopoli partissi, e verso Taranto dirizzò il cam-cit. mino. Molte Città di queste Provincie, che ora formano il no- lib. 5. cap. 6. stro Regno, tenevansi tuttavia ne' tempi di Costanzo sotto la Si- Anastas. Bignoria de' Greci, i quali oltre al Ducato Napoletano, e agli altri bliot. in Vi-Ducati minori, vi avevano parimente molte altre Città maritti- taliano. me della Calabria, ficcome Taranto altresì, non ancora da'Longobardi Beneventani occupato. Giunto Costanzo in questa Città. e sbarcatevi le sue truppe, alle quali unironsi poi i Napoletani, verso Benevento dirizzossi. Questa non aspettata comparsa de' Greci pose da principio in tanta costernazione e spavento i Beneventani, che molte Città della Puglia furono da effi abbandonate; onde con leggier contrasto potè Costanzo prendere e devaltar Lucera, Città da Siponto non molto lontana: ma non potè già far lo stesso di Acerenza, per esser posta in fortissimo luogo, e non volendovi confumare più lungo tempo, andossene preslamente a campo sotto Benevento, e di stretto assedio la cinfe. (d)

(a) Sigon.

(d) P. Diac. 1.5. cap.7.

# I. Di ROMUALDO VI. Duca di Benevento.

Romualdo Duca di Benevento vedutofi in questo stato, tosto spedi Sesualdo suo Balio al Re Grimoaldo suo Padre in Pavia, perchè gli mandasse validi soccorsi (e); ed intanto i Longo- (e) P. Diac. bardi Beneventani, ancorchè da' Greci fosse più volte stata assali- Loc. cit. ta la Città, sempre però gli ributtarono, ed alle volte ancora gli affalirono ne' propri alloggiamenti con varie fortite, e per ogni parte danni e rotte considerabili lor diedero. Nella difesa della quale Città non conferi poco l'opera di Barbato Prete,

Barbati apud Ughell. Ital. Sacr. de

8 9.

e poi suo Vescovo, il quale declamando sempre, che di questi mali erano puniti i Longobardi Beneventani con guerre sì crudeli, perchè non ancora avean deposta la superstizione de Gentili. ed alcuni l'Arrianesimo, tanto sece, che ridusse que popoli a deporre l'Idolatria, e ad implorare per lo scampo dell'imminenti calamità il divino ajuto, e protezion de'Santi, e ad esser dapoi (a) Acta S. persuasi, che ne sossero scampati per opera Divina (a). Ma mentre Costanzo era in questo assedio, ecco che il Re Grimoaldo vien di persona con potente esercito a soccorrere il figliuolo; ed in-Epif. Benev. tanto manda Sefualdo a dargli avviso, che stesse di buon animo, ch' egli era ben tosto per liberarlo. Ma l' inselice giunto al campo nemico, mentre tenta di gettarsi dentro l'assediata Città fu preso, e portato innanzi all' Imperador Costanzo, il quale sentendo, che Grimoaldo già sene veniva con forte esercito a soccorrere il figliuolo, e ch' era già vicino, turbossene grandemente; e risoluto di levar l'assedio, tentò, perchè sicuramente potesse farlo, e potesse anche ricavarne qualche onesta condizione di pace, che Sesualdo tutto al rovescio esponesse a Romualdo l'ambasciata; onde fattolo condurre sotto le mura, il costrinse a chiamar Romualdo, al quale voleva egli, che dicesse di non potere in conto alcuno venir suo Padre per soccorrerlo. Ma Sesualdo con animo intrepido e forte, veduto Romualdo sopra la muraglia, con altra voce, perchè tutti i Greci ch' eran presenti anche il sentissero, gli disse: Sta forte e di buon animo, o Signore, e non ti smarrire. Ecco tuo Padre è già vicino con potente esercito per tuo soccorso, e questa notte al fiume Sangro dee esser giunto. Ben ti raccomando la mia cara moglie, ed i miei cari figliuoli, perche son certo, che (b) Warnefr. questi ribaldi Greci mi faranno tosto morire (b). Sdegnato sieramenlib. 5. rap. 8. te Costanzo per così generoso, e magnanimo atto, secegli tosto mozzare il capo, che con una briccola il fece buttar dentro le mura della Città. Il Duca Romualdo presolo, ed affettuosamente baciandolo, di molte lagrime il bagnò, così onorando la singolar sua virtà, e l'amor del suo fedele, con fargli in oltre dare sontuosa e nobile sepoltura.

Temendo perciò l'Imperadore della venuta di Grimoaldo, sciolse l'assedio; e mentre verso Napoli sua Città frettoloso si avvia, il Conte Mittola di Capua nel cammino diede al suo esercito una grande rotta al fiume Calore, che non poco l'afflisse. Giunto finalmente in Napoli con animo di voler quindi

paf-

paffare in Roma, essendosi esibito Saburro, che gli dava il cuore, se l'Imperadore lasciasse sotto al suo comando ventimila soldati, di debellar tutti i Longobardi, e riportarne certa vittoria; Costanzo gliele concedette, e lasciollo sul passo di Forino, o pure di (a) Formia, che ora dicono esser Castellone, o Mola di Gaeta, almeno perchè gli servissero per tener a freno il nemico, che andando egli in Roma Iasciavasi in dietro. L'esercito di Saburro era millo di Greci, e di Napoletani, Popoli che furono sempre rivali, ed implacabili nemici de' Beneventani, e co' quali ebbero sempre crudeli ed ostinate guerre. Era Grimoaldo giunto in Benevento, quando intese i vanti di Saburro, ed i difegni de' Greci, e fu per andarvi egli di persona per combattergli; ma pregato da Romualdo suo figliuolo, che a lui commettesse questa impresa, bastandogli il cuore di vincergli, egli ne su contento, e gli diede una parte del suo esercito. Con intrepidezza incomparabile affrontò Romualdo l'esercito nemico, e mentre sieramente si combatte, ed era ancor dubbia la pugna, ecco che un Longobardo, Amelongo nomato; ch' era folito di portare la lancia innanzi al Re con animo forte coll'istessa lancia percosse un Cavalier Greco con tanta forza ed empito, che levatolo di fella l'alzò all'aria in alto, e per fopra il suo capo lo sece precipitare in terra. Per così valoroso fatto tanto terrore e spavento entrò ne' Greci, che vilmente abbandonando il Campo, dieronsi a fuggire, ed i Longobardi seguitandogli secero di loro strage crudelissima, e piena vittoria ne riportarono. Romualdo pien di gioja trionfando in Benevento tornossene, ove accolto dal padre, e da' Beneventani con applauso grande, da tutti come liberator della Patria e dello Stato su onorato e commendato (b), (b) P.Diac. Intanto l'Imperador Costanzo quando vide vana ogni sua ope- l.s. cap. 10. ra, parendogli effere fuori di ogni speranza di superare i Longobardi, perchè all'intutto non paresse inutile la sua venuta in Italia, pensò pieno di cruccio andare in Roma, ove ancorchè fosfe stato accolto con molti segni di stima e di venerazione da Vitaliano Romano Pontefice, in dodici giorni, che vi dimorò, non attese ad altro, che a spogliarla de' più ricchi ornamenti che vi ritrovò; e toltone quanto eravi di più rado, d'oro, d' argento, di bronzo, e di marmo, e fattolo imbarcar ne' suoi legni per condurlo in Costantinopoli, egli per cammino terrestre tornossene a Napoli, e quindi a Reggio, ove la terza volta surono le sue truppe da' Beneventani battute; indi a Sicilia portosfi. Tom.I.

[a] Peregr. de fin. Duc. Ben.ad Sep-

de Consulib. pag. 348.

si. Quivi essendo egli dimorato qualche tempo, su in Siracusa, mentre si lavava nel bagno, nell'anno 668. da' suoi stessi misera-[a] P. Diac. mente ucciso (a); e le sue inestimabili prede e ricchezze, che 2.5. cap. 11. da Roma, e da altri Iuoghi aveva raccolte, capitate in mano in Vitalia- de' Saraceni, non già in Costantinopoli, ma in Alessandria suro-

no . P. Pagi no condotte .

Ecco qual fine per se, e per li Greci funesto ebbe l'impresa di Costanzo, il quale promettendosi di restituire l'Italia al suo Imperio, rende più prospere le fortune de' Longobardi : spedizione quanto infelice per li Greci, a'quali mancò poco, che non fossero interamente scacciati d' Italia, altrettanto avventurosa e prospera per li Longobardi, i quali maggiormente stabiliti ne' loro Stati, a niente altro dapoi furono intenti, che a discacciare i Greci da quelle Città, ch'essi ancora ritenevano. Per queste il-Iustri vittorie Romualdo ampliò poi tanto il Ducato Beneventano, che discacciati i Greci da Bari, Taranto, Brindisi, e da tutti que' luoghi della Calabria, che oggi Terra d' Otranto diciamo, gli ridusse al solo piccolo Ducato di Napoli, e di Amalfi, ed Otranto, Gallipoli, Gaeta, e ad alcune altre Città marittime de' Bruzi, che oggi Calabria ulteriore chiamiamo.

Queste furono le memorabili rotte, che gl' Istorici in questi tempi narrano essersi date da' Beneventani a'Napoletani, ne'quali per opera di S. Barbato i Longobardi Beneventani abbandonarono intieramente l'idolatria e la superstizione, il culto della Religione Cattolica tenacemente abbracciando. La qual conversione vofendo a sommo sludio tener nascosta Warnesrido, e lo Scrittore degli Atti dell'Apparizione Angelica nel Monte Gargano, ambedue di Nazione Longobarda, perchè con ciò non si scovrisse, che sino a questi tempi i Longobardi avevano ritenuto il Gentilesimo: di ciò, ch' essi fecero, n' imputarono i Napoletani, i quali, come si è veduto, e di quel Santuario, e della Fede Cattolica erano riverenti e tenaci. Nè maggior pruova di questo potrà aversi, se non dagli Atti di S. Barbato istesso, dati ora alla luce dal (b) Bollando, e dall' Ughello (b), il quale Santo dopo aver persuaso al Duca di Benevento, ed a' Longobardi, per opera Divina, e dell'Arcangelo Michele effere scampati da tante calamità, questi, deposto ogni rito Pagano, ed abbracciata la Religion Cattolica, lo elessero per Vescovo di quella Cinà; ed avendogli il Duca profferto molti e ricchi doni, il Santo Vescovo gli rifiuto, persuadendo a Romualdo, che que'doni offerisse alla Bassilica del

loc. cit. Ughell. 10. 4. Ital. Sacr.loc. cis.

ca del Monte Gargano, la quale a cagion del preceduto sacco essendo rimasa incolta, e meno frequentata, proccurasse egli renderla più culta, e col suo esempio la venerazion di quel luogo a' suoi Longobardi instillasse; ed in oltre che tutto ciò, ch' era nel tenimento del Vescovato Sipontino, alla sua sede Beneventana sottoponesse, perchè quei suoghi allora incolti, posti sotto la sua cura meglio da lui potessero custodirsi e governarsi: siccome da Grimoaldo su fatto. Quindi nacque, che fino da questi tempi di Vitaliano Romano Pontesice il Vescovato di Siponto, e la cura della Bassica Garganica alla sede Beneventana si appartenne; com'è pur manisesto da alcune Epistole di Vitaliano Papa a Barbato istesso dirette, rapportate da Mario Vipera nel libro primo della sua Cronologia de' Vescovi ed Arcivescovi Beneventani; onde dapoi ne'tempi seguenti lungamente si è veduta la Chiesa Sipontina, e la Garganica a' Vescovi Beneventani soggetta, infino che, ruinando già il Principato di Benevento, fu a Siponto dato il suo Arcivescovo, alla cui cura ritornarono assolutamente queste Chiese, come quando della polizia Ecclesiastica di quesli tempi ci tornerà occasione di trattare, più distesamente diremo. (a)

Per questa cagione crebbe la venerazione di questo Santuario appresso i Longobardi Beneventani, tanto che per loro Protettore lo riconobbero; e siccome i Longobardi Subalpini ebbero per loro Protettore il Precursor di Cristo, i Longobardi Spoletani S. Sabino Vescovo e Martire, così i nostri Longobardi Cistiberini ebbero l'Arcangelo Michele (b). Onde si sece poi, che tutte le vittorie, che ne' seguenti tempi riportarono i Beneventani sopra i Napoletani, come che sovente accadute, siccome fu questa agli otto di Maggio, giorno dell' Apparizione Angelica, tutte l'attribuirono all'intercessione di questo loro Protettore (c). Quindi parimente si manisesta l'error di coloro, i quali ignari di questi fatti riportano indietro questi avvenimenti fino a'tempi di Teodorico Ostrogoto, e vedendo, che ancor prima di que' tempi erano i Napoletani Cattolici, vollero che ciò che diceasi de' Napoletani insedeli, dovea intendersi de' Vandali, che allora sotto Odoacre erano congiunti a' Napoletani

contra i Goti.

(a) Vid. Peregr. de fin. Duc. Ben. Diff. 7. & Muratori Ann.an.663.

(b) P. Warnefr. lib. 4. c. 7. Cam. Pell. Diff. de Duc. Ben. Diff.7. V. Muratori Ann.an.650. (c) Erchemp. num. 27. Historiola Ignoti Monaci Cassin. num.3. & 25. apud Cam. Pell. in Hift. Princ. Longobar.

II. Venuta de' Bulgari : ed origine della Lingua Italiana .

MA ritornando al Re Grimoaldo da noi in Benevento Iascia-to, questo Principe vedendo già tutte a terra le fortune de Greci, dapoi ch' ebbe premiato Trasimondo già Conte di Capua, al quale oltre ad aver data per isposa una sua figliuola, per la morte di Attone, lo fece anche Duca di Spoleti; a Pavia sua [a] P. War- Regal sede si restitui. (a) Mentre quivi è tutto inteso a gastigar la nefr. 1.5.cap. fellonia di Lupo Duca del Friuli, ecco che viene a lui Alczeco Duca de' Bulgari (b), il quale abbandonando, nè si sa per (b) P. War- qual cagione, i suoi propri paesi, entrato pacificamente in Italia co' suoi Bulgari, offre a Grimoaldo il suo servigio, cercandogli di voler abitare co' suoi in qualche luogo, che gli destinasse del fuo dominio. I Bulgari erano usciti da quella parte della Sarmazia Asiatica, ch'è bagnata dal siume Volga, e dopo avere traversati tutti que'vasti paesi, che si stendono da questo siume fino alle bocche del Danubio lo passarono per la prima volta al tempo dell' Imperador Anastasio, e diedero spesso grandissimi guasti alla Tracia, ed all'Illirico, e stabilironsi finalmente lungo il Danubio in quel tratto di paese, che comprende le due Mifie con la picciola Scizia, che vien detta oggidì Bulgaria dal no-Crie. Baron. me di questi Popoli. (c)

(c) Vid . Pagi an. 499. & Muratori Ann.an.489. & 499.

16.17.18.8

nefr. lib. 5.

cap. 29.

Jegg.

Bib.1.deFeud. sit. 1. S. 3. Vid. tamen Ben. Diff. ult. Muratori Diff. It. 10. Pratilli in pua Com. & Gaft. com. 3. Hift. Princ. Long.

Il Re accoltolo benignamente, pensando potergli molto giovare a soccorrere e ajutare suo figliuolo contra i Greci, lo mandò in Benevento a Romualdo, al quale impose, che a lui colla sua gente assegnasse alcuni luoghi del Ducato Beneventano, ove potessero abitare. Il Duca Romualdo graziosamente ricevendogli, diede per loro abitazione molte buone Città di quel Du-(d) Cujac. cato, cioè Sepino, Bojano, ed Isernia, con altre Città e Territori vicini; ma volle, che lasciato il titolo di Duca (come che que' luoghi gliele affegnava non in fignoria, nè perpetua-Cam.Peregr. mente ), chiamar si sacesse per l'avvenire Gastaldo, riputando de fin. Duc. forse ancora cosa inconveniente, che non avendo egli altro titolo che di Duca, potelle anche un altro a se soggetto ritenerlo. Quindi anche avvenne, che diviso il Ducato Beneventano in più Contee, essendo tutte al Duca di Benevento soggette, non avessero Diff. de Ca- altro nome coloro, ch' erano destinati al governo delle medesime, che di Conti, o di Gallaldi, e ritenessero que'luoghi, come dice Cujacio, Jure Gastaldia, non perpetuo, proprioque Feudi Jure (d). Ed

Ed ecco circa questo anno 667. (a) introdotta nel nostro Regno [a] Sigon. de una nuova Nazione di Bulgari: Gente, che per molti secoli a- 667. bitò in quelle contrade, che ora Contado di Molife chiamiamo. e che sebbene centocinquanta e più anni dapoi, quando Warnefrido scrisse la sua lstoria, avessero appreso il nostro comune linguaggio italiano, non aveano però ne' tempi di quest' Istorico ancora perduto l'uso della loro propria favella, com' egli rapporta nel lib. 5. de'gesti de' Longobardi al cap. 29. Nel qual luogo dovrà notarfi, che scrivendo egli, che i Bulgari ritenessero nella fua età il proprio linguaggio, sebbene parlassero ancora latinamente, quamvis etiam latine loquantur, non perciò dovrà intendessi, come si diedero a credere alcuni (b), che savellassero [b] Ciarlant. colla lingua latina Romana, la quale ne' tempi ne' quali scris- nel Sannio, se Warnefrido, cioè verso il fine del nono secolo, era già andata presso al comune in disusanza, e solo nelle scritture, ma molto corrotta era ritenuta, ed un'altra nuova popolare e comune, dalle varietà, e mescolamenti e consusioni di tante straniere lingue colla latina cagionata, erasi già in Italia introdotta. che Italiana appellossi.

Ne bisogna dubitar punto, se in questa stagione avesse la lingua Italiana preso piè e vigore, essendo ella più antica, che altri non crede. Fin da' tempi di Giustiniano Imperadore attesta Fornerio (c) essersi in Ravenna stipulato Istromento, conceptum notis ad Cass. eo fere sermone, quo nunc vulgus Italia utitur. Costantino Porsi- lib. 10.cap. 70 rogenito pur ne' suoi tempi verso l'anno 910, chiamò Città nova Benevento, e Venezia (d). L'Autore degli Atti di Alessar- (d) Constant, dro II., presso il Cardinal Baronio (e) riferendo l'ingiurie dette de admin. dalle donne Romane ad Ottaviano Antipapa, dice che lo chiamavano lingua vulgari: smanta compagno. Ne' tempi poi di Federico II. già era comunissima, e resa ormai già vecchia. Oltre di An.an.1154. quel Romito Calabrefe, che secondo narra Riccardo di S. Germano (f) andava gridando: Benedittu, laudatu, & santificatu lu Patre: Benedittu, laudatu, e santificatu lu Fillu: Benedittu, laudatu, & santificatu lu Spiritu Santu; desl'istesso Federico, d'Enzio suo sigliuolo bastardo, di Pietro delle Vigne, e di tanti altri di quel secolo, si leggono molte composizioni dettate in Italia-

na favella .

Questa venne dagli Scrittori di questa età, e delle seguenti ancora, detta anche latina, poichè si usava comunemente da que' medesimi antichi Provinciali, che Latini, o Romani, per R.J. L.2. an.

Imp. cap. 27.

(e) Barons

(f) Ricc. in Chron. anna

Frising. de

geft. Frid.

dislinguergli o da' Greci, o da' Longobardi, o dall' altre Nazioni che vennero in Italia, erano appellati, il linguaggio de' quali prima della corruzione era il prisco latino; ond' è che non solo presso Paolo Warnefrido, ma appo gli Scrittori molto a lui posteriori, il parlar latino comune e popolare era lo stesso, che (a) Otho. il volgar italiano. Così Ottone Frisingense (a) loda i Longobardi de' suoi tempi già satti Italiani, per l' eleganza del sermon lib, 2. cap. 13, latino, cioè dell'italiano, col quale parlavano così bene e speditamente. Nè in questi tempi il nostro idioma italiano altro nome avea, che di volgar latino. Tale fu appellato nella fine del primo Capitolo di Ser Brunetto. Così anche latine logui presso (b) Petrar. Dante Alighieri, Petrarca (b), e Giovanni Boccacci (c) sono detnel Trionfo ti coloro, i quali non del prisco latino, ma col sermon nostro d' Amore, cap. italiano parlavano, come accuratamente offervò anche il diligentif-(c) Boccac, simo Pellegrino (d).

a. ed altrove.

Novel. 2. Giorn. 5. (d) Camil. Pellegr. in Diff. de Duc. Ben. Diff. 7. Muratori Diff.Ital.32.

E da questa residenza, ch'ebbero varie Nazioni in molte parti del nostro Regno, è nata quella tanta diversità di linguaggi, ancorchè tutti parlassero italicamente, che oggi osserviamo nelle nostre Provincie. Imperocchè fermati i Bulgari per più secoli in quelle Città, ancorchè essi a lungo andare renduti già Vid. omnino Italiani deponessero il sermon proprio, ed il popolar linguaggio apprendessero, e l'antico cedesse al comune italiano; nientedimeno quella mescolanza di due Nazioni in un medesimo luogo portò, che l'italiano, sebben superiore, rimanesse alquanto contaminato; ed oltre alle nuove parole di quella straniera Nazione, quell' aria, o accento, o pur vocabolo dello straniero ritenesse. Così anche nelle altre parti del nostro Regno, come nel Sannio, e negli Apruzzi, ove i Longobardi più lungamente si mantennero, lasciarono, oltre a'vocaboli, un' impressione diversa dalla comune Italiana favella. Ed in quelle Regioni, ove i Greci lungo tempo dominarono, come in alcune Città della Calabria, ed in Napoli particolarmente, ancor oggi si ritiene molt' aria di quel parlare, e si ritengono ancora molti vocaboli; nè è mancato chi di essi abbia voluto tesserne lungo catalogo, come fece il Ca-(e) Capac, paccio (e) de'vocaboli Greci ritenuti anche oggi da' Napoletani, sel Foraftier. e de' quali nel comun parlare si vagliono. E non essendo sinita qui la novità e varietà delle straniere Genti, che invasero il Regno, ma succeduta una Nazione all'altra in vari tempi, ed anche in varie Regioni di esso; quindi nacque il tanto vario e ilrano mescolamento, che oggi si vede.

An-

Anche gli Arabi, o fieno Saraceni lasciarono a noi la loro parte. Questi fermati prima nel Garigliano, indi sparsi per le Calabrie, per la Puglia, ed in Pozzuoli, lasciarono fra noi varie parole, come per darne un saggio, sono quelle di Meschino, Magazino, Maschera, Gibel, che significa Monte; onde Gibel P Etna per eccellenza s'appellò, e poi corrottamente Mongibello, dicendosi due siate lo stesso, ed altre. E vi è chi scrisse, che la rima data a' versi non altronde, che dagli Arabi l' avessero prima i Siciliani, e poi gli altri Italiani appresa, e che la portassero anche alle Spagne; e Tommaso Campanella in conferma di ciò ne recava in testimonio una canzone schiavona, ove ciò s' affermava, e ch' egli a memoria recitar foleva. Donde poi l' appresero l'altre Provincie d'Europa, ed arrivò fino in Germania, ficcome vedesi da quel Poema, o siano versi rimati d' Otfrido, che visse sotto Lodovico Pio; il qual crede Antonio Mattei (a), che fosse il più antico scrittore, che oggi riconosca la Germania. (b) Anzi, come vedremo ne' seguenti libri di Matthæus de questa Istoria, non altronde, che dagli Arabi venne a noi la ad I. Juliam Filosofia, la Medicina, la Matematica, e l'altre discipline, che Majest.cap.1. per più secoli tennero occupate le nostre Scuole.

Ma essendo poi a' Longobardi, a' Greci, a' Saraceni succeduti i Normanni, e dapoi i Svevi, i Francesi, gli Spagnuoli, origides Rom gli Albanesi, e chi no? si venne per questo, ancorchè tutte le mans. & Munostre Provincie ritenessero la medesima Italiana favella, a quel, ratori Diss. la diversità e mescolanza, che ora vediamo con tanta maggior Ital.40. maraviglia, quanto che non vi è luogo benchè picciolo, che fosse nel Regno, che o nell'aria, o nell'accento, e sovente ne' vocaboli non differisca, e dall'altro non si dislingua. Ma di ciò sia detto a bastanza, e sorse non mancherà occasione di ragionar-

ne altrove ad altro proposito. (c)

# III. Leggi di GRIMOALDO, e sua morte.

Iberato intanto Grimoaldo da tutti gli sospetti, e dalle cure militari, nel sello anno del suo Regno su tutto rivolto aglissudi della pace, ed a ristabilir con nuove leggi il suo Imperio. Le leggi di Rotari per ventiquattro anni, da che furono promulgate, avevano nell' Italia poste profonde radici. A quelle cominciavano ad accomodarsi non pure i Longobardi, per si quali erano state fatte, ma i Provinciali medesimi, ancorchè loro non sosse stato mai

(a) Anton. 1211, 10.

(b) Vid. Huer, de l'

(c) Vid. om nino Muratori Diff. Ival.32. e 33.

[a] P. Warnefr. lib. 5. сар. 33.

nel Codice

Cavense, e nel Corpo

aelle leggi

di Basilea

dell' anno

lib. 2. ad A.

668.

mai interdetto l'uso delle Romane. Ma col correr degli anni, come suole accadere, su osservato non essersi per le medesime proyveduto a tutto ciò, che era di mestieri, e molte di esse, venendosi all' uso ed alla pratica, sembravano alquanto dure e crudeli (a). Quindi Grimoaldo prudentissimo Principe volendo riformar in parte l' Editto di Rotari, ed accrescerlo d'altre leggi, che gli parvero più utili, convocati, come era il loro coflume, nell'anno 608. che fu il sesto del suo Regno, i Longobardi, e' loro Giudici, all' Editto di Rotari aggiunfe nuove leggi, e riformò le già fatte, ed un nuovo Editto promulgò con questo proemio: Superiore pagina hujus Edicti legitur, quod adhuc annuente Domino memorare poterimus, de singulis causis, qua prasenti non essent adfictæ, in hoc Edicto adjungere debeamus, ita ut causæ, quæ judicatæ & finitæ sunt, non revolvantur. Ideo ego Grimoaldus vir excellentissimus, Rex gentis Longobardorum, anno, Deo propicio, sexto Regni mei, mense Julio, Indictione undecima, per suggestionem Judicum, omniumque consensum, quæ illis dura & impia in hoc Edicto visa sunt, ad meliorem sensum revocare præ-[6] Si legge vidimus (b).

Questo Editto di Grimoaldo si legge nel mentovato Codice Cavense dopo quello di Rotari, e non contiene più che undici Capitoli, i cui titoli questi sono. I. Si quis hominem nolendo occiderit. II. Ut causa finita non revolvantur. III. De servo, qui 30. Longobarde, Saliche, A- anno servivit . IV. De 30. annorum libertate . V. De culpa servolemanne, &c. rum. VI. De 30. annorum possessione. VII. De successione nepotum. dell'edizione VIII. De uxoribus dimittendis. IX. De crimine uxoris. X. Si mulier, aut puella super alia ad maritum intraverit. XI. Si ancilla 1557.e pres- furtum fecerit. Dopo i quali sieguono i capitoli, ovvero le

so Sigonio leggi. de Reg. Ital.

Il Compilatore de' tre libri delle leggi Longobarde inseri ancora alcune di queste leggi di Grimoaldo nel primo e secondo libro, fino al numero di fette. La prima si legge nel libro primo sotto il tit. de furtis, & servis fugacibus; la seconda sotto il tit. de culpis servorum; la terza nel libro secondo sotto il tit. de eo, qui uxorem suam dimiserit; tre altre nello stesso libro sotto il tit. de præscription, e la settima nel medesimo libro secondo sotto il tit. qualiter quisque se defendere debeat.

Dopo avere Grimoaldo così bene adempiute le parti d'un ottimo Principe, ecco che per un accidente stranissimo è tolto a' mortali; poiche avendosi fatto salassar nel braccio, dopo nove

gior-

giorni del falasso, mentre egli fa forza in caricando un arco, gli si apre la vena, nè con tutti gli argomenti possibili potendosi chiudere, esangue se ne mori nel nono anno del suo Regno, che cadde nel 671. dell'aumana Redenzione (a). Fu Grimoal- (a) P. Diac. do fornito d'ogni rara virtù, e per la sua sagacità e singo- 1.5. cap. 33. lar accortezza meritamente fu al Trono portato. Principe, che volle anche per la sua pietà lasciar di se lodevole ed onorata memoria, poichè sebbene nell'eresia d'Arrio sosse nato e cresciuto, a' conforti di Giovanni Vescovo di Bergamo, nomo di singolar bontà e dottrina, l'abbominò, abbracciando la Religion Cattolica; nè contento di ciò, molte Chiese rifece, ed altre di muovo costrusse, fra le quali celebre su quella dedicata a S. Alesfandro nell' Isola di Fulcheria, e l'altra in Pavia al Santo Vescovo Ambrogio (b). E su questo esempio così memorando, che [b] Sigonado gli altri Re suoi successori surono tutti Cattolici, e s' estinse in Iui l' Arrianesimo appo tutti i Longobardi in Italia.

R.Ital. ad A. 672.

#### C A P. XI.

Di GARIBALDO, PERTARITE, CUNIPERTO, ed altri Re, e Duchi di Benevento, infino a LUITPRANDO.

Asciò Grimoaldo, oltre a Romualdo, che regnava in Benevento, un altro piccolo suo figliuolo Garibaldo nominato, al quale lasciò morendo il Regno. Non su Romualdo Duca di Benevento al Regal folio affunto, ancorchè maggior nato, poiche era comunemente riputato suo figliuolo bastardo. Ma Garibaldo non potè molto goderlo, perchè appena innalzato al Trono, Pertarite, ch' esule dimorava in Francia, avuta novella della morte di Grimoaldo, tosto venne in Italia, ove appena giunto, accolto con incredibile contentezza da moltitudine grande de' Longobardi, passò in Pavia. Quivi sugato Garibaldo, che non più che tre mesi dopo la morte del padre avea regnato, fu da' Longobardi nel Regno restituito; ed avendo richiamata a se Rodolinda sua moglie, e Cuniperto suo figliuolo, che in Benevento in lungo esilio eran dimorati, resse dapoi il Regno con tanta quiete e giustizia, che nè violenze, nè rubberie, ne tradimenti furono nel suo governo intesi. (c)

loc. cit.

(c) P. Diac.

Assunse questo Principe nell'anno 678, per compagno nel Tom.I. ReL.5.c.35.37.

Regno Cuniperto suo figliuolo, il quale morto finalmente Perta-(a) P. Diac. rite nell'anno 688. continuò solo a governarlo (a). Fu però la sua quiete e tranquillità alquanto interrotta per Alachi Duca di Trento, il quale invase il Regno; ma ne su ben presto il Tiranno sugato, e Cuniperto vittoriofo feguitò ad amministrarlo con la prissina (b) P. Diac. ed antica quiete (b). Morì Cuniperto nell'anno 700. lasciando per 1.5. c.38. & successore at Regno Luitperto unico suo figliuolo ancor infante, e perciò lasciollo sotto la cura d'Asprando uomo di chiara no-(c) P. Diac. biltà, ma fopra tutto di grande prudenza e saviezza. (c) Fu Cu-L.G. cap. 17. niperto, come dice Warnefrido, un Principe di rada e maravigliosa venustà, e di costumi soavissimi, d'audacia singolare, ed uomo Cattolico, e di somma pietà; tanto che il Regno de' Longobardi non fu veduto infino a qui mai in tanta pace e tran-

Segg.

I. Di GRIMOALDO II. GISULFO I. ROMUALDO II. ADELAL, GREGORIO, GODESCALCO, GISULFO II. e LUITPRANDO Duchi di Benevento.

quillità, quanto nel Regno suo, e di Pertarite suo padre.

INtanto al Ducato di Benevento, essendo morto Romualdo nel-I l'anno 677, era succeduto Grimoaldo II, suo figliuolo, al quale lasciò il Ducato molto più grande, avendolo accresciuto colle conquiste di Taranto, Brindis, Bari, e di tutta la Regione (d) P. Diac. d'intorno, che tolse egli all' Imperador d'Oriente. (d) Ma si godè Grimoaldo poco il suo Ducato, poichè appena sinì tre anni, ne'quali insieme con Gisulso suo fratello avea regnato, che sopraggiunto dalla morte lasciò suo fratello solo nel Ducato. (e)

(e) Id. 2. 6. cap. 2.

(f) P. Diac.

1.6. cap. 1.

Gifulfo tenne il Ducato Beneventano, noverandovi i tre anni, che regnò con suo sratello Grimoaldo, anni diciassette; e cominciò solo a reggerlo nel fine dell'anno 680. Questi su, 1.6. cap. 27. che a tempo di Gio: V. Pontefice Romano intorno all' anno (g) Vid.t.am. 685. (f) secondo il computo del Pellegrino, devastò la Campagna Romana . (g)

Anast. Bibl.in Joan. VI. Muratori Pratilli ad Chr. Duc. & Pr. Benev. (6) P. Diac. 6.6. 6.39. € 40.

Ma morto Gifulfo nell'anno 694, fuccedette al Ducato Ro-An. an. 702, mualdo II. suo figliuolo, e mentre egli reggeva Benevento, su da Petronace restituito al suo antico lustro il Monastero Cassinese. (h) Il Ducato di Romualdo fu ben lungo, durando ventisei anni, e travagliò molto i Napoletani, togliendo loro Cuma. Ma i Napoletani istigati da Gregorio II. Pontesice Romano, ben tosto, militando sotto il loro Duca Giovanni, gliele ritolsero, e molta ffrastrage de' Longobardi su satta (a).

A Romualdo nell'anno 720. successe Adelai, che non regnò più che due anni. Di costui su successore Gregorio, che tenne il Ducato anni sette ; e morto nell'anno 729. su assun- Joan. Diac. to al Ducato Godescalco, che poco meno che quattro anni lo apud Ughel. reste (b).

Succedè nell'anno 732. Gisulso II. di questo nome, il quale per ammenda del sacco di Zotone arricchi il Monastero di (b) P. Diac. Montecasino di molti poderi, e d'immensi doni accrebbe quel luo- 2.6. cap. 55. go. Furongli allora donati que' luoghi e Terre dello Stato di S.Germano (c), che col correr degli anni, accresciuto d'altre do- (c) Leo Oft. nazioni, lo renderono tanto ricco, che i loro Abati fatti Signo. in Cron. L.1. ri di più vassalli, vennero in tale altezza, che mantennero trup. cap. 6. & feq.

pe a' loro stipendi.

Resse Gisulfo il Ducato Beneventano anni diciassette: Principe di molta pietà, e liberalissimo verso le Chiese, alle quali fece profuse donazioni, e molte ne costrusse, fra le quali celebre fu quella di Santa Sofia, che in Benevento da' fondamenti erel- (d) Leo Oft. se (d). Mori nel fine dell' anno 749. e suo successore su Luitprando, Li. cap. 6. & ultimo che fu Duca di Benevento. Questi tenne il Ducato 9. Chron. S. anni otto e mesi tre, e lui morto nell'anno 758. (e) su da' Baro- Soph. apud Ughell. com. ni Beneventani, e dal Re Desiderio sostituito Arechi suo genero: 10. quegli, che estinto già il Regno de' Longobardi in Italia per (e) V. Peregr. Carlo M. fu il primo a mutare il Ducato di Benevento in Prin- in Chr. Duc. cipato, e che nuova polizia introducendovi, di molti Conti e & Pr. Ben. Gastaldi empiè il suo Stato; e che lasciando il titolo di Duca, (f) Vien prese quello di Principe, e fattosi ungere da' suoi Vescovi, vol- qui seguita le assumere la corona, lo scettro, e la clamide, e tutte l'altre nella success. inlegne Regali. I cui fatti egregi ci somministreranno abbondan- de Duchi di te materia nel sesto libro di questa Istoria. (f)

## II. Di LUITPERTO, RAGUMBERTO, ARIPERTO II., ed ASPRANDO Re de' Longobardi.

INtanto nel Regno d'Italia a Luitperto, che non regnò più 1 che otto mesi, era succeduto Ragumberto. Questi era Duca di di l'Ann.d'I-Torino, e su figlinolo del Re Gudeberto, che lo lasciò molto tal. an. 677. piccolo, quando fu egli uccifo dal Re Grimoaldo. Invafe costui il Reguo per la minorità di Luitperto, e finalmente lo scacciò dalla Sede. (g)

(a) P. Diac. 1.6. cap. 40. Anast. Bibi.ir Gregor. II & Chioceat. de Episc. Neap. p.86.

Ben. la Cronol. del Pellegrino . Il Muratori ne seguita un' altra, e con miglior fondamento. Ve-702. ad ann.

(g) P. Diac. L.G. cap. 18. 1.6. c.19. (b) Id. L.G. c. 28. Anast. Bibl.in Joan. VII. (c) P. Diac. 1.6. 0.35.

A Ragumberto, che mori nell'istesso anno, succede Ariperto II. (a) P. Diac. di questo nome suo figliuolo, (a) di cui si narra aver confermato alla Chiefa Romana il patrimonio dell'Alpi Cozzie (b). Ma egli fu dapoi fugato, e morto da Asprando, il quale occupò il Regno. E questi essendo parimente morto dopo tre mesi, lo lascio a Luitprando suo figliuolo (c), nel cui tempo germogliarono que' mali, che furono non molto dapoi cagione della traslazione del Regno d' Italia da' Longobardi a' Franzesi; donde nacque il principio del dominio temporale in Italia de' Romani Pontefici, e nacquero tante e si strane mutazioni in queste nostre Provincie, che per la novità e grandezza de' successi meritano, che dopo aver narrata la polizia Ecclesiastica di questi tempi, si riportino al seguente libro della nostra Istoria.

#### C A P. XII.

Dell' Esteriore Polizia Ecclesiastica nel Regno de' Longobardi, da AUTARI insino al Re LUITPRANDO; e nell' Imperio de' Greci, da Giustino II. insino a LIONE ISAURICO.

Randi che fossero stati in questi tempi i progressi de' Pa-Triarchi di Costantinopoli in Oriente, non aveano però infino ad ora stesa la loro patriarcale autorità sopra queste nostre Provincie. Cominciavano bensì pian piano, sostenuti dal savore degl' Imperadori, a metter mano in alcune Chiese poste in quelle Città, che ancor ubbidivano all' Imperio Greco. Prima introdussero di dare a' Vescovi il titolo d' Arcivescovo, poichè non essendo questo nome di potestà, come il Metropolitano, ma solo di dignità, fu cosa molto facile a' semplici Vescovi d'ottenerlo, ed a' Patriarchi d'Oriente di darlo. Così leggiamo, che sin da' tempi dell' Imperador Foca, che reste quell' Imperio dall'anno 602, infino al 610. cominciarono i Patriarchi di Costantinopoli, secondo il solito fasto de'Greci, a dare a molti nostri Vescovi delle Città, Neap. Bea- che a loro ubbidivano, questo spezioso nome d' Arcivescovo, come fecero non senza collera e sdegno de' Romani Pontefici, con quello d'Otranto, di Eari, e dapoi anche con quel di Napoli (d). Questi furono i primi passi, che diedero in queste nostre parti. Ma in Oriente, per essere state le altre Città Patriar-

(d) Ughell. de Epifc. Hydrunein. & til. Ift. di Bari. Jo. Dia. in Chr. Ep. Neup. in Sergio.

cali occupate da' Barbari, e quindi in appresso posti a terra que' tre Patriarchi, tanto che non potè di lor conservarsi continuata successione (a), si rendè il Costantinopolitano più altiero e sastoso. Quindi Giovanni il Digiunatore, che fu eletto Patriarca di Coflantinopoli nell'anno 582., imperando Maurizio prese il fastoso 54.8 55. titolo di Patriarca Ecumenico. (b)

Ma dall'altra parte non erano minori i progressi del Patriarca di Roma in Occidente, ficchè non potesse contrastare a tanta alterigia, e far contrappeso a tanta potenza. E sopra ogii altro in questi medesimi tempi erasi la Cattedra di Roma grandemente innalzata per la fantità e dottrina di Gregorio il Grande. che nell'anno 590. vi fedette. Questo Pontesice mantenne l'autorità e' diritti della sua Sede, e sece valere la sua autorità in tutto Occidente: si oppose al Patriarca Giovanni, non approvando il titolo fastoso d' Ecumenico, come ambizioso, e che riguardava a diminuire la potestà e la giurisdizione degli altri Vescovi; onde su il primo, che volle nomarsi e sottoscriversi Servo de'servi di Dio, per opporlo al titolo fastoso d' Ecumenico del Pa-

triarca di Costantinopoli (c).

Proccurò ancora a questo fine mantenersi nella grazia degl' 4. Ep. 32. & Imperadori d'Oriente, di cui egli si professava suddito (d), poi- 80. 2.7.ep.5. chè Roma ubbidiva a que' Principi; e per rendersi a coloro be- 6.8 35. F. nemerito, si oppose sempre agli ssorzi de' Longobardi, vegghiando Disc. Eccl. non pure alla disesa di quella Città, ma di tutte le altre, e di par. 1. l. 1. Napoli particolarmente, (e) perchè si fosse mantenuta in Italia la Si- cap.11. gnoria degl'Imperadori d'Oriente, per far contrappeso alle sorze (d) Lib. 2. de' Longobardi, che aspiravano alla universal Monarchia di tutta Ef. 62. 1.4. Italia, e discacciarne da quella affatto i Greci. Soccorreva per- 2.12. ep.3. ciò i popoli colle sue grandi liberalità (f); e nel sacco, che i Lon- (e) 3. Greg. gobardi diedero a Crotone, ove ridussero que' cittadini in cat- M.L.2.ep.2.3, tività, egli s'adoperò tanto con opere e con uffici, che ne furo- 29.30.32.46. no riscattati (g). Attese perciò con vigilanza particolare alla cura 12. ep. 35. 1. delle Chiese d'Italia, e di Sicilia, e di tutte quelle nostre Pro- 23. vincie, le quali come prima non riconoscevano altro Patriarca, (f) Ep. 46. che lui, e gii altri Romani P. suoi successori. Così veggiamo, l.2.ep.35.l.6. che per le ordinazioni de' Vescovi di Sicilia, di Napoli, di Capua, di Miseno, di Benevento, della Puglia, della Calabria, 7.ep.23.l.6. della Lucania, e d'Apruzzo, a lui si ricorreva, e le contese insorte per l'elezioni da lui si terminavano. Pose ancora tutta la fua applicazione agli affari della Chiesa universale, e s' affaticò

(a) Vid. Fleury Hift. Ecb) S. Greg. M. L. 4. ep. 34.36.38.39. & L.7. ep. 30.

c) Epist. Greg. M.lis. 7.34.6 47. 1.6. ep. 35. l.

non solo d'estinguere la divisione, ch'era nella Chiesa tra i Latini, ed i Greci, ma eziandio di liberar l' Africa dallo Scisma de' (a) S. Greg. Donatisti (a); e mandò il Monaco Agostino co' suoi compagni in M. l.2.ep.25. Inghilterra per convertire que' Popoli (b). Pose ognissudio, perche [6] Beda 1.1. per mezzo di Teodolinda i Longobardi, deposta l' Idolatria, e l' Hist. cap. 23. Arrianesimo, passassero nella sede Cattolica (c). Vietò nondimeno di costringere gli Ebrei colla violenza a farsi Cristiani (d). E sopra (c) P. Warn. tutto attese alla conservazione della disciplina Ecclesiastica, e di sa-14. cap.5.6. re osservare inviolabilmente i Canoni in tutte le Chiese, tenen-(d) S. Greg. do per fermo, che in ciò massimamente risplendesse la potestà e M.L.1.ep.3.4. l'autorità, che gli concedeva il Primato delia sua Sede.(e)

Le medesime pedate suron calcate da'successori di Gregorio; ep.5. l.12.ep, poiche sebbene morto costui nell'anno 604. gli succedesse Sabi-(e) Vid. Si- niano, che non tenne quella Sede più di un anno e cinque meli; gon. de Reg. succeduto che vi su Bonisacio III. nell'anno 607 questi, come che It.l.1. Fleury era stato lungo tempo Nunzio appresso l'Imperador Foca succes-Hist. Eccl.l. for di Maurizio, aveva colla sua prudenza trovato modo d'insinuarsi nella di lui grazia. E se dee prestarsi sede ad Anastasio, (f) Anast. Beda, Warnesrido, (f) ed a molti altri Autori: nella pretensione, Bibl. in Bo- nella quale erano entrati i Patriarchi di Costantinopoli intorno al nif. III. P. Primato sopra tutte le Chiese, ottenne Bonisacio da Foca re-Diac. 1.4.cap. fcritto, con cui dichiaravasi, che la Chiesa Romana dovesse avere il Primato sopra tutte le Chiese, e'I solo Pontesice Romano avesse portato il titolo di Patriarca Ecumenico. Il che narrasi

fosse stato fatto dall' Imperador Foca in odio di Ciriaco Patriar-

ca di Costantinopoli, ch' era succeduto a Giovanni il Digiunato-(g) Vid. Ba. re nell'anno 596. e ben presto mori. (g)

Bonifacio IV. che succedè al III. nell'anno 608. proccurò anch' num.2. Fleu- egli mantenersi nella grazia dell' Imperadore contra i Longobardi; onde ottenne da Foca il Tempio del Panteon, ch' era in Roma, per farne una Chiefa, come fece, ch'è quella, che ora chiamano la fc. Eccl.par.1. Rotonda dalla sua figura (h). Tutti gli altri suoi successori tennero questo stesso tenore, ed il Pontesice Vitaliano, allorchè l'Imperador Costanzo venne in Roma l'anno 663. l'accoife con molti segni di stima e di rispetto (i): siccome secero tutti gli altri Romani Pontesici, che stettero sempre fermi nell' ubbidienza degl' (i) Anast. in Imperadori d'Oriente contra i Longobardi, insino a Lione Isau-Vitalian. P. rico, il quale volendo sossenere l'errore degl'Iconoclasti contra gli sforzi de' Pontefici Gregorio II. e III. pose tutto in disordine, come si vedrà nel libro seguente di questa Isloria.

1.4. ep. 6. 1.7.

ron. an.606. ry Hift. Eccl. 1.36.n.52. Thomas. Di-1.1.cap.11. (h) Anast. in Bonif. IV.P. Diac.l.4.cap.

cap.11.

Dall'

Dall'altra parte i Longobardi, quantunque per la maggior parte Idolatri, ed altri Arriani, non turbarono la pace delle nostre Chiese, e sotto la cura de' Pontesici Romani, così come prima erano, le lasciarono. Il Re Autari verso l'anno 590. depose il Paganesimo, ed abbracciò la Religione Cristiana; ma seguendo l'esempio de' Re Goti, la ricevette imbrattata dell'erefia Arriana. I Longobardi ad esempio del loro Re secero il medesimo; quindi lasciandosi a' Provinciali intatta la loro Religione, si videro in alcune Città d' Italia due Vescovi, l' uno Arriano, che presedeva a' Longobardi convertiti, l'altro Cattolico, che governava le Chiese Cattoliche de' Provinciali (a). Le (a) P. Diac. nostre Provincie però non videro questa dissormità; poiche quel- 1.4. cap.44. le che ancor rimanevano fotto l'ubbidienza degl' Imperadori d' Oriente, erano tutte Cattoliche: l'altre, che passarono sotto la dominazione de' Longobardi, ritennero intatta quella medesima Religione, che i Goti, e sopra tutto il gran Re Teodorico loro avea conservata, nella quale il Re Autari, e gli altri Re suoi fuccessori le mantennero. A tutto ciò s'aggiunse dapoi la pietà della Regina Teodolinda, donna religiosissima, e Cattolica, la quale ancorchè col suo primo marito Autari non le sosse riuscito di fargli deporre l'Arrianesimo, con Agilulso però suo secondo marito potè tanto, per le grandi obbligazioni che a lei professava, che gli fece abbracciar la Religione Cattolica; (b) ond [b] P. Diace è che S. Gregorio M. cotanto si mostra obbligato a questa Principessa, alla quale dedicò i suoi quattro libri delle Vite de' Santi (c), e tante affettuose Epistole di lui si leggano piene d'encomi e di lodi dirette a questa Regina (d). Quindi avvenne, che molti Longobardi, seguendo l' esempio del loro Principe, si rendessero ancor essi Cattolici, e perciò molte Chiese e Monasteri nel Regno di Agilulfo fossero edificati (e): donate perciò moite possessioni a' medesimi, e che i Vescovi, che prima nelle Città di Longobardia eran depressi, fossero stati sollevati, ed in fommo onore avuti. E quantunque nel Regno di Ariovaldo perfido Arriano, che ad Agilulfo succedè, fossesi turbata quella pace, che Agilulfo gli avea data (f); nulladimanco succeduto poi al Trono Rotari, Principe ancorchè Arriano, di piacevoli costumi, e che lasciò in libertà di vivere così i Longobardi, come i Provinciali con quella Religione, ch'effi volefsero: ritornarono le cose nella pristina quiete e tranquillità nella quale maggiormente si stabilirono sotto il Regno di Ariper-

(c) P. Warnef. lib. 4.c. 5. (d) Greg.M. lib.3. Ep. 4. & 33. L.4.ep. 4.8 38.lib.7. Ep.42. L. 140 ep.12. (e) Warnef. lib.4.cap.6.& (f) P. Diac. 1.4. cap.44.

to molto propenso ed inclinato alla Religion Cattolica.

Ma poscia i nostri Cistiberini Longobardi surono i primi a lasciare affatto l'Arrianesimo, mercè di due illustri Vescovi. Barbato di Benevento, e Decorofo di Capua, Barbato dopo la fconfitta, che i Longobardi Beneventani sotto il loro Duca Romualdo diedero a' Greci, purgò quella Nazione non meno dell' Idolatria, che dell'Arrianesimo, e divennero tutti Cattolici. Il simile avvenne de' Longobardi Capuani per Decoroso loro Vescovo (a); tanto che in tutte quelle Provincie, ch' erano passate sotto il loro dominio, l'Arrianesimo presso a' Longobardi istessi restò assatto abolito. Le altre Regioni, che ancor duravano fotto i Greci, ancorchè l'Oriente spesso partorisse dell'eresse e degli errori intorno a' Dogmi, onde mal s' accordavano quelle Chiese con queste nostre d' Occidente, e sopra tutto in questi tempi per quella de' Monoteliti; nientedimeno la vigilanza de' Romani Pontefici, sotto la cui custodia e governo ancor duravano, fece sì, che non rimasero di quegli errori le nostre Chiese contaminate.

Ma non molto dapoi ciò, che avventurosamente avvenne a' nostri Cistiberini Longobardi sotto Romualdo Duca di Benevento, accadde a' Longobardi Subalpini fotto Grimoaldo Re d' Italia. Quello Principe fattofi Cattolico (b), favori tanto le Chiefe, ed ebbe tanta avversione alla dottrina degli Arriani, che estinse affatto in tutta Italia l'Arrianesimo. Quindi s'accrebbero le tante loro ricchezze, donde parimente ne nacque la fregolatezza della maggior parte de' Cristiani, e lo scadimento della disciplina Ec-

clesiastica.

Questi Principi Longobardi, ad esempio di tutti gli altri Principi dell' Occidente, e degl' Imperadori d' Oriente, ancorchè fatti Cattolici, mantennero però ne' loro Domini quelle medesime prerogative e preminenze, che i Re Goti ritennero, per quel che s'attiene all'esteriore polizia Ecclesiastica (c). Ed avvegnacchè i Pontefici Romani facessero valere la loro autorità in Occidente, nulladimanco i Principi, e spezialmente nella Francia, e nella Spagna, vollero fra l'altre cose autorizzare colle loro leggi ed Editti i Sinodi Provinciali, che in quello seco-(d) Marca de lo furono affai frequenti, e di lor ordine fatti convocare per dar riparo agli abusi, ed alla corrotta disciplina e fregolatez-7a degli Ecclesiastici (d). Dall' altra parte gl' Imperadori d'O-22.23. 24. & riente non pur seguitavano le vestigia de' loro predecessori, ma presero molta parte negli affari della Religione, non potendo i Pon-

ghell. Ital. Sacr.de Epis. Ben.& Cap.

(a) Vid. U-

(b) Sigon. de Reg. It.l.2. in Crimoald. R.

(c) Vedine gli esempj presso Murapori Diff. Ital. 70. e 74.

Conc.l.4.cap. 5.6. & fegg. 1.5.6.1.17.18. Sega.

Pontefici Romani farvi tutta quella resistenza, che avrebbono voluto. L'Imperador Maurizio calcando le medesime pedate degli altri suoi predecessori promulgò legge proibente, che i soldati si ricevessero ne' Monasterj. S. Gregorio (a) si doleva della legge, ma non attaccava la potestà del legislatore, e con molta riserva esagerava, che quella fosse ingiusta, e contra il servigio di Dio, quasi che volesse con ciò impedirsi agli uomini il cammino d'una maggior perfezione. Maurenzio nostro Duca di Napoli obbligava i Monaci a far le sentinelle per guardia della Città, e ripartiva le truppe per l'alloggio in ogni quartiere, non perdonando nè anche a' Monasteri di donne; di che pari-

mente abbiamo le doglianze di questo Pontefice (b).

In Oriente gl' Imperadori disponevano pure delle Diocesi e delle Metropoli, e regolavano i Troni, e le precedenze, accrescevano ed estenuavano le pertinenze de' Metropolitani a lor Pell. Fines talento. E dall'altra parte i nostri Duchi di Benevento secero Duc. Ben. il medesimo nel lor ampio Ducato. A richiesta di Barbato Ve- ad merid. scovo di quella Città il Duca Romualdo uni al Vescovato di Benevento quello di Siponto. Ecco le richieste di Barbato a Romualdo, come si legge ne' suoi Atti (c): Si munus, e' dice, tua salutis offerre studes, unum impende beneficium, ut B. Michaelis Archan- Bolland. 3. geli domus, quæ in Gargano sita est, & omnia quæ sub ditione Februar. & Sipontini Episcopatus sunt, ad Sedem Beatissima Genitricis Dei, ubi ap. Ughell. nunc indigne præsum, in omnibus subdas, & quoniam absque cultoribus omnia depravantur, unde nec sedulum officium persolvi potest, melius a nobis disposita tibi proficient in salutem. Romualdo assentisce a questa dimanda, e ne gli sa diploma: Illico Princeps viri Dei consentit petitionibus, eo ordine ut fati sumus, & sicut mos est, per PRÆCEPTUM Genitrici Dei universa concessit, & ut resonet in futurum, anathematizaverat, qui contra hæc agens irritam hanc facere voluerit concessionem. Ciò che dapoi volle Barbato, che anche se gli concedesse da Papa Vitaliano; poiche de' Romani Pontefici ( a' quali il Sannio, e la Puglia, come Provincie su- [d] S. Greg. burbicarie, appartenevansi ) uffizio era d'unire, e separare le loro Chiefe, siccome sovente erasi praticato dal Pontesice Gregorio, che nell'anno 592. uni la Chiesa di Cuma a quella di Miseno (d), ancorchè tal unione poco durasse, ed erasi praticato (e) Ugh. de nell'altre Provincie suburbicarie. Perciò appresso Vipera, ed Ughello (e) si legge il Breve di Vitaliano diretto al Vescovo Tom. I. Bar- Benev. Aaa

(a) Epift. 62. lib.11.

(b) Greg.lib. 7. Epift. 74. & 107.1.g.ep. 73. Camill.

[c] Acta S. Barbat. apua de Ep. Ben.

L. 2. ep. 31. Ughel. de Episc. Cuma-Episc. Ben. Vipera L. 1. Chron. Ep.

Barbato, ove fra l'altre cose si leggono: Concedentes tibi, tuaque præfatæ Reverendissimæ Beneventanensi Ecclesiæ, Bibinum, Asculum, Larinum, & Ecclesiam Sancti Michaelis Archangeli in Gargano, pariterque Sipontinam Ecclesiam, quæ in magna inopia & paupertate effe videtur, & absque cultoribus, & Ecclesiasticis officiis nunc cernitur esse depravata, cum omnibus quidem eorum pertinentiis, & omnibus prædiis cum Ecclesiis &c. Onde avvenne, che da questi tempi di Papa Vitaliano la Chiesa Sipontina sosse unita a quella di Benevento, e che i Vescovi Beneventani nel corso di molti anni, finche di nuovo quella non fu separata, fi dices-(a) Vid. Pe- sero anche Vescovi di Siponto. (a)

Non fu pertanto così nelle Provincie, ch' erano passate sotto la Signoria de' Longobardi, come in quelle ch'erano rimaste sotto i Greci, variata la polizia Ecclesiastica; ma per ciò che s'attiene Ann.an.663. a questa parte, su ritenuta quella stessa forma, che tennero sot-& Diff. Ital. to i Goti Re d'Italia, e sotto Giustiniano, e Giustino Impera-

dori d' Oriente.

### I. Elezione de' Vescovi, e loro disposizione nelle Città di queste nostre Provincie.

I Vescovi erano ancora eletti dal Clero e dal Popolo, ed or-dinati dal Pontesice Romano, come prima; ma i Principi, come se dal Popolo sosse a loro devoluta tal potestà, nell' elezione ne volevano la maggior parte; onde ne nacque, che facendo essi eleggere alcuni, che non avevano nè meriti, nè scienza, (b) Fleury nè capacità, erano le Chiese mal governate. (b) Dal registro dell' Inft. Jur. Ec- Epistole di S. Gregorio si legge, che il Pontesice Romano eser-Disc. sur l' me, e di Patriarca, non pur ordinava gli eletti dal Clero e citando nelle nostre Chiese l'autorità sua di Metropolitano insieforse insorgevano, e sovente spogliava i Vescovi delle loro Sedi, quando gli conosceva immeritevoli. Così de' Vescovi di Napoli leggiamo, che tenendo nell' anno 590. la Cattedra di Napoli Demetrio, fu costui per li molti e gravi suoi delitti nel feguente anno scacciato da Gregorio, il quale dopo averlo deposto, scrisse al Clero e agli Ordini di quella Città, cioè a' Nobili, ed al Popolo, che in luogo di Demetrio n'eleggessero un altro; ed intanto egli vi mandò il Vescovo di Nepi Paolo a reggere quella Chiefa, infino che a quella non si fosse dato il succettore. I Na-

cl.par.1.c.10. num.15.

regr. de fin.

Due. Benev.

Diff. 7. &

Muratori

64.

I Napoletani si trovavano così ben soddisfatti di Paolo, che scrissero al Pontesice pregandolo, che l'avesse loro dato per Vescovo. Gregorio prese tempo per deliberare, ed intanto avendo Paolo nel Castello di Lucullo, che oggi chiamiamo dell' Uovo (a), ricevuto un affronto da alcuni servi d'una dama Napo- (a) Intorno letana chiamata Clemenzia, pregò Gregorio che lo facesse ritor- al vero sito nar presto alla sua Chiesa. Onde i Napolitani non convenendo fra di Lucullo loro nella elezione d'un loro Cittadino, e scorgendo che Paolo vedi il Maznon l'avrebbe accettato, elessero Florenzio Sottodiacono del Papa, zocchi in Apche allora si trovava in Napoli : ma questi tosto scappò via , e pend. ad Diffuggi in Roma rifiutando il carico; tantochè Gregorio scrisse (b) fert. de Caa Scolastico Duca di Napoli, esortandolo a convocare i Nobili Diatr. 1. par. ed il Popolo della Città per l'elezione d'altra persona, e quel- 1. la eletta, mandassero il decreto in Roma, perchè potesse ordi- (b) Ep.Greg. narla: dicendogli ancora, giacchè due volte aveano eletti uomi- apud Chioc. ni stranieri, che se non trovavano fra' Cittadini persona idonea Neap. a tal carica, almeno eleggessero tre uomini savi e dabbene, a' quali tutti gli Ordini dessero la loro facoltà, e gli mandassero in Roma, affinchè facendo le veci della Città, venuti in Roma potessero insieme col Pontesice consultare, e far si che finalmente trovassero persona irreprensibile, nella quale consentissero, e stante la loro elezione potesse il Papa ordinarla, e mandarla alla vedova Chiesa.

Consimile Epistola (c) scrisse Gregorio a Pietro Sottodiaco- [c] Ep. apud no della Campagna, che reggeva il patrimonio di S. Pietro di questa Provincia, al quale incaricò, che facesse convocare il Clero della Chiesa di Napoli, imponendogli, che parimente e- de Elea. & leggessero due o tre di loro, a' quali dessero tutta la facoltà, e gli mandassero in Roma: dove uniti con gli altri rappresentanti p.175. Esegq. la Nobiltà e'l Popolo, si potesse trattar dell'elezione ed ordinazione del nuovo Vescovo.

Chiamavasi questa elezione per compromissum, la quale sole Mattheus va praticarsi ne' casi di divisione e di discordie, acciocchè u- Man. ad jus nendosi la volontà ed i suffragi di molti in due o tre persone savie, potessero quelle, per evitare i tumulti, senza contrasto Inst. Eccl. elegger colui, che stimassero più meritevole e degno (d). In par.1.cap.10. cotal maniera su infine da' Compromessori eletto in Roma nel 5.11. mese di Giugno dell'anno 593. Fortunato (e), ed ordinato che su M.L.2.ep.3.6. dal Papa, se ne venne in Napoli, dove su da' Napoletani suoi 7.12.15.20. figliuoli cortesemente ricevuto; e resse questa Chiesa per molti 35.59.61.

del Castello

Chioc.loc.cit. (d) Fr. Florens ad tit. El.pot. tit.4. Joan: a Costa in Sum. ad d.tit.Ant. Can.lib.1.sit. 12. Fleury

anni con tanta prudenza e vigilanza, che ne fu da Gregorio fommamente commendato, leggendosi perciò molte sue Epistole

(a) Ep. Gre- dirizzate a questo Vescovo (a).

gor. apud Chioc.loc.cit ep.49.

Morto Fortunato, per dargli successore insorfero nuovi con-& in Reges, trasti, ed essendosi divisi i suffragi, due Vescovi dal Clero e dal 1.3.ep.23.1.5. Popolo furono eletti: un partito elesse Giovanni Diacono: l'altro Pietro parimente Diacono. Tosto si ebbe ricorso al Pontesice Gregorio, perchè fra i due eletti, quello che reputasse il più degno confermasse ed ordinasse. Ma niun di essi piacque. Giovanni su notato d'incontinenza, perchè teneva una figliuola, testimonio di fua debolezza. Pietro, come usurajo, e troppo semplice, su riputato indegno ed inutile; onde fu rescritto a' Napoletani, che

(b) Epist. eleggessero altri, come poi secero (b).

Gregor. apud Questo medesimo costume vediamo praticato nell'elezioni de' Chioc.loc.cit Vescovi Capuani, di Cuma, di Miseno, di Benevento, di Sa-& in Reges. Velcovi Capitani, di Citma, di Mileno, di Benevento, di Sa-1.7.ep.75.1.8. lerno, d'Apruzzi, e di tutte le altre Chiefe di queste nostre ep.40. Lg.ep. Provincie, che come Suburbicarie, al Pontefice Romano s'appartenevano (c). Palermo ancora, Messina, e l'altre Chiese di (c) S. Greg. quell' Isola, poichè la Sicilia su anche Provincia Suburbicaria,

M.l.2. ep. 15. ferbavano il medesimo istituto. (d)

L'elezione fecondo il prescritto de' Canoni dovea cadere ер.26.1.8. ер. 26. & 40. in uno, che fosse della Chiesa stessa, o a quella incardinato Lo.ep.21.10. non già di altre Chiese; e solo quando fra' Cittadini non si tro-(d) Vid.Mu- vava persona idonea, il che rade volte accadeva, ricorrevasi aratori Diff. gli stranieri, i quali sossero o nella pietà, o nella prudenza e dottrina eminenti. Così leggiamo che Gregorio, dovendosi eleggere il Vescovo in Capua, discordando i Capuani nell'elezione, ed alcuni facendo nomina di foggetti stranieri, col pretesto che de' Nazionali non vi fosse persona degna, rispose, che ciò parevagli molto strano, e che pertanto facessero migliore scrutinio sopra de' loro Cittadini, e se veramente nè pur uno ve ne fosse degno, allora avrebbe egli provveduto di persona meritevole. (e)

(e) S. Greg. M.l.4. ep.13. Vid.etiam 1. 8. ep.26.

28.

Per la morte di Liberio Vescovo di Cuma accaduta nell' anno 592. quest' istesso Pontesice mandò Benenato Vescovo di Miseno a governarla, infino che non se gli desse il successore. Discordavano i Cumani per l'elezione, intendendo alcuni elegger persona d'altra Chiesa; ma Gregorio sece sentire a Benenato, che non permettesse sar eleggere persona straniera, se non nel caso, che a lui costasse non esservi fra' Cumani uomo alcuno meritevole d'effere innalzato a quella dignità.(a)

Quest' istesso vedesi praticato nell' elezione del Vescovo di Palermo. Per la morte di Vittore era rimafa vedova quella 2. ep. 31. Chiesa: S. Gregorio vi mandò tosto Barbato Vescovo di Benevento, perchè la governasse, fin tanto che si sosse dato il successore (b). I Palermitani discordi nell'elezione, pensavano eleggere Cherico straniere. Si oppose loro Gregorio, e scrisse a Barbato, che non permettesse che si eleggesse persona d'altra Chiesa, nisi forte inter Clericos ipsius Civitatis nullus ad Episcopa-

tum dignus, quod evenire non credimus, poterit inveniri.

In tal maniera si facevano l' elezioni de' Vescovi, quando volevasi attendere l'antica disciplina della Chiesa, ed il prescritto de'Sagri Canoni. (c) Così ancora avrebbe dovuta farli l'elezione (c) V.Marca del Vescovo di Roma dal Clero e dal Popolo, nè aveano in de Concor. L. ciò da impacciarsene gl' Imperadori d'Oriente. Ma cominciava- 8.e.2. & Jegg. no già in questi tempi i Principi ad occupare le ragioni del Popolo e del Clero in queste elezioni (d): sia per timore, sia per cit. Op. L.8. compiacenza, fovente colui era eletto, che al Principe piaceva. (e) V. Ma-Gl' Imperadori d' Oriente, come padroni di Roma, aveano gran billon. tom.2. parte nell'elezione de' Papi, ch' erano loro sudditi, (e) e su anche Mus. Ital. in introdotto costume, che senza lor commessione niuno potesse es- Comm. prav. fere ordinato; onde l'eletto dovea mandare in Costantinopoli a c.17.042.109. richiederne il consenso, o la permissione dell'Imperadore (f). & segg. Scrive Paolo Warnefrido (g), che quando dopo la morte di Be- (f) Anast. Binedetto Bonoso, su nell' anno 578. innalzato a quella sede Pe-blioth.in Vilagio II. perchè Roma in que tempi era cinta di stretto assedio Pelagio II.& da' Longobardi, nè alcuno poteva uscire da quella Città, non in Agathone. potè Pelagio mandare in Costantinopoli all' Imperadore, perchè v' afsentisse; onde su ordinato Pontesice senza commissione del Prin-lib.3. cap.20. cipe. Levati poi gl' impedimenti, solevano i Pontesici Romani mandar lettere agl' Imperadori, nelle quali allegando gl' impedi- Lib.1. cap. 39. menti avuti cercavano di scusarsi, e che alla fatta ordinazione 40. Vid. Forconsentissero. S. Gregorio il Grande eletto Papa, ricusando d'es-mulas Relaferci, scrisse all' Imperadore Maurizio istantemente supplicandolo, che non prestasse il suo assenso all'elezione; ma l' Im-vel Exar. peradore che tanto si compiacque dell'elezione, non volle far- Rav.in Libr. lo (h).

Nelle nostre Provincie pure i nostri Principi nelle elezioni Pont. c.2. tit. de' Vescovi delle loro Città vi vollero la lor parte. Così leggia- to a Jest. Garmo alcuna volta esser accaduto nell'elezioni de' Vescovi di Be-nerio.

(a) S. Greg. M. l.2. ep.g. Vid.etiam lo

[b] Epift. Gregor. apud

ad Ord.Rom.

(g) Warn. (h) Jo.Diac. Vita S. Greg. tion.de elett. Pont.ad Imp. Diurn. Rom. nevento, come su l'elezione di Barbato nell'anno 663. seguit a per opera del Duca Romualdo. De'Vescovi Napoletani pur Io stesso si legge, e particolarmente del Vescovo Sergio, il quale dal Duca di Napoli Giovanni fu dopo la morte di Lorenzo innalzato a quella sede (a). Ma questi casi avvenivano suori d'ordine. La disciplina era, che l'elezione s'appartenesse al Clero ed

Ughell.de E. al Popolo, siccome l'ordinazione al Romano Pontesice.

[b] Novell. 83. & 123.

(a) Jo. Diac.

in Sergio

Chiocc. &

pisc. Neap.

La disposizione de' Vescovi in queste nostre Provincie era la medesima de' secoli precedenti. E per quel che s'attiene alla loro autorità e giurisdizione, la loro conoscenza era ristretta come prima nelle cause Ecclesiastiche, dove procedevasi per via di censura. Non avevano giustizia persetta, non Tribunali, non Magistrati, e la loro cognizione non più si stese di quella, che Giustiniano avea lor data in quelle sue Novelle (b). Intorno all'onore e potestà era l'istessa, e circoscritta da' medesimi confini. Erano nelle Città Vescovi solamente: non avea alcun d'essi acquistato ancora autorità di Metropolitano, nè alcuno sotto di se avea Vescovi suffraganei e dipendenti; ma ciascuno de' Vescovi reggeva la sua Chiesa, ed il Popolo a se commesso. Non ancora i Patriarchi di Costantinopoli aveano invase se Chiese nostre, sicchè alcune ne avessero potuto render Metropoli, ed innalzare i loro Vescovi a Metropolitani, con sottoporle al Trono di Costantinopoli, siccome secero dapoi nell' Imperio di Lione Isaurico, e degli altri Imperadori d'Oriente suoi successori. Solo, come si è detto di alcuni Vescovi delle Città all' Imperio Greco soggette, cominciavano secondo il fasto de' Greci ad esser decorati del nome d'Arcivescovi, non senza sdegno però de'Romani Pontefici, i quali riprendevano acerbamente que' Ve+ (c) Chioc. scovi, che lo prendevano (c).

Alcuni credettero, che il Vescovo di Napoli prima di S.

Gregorio M. o almeno da questo Pontefice fosse stato innalzato

de Episc. Neap. An. 730.

agli onori di Metropolitano, e d'Arcivescovo. Lo provano da (d) Cap.1. quella iscrizione, che si legge nel Decretale (d) sotto il titolo de statu Mo- de statu Monac. ivi : Gregorius Archiepiscopo Neapolis : e sotto l'alnac.

tro de Religiosis domibus, ivi: Gregorius Victori Archiep. Neap. Ma chi non vede la manifesta scorrezione del Codice vulgato? poichè negli emendati la prima si legge così: Gregorius Fortunato (e) Gonzalez Episcopo Neapolitano, siccome anche legge Gorzalez (e); e la d. cap.1. & de seconda: Gregorius Victori Neapolis Episcopo. Oltrechè nel regirelig. domib. stro dell'epistole di S. Gregorio riconosciuto ed emendato in RoRoma, donde quel testo si dice trascritto, questo titolo non si vede; nè tra l'epistole di S. Gregorio si legge questa Decretale, che si dice indirizzata a Vittore. Quindi i nostri più accurati Scrittori, come il Caracciolo (a), e'l Chioccarelli (b), riprovarono con molta ragione questa sor credenza, ed in tempi poste-cl. Neap. Moriori pongono l'elevazione di questa sede in Metropoli.

Altri dalla disposizione, che presero queste nostre Provincie nel Ponteficato di Gregorio, presero argomento, che sin da questi tempi si sosse Napoli satta Metropoli. Napoli, essi dicono, avea in questi tempi il suo Duca: l'altre Città Conti, e Governadori. Il Duca secondo la polizia dell' Imperio presedeva a più Città della Provincia, che compongono il Ducato. Il Conte presedeva ad una Città fola; ond'è che nelle leggi degli Westrogoti si dice Duca di Provincia, e Conte di Città; e Fortunato al Conte Sigoaldo gli dice:

Qui modo dat Comitis, det tibi jura Ducis.

Regolarmente dodici Città erano a'Duchi sottoposte, e queste Città si nomavano Contadi, onde il Duca presideva a dodici Conti, siccome notò Pietro Piteo (c) per quel luogo d' Aimoino(d): Pipinus domum reversus, Grifonem more Ducum duodecim Co- sec.l.i. cap.8. mitatibus donavit, e Camillo Pellegrino (e) a cagion di molti e- (d) Append. sempj, che si leggono appresso Gregorio Turonese nella sua Ap. ad Aimoin. pendice. Quindi Guglielmo Durando (f) osservò, che adattandosi c.ip.11. la polizia della Chiesa a quella dell'Imperio, le Città Ducali eb- (e) Pellegra bero gli Arcivescovi, e le Contee i Vescovi, avendo corrispon- in dissert. de denza gli Arcivescovi co' Duchi, ed i Vescovi con li Conti. Duc. Benev. Così Napoli fatta ora Città Ducale, ed il suo Ducato, ancorchè Dist.3. fin qui non molto fi stendesse, ed si suo Ducato, ancorche (f) Durand. fin qui non molto fi stendesse, come si stese dapoi, abbraccian- in Rat. Div. do nulladimanco le Città vicine intorno al Cratere, siccome Off.l.2.ca. 13 Pompei, Erculano, Acerra, Nola, Pozzuoli, Cuma, Miseno, hum. 15. V. Baja, ed Ischia: potè in questi tempi divenir Metropoli, ed il suo Vescovo rendersi Metropolitano.

Ma siccome egli è vero, che la polizia di queste nostre Chiefe col correr degli anni fi andava adattando alla disposizione o polizia dell' Imperio, come vedremo ne' fecoli feguenti; nientedimeno ne' tempi, ne' quali siamo, alla disposizione de' Ducati, siano de' Longobardi, siano de' Greci, non si adattò la polizia Ecclesiastica, e la disposizione delle nostre Chiese, e da quelle d'Italia su tutta diversa : onde fallace argomento è questo di dare ora Arcivelcovì alle Città Ducali. Puossi vedere in questi tempi Città più co-

(b) Chiocc. de Episc. Ne-

Sidon. Apol; 1.7. ep. 178

fpi=

fpicua ed eminente in queste nostre Regioni, quanto Benevento. Capo d'un Ducato così vasto, che abbracciava molte Provincie, e sede de' Duchi Beneventani ? e pure il suo Vescovo non era Metropolitano, nè Arcivescovo, avendo acquistato questa prerogativa molto tempo dapoi , cioè nell' anno 969. nel Ponteficato di Giovanni XIII. come diremo. Spoleto Capo d'un altro insigne Ducato, non ebbe Arcivescovo. Brescia, Trento, ed altre Città di Longobardia, decorate da' Principi Longobardi con titoli di Ducati, non ebbero in questa età, ma molto dapoi i loro Arcivescovi; anzi nè Brescia, nè Spoleto l'acquistarono mat. Gaeta ebbe pure il suo Duca, ma non giammai Arcivescovo. Capua, Bari, Reggio, Salerno, Città cospicue, e molte altre di quelle Regioni, che ubbidivano a' Greci, non ebbero se non nel decimo secolo, ed altri in tempi più posteriori, i loro Metropolitani da' Romani Pontefici; ancorchè i Patriarchi di Costantinopoli altramente ne disponessero, come ne' seguenti libri diremo. Non fu adunque Napoli, come lo confessano l'istesso P. Caracciolo, ed altri nostri Scrittori, fatta Metropoli in questi tempi. Fu ella adorna di questa dignità nel decimo secolo nel Ponteficato di Giovanni XIII. dopo Capua, e Benevento, come diremo a fuo luogo. Non tutte l'altre Chiese di queste nostre Provincie aveano ancora ottenuto questa prerogativa. Erano soli Vescovi coloro, che presidevano alle Città, per grandi ed illustri che fossero, e sedi de' Duchi. Egli è però vero, che col correr degli anni innalzandosi alcune Città ad esser Capo e Metropoli o d'un Ducato, o d'un Principato; e cominciando nel decimo fecolo i Pontesici Romani ad esercitare in queste nostre Provincie nuove ragioni Patriarcali, con ergere i Vescovi a Metropolitani in mandandogli il pallio : la polizia e disposizione Ecclesiastica venne ad adattarsi e a corrispondere alla polizia dell' Imperio.

Egli però è altresi vero, che fin da questi tempi s' incominciarono a gittare i fondamenti della nuova polizia così dell' Imperio, come del Sacerdozio. Così da questi tempi vediamo, che al Vescovo di Benevento s' unirono le Chiese di Siponto, di Bovino, Ascoli, e Larino. Al Vescovo di Napoli quelle di Cuma, Miseno, e Baja s' appartenevano; non già che i Vescovi di queste Città lo riconoscellero per Metropolitano, ma per onore della Città Ducale, e come loro Metropoli, per quel che riguardava la polizia dell' Imperio, gli accordavano i primi onori,

ri, poichè tra i Vescovi di quel Ducato era riputato il primo. Col corso degli anni, oltre al Ducato di Benevento, e quello di Napoli, sursero ancora il Ducato di Capua, e l'altro di Sa-Ierno, i quali con quello di Benevento c'innalzarono poi a' Principati. Amalfi ebbe in appresso anche il suo Duca, siccome Surrento, e si eressero in Ducati. Bari poi ebbe anche il suo Duca. Alcune Città della Puglia e della Calabria, de' Bruzi e della Lucania, fatte parimente Capi e Metropoli di quelle Regioni, si renderono più cospicue dell'altre; onde secondo la polizia dell' Imperio ricevettero poi i Metropolitani, ed i Vescovi delle Città minori di quelle Provincie rimalero lor suffraganei. Quindi avvenne, che quanto più si stendeva il loro Ducato, o Provincia, più suffraganei avessero; e per questa cagione, poichè il Ducato Beneventano distese più di tutti gli altri i suoi confini, il suo Arcivescovo ebbe tanti Vescovi suffraganei, che sopra tutti gli altri Metropolitani oggi ne ritiene in gran numero. Quindi ancora è avvenuto, che il Principato di Salerno se non quanto quel di Benevento, avendo pure molto ampliato i fuoi confini, il suo Arcivescovo ancor egli ritenesse molti suffraganei; e quel di Capua per la stessa ragione anche moltissimi. Ed all'incontro il Ducato di Napoli, quel di Sorrento, e l'altro d' Amalfi, come che molto ristretti, non avessero così numeroso stuo-Io di Vescovi suffraganei, siccome gli altri Metropolitani delle altre Città di quelle nostre Provincie; come osserveremo, quando della loro polizia Ecclesiastica degli ultimi tempi ci sarà data occasione di trattare.

Ecco adunque qual fosse la disposizione e la Gerarchia M. L.1.ep.42. Ecclesiastica di queste nostre Provincie in questa età. Il Romano Pontefice, come Metropolitano insieme, e Patriarca: Vescovi, Preti, Diaconi, Sottodiaconi, i quali già in questi tempi eransi ligati al celibato (a), ed il loro ordine su poi posto nel rango de'maggiori ordini (b): Acoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiari.

Sentironfi ancora negli Scrittori di questi tempi, e sopra tutto nell' Epistole di S. Gregorio i Preti Cardinali, i Diaconi, e Sottodiaconi Cardinali; e molte Chiese avere avuti di questi Cardinali, come oltre alla Romana, quella d'Aquileja, di Ravenna, di rens ad eit. Milano, di Pisa, di Terracina, di Siracusa; e nelle nostre Provin- Decret. de cie ancora, come le Chiese di Napoli, di Capua, di Benevento, di Venafro, e forse ogni altra. Ma in questi tempi, siccome ben pruovano Florente e Baluzio (c), ed è chiaro dall' Benefinu.12.

Tom.I. Bbb Episto-

(a) S. Greg. (b) Vid.Morin.de Ordin. par.3. exerc. 12.

(c) Baluz. in annot. ad Anton. Aug. de emend. Gras.ad Dift. 71. c.s. Flotransl. Episc.Fra Paolo Trat. de'

Epissole stesse di S. Gregorio, questi Cardinali non erano, che Preti, Diaconi, o Sottodiaconi stranieri, i quali erano uniti ed affissi, o come diciamo, inzeppati ad una certa Chiesa, la quale unione chiamavano incardinazione, e questo unire dicevano incardinare, poiche per questo inzeppamento si univa colui a quel corpo, come nel suo cardine; in guisa che non più straniero, ma proprio di quella Chiefa riputavasi, e nomavasi per-(a) Vid.tam. ciò incardinato, ovvero Cardinale (a). Nome, che sebbene nella sua origine non denotava dignità, o superiorità alcuna, s' intese poi ne' seguenti secoli risonare cotanto magnifico e sastoso, che s'è proccurato negli ultimi tempi uguagliarlo al nome Regio, e coloro che n' erano adorni, di pareggiargli a' più potenti Re della Terra.

Thomas.Di-Sc. Eccl.par. 1. L. 1. c. 115. Muratori Disser.61.

(b) V. Tho-Jegg. Constant. alibi paff. Chiocc. de Episc. Neap. Vid.Mazoch. de Cathedr. Neap.in An-(f) Chioc.de Episc. Neap. (g) Codin. Leuncl. loc. (h) V. Ma-

zoch. de Ca-

shedr. Neap.

pag. 229.

Sursero egli è vero in questi tempi, anche in Occidente, vari masin. Eccl. Ufficiali, ed altri nomi s' intesero, come di Cimeliarca, di Ret-Disc. par. 1. tore, Cartulari, ed altri (b); e nella Chiesa d'Oriente altri più assai, 1.2. c. 100. & di cui lungo catalogo abbiamo appresso Codino (c), e Leuncla-(e) Codin.de vio (d). Ma questi Ufficiali per lo più sursero per la cura, Offic. Eccl. che si dovea avere della temporalità delle Chiese, e delle loro ricchezze. I Vescovi, per la pietà de' Principi e de' Fedeli pro-(a) Leuncl. fusi in donare alle loro Chiese, si diedero a costruirne altre di Rom. 2. Jur. nuovo, e con maggior magnificenza, e singolarmente i nostri Vez (e) Jo. Diac. Scovi Napoletani (e); siccome i Vescovi di tutte le altre Chiese di de Episc. Ne- queste Provincie molte n'ingrandirono nelle loro Città, e moltissime ap.in Steph. nuovamente ne costrussero. Quando prima i vasi erano di legno, 1. Pomponio. di vetro, o di creta: le vesti sobrie, e tutti gli altri ornamenti semplici e schietti; ora i vasi divengono d'oro e d'argento, le vesti ricche e pompose, e gli ornamenti tutti preziosi e magnifici. Perciò bisognava, che ad uno del Clero si desse il penfiero di custodirgli, ed averne esatta cura e provvidenza: quindi il custode appresso noi (f) su chiamato Cimeliarca, ed appresselog. & per so i Greci (g) Magnus vasorum custos. Ebbe la Chiesa di Napo-If il suo Cimeliarca (h) siccome ancor oggi lo ritiene, ma con impiego diverso: l'ebbero ancora le altre Chiese di queste nostre Provincie, ancora quelle di Roma, di Ravenna; ed infine l'ebbero tutte. Le possessioni, i poderi, e l'ampie lor rendite posse ancora in paesi remoti e distanti, ricercavano particolar persona, che avesse di sor cura e pensiero. Quindi sursero i Rettori, de' quali sovente S. Gregorio favella, che aveano il governo de' patrimoni delle Chiefe; ed in conseguenza i Cartulari, gli Economi

nomi, ed altri Ufficiali. Ma tutti questi Uffici nacquero per le temporalità delle Chiese, non già che sossero gradi Gerarchici, e che punto s'appartenessero al suo potere spirituale.

### II. Monaci.

Non meno le Chiese, che i Monasteri renderonsi in questi tempi più spessi e magnisici, e loro Monaci più numerosi. I Longobardi, come suole avvenire ne' primi ardori delle novelle Religioni, abbracciata ch'ebbero la Religione Cattolica Romana, furono in quelle nostre Provincie assai più profusi colle Chiese e Monasteri, che i Greci Cristiani vecchi. Il Re Agilulfo, fatto cattolico, molti Monasteri rifece per l'Italia, ed altri nuovi ne costrusse. Il Re Ariperto su così prosuso nel donare a' Monasterj, alle Chiese, e particolarmente alla Romana, che per la restituzione degli ampj e grandi poderi, che le sece nell' Alpi Cozzie, onde tanto in quella Provincia crebbe il patrimonio di S.Pietro, diede occasione ad alcuni di credere, che la Provincia tutta dell'Alpi avesse Ariperto donato alla Chiesa Romana.

I nostri Duchi di Benevento, ancorchè sotto Zotone I. Duca pagano e idolatra, il Monastero Cassinese avesse patito quel miserando sacco, nulladimeno abbracciato che poi ebbero per opera di Barbato il cattolicismo, favorirono le Chiese ed i Monasteri; tantochè rifatto quel Monastero circa l'anno 720. da Petronace (a), i Duchi di Benevento lo arricchirono grandemen- (a) P. Diac. te, e fra gli altri Gisusso II. d'immensi doni e di grandi po. 2.6.2.40. Leo deri l'accrebbe. Que' luoghi, e quelle terre poste nello Stato Oft. L. 1. c. 2.3. di S. Germano passarono in gran parte in dominio di quel Monastero; tanto che poi col correr degli anni accresciuto per altre ampie donazioni, si rendè cotanto ricco e possente, che i loro Abati fatti Signori di più Terre, e vassalli, vennero in tale stato, che mantenevano a' loro stipendi eserciti armati, come ne' feguenti fecoli vedremo.

Perciò i Monasteri dell'Ordine di S. Benedetto renderonsi più numerofi nel Ducato Beneventano, che abbracciava in que'tempi ciò che ora diciamo i due Apruzzi, il Contado di Molife, e Capitanata, quasi tutta la Campagna, e buona parte della Lucania, (b) P.Warn. della Puglia, e dell'antica Calabria, Taranto, Brindisi, e tutto quel Pellegr. in larghissimo paese, che gli è intorno (b). Molti e d' uomini, e Dissi de fin. di donne ne furono in queste Provincie nuovamente eretti nel Duc. Ben.

lib.6. cap. I.

(a) Ughell. de Episc.Benev.

(b) P. Diac. 1.6. cap. 1.

(c) P. Diac. 1.6. cap.40.

(d) V.Muratori Diff.65. & 66.

(e) V. S. Bruzj. (e) Greg.M. 1.8. ep.13.43.1.9. ер.67. 1.2.ер. 24.l.3.ep.1.l. 10.ep.19. & alibi paff.

(f) V.Thomal. Eccl. Disc. par.1. 1.3.cap.30.& 31. Fleury Hift. Ecol. L. 36. num. 26. & 33. Muratori Diff. 70.

Regno de' Longobardi. In Benevento ne' tempi di S. Gregorio ne leggiamo moltissimi (a): il Monastero di Monache di S. Nazario Martire, l'altro a quello vicino de'Frati di S. Maria ad Olivolam; e a'tempi di Grimoaldo V. Duca di Benevento leggiamo quello di S. Modesto arricchito da Grimoaldo di grandi polsessioni (b); e Teodorata moglie del Duca Romualdo suo figliuolo, suori le mura di Benevento fondò un Monastero di donne ad onore di S. Pietro Apostolo. L' esempio de' Principi su dapoi seguitato da' loro sudditi benestanti, così Longobardi, come Provinciali, (c) tanto che nel Ducato Beneventano per tutte quelle Provincie, che esso abbracciava, i Monasteri di S. Benedetto si videro in questi tempi più numerosi, che nel secolo precedente. (d)

Nel Ducato Napoletano, ed in tutte quelle Città, che a' Greci ubbidivano, ancorchè molti altri di quest'Ordine se ne fosfero nuovamente costrutti; nulladimanco il numero de' Monasteri così di uomini, come di donne, posti sotto la regola di S. Balilio era maggiore. Napoli n'ebbe molti, come si è veduto nel precedente libro. Non erano meno frequenti in Otranto, Brindili, Reggio, e così in tutte l'altre Città della Calabria, e de'

Fu pertanto lo Stato Monastico, non meno che nella Francia, e nell' Alemagna, ed in tutte l' altre parti d' Occidente steso ed arricchito in queste nostre Provincie; tantoche già gli Abati e' Monasteri cominciavano a pretendere di scuotere il giogo de' Vescovi, ed a dimandare de' privilegi e dell' esenzioni per rendersi in libertà. Se sono veri gli Atti del Concilio, che si narra aver tenuto S. Gregorio in Roma nell'anno 601, in savore de'Monaci, fu in quello stabilito, che i Monaci dovessero avere la libertà di eleggere il loro Abate, e di scegliere un Monaco della loro comunità, o d'un altro Monastero: che i Vescovi non potessero trar Monaci da un Monastero per fargli Cherici, ovvero per impiegargli alla riforma d'un altro Monastero, senza il consenso dell' Abate: che i Vescovi non dovessero impacciarsi nel temporale de'Monasteri, nè celebrare l' uffizio solenne nella Chiesa de' Monaci, nè esercitarvi alcuna giurisdizione (f). Per tutte queste cagioni lo Stato Monassico si rendè fin da questi tempi considerabile, e cominciò non poco ad alterare lo Stato civile e temporale de' Principi, i quali in vece di fare argine a tanti acquisti, piuttosto gli accrescevano colle loro immense donazioni.

III.

### III. Regolamenti Ecclesiastici.

I Canoni, che in vari Concili furono stabiliti in questo setti-mo secolo in Occidente, e particolarmente in Toledo, ed in Francia, ripararono in gran parte la sregolatezza della maggior parte de' Cristiani, e la disciplina degli Ecclesiastici, ch'era in declinazione. Furono ancora avvalorati dagli Editti de Sovrani (a); e S. Gregorio gran Pontefice riparò in Italia la cadente (a) Marca de disciplina delle nostre Chiese: vegliò sopra la conservazione di Conc.l.G. cap. quella, e si applicò tutto a fare offervare inviolabilmente i Ca- 22.23. noni in tutte le Chiese. Scrisse perciò una gran quantità di lettere ne' quattordici anni del suo Pontificato, le quali contengono una grandissima copia di decisioni sopra il governo e la disciplina della Chiesa.

Se si voglia aver per vero ciò che scrisse il Baronio di Cresconio Vescovo d' Africa, e ciò che i più gravi Autori dicono della Collezione d'Isidoro Mercatore : niuna Collezione di Canoni su satta in questo settimo secolo. Il Baronio credette, che [b] Doui, hist. il Vescovo Cresconio fiorisse intorno a'tempi di Giustiniano Im- du Droit peradore; onde la sua ampia Raccolta de' canoni su perciò da Can. part. 1. noi rapportata nel libro precedente. Se poi si voglia seguire l'o- cap. 22. pinione di Doujat (b), riputata vera da Pagi (c), ed abbraccia- Critica in ta ultimamente da Burcardo Gotthelf Struvio (d): la Collezione Ann. Baron, di Cresconio caderebbe in questo luogo, come quella, che se- ad A. 827. condo il fentimento di costoro, si fece intorno P anno 690. in num. 14. questo settimo secolo. Quella d' Isidoro Mercatore bisognerà cer- hist. Jur. Can. tamente riportarla al libro seguente, poichè questo Scrittore fio- cap. 7. §.11. ri nell' ottavo secolo, verso l'anno 750.

Se si volesse farne autore Isidoro di Spagna Vescovo di Siviglia, certamente che questo sarebbe il suo luogo. Sedè egli in quel- Imp. lib. 3. la Cattedra dopo la morte di suo fratello Leandro, a cui succede cap.5. num.2. verso l'anno 595, e la governò quasi per lo spazio di quaranta [f] V.Gonanni. Ma è cosa certa, che non ne su egli, il Compilatore, così perchè zalez in Apin quella Raccolta fi rapportano molti Canoni stabiliti in vari paratu de o-Concili tenuti in Toledo molto tempo dopo la sua morte, che jur. Can.num. accadde l'anno 636. ed alcune Epistole di Gregorio II. e III. 46. V. Hue di Zaccharia (e), che sederono nella Cattedra di Roma nell' noldum Pletottavo secolo, come anche perchè tra le molte opere, che si tenbergium numerano di questo insigne Scrittore, niuno ha fatta menzione di jus Can, cap.

questa Raccolta (f).

[e] Petr. de Marc. de

IV.

11.5.7.

IV. Beni temporali.

E tante profuse donazioni, che non meno da' privati, che da' Principi da tempo in tempo s'erano fatte alle Chiese nel corso poco meno di due fecoli, furon cagione che le Chiefe, non meno che il Principe ed i privati, avessero i loro particolari patrimonj. Le possessioni ampissime, che acquistarono non pur nel distretto delle Ioro Città, ma anche in Iontani paesi, onde tante rendite e fratti se ne ritraevano, le appellavano patrimoni, secondo l'uso di quei tempi, ne'quali le possessioni di qualunque famiglia, e i retaggi pervenuti da' loro maggiori si chiamavano il patrimonio di quella. Così ancora chiamavasi patrimonio del Principe quel fondo, ch' ei possedeva in proprietà, e per distinguerlo non meno da' patrimoni de' privati, che dal Fisco dell'istesso Principe, si nominava sacrum patrimonium, come (a) Cod. Ju- si legge in molte Cossituzioni del Codice di Giustiniano (a): ciò che dapoi ne' nuovi Regni in Europa stabiliti su detto domanio son. de Verb. regale. Per queste istesse cagioni si diede poi il nome di Patrimo-Signavoc. Pa- nio alle possessioni di ciascuna Chiesa. Così nell' Epistole di S. Gregorio si veggono nominati non solo i Patrimoni della Chiesa Romana, ma anche il patrimonio della Chiesa di Ravenna, il patrimonio della Chiesa di Milano, il patrimonio della Chiesa di Rimini, e di molte altre. Le Chiese delle Città grandi, come di Roma, Ravenna, e Milano, come Città Imperiali, e dove abitarono Senatori, grandi Ufficiali, ed altre persone illustri, acquistarono patrimoni non pur dentro i loro confini, ma in diverse parti del mondo. Le altre Chiese poste in Città minori, come fra noi Napoli, Benevento, Capua, Salerno, Bari, Reggio, e tante altre, e che avevano abitatori di fortune mediocri, e tutte riposte ne' loro confini; non aveano Patrimoni suori del loro distretto.

(6) V. Am-Muratori Diff.69.

ffin. lib. 11

& 12. Brif-

arimonium .

Fra tutte le Chiese delle Città Imperiali la Chiesa Romana su quella, che avea acquistato in questi tempi più ampi e vasti patrimonj, non pur in Italia, ma anche nelle Provincie più remote d' Europa (b). Nel Ponteficato di Gregorio il grande, come si racmirat. ne suoi coglie dalle sue lettere, ebbe la Chiesa Romana ampio patrimo-Opuse dise.7. nio in Sicilia, scrivendo questo Pontesice a Giustino pretore di quella Isola, la quale da lui reggevasi perl' Imperio d' Oriente, che proccurasse sar togliere ogni indugio per lo trasporto d'alcuni grani raccolti dalle possessioni del patrimonio di S. Pietro, ch'

ei voleva in Roma, ove ve n'era penuria. E poichè queste posfessioni erano molte, ed alcune divise in pezzi, secondo le donazioni che da' Fedeli di volta in volta eransi fatte, perciò rescrive a Pietro Sottodiacono Rettore di quel patrimonio, che essendone state domandate alcune in enfiteusi, talora se n'era contentato, e talora non l'avea permesso. (a) Ebbe ancora la Chiesa Romana il (a) S. Greg. patrimonio in Africa; onde Gregorio rende infinite grazie a M. L.1. ep. 2. Gennadio Patrizio, ed Esarca di quella Provincia, che pur si te- 18.36.12. & neva per l'Imperadore d'Oriente, ch'essendo molti suoghi di Jegg. 56.69. questo patrimonio stati abbandonati da' coltivatori, egli mandan- 71. & feqq. & libr. feq. pafdovi molti di que' popoli da lui vinti, avessegli grandemente ri- fim. storati (b). Avea anche patrimonio in Francia, alla cura del quale (1) Id. L. 1. avendo Gregorio prepolto un Prete, il cui nome su Candido, ep.73. lo raccomanda caldamente non meno alla Reina Brunichilda, che al Re Childeberto suo figliuolo l'anno 596. mostrando che quel carico innanzi di Candido era stato raccomandato a Dinanio Patrizio; anzi scrive a Candido a qual uso quelle entrate si dovessero dispensare (c): e verso il fine del suo Pontificato l' anno (c) Id. L. s. ep. 604. raccomandò quel patrimonio ad Asclepiodato Patrizio de' ep. 7. L. 7. ep. Galli (d). Ebbe eziandio patrimonio in Dalmazia, a cui era pre- 24. poslo Antonio, ovvero Antonino Sottodiacono. (e)

In Italia ed in queste nostre Provincie ancora ebbe la Chie- ep.7. fa Romana molti patrimonj. Nella Provincia dell' Alpi Cozzie 20.22.1.3.ep. ebbe un ben ampio patrimonio, che occupato per molto tempo 9. 22. da' Longobardi, fu dapoi restituito alla medesima dal Re Ariperto nel Ponteficato di Giovanni VII. scrivendo Paolo Warnefrido, che Ariperto Re de' Longobardi restitui la donazione del PATRI-MONIO dell' Alpi Cozzie appartenente alla Sede Appostolica, ma per molto tempo stato levato da' Longobardi, e mandò a Roma questa donazione scritta con lettere d'oro. La qual donazione al dir dello stello Autore su dapoi consermata dal Re Luitprando, dicendo: In quel tempo il Re Luitprando confermò alla Chiesa di Roma la donazione del PATRIMONIO dell' Alpi Cozzie . (f) Nell' Esarcato di Ravenna pur S. Pietro ebbe il suo patrimonio ; anzi nel Pon- 43. Anast. Bitificato di S. Gregorio vi su lite tra lui, ed il Vescovo di Ra- bi. in Joan. venna per li patrimoni d'ambedue le Chiese, che s'accomodò VII. anche per transazione. (g) Vel nostro Ducato Beneventano pur eb- (s) Frà Paobe la Chiefa Romana il suo patrimonio. L'ebbe in Salerno: l' lo Trat. de ebbe in Nola, dove scrisse S. Gregorio (h), che delle rendite [h] Lib. 1. di quello si sovvenisse alla povertà di certe Monache. L' elbe Epist. 23.

(d) Id. L.1 1.

Benef. nu.9.

(a) Lib. 5. ancora in Napoli, dove, come si vede da alcune Epistole (a) Epist. 11. di questo Pontesice, da Roma mandavansi i Rettori, che n'avessero cura, a'quali buona parte delle loro rendite imponeva, che dispensassero a' poveri. Furono in Napoli Rettori di questo patrimonio (b) Di que- successivamente Pietro, Fantino, Antemio, Teodimo (b), ed altri, tutti sto Teodimo Sottodiaconi della Chiesa Romana (c). Questi in Napoli aveano le wedi Anast. Sottodiaconi della Chiesa Romana (c). Questi in Napoli aveano le Bibl. in Gre- loro Diaconie costituite, le quali erano certi luoghi, ovvero Stazioni, gor. II. Ma- in cui il Sottodiacono Rettore del patrimonio soccorreva i poveri zoch.de Cath. della Città, e dispensava a quelli l'elemosine (d), a somiglianza di Neap. p.253. Roma, la quale avea molte di queste Diaconie (e). L' ebbe in (c) S. Greg. Rollia, la quale avea monte di quelle Diaconte (e). L' ebbe in M. 1.3. ep.1. fine in alcune altre Città di quella Provincia della Campagna;

l.g. ep. 24. l. cora .

I Vescovi di queste Sedi maggiori, siccome anche delle altre minori, per far rispettare maggiormente le possessioni del-(d) Vid.Ma- le loro Chiese, solevano dar loro il nome del Santo, che quella zoch. loc. cit. Chiefa ayea in ispezial venerazione. Così la Chiefa di Ravenna & Chioccar, nominava le possessioni sue di S. Apollinare, e quella di Milano de Ep. Neap. di S. Ambrogio, e la Romana diceva il patrimonio di S. Pie-[e] V. Ant. tro in Sicilia, in Africa, in Francia, in Dalmazia, in Cala-Matthæ. ma- bria, in Apruzzo, in Benevento, in Napoli, ed altrove; non alnud. ad jus trimenti che a Venezia le pubbliche entrate si chiamano di S. Can. lib. 1. Marco. (f) Così ancora le Chiese delle Città minori, per fine di billon Comm. maggior rispetto, nomavano i loro patrimoni col nome del Santo, in Ord. Rom. ch'essi avevano in più divozione, come Napoli il patrimonio di cap.3. Van-E- S. Aspremo, Benevento di S. Barbato, Brindisi di S. Leoci: spen Jus Ec- e poi Amalsi di S. Andrea, Salerno di S. Matteo, e così di 22.cap.1.n.g. mano in mano tutte le altre.

Ma egli è ben da notare, che questo nome di patrimonio, lo Trat. de' che la Chiesa di Roma avea in quelle Provincie, non significa-Benef. nu. 9. va qualche dominio supremo, o qualche giurisdizione della Chiesa Romana, o del Pontesice, ch' avesse sopra tali patrimonj. Erano essi a riguardo de' Principi, nelle cui Provincie savano collocati, come tutti gli altri particolari patrimoni, fottoposti alla giurisdizione ed al dominio eminente di quel Principe, dentro al cui Stato quelli erano. Tentarono egli è vero alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana di farvi dell' intraprese; ma riuscirono vani questi pensieri, ed i loro disegni. Poichè ne' patrimoni de' Principi, quando non erano affegnati a' foldati, era posto un Governadore con giurisdizione per le cau-

se.

5.19. & feqq. l' ebbe in Apruzzo; l' ebbe nella Lucania, e nella Calabria an-10. ep.3.14. 27. & alibi

pag.76. cl.par.1. tit.

(f) Fra Pao-Muratori Diff. 58.

se, che intorno a quelle possessioni potevan nascere, per la più facile esazione delle loro rendite, e per lo costringimento de' debitori. (a) Queste istesse ragioni tentarono usurpare alcuni Ecclesiastici ne' patrimoni di quella Chiefa: volevano farsi ragione per se vedi Cuiac. stessi, e farsi la giustizia colle mani proprie, e non ricorrere al in Paratic. pubblico giudizio de' Magistrati. Ma S. Gregorio istesso, prudentillimo e saggio Pontesice, riprese questa introduzione, e comandò e proibi sotto pena di scomunica, che non si facesse; nè i son. verb.Co-Principi ne' loro demini vollero in conto alcuno tollerarla. (b)

Pagavano perciò le possessioni Ecclesiastiche i tributi al Principe, come tutti gli altri patrimoni de' privati, ficcome manifestamente appare dal Can. si tributum, ch' è di S. Ambrogio (c): Greg. M. L. ed è chiaro, che l'Imperador Costantino Pogonato nel 681. con- 4. ep. 14. incedè esenzione da' tributi, che la Chiesa Romana pagava per dia. 13. Silo patrimonio di Sicilia, e di Calabria. E l'Imperatore Giusti- gon. de R.J. niano Rinotmeto successor di Costantino, nel 687, remise il tributo, che pagavano i patrimoni de'Bruzi, e della Lucania (d). Que-Paolo loc.cit. ste indulgenze da' tributi ottennero i Pontefici Romani dagl' Imperadori d' Oriente, finchè fra essi su buona amicizia e corrispondenza. Ma quando dapoi per le novità insorte nell' Imperio di Lione Isaurico nacquero tra i Pontesici Romani, e gl' Impera- Bibl.in Joan. dori d'Oriente quelle acerbissime contese, che saranno il soggetto del seguente libro, le quali finalmente proruppero in manifeste sedizioni ed inimicizie; Lione Isaurico nel 732. non pur non gli fece franchi, ma tolse alla Chiesa Romana i patrimoni di 40. num. 28. Sicilia, e di Calabria, e gli applicò al suo Fisco. E gli Scrit- & 37. Fra tori, che narrano questi successi, rapportano, che questi patri- Paolo loc.cit, moni confiscati rendevano d'entrata tra tutti tre talenti e mezzo d'oro in ciascun anno (e), che sanno in nostra moneta ( per Chronogr. ar. non far minuto conto sopra la varietà delle opinioni, quanto pre- 16. Leon. Icisamente corrisponda ad un talento ) la somma di 2500. scu- saur. Apdi; ed il patrimonio di Sicilia anche molto ampio non rendeva pellata patripiù di scudi 2100. l'anno. (f)

Da questi patrimonj, che teneva la Chiesa Romana in va- cipum Aporie Provincie, dove sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniva stolorum, qui in acconcio, si usurpavano ancora qualche giurisdizione nelle cau- apud veterem fe a quelli appartenenti, ne nacque tra gli Scrittori de'tempi più bassi quell'errore, e su data poi agli altri, che seguirono, occa- sunt, illorum sione di crederlo, e di tesserne altre savole: cioè, che alla Chiesa Ecclesisjam Romana s'appartenessero la Provincia dell' Alpi Cozzie, la Sici- olim persolvi

Tom.I.

(a) Questo chi.imavali Comes Rer. privat. di cui ad lit. C.de offic. Com. rer. priv. & Brif-

(b) Conc. Rom ... 17.595. can. 3. S. 595. V. Fra (c) Can. si tributuin 27. C. XI. qu.1. (d) Anast. V. Sigen.l.2. an. 681. & 687. Fleury [e] Theophanes. in monia Sanctorum Prin-Romam in veneratione

talerta tria & Semis arario publico folvi juffit . V. de Marca de Concord. Sacord. & Imp. lib.3.c. 11. num.4. (f) Fra Paolo loc.cit. (a) Ammir. Opusc.disc.7.

ratori Ann.

an. 817. e

sol. Piena

Esposiz, per

la controv.

folita, anti lia, il Ducato Beneventano, il Ducato Spoletano, parte della Toscana, e della Campagna, e tante altre Provincie, perchè in quelle vi avea il suo patrimonio; confondendo il patrimonio che avea nell' Alpi Cozzie colla Provincia istessa; l'altro che teneva nella Sicilia colla istessa Isola; il patrimonio Beneventano col Ducato; il patrimonio Salernitano con quel Principato: il patrimonio Napoletano, e gli altri che teneva nella Campagna, colla Provincia istessa; e così delle altre Provincie. Nel quale errore non possiamo non maravigliarci esfervi fra gli altri caduto anche il nostro Scipione Ammirato (a), per altro diligentissimo Istorico, il quale colla testimonianza di Paolo Warnefrido istesso volle darci ancor egli a sentire, che la donazione del Re Ariperto conteneva la rellituzione e conferma delle Alpi Cozzie, che fece quel Principe a Papa Giovanni VII.; quando dalle parole di sopra da noi rapportate di questo Scrittore si vede chiaro, che si parla del patrimonio dell'Alpi Cozzie, non già di quella Provincia, che abbracciava gran tratto di paese, e si stendeva insino a Genova, ornata di tante Città e Terre, che sarebbe stolidezza il credere aversene voluto quel Principe in tempi per altro molto gelofi e sospettosi spogliare, e donarla a' Pontefici Romani confederati allora cogl' Imperadori d' Oriente, implacabili nemici de' Longobardi.

Quello equivoco ancora scopriremo, quando delle cotanto celebrate donazioni di Carlo M. e di Lodovico Pio ne' loro tempi avremo occasione di ragionare, dove vedremo, che ciò che in esse si legge di Napoli, Salerno, e soprattutto di Benevento, (volendosi pure riputar per vere), non già de' loro Ducati e Principati, ma de' patrimonj, che la Chiesa Romana teneva in queste Provincie, favellano; i quali secondo il costume che correva allora, dagl' Imperadori, che successivamente dominarono nel Regno d'Italia, furono per mezzo de'loro Precetti confermati e conceduti alla Chiesa Romana : siccome del patrimonio (b) Vid.Mu-Beneventano fece Ludovico Pio nel 817. con Papa Pasquale I. che poi fu di nuovo confermato e conceduto da Ottone I. e da Ottone Re di Germania suo figliuolo a Giovanni XII. nel 962. e nell' Opera inti- 962., non già del Ducato ovvero della Città di Benevento, la quale è certo, che venne in poter della Chiesa nell'anno 1052. con titolo di permuta fatta da Errico III, figliuolo di Corrado con Papa Lione IX colla Chiefa di Bamberga, come al fuo op-

di Comacchio c.4.& 9. portuno luogo diremo. (b)

Cotan-

Cotanto fu in questi tempi l'accrescimento de' beni temporali delle nostre Chiese, e sopra tutto della Chiesa di Roma loro maestra e conduttiera; e secondo la situazione dello stato presente maggiori acquisti se ne vedranno ne' secoli avvenire.

Multiplicate le Chiese ed i Monasteri, vie più s'accrebbe il culto de' Santi, delle loro reliquie, e loro immagini. I Santuari, e fopra ogni altro quello del M. Gargano, non meno da' Greci che da' Longobordi erano più frequentati, ed arricchiti di preziosi doni. I miracoli vie più crescevano, ed oltre alle prediche ed a' sermoni, cominciavano già a tessersi di loro insiniti racconti, ed a raccogliersi in volumi; e S. Gregorio ne pubblicò molti ne' suoi quattro libri de' Dialoghi, che dedicò alla Regina Teodolinda. Si accrebbero nelle Chiese le seste, l' ottava di Natale, quella dell' Epifania, l' altra della Purificazióne, dell' Annunziazione della Vergine, della sua morte, della sua natività, e finalmente quella di tutti i Santi (a). A pari del (a) Vid. Thoculto e della divozione crebbero le ricchezze, promettendosi anche i Fedeli da' Santi non pur conseguimento di beni spirituali, ma anche di temporali, di sanità, di abbondanza, di ricchezza, buoni successi ne' traffichi e ne' negozi, nelle naviga-

zioni, e ne' viaggi terrestri.

Da tanti e si diversi fonti, che cominciavano a scoprirsi, vie più s'accrescevano alle Chiese le possessioni ed i retaggi; e la cagione era, perchè se, come scrisse il nostro Ammirato, essendo la Religione un certo conto che si tiene a parte con Dio, ed avendo i mortali in molte cose bisogno di lui, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente siegue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti sacciamo parte, non già a lui che non ne ha bisogno, ma a' suoi Tempi, ed a' suoi Sacerdoti: quanto più dovettero allora crescere i doni e le offerte, quando s'ebbe a tenere non pur un sol conto con Dio solamente, ma con tanti Santi, dall' intercession de'quali promettevansi i Fedeli queste medesime cose. Ed essendo tanto cresciuto il loro culto e venerazione, ed eretti perciò in lor nome più Monasteri e Tempi, e multiplicati i loro Santuari, ben poterono per conseguenza tirar la gente ad offerir loro, ed a'loro Tempi ancora e Sacerdoti, in maggior copia e doni e ricchezze. Cominciossi ancora a donare non pur alle Chiese, ma a' Parrochi, a' Preti, e ad altri Ministri per li loro sacrifici, Ccc

masin. de celebr.Fest. 1.1. c.5. Hospin. de Fest. c.4. Bingham. Orig. Eccl. 1. 20. 6.8. 5.4. & Segg.

[4] V.Bodin affine di liberar l'anime de' loro defonti dal Purgatorio (a); lib. 5. de Rep. onde surse, al creder di Mornacio (b), l'autorità che s'assume-Lillen. Prof. vano di fare i testamenti a coloro, che morivano intestati; di

ad Suc. 3. che altrove ci tornerà occasione di ragionare. (c)

Mantennero le nostre Chiese intorno alla distribuzione delle (b) Mornac, rendite e beni loro temporali il medesimo istituto di dividerad L.1. C.ae gli in quattro parti, una al Vescovo, l'altra al Ciero, la terza Sacrofanct. a' poveri, e la quarta per la Chiesa materiale. Della Chiesa di Eccl. Ant. Matth. Ma- Napoli, che sin da' tempi di S. Gregorio sotto il Vescovo Panud. ad jus scasso teneva un Clero numeroso, contandosene sino a cento ven-Can. lib. 2. tisei, oltre a' Preti, Diaconi, e Cherici peregrini, abbiamo dal-(c) Vid. om- l' Epistole di questo Pontesice (d), che trascurando Pascasio di nino Mura- distribuire come si conveniva a'poveri ed al Clero le rendite tori Diss. di quella Chiesa, su costretto egli a sarne la distribuzione; e riserban-[d] Lib. 9. do la porzione al Vescovo, vi stabilisce ciò che dovesse sommi-Ep. 29. V. nistrarsi al Clero, ed a' poveri, imponendo anche ad Antemio Chiocc. de suo Sottodiacono, ch'era Rettore del patrimonio di S. Pietro in Episc. Neap. Napoli, che unitamente col Vescovo soprantendesse a dividere in Pascasso · secondo il bisogno de poveri la quantità del danaro, e tener modo anche, secondo la sua prudenza, di distribuirlo a tempo opportuno.

La Chiefa di Benevento tenne ancora questo istesso costume di dividere le sue rendite in quattro parti. S. Barbato suo Vescovo non volle in ciò dipartirsi dal prescritto de' Canoni, e ne' fuoi Atti si legge, che dapoi che il Duca Romualdo arricchi la fua Chiefa di tanti doni, ed alla quale uni quella di Siponto, volle con particolar provvidenza stabilire in perpetuo questa distribuzione, la quale si dovesse tener sempre serma nella sua (e) Sileggo- Chiesa. Ecco ciò che in quegli Atti (e) si legge: Impetratis omno presso U- nibus ut poposcerat vir Sanctus, non est oblitus mandatorum Dei: in quatuor paries cunclum Ecclesiæ redditum omni tempore sanxis sideliter dispartiri, unam egentibus, secundam his, qui Domino sedulas in Ecclesiis exhibent laudes, tertiam pro Ecclesiarum restauratione distribui, juxta quartam suis peragendis utilitatibus Episcopus habeat; & hactenus, sicut ab eo disposita sunt, in prasenti cuncta videntur.

Quello medesimo istituto tennero tutte le altre Chiese di quelle nostre Provincie, le quali per altro erano in ciò commendabili, poichè non era fraudata a' poveri la lor porzione, ed i Vescovi praticavano co' peregrini quell' ospitalità, che i Cano-

ni gli obbligava a mantenere.

ISTO-

ghel. de Episc. Benev. in S. Barbato.



# ISTORIA CIVILE

DEL

## REGNO DI NAPOLI.

#### LIBRO QUINTO.



UITPRANDO Re de' Longobardi avendo nell' anno 712. fermato il foglio del suo Regno in Pavia, siccome i suoi predecessori avean fatto, cominciò a dar saggi grandissimi della sua bontà e prudenza civile. Egli imitando suo padre, e gli altri Re suoi predecessori, nella Religion Cattolica

fu costantissimo, ed alla di lui pietà dee Pavia l'ossa gloriose d'Agostino; poichè egli le vendicò dalle mani de'Saraceni, dopo avergli discacciati da Sardegna, dove trovavasi il prezioso deposito (a). Egli seguendo l'esempio di Rotari, e di Grimoaldo, volle eziandio esser partecipe della gloria di savio facitor di leggi; poichè nel primo anno del suo Regno, avendo in Pavia secondo il costume ragunati gli Ordini del Regno, ordinò altre leggi, e l'aggiunse agli Editti di Rotari, e di Grimoaldo (b). Nè di ciò ben soddissatto, ne' seguenti anni, secondo che il bisogno richiedeva, altre ne stabilì: tanto che fra i Re Longobardi, dopo Rotari, Luitprando su quegli, che più di ognaltro empiè il suo Regno di leggi.

(a) Vid.tam. P. Diac. l.6. cap. 48.

(b) P. Warn. lib. 6. ca. 58. Bernard. Saccus Hift. Ticin. lib. 9. c. 5. Sigon. l. 3. ad A. 713.

#### I. Leggi di LUITPRANDO.

Molte leggi di questo Principe piene di somma prudenza ed utilità sono ancor oggi a noi rimase nel volume delle leggi Longobarde; ma nel Codice membranaceo Cavense si leggono interi i suoi Editti, donde le prese il Compilatore di quel volume. Ivi si legge il suo primo Editto, che e' promulgò nel primo anno del suo Regno, contenente sei capitoli, fra' quali il primo ha questo titolo: de successione filiarum. Si leggono ancora gli altri Editti, che e' fece ne' leguenti anni; poichè nel quinto del suo Regno ne promulgò un altro, che contiene sette altri capitoli: nell'ottavo, dieci: nel decimo anno, cinque: nell' undecimo, trentatrè: nel decimoterzo anno, cinque: nel decimoquarto, quattordici: nel decimoquinto, dodici: nel decimosesto, otto: nel decimofettimo, tredici: nel decimonono, tredici: nel ventunesimo, nove: nel ventesimosecondo, quattro: nel ventesimoterzo, cinque; ed alcuni altri ne promulgò negli anni seguenti. Di maniera che le leggi di questo Principe, siccome vengono registrate nello stesso Codice, che si conserva nell' Archivio della Cava, arrivano al numero di cento cinquantadue. alle quali nel Codice suddetto si veggono aggiunti sette altri capitoli, i cui titoli o sommari sono: I. De Mercede Magistri. II. De Muro. III. De Annona. IV. De Opera. V. de Caminata. VI. De Furno, VII. De Puteo.

Di queste leggi, solamente 137. surono inserite nel volume delle leggi Longobarde dal suo Compilatore. Nel primo libro se ne leggono 48. e nel secondo 89. poichè nel terzo non ne abbiamo. La prima, che si legge nel primo libro, è sotto il tit. de illicito consilio: l'altra sotto il tit. 8. nove altre se ne leggono sotto il tit. de homicidiis: un' altra sotto quello de parricidiis: un' altra sotto il titolo decimoquarto dell' istesso libro: quattro sotto quello de injuriis mulierum: tre nel titolo decimosettimo: una sotto il tit. de seditione contra Judicem: altra nel titolo decimonono: un' altra sotto quello de pauperie: quattro nel titolo vigesimoterzo: dodici sotto quello de furtis, & servis sugacibus: una sotto il tit. de invasionibus: un' altra sotto il vigesimonono: altra sotto il tit. de invasionibus: un' altra sotto il vigesimonono: altra sotto il tit. de raptu mulierum: un' altra sotto quello de fornicatione: tre sotto il tit. de adulterio: una nel titolo trigesimoquarto: e l'altra sotto quello de culpis servorum, ch' è l'ultima del primo libro.

Nel fecondo ne leggiamo affai più infino ad ottantanove;

due fotto il titolo secondo: una sotto il terzo: tre nel quarto: una nel quinto: altra nel sesto: un'altra nel settimo: otto sotto il tit. de prohibitis nuptiis: una nel nono: un'altra nel decimo: altra nell' undecimo: tre sotto quello de conjugiis servorum: altra sotto il titolo decimoterzo: un'altra sotto quello de donationibus: un'altra fotto il tit, de ultimis voluntatibus: tre fotto il ventesimo: sedici nel tit. de debitis, & guadimoniis: una sotto quello de treugis: due sotto il ventesimoquinto: un'altra sotto il ventesimosesso: altra sotto quello de depositis: altra sotto il tit. de rebus intertiatis: sette nel tit. de prohibita alienatione: due sotto il trentesimo: una sotto quello de prohibita alienatione servorum: quattro sotto il tit. de præscriptionibus: due sotto quello de evictionibus: quattro sotto l'altro de sanctimonialibus: due nel tit. de ariolis: quattro sotto il tit. de reverentia Ecclesiæ, seu immunitatibus debita: cinque sotto l'altro cul. sit. 550 qualiter Judices judicare debeant : una sotto il tit. de consuetudine : Goldast. in un' altra sotto quello de testibus : quattro sotto il tit. qualiter quis Collett. Conse defen. deb. ed una in quello de perjuriis, ch' è il penultimo suet. & Leg. titolo del libro secondo.

Nel terzo leggi di Luitprando non abbiamo, come quello gras Liutpr. che per lo più su composto delle leggi di quegl' Imperadori, & alior. che l' Italia come successori de Re Longobardi signoreggiarono, Long. Reg. dopo avergli da questa Provincia discacciati; tuttochè alcune po- Muratori ... chissime leggi di Rotari, di Rachi, e di Astolso pure i Com-par. 2. Script. pilatori v' inserissero. Alcune altre leggi di questo Re possono Rer. Ital.

vedersi appresso Marcolfo (a), e Goldasto.

Ma la saviezza che mostrò questo Principe in comporre il fu dipoi ad suo Regno con sì provvide leggi, e tutti gli altri suoi pregi sur istanza di non poco oscurati dalla soverchia ambizione di dominare, e dal Gregorio II. desiderio estremo di stendere i confini del suo Regno oltre a quel restituito da de la chiento di Rendere l'estimi del la regio chie a que l'interprando. lo, che i suoi predecessori gli avean lasciato; la quale portò e- P. Diac. 1.6. gli tanto avanti, che finalmente cagionò ne' fuoi fuccessori la c. 43. Anast. ruina dell'Imperio de' Longobardi in Italia. Poichè non conten- Bibl.in Greg. to di aver ritolto al Pontesice Romano il patrimonio delle Alpi II. Cozzie (b), che poco innanzi il Re Ariperto avea confermato alla Bibl.in Za-Chiesa Romana, invase anche il Patrimonio Sabinense (c); e tutto char. Sigon. L. intento ad approfittarsi, e ad investigare qualunque opportunità d' 3.an. 713. ampliare il suo dominio, secondando gli avidi consigli con una Vid. Murapresta e destrissima esecuzione gli venne fatto d'allargare gran- tori Ann.an. demente il suo Regno sopra le rovine de' Greci (d). Tanto che la 742. Diac. iua potenza rendutali ormai sospetta a' Pontesici Romani, final- 1.6.c.49.56.

Imper. Vid. omnino inte-(b) Questo

men-

3.an.722.

Chron. P.

49.

mente veggendo costoro depressa, e poco meno che estinta in Italia l'autorità degl' Imperadori d'Oriente, e non fidandosi più de' Greci, ch' erano divenuti loro capitalissimi nemici, pensarono nella maniera che ora diremo, di ricorrere alle forze straniere per abbassare Imperio si grande.

#### II. Novità insorte in Italia per gli editti di LIONE ISAURICO .

R Eggeva in questi tempi l'Oriente Lione Isaurico, il quale calcando le orme di Bardane soprannomato Filippico, ( che fu il primo Imperador d'Oriente, che cominciò a muo-(a) Sigon, l. ver guerra alle Immagini (a) ) era chiamato Iconomaco, come colui che suor d'ogni misura, e sopra tutti gli altri avea quel-(b) Theoph le in odio ed abbominazione (b); poichè persuaso con abbatterle an. 10. Leon. di discacciar l'Idolatria, che credette per l'adorazione e culto delle medesime essersi introdotta nel Cristianesimo, si promette-Diac. L.G. cap. va felicità nel suo Imperio; ed in premio di si magnanima e pietosa impresa, come e'la riputava, lusingavasi di dovere colla prosperità de'successi stendere il suo Imperio, reintegrargli l' Italia da' Longobardi occupata, ed alla prissina dignità e grandezza restimirlo. Nè mancò chi per accrescer l' inganno e la Iufinga con prefagi ed auguri alcune volte dal cafo confermati, gliene promettesse facile è sicuro adempimento; e la politica di questo Principe, la quale non può negarsi che non sia stata grande, rimase da si vani vaticini delusa e schernita. Imperocchè non ponderando egli, che appresso i Popoli, e particolarmente agl' Italiani, sì strana e nuova impresa dovea eccitar turbolenze e tumulti grandissimi, siccome coloro, i quali avvezzi già per molto tempo nelle Chiese, ed altrove a venerar quelle Immagini, e a promettersi per l'intercessione de' loro prototipi felicità non meno spirituali, che temporali, non potevano i loro animi, percossi da sì strana novità, non riempiersi di grandissimo orrore in veggendo ardere per mano di uomini vilissimi, con sommo disprezzo abbattere, ed in minutisfimi pezzi frangere quelle statue, che da' loro maggiori con ugual pietà e magnificenza erano state ne' Tempi, e su le porte delle Città a pubblica venerazione collocate.

Ne certamente avrebbe giammai mente d'uomo potuto investigar novità più rimarchevole o più penetrante di quella, per mettere in iscompiglio le Provincie tutte dell' Italia; avvegnacchè l'altre eresie non avendo avuto niente del popolare, e del tragico, ancorchè si fossero diffuse per la mente degli uomini, e precisamente l'Arriana, non portarono nel disseminarsi tanti tumulti e sconcerti, quanti ne dovea suscitar questa, la quale non poteva porsi in effetto, se non per mezzo di modi strepitosi, d'incendi, d'abbattimenti, e per altri tragici avvenimenti. Lione, come Principe prudente e savio, su I principio tenne perciò modi foavi e placidi : proccurò prima con ragioni e scongiuri persuader negli altri quel ch' egli credeva; poi veggendo che ciò niente giovava, diede fuori un Editto, col quale non si comandava altro, se non che si togliessero le Immagini da quei luoghi soliti, dove trovavansi riposte per esservi adorate, e si collocassero nella sommità de' Tempi, ove non potessero ricever culto, nè adorazione alcuna. Ma avendo dapoi scorto negli animi di molti dell'orrore, anzi dell'avversione a cotali suoi ordinamenti, preso da stizza e da surore, rompendo ogni maggior indugio, e deponendo qualunque moderazione, imperversò tanto nell'impresa, che satto unire il Senato, con pubblica dichiarazione ordinò, che tutte le Immagini fossero abbattute, e che nè pur una ne fosse permessa dentro alle Chiese di Costantinopoli: essendo egli persuaso, che quanto più tardasse a condurre al suo sine questa eroica e gioriosa operazione, tanto più sarebbe tardato a riceverne il premio conforme alle concepute idee.

In Oriente a quello disegno dell' Imperadore si opposero Germano Patriarca di Costantinopoli, e S. Giovanni Damasceno; ma Lione fece deporre Germano, e nel 730. fece metter in suo luogo Anastasio. Sono alcuni che scrissero, che facesse ancora colla forza eseguire in Costantinopoli l'Editto, con far ardere e rovesciare tutte le Immagini, e tutto ciò ch' era di rado e pellegrino in quella Città, e che alla vista di tutto il Mondo facesse anche abbattere la statua del Salvatore, che s' innalzava sopra la gran porta del palagio Imperiale, fatta ivi ergere da Costantino il grande. Altri riputano savoloso ciò che si narra dell'

abbattimento della statua del Salvatore, e vogliono che in que- (1) Vid. Basti principi Lione non inperversasse tanto. Che che ne sia, e- ron. & Pagi gli voleva far valere il suo Editto, e che s'eseguisse non me- an. 726. È no in Costantinopoli, ed in Oriente, che in tutte le altre Pro- feqq. Fleury Hift. Eccl. vincie dell' Occidente, ch'erano rimale sotto il suo dominio (a). L.42. num.1. Comando pertanto gagliardamente a' suoi Ufficiali, ch' erano & segg.

Ddd Tom.I.

destinati al governo di quelle, che sacessero nelle Città a loro foggette eseguir l' Editto, e sopra ogni altro impose a Scolastico Patrizio, che si trovava allora Esarca di Ravenna, che sacesse eseguire puntualmente i suoi ordini, con sar rovesciare in quel-

la Città tutte le Immagini, senza permetterne alcuna.

Ma in Occidente, e particolarmente in Italia, non pure non fu ubbidito l' Editto, ma vennero i Popoli in tanto abborrimento di quello, che apertamente proruppero in manifelta follevazione. I Principi dell' Occidente che non erano sotto il di lui (a) Anast. Imperio, i Longobardi Re d'Italia, ed i nostri Duchi di Bene-Bibl. in Greg. vento lo detestarono, nè vollero che ne' loro Domini si ricevesse. Quella stessa avversione era ne' Popoli soggetti all' Imperio Greco; ne tutti gli sforzi degli Ufficiali, che volevano in tutti i P. Diacono, modi farlo eseguire, poterono giammai nulla spuntare contra l'onéaltroScrit- slinata universale ripugnanza. Niente valsero in Roma, ed in tore parlano tutto il Ducato Romano; niente nel Ducato Napoletano, e negli altri Ducati e Città, che ubbidivano agl' Imperadori d'Oriente (a). Anzi l'Efarca Scolastico in Ravenna volendo con violenza prando; si obbligare quel Popolo all' osfervanza dell' Editto, cagionò più gravi e dannevoli disordini; poichè avendo comandato, che a viva forza si rovesciassero in quella Città l'Immagini, eccitò tali tumulti, che il Popolo spinto a manisesta rivolta contra l'Imperadore, ridusse la cosa in tale estremità, che finalmente i Ravignani passarono sotto la dominazione di Luitprando. Imperocchè questo accortissimo Principe, che invigilava sempre ad innato lo sha- grandire il suo Regno a danni dell' Imperadore, avendo intesa la follevazione di coloro, portò subito l'assedio a quella Città, stro A. Vid. e strettala per mare e per terra, dopo avere sconsitta l' Armata navale de' Greci, che veniva per soccorrerla, (b) se ne rende in Sigon. 1.3.21. pochi giorni padrone (c). Molte altre Città dell' Esarcato tantosto renderonsi a lui; e finalmente ridusse l'Esarcato in sorma di Dutori an. 728. cato, ed agli altri Ducati de' Longobardi aggiunfe questo, dan-(c) Anast. in dogli nuova forma, e ne creò Duca Ildebrando suo nipote (quegli che poi fu innalzato al foglio Reale), al quale, cisendo anc.54. Agnell. cor fanciullo, diede per direttore Peredeo Duca di Vicenza. (d)

Reggeva in questi medefimi tempi il Ponteficato Romano R. wen. apud Gregorio II. di questo nome, il quale era succeduto a Costantino nella Sede di Roma l' anno 715. Questi sebbene unito co' Romani si sosse grandemente opposto a' disegni di Lione; nulladimanco avendo sospetta, come ebbero sempre i suoi predeces-

lori,

di Armata Green Sconfittada Luittene Anafta-So narra,che I.uitprando s'impadroni del Castello di Classe proffo Ravenna ; ond' è glio del no-Anast. in 725. Mura-

Greg. II. P.

War. lib.6.

in Viz. Epif.

Muratori t.

2. Rer. Ital.

3. 412.725.

(a) Sigon. L.

fori, la potenza de' Longobardi, non poteva fossirire che il loro Regno sotto Luitprando Principe ambizioso si stendesse tanto, che finalmente potesse portare la ruina della sua Sede, e del Pontisicato. Per questi rispetti, come sece l'altro Gregorio, invigilava sempre agl' interessi degl' Imperadori Greci, che tenevano in Italia, e proccurava che le loro forze non declinatlero, affinchè potessero opponersi a'disegni de'Longobardi, e sosse l'autorità loro ritegno e freno a tanta potenza. Perciò si oppose al Duca di Benevento, ed ajutò i Greci Napoletani, perchè Cuma non fosse da' Longobardi Beneventani ritenura dopo essere stata da quelli soggiogata. (a) E quantunque per aversi egli dovuto opponere agli sforzi (a) P. Diac. di Lione in queste novità dell'abbattimento delle Immagini, fosse nast. Bibl. in flato dall' Imperadore indegnissimamente trattato, sino a minac- Greg. II. Jociarlo di volerlo scacciare dalla sua Sede, e di mandarlo in esi- an. Diac. in lio (b); contuttociò posponendo le private ingiurie alla pubblica Chron. Ep. caufa, dirizzò tutti i suoi pensieri per impedire la rivolta de Po- Serg. Episc. poli d' Italia, che a lui ubbidivano, e per difendere le Terre num.37.apud dell' Imperio dall' invasione de' Longobardi.

Non aveva egli in Italia Principe vicino, a chi potesse ri- par. 2. Rer. Icorrere per poter contra coloro fare argine. Le sole forze de tal. Chr. U-bald. ap. Pra-Greci non bastavano. La Repubblica di Venezia solamente, che nill. da tenuissimi principi surta, in questi tempi erasi renduta di qualche considerazione in Italia, vi restava, tanto che l' Esarca ivi in Greg. II. erafi salvato. Si raccomandò, e si rivolse pertanto Gregorio a' Sigon. ad soccorsi de' Veneziani, ed avendo scritto una ben sorte lettera A.725. ad Urso Ier Duce (c), tanto sece ed operò co'suoi uffici, che si- (c) V.Baron. nalmente ridusse i Veneziani a ristabilire l' Esarca in Rayenna; an.726. la quale essi con tanta celerità ritolsero a' Longobardi, che Luitprando da Pavia non potè mandarvi foccorfo. Furono dunque i Longobardi scacciati, rimanendo Ildebrando prigione in mano de' Veneziani, e Peredeo mentre fuggiva, fuvvi miseramente uc-

Credette il Papa, che Lione sarebbe stato riconoscente d'un (d) P. Diac. Servigio tanto considerabile; onde si mise a sollecitarlo più for- Sigon.loc.ciz. temente che mai per lettere (e), affinchè abbandonasse la sua impresa. Ma su ben deluso Gregorio nelle sue speranze, poichè 2. Greg. ad quello Principe, a cui era noto che Gregorio più per proprio Leon. apud suo interesse, che per l'Imperio erasi mosso in suo ajuto, ir-Baron.cit.an. ritato vie più in veggendo, che e' continuasse d'oppors sempre an. 726. più al suo disegno, e che con maniseste rivolte si tentasse scuo-730.

Muratori t.1.

(e) Ep.1. &

tere il suo dominio, e conoscendo la fermezza del Papa, che l'avrebbe impedito per sempre, pensò seriamente a rimovere ogni ostacolo; e vedendo che sarebbe stata cosa difficile di venirne a capo colla forza, pensò di ricorrere alle arti ed al tradimento. Il Ducato Romano, come s'è più volte detto, durava in Italia sotto la sua dominazione, e da lui si mandavano i Duchi a Roma per reggerlo. Era stato mandato in questi tempi per Duca in Roma Marino Spatario: a costui diede segretissimi ordini di favorire tre suoi Ufficiali, che si ritrovavano in Roma, i quali insidiando la vita del Pontefice, avevano data parola a Lione di condurlo in (a) Vid. cir. Costantinopoli vivo o morto (a). Ma non riuscito a costoro il Ep. Greg. II. disegno, e pensando l' Imperadore, che dalla negligenza de'suoi apud Baron. principali Ufficiali fosse stato frastornato, inviò nell' anno 725. Paolo Patrizio in Italia per comandare in Ravenna in qualità (1) Marq. d'Esarca (b), al quale incaricò questo satto; ed allora i tre congiurati tenendosi sicuri d' una potente protezione, si affrettarono Chronol. E- di fare il disegnato colpo. Ma prima che ne venissero all' esecuan. 725. Sa- zione, la congiura fu scoperta da' Romani vigilantissimi alla convium ad Si- servazione d'un Pontesice, ch'essi avevano tanto caro; ed avengon. 1.3. an. done incontanente arreflati due, gli fecero subito morire; e l'altro, che colla fuga erafi posto in salvo dentro un Monastero, qui-

723.

an.726.

(c) Anast. Bi- vi rendutosi Monaco fini i suoi giorni. (c) bl. in Greg.II.

(d) Anast. loc. cit.

Intanto il nuovo Efarca, che veniva follecitato da Lione con premurosissimi ordini di trovare ogni strada per avere in mano il Papa, vedendo riuscir vane tutte le sue arti ed insidie, perchè il Papa era troppo ben guardato da' Romani, finalmente impaziente d' ogni indugio si risolse d' impiegar la sorza aperta per mantenere la parola, ch' egli aveva data a Lione, di mettergli nelle mani Gregorio (d). Ragunò dunque più presto che gli fu possibile alcune truppe, raccolte parte da Ravenna, e parte dall' Armata, ch' egli teneva in piedi, per essere sempre in istato di difendersi dagl' insulti de' Longobardi vicini, e le mandò ad unirsi agl' Imperiali, ch' erano in Roma più deboli, con ordine di menar via il Papa, e di condurlo a Ravenna.

Ma Luitprando scaltro ed accortissimo Principe, ancorchè si tenesse offeso da Gregorio, il quale aveva suscitati i Veneziani contro di lui per fargli perdere Ravenna, come la perdette, deliberò in questa necessità di soccorrere il Papa ed i Romani contra i Greci, acciocchè tenendo in bilancio i due partiti, per gli ajuti più o meno forti, che loro avrebbe somministrato secondo

le occasioni, venissero in questa divisione a poco a poco ad indebolirsi e gli uni e gli altri, onde potesse poi della lor debolezza approfittarsi . Diede pertanto pronto ordine a' Governadori delle Piazze, ch'egli aveva ne' contorni di Ravenna e di Roma, d'unirsi a' Romani, i quali con si valido soccorso trovandosi più forti di quelli dell' Esarca, gli sermarono vicino Spoleto, e coltrinfongli finalmente ad abbandonare la loro impresa, e a ritornare in Kavenna. (a)

(a) Vid. Acit. P. Diac.

Lione intanto, il quale per altro nell' arte del regnare e nast. Bibl. loc. del diffimulare non era cotanto inesperto, ancorchè vedesse esser- 1.6. c. 49. gli si mal riuscita la forza ed il tradimento, lasciossi talmente trasportare dalla collera, che non curando i danni gravissimi, che poteva portar seco una risoluzione tanto bizzarra, com' era quella, che egli volle prendere quando meno dovea, credette che l'autorità sua per se sola e disarmata avrebbe satto senza satica ciò, che non potè eseguire colle armi e colle insidie. Perciò trascurato ogni rispetto, e configliandosi solamente colla sua passione, reiterò quanto intempeltivamente, altrettanto con molta veemenza e fervore gli ordini all' Esarca di far pubblicare ed eseguire in Roma, ed in tutte le Città del suo Imperio, che teneva in Italia, l' Editto, che poco anzi aveva in Costantinopoli formato. Conteneva l'Editto, come s' è detto, che si togliessero dalle Chiese tutte le Immagini, come tanti Idoli: prometteva di più ogni sorte di favore al Papa, purchè ubbidisse, ed all' incontro lo dichiarava reo, e decaduto dal Pontificato, nel caso che ricusasse.

Non su veduta mai più pronta, nè più generale, nè meglio concertata risoluzione di quella, che si sece per tutto, e principalmente a Roma, subito che vi su pubblicato questo Editto.

Gregorio afficurato già degli animi di tutti disposti in suo ajuto, afficurato ancora da' Longobardi, e vedendo, che Lione non osfervava più nè misura, nè modo, e che attaccava già apertamente non pur la sua persona, ma anche la Religione: sr risolse d'impiegare alla prima tutta l'autorità sua Pontificale, e le armi spirituali del suo Ministero per impedire, che un così detestabile Editto non sosse ricevuto in Italia. Cominciò a scomunicare solennemente l'Esarca, e tutti i di lui complici. Poi mandò lettere Apostoliche a' Veneziani, al Re Luitprando, ed a' Duchi de' Longobardi, ed a tutte le Città dell' Imperio, per le quali gli esortava a tenersi saldi ed immobili nella sede Cattolica, e ad opporsi con tutte le forze all'efecuzione di questo Editto.

Queste lettere secero tanta impressione sopra gli spiriti, che tutti i Popoli d'Italia, benchè di partiti disserenti, e che spesso fra di loro guerreggiavano, come i Veneziani, Romani, e Longobardi, s' unirono tutti in un sol corpo, animato d' un medesimo spirito, che gli sece operare di concerto per disendere la fede Cattolica, e la vita del Papa, protestando tutti insieme di voler conservarla fino ad esporre la propria per una causa si gloriosa. Ma come è difficile nel calore d'un primo moto di confervare eziandio nel bene le giuste misure, che egli dee avere, non si tennero ne' limiti d' una legittima difesa; perocchè non solo i Romani, e quelli di Pentapoli, ch'è oggidi la Marca d' Ancona, presero le armi, e s'unirono a' Veneziani, che surono i primi ad armarsi, ma portando più innanzi il loro zelo scolsero apertamente il giogo. Non contenti d'aver abbattute le Immagini di Lione, non vollero più conoscerlo per loro Imperadore, e si elessero da loro stessi nuovi Magistrati per governarsi nell' interregno, che pretendevano fare di propria loro autorità. Andarono anche più avanti, e portarono finalmente la cosa quasi all'ultima estremità; perciocchè erano risoluti di creare un altro Imperadore, e di condurlo a Costantinopoli con una potente armata per metterlo nel luogo di Lione. Ma il Papa non riputando questo configlio opportuno, nè proprio di quel tempo, lo rifiuto, e vi si oppose in maniera, che non ebbe nessano esset-(a) P. Warn. to (a).

(a) P. Wath. lib.6. cap.49. Anaft. Bibl. in Greg. II. Regino lib.1. Chron. Sigon. ad ann.726.

Ma questo non impedi il destino di Lione, che terminò sinalmente di fargli perdere in Italia l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, e mancò poco che non perdesse il Ducato di Napoli, e con esso tutta la sua autorità in Italia; perocchè sollevati i Popoli, tantosto si divisero in fazioni e partiti. In Ravenna Paolo Esarca n'avea guadagnato molti, o per vile compiacenza, o per interesse, o per la speranza di salire in posti maggiori. Ma il contrario, che sosteneva il Papa, più sorte e numeroso, non potendo sossirire l'Esarca si sollevò, ed insorta una suriosa sedizione, anzi una spezie di guerra civile tra i due partiti, presero l'armi per distruggersi l'un con l'altro. La fazione de' Cattolici, come più sorte, essendo nel constitto rimasa superiore, sece strage grandissima di tutti gl'Iconoclassi, senza risparmiar nemmeno l'Esarca, che su ammazzato in questo tu-

mul-

multo. Queste surono le cagioni, le quali secero perdere agl' Imperadori d'Oriente molte Città della Romagna, ch' erano dell' Esarcato, e unte l'altre Città della Marca, che si renderono a Luitprando Re de' Longobardi (a). Imperocchè questo scaltro Prin- (a) Anast. & cipe, il quale non era per altro entrato in questa guerra, che P. Diac. Loc. per profittar dell'occasione d'ingrandirsi a' danni degli uni e cit. degli altri, non mancò di tirar tutto il vantaggio, ch' egli poteva sperare di questa rivolta, e di far valere il pretesto della Religione, secondo la massima della politica umana, per conseguire i suoi sini. Fece dunque comprendere a questi Popoli da una parte, che non potrebbono mai conservare la Religione sosto un Imperadore non solamente Eretico, ma ancora persecutore degli Ortodoffi; e che dall'altra erano troppo deboli per resistere alle forze d'un si potente Principe, dal quale potrebbono essere attaccati in un tempo, in cui altri interessi sarebbono forfe d'impedimento a' loro amici di soccorrergli. Di modo che quelle Città non seguitando in questo movimento se non i consigli, che lor venivano ispirati dall'odio e dal timore mischiati di zelo e d'amore per la Religione, dopo avere scosso il giogo dell' Imperio, si misero sono l'ubbidienza del Longobardo. Documento, che può mostrare a' Principi quanto possa nell'animo de' Popoli la forza della Religione, e da ciò apprenderanno non poterfr quella alterare, senza pericolo di violentemente scuotere sino da' primi cardini gli Stati da Icro governati. (b)

III. Il Ducato Napoletano si mantenne nella fede di LIONE ISAURICO.

M Ancò poco, che ciò che i predecessori di Luitprando per lungo corso di anni e di guerre non poterono conseguire, egli in un tratto non ne venisse a capo, occupando il Ducato Napoletano, come avea fatto di molte Città dell' Esarcato di Ravenna. Era il Ducato di Napoli, come fi disse, governato da un Duca, che anche da Costantinopoli solevano mandare o creare gl'Imperadori Orientali, a' quali era sottoposto. Ne' tempi di Lione governava questa Città per l'Imperadore Estlarato successore di Giovanni, il quale spinto da precisi ordini di Lione, sollecitava i Popoli della Campagna a ricevere l' Editto, ed a seguitare la Religione del loro Principe. Aveva medefimamente subornati uomini per fare ammazzare il Papa, promettendo loro gran-

(b) Vedi un più esatto e ordinatoracconto di que-

gli Ann. d' Ital. del Muratori an. 726. & Segg.

Sti fatti ne-

di ricompense, se facessero questo colpo, ch' egli diceva essere assolutamente necessario per riposo d'Italia. Questa esecranda viltà scoperta da' Napoletani, devotissimi che surono sempre de' Pontefici, e tenacissimi in sostenere la dottrina della Chiesa Romana, parve loro così orrenda e mostruosa, che chiudendo gli occhi ad ogni altra confiderazione, fuorchè a quella, che animava la loro indegnazione alla vendetta di questo attentato, presero le armi, ed eccitato avendo turbolenze e tumulti, rivoltaronsi contra il Duca Esilarato; il quale non avendo di che sar ioro resistenza in una si generale sollevazione, l'ammazzarono insieme con Adriano suo sigliuolo, e ad uno de' suoi principali Usficiali, ch' essi accusarono d'aver composto un sedizioso scritto (a) Sigon.ad contra il Papa, parimente tolsero la vita (a). \*

ann. 726. Maimb. Hift. Iconocl.

Ma i Napoletani non portarono più avanti il loro sdegno, ne mancarono alla fede dovuta al loro Principe, come fecero l' altre Città; nè vollero avere alcun ricorfo a' Longobardi, i quali sebbene avessero subito aperti gli occhi a si bella opportunità, nulladimeno i Napoletani per non irritar maggiormente lo sdegno dell'Imperadore, o come è più verifimile, essendo sempre stato fra questi due Popoli per le lunghe e continuate guerre odio implacabile, non vollero usare tanta viltà di sottoporsi a' Longobardi, avuti da essi sempre per sieri ed implacabili nemici. Tanto che non riusci a Luitprando, nè a' Longobardi Beneventani di potersi approsittare di si bella occasione. Per cotal modo si mantenne questo Ducato ( quando tutte le altre Signorie, che gl' Imperadori Orientali tenevano in Italia, cominciavano a mancare ) saldo e costante nell'ubbidienza del suo Principe; onde in luogo d' Esslarato sostituendosi Teodoro per Duca di questa Città, continuarono essi a vivere sotto l'Imperio de' (b) Vid. cit. Greci (b), infinattanto che da' Normanni non su il loro Ducato, dopo il corso di molti e molti anni, a' Greci finalmente tolto, come diremo ne' seguenti libri.

Chron. Ubaldi num. z. & Jegg.

Lione stordito alla notizia d'una si generale rivoluzione, in vece di levar la cagione d'un si gran male, non fece altro che maggiormente innasprirlo, fino a renderlo incurabile; ciò che fi-

Anast. Bibl., che il Duca Estlarato fieme col figlio.

\* La Cronaca di Ubaldo pubbli-cata dal Pratilli tom.3. Hist. Prin. Long. genti contro il Papa ed i Romani, i non dice nulla di questa sollevazione quali uscirono a combatterlo,, ed aven-de Napol, ma narra, come ancora sa dolo rotto, lo uccisero nella zusta inpalmente fecegli anche perdere il Ducato di Roma, senza speranza di più ricuperarlo, e che l'avrebbe anche interamente spogliato di quello di Napoli, e di tutta l' autorità sua in Italia, se la costanza de' Napoletani, e l'avversione ch' essi tenevano a' Longobardi, non l'avesse impedito. Egli imperversando sempre più contro alla vita del Pontesice, credendolo autore di tutti questi mali, subito ch'ebbe intesa la morte di Paolo Esarca, e la sollevazione della Campagna contra il Duca di Napoli, mandò nell'anno 727. l'Eunuco Eutichio in Ravenna in qualità d'Efarca (a), uno de' più scellerati uomini della Terra, e de' più (a) Freher.in atti ad eseguire le più empie e più difficili imprese. Si sforzò Chronog. Ecostui di corrompere i Governadori delle Piazze, ch' erano sotto xarc. Rayen. la dominazione de'Longobardi ne' contorni di Napoli, e di Roma, folamente per obbligargli a dissimulare, ed a non sar tutto quello, che potrebbero per difendere il Papa. Ma non ebbe queflo vile artificio tutto il fuccesso, ch' egli n' aspettava; poiche un uomo mandato da questo Eunuco segretamente a Roma, su prefo da' Romani, e trovatolo carico degli ordini espressi dell'Imperadore a tutti i suoi Ufficiali di porre a rischio ogni cola per ammazzare il Papa, furono per porlo in pezzi, se Gregorio non l'avesse impedito, contentandosi solo di scomunicare Eutichio (b). (b) Anast. Bi-

#### IV. Origine del Dominio Temporale de' Romani Pontefici in Italia.

bl. in Greg. II. Sigon, ad ann. 727. Vid. tamen

Rovayasi veramente Gregorio in angustie grandi, poichè sebAnn.an.728. bene Luitprando co' Longobardi mostravano di difenderlo contra gli sforzi di Lione, conosceva però assai bene, che quesio zelo lo dimostravano non tanto per di lui servigio e conservazione, quanto per approfittarsi sopra l'altrui discordie; per la qual cagione non aveva in che molto fidarfi di loro, come l'evento il dimostrò. Quindi i Romani abbominando dall'un canto l'empietà di Lione, alla quale voleva tirargli per quel suo Editto, e dall'altro essendo loro sospetta l'ambizione di Luitprando, che non cercava altro in questi torbidi, che d' impadronirsi del Ducato Romano; si risolsero finalmente, scosso il giogo di Lione, mantenersi uniti sotto l'ubbidienza del Papa, al quale giurarono di volerlo difendere contra gli sforzi, e di Lione, e di Luitprando. Questa su l'origine, e questi surono i primi fondamenti che si buttarono, sopra de' quali col correr Tom.I. Eee

degli anni venne a slabilirsi il dominio temporale de' Pontefici Romani in Italia. Cominciò il lor dominio da questo interregno, che fecero i Romani, i quali liberatifi da Lione erano tut-(a) Anast. ii uniti sotto il Papa lor Capo, ma non già ancora lor Principe. (a)

Elbl. in Greg. II.

Ma non perchè tanta avversità a' suoi disegni scorgesse Eutichio, si perdè d'animo a profeguire il suo disegno; imperocchè rifatta come potè meglio la sua armata, si portò in Ravenna, e durando ancora le fazioni in quella Città, gli fu facile, veggendosi i suoi partigiani soccorsi con si valide sorze, ricuperarla, e ridurre i Ravignani nella fede del suo Principe. Questi ponderando, che tutta l'Italia era per lui perduta, e che non potrebbe mai opprimere il Papa, e l'ostinazione de' Romani, sempre che Luitprando era per soccorrergli, impiegò tutta la sua destrezza e politica per distaccar questo Principe dagl' interessi del Pontefice e de' Romani, ed obbligarlo ne' suoi. Erasi in questo incontro ribellato a Luitprando, Trasimondo Duca di Spoleto, e trovandosi Luitprando impiegato a reprimere la costui fellonia, ardeva di desiderio di farne aspra e presta vendetta. Si era ancora il Re accorto per la resoluzione serma de' Romani di darsi al Papa, che niente potrebbero giovargli con essi le arti e le lusinghe per tirargli alla sua ubbidienza, ma che restava la sola forza per sar questo colpo. Per questi rispetti offerendogli l'Esarca il suo esercito per reprimere prima la sellonia di Trafimondo, come che non per altri fini s' era intrigato in questa guerra, che per profittare delle occasioni, ch' ella gli avrebbe fomministrate di tirar grandi vantaggi o dall' una, o dall'altra parte: non ebbe Eutichio a durar molta fatica per tirarlo ne'suoi difegni. Per questo dimenticatosi dell'obbligo, ch'egli aveva co' Romani, e della parola da lui data di difendere il Papa, e la Religione contra gl'infulti dell'Imperadore, accettò queste offerte, e conchiuse con Eutichio il trattato; il quale in fatti congiunse tosto la sua armata a quella del Re, e seguitollo alla guerra, ch'egli andò a portare contra il Duca di Spoleto suo ribelle. La quale non durò troppo, poichè Trasimondo restò così sorpreso di questa colleganza, la quale non aspettava punto, che subito che Luitprando su arrivato innanzi Spoleto, venne a gittarsi a' di lui piedi chiedendogli perdono, e l'ottenne : su mede-(b) Anast, simamente ristabilito nel suo Ducato, facendo di nuovo al Re il 1.3. an. 727. giuramento, e dandogli ostaggi della sua fedeltà. (b)

loc.cir.Sigon. & fegg.

Mancata così tofto l'occasione d'impiegar le armi contra ri-

belli,

belli, in adempimento del trattato con Eutichio furon quelle voltate contra i Romani, e venne Luitprando con le due armate a presentarsi sotto Roma, accampandosi nelle praterie di Nerone, che sono tra'l Tebro, e la Chiesa di S. Pietro, dirimpetto al Castel S. Angelo. Presentendo Gregorio l'apparecchio di Luitprando, aveva fatto munire, come potè il meglio, la Città di Roma, ma scorgendo, che mal colla forza poteva resistere a tanto apparato di guerra, avendo innanzi agli occhi l'esempio del Duca di Spoleti, che colle preghiere ottenne dalla pietà di Luitprando quello, che non avrebbe potuto sperar colle armi, volle imitarlo. È senza consultar la prudenza umana, la quale non poteva mai persuadere, ch'egli fosse andato a mettersi nelle mani de' suoi nemici, senza grandi precauzioni, e senza aver ben prima prese le sue misure: accompagnato dal Clero, e da alcuni Baroni Romani andò egli stesso a trovare il Re. Sorpreso Luitprando da quest' atto non preveduto, non potè resistere agl'impulsi della cortesia, che gli erano molto naturali, e di riceverlo con tutto il rispetto dovuto alla fantità della vita, ed all'augusto carattere del sovrano Pontificato. Allora su, che Gregorio pigliando quell' aria di Maestà, che la sola virtù suprema accompagnata da una sì alta dignità può ispirare, cominciò con tutta la forza immaginale temperata con una grave benignità a spander siumi d'eloquenza, rimproverandogli la fede promessa, il torto che faceva alla Religione, della quale era tanto zelante, e ponendogli avanti gii occhi i danni gravissimi, che poteva apportare al suo Regno, se mancasse di proteggere la Chiesa; lo scongiurava a desiltere dall' impresa, altrove le sue armi rivolgendo. Luitprando, o tocco internamente dagli stimoli di Religione, o che vedesse în queil' istante molte cose, ch'egli non avea considerate nell' ardore della sua passione, o perchè siccome gli uomini non sanno essere in tutto buoni, nemmeno sanno essere in tutto cattivi, rimase così tocco di queste dimostranze di Gregorio, che senza pensare ne a giustificare la sua condotta, ne a cercare scusa per mettere in qualche modo a coperto l'onor suo, gettossi alla pre-· fenza di tutti a' di lui piedi, e confessando il suo errore protesso di voler ripararlo allora, e di non mai soffrire per l'avvenire, che si facesse alcun torto a'Romani, nè che si violatse nella di lui persona la maestà della Chiesa, di cui era egli padre e capo (a). Ed istando l'Esarca che s'adempiessero gli ordini dell' Imperado- (b) Sigon. L. re (b), non solo non vi diede orecchio, ma per dare al Papa 3...d A.729.

(a) Anaft. Bibl. loc.cit.

un più sicuro pegno della sua parola, pregollo che andassero insieme nella Basilica di S. Pietro, la qual era ancora in quel tempo fuori delle mura della Città; e quivi in presenza di tutti i Capi della sua Armata, che l'avevano seguitato, fattosi disarmare, pose sopra il sepolcro dell'Apostolo le sue armi, la cinta e la spada, il bracciale, l'ammanto regale, la sua corona d'oro, ed una Croce d'argento: supplicò dapoi il Papa, che ricevesse nella sua grazia l'Esarca Eutichio, di cui non potevasi più temere, quando non avesse l'ajuto de' Longobardi. Gregorio sperando sempre, che Lione avrebbe un di riconosciuti i suoi errori, acconsenti a questa dimanda, di modo che ritiratosi Luitprando coll' esercito ne' suoi Stati, l' Esarca su ricevuto in Roma, e trattennevisi qualche tempo molto quieto in buona intelligenza col Papa; in guisa che essendo succeduto medesimamente in questi tempi, che un impostore, il quale facevasi chiamar Tiberio, e che vantavasi della stirpe degl' Imperadori, aveva sedotti alcuni Popoli (a) Anast. della Toscana, che lo proclamarono Augusto (a): Gregorio che Bibl, in Greg. non trascurava occasione d'obbligarsi Lione, veggendo che l' Efarca n' era entrato in penliero per non aver forze bastanti ad opprimerlo, fi maneggiò tanto appresso i Romani, che l'accompagnarono in questa guerra contra il Tiranno, il quale su assediato e preso in un Castello, donde su mandata la di lui testa

11.

all' Imperadore.

Ma Lione indurato sempre più, portò la sua passione sino all'ultime estremità, perchè in Oriente, ove era più assoluto il suo Imperio, e che non aveva chi se gli opponesse, riempiè di stragi, di lagrime, e di fangue il tutto : fece cancellare quante pitture erano in tutte le Chiese: indi sece pubblicare un ordine, col quale s' incaricava a tutti gli abitanti, principalmente a quelli che avevano cura delle Chiese, di riporre nelle mani de'suoi Ufficiali tutte le Immagini, acciocche in un momento potesse purgare la Città, facendole bruciare tutte insieme. (b) Ma l'esecuzione riuscendo strepitosa, non perdonandosi nè a sesso, nè ad età, fu questa finalmente la cagione, che senza speranza di riacquistarlo fece perdere a Lione, ed a' suoi successori ciò che restava loro in Occidente. Imperocchè il Papa disperando all' intutto la riduzione di questo Principe, e temendo che un giorno non si facesse nelle Provincie d' Occidente ciò, ch' egli vedeva con estremo dolore essersi fatto in quelle d'Oriente: rallentò quel freno, che e' per lo passato avea tenuto sorte a non permettere, che

(b) Theoph. in Chronogr. an. 13. Leon. Mur. Anast. Bibl. loc.cit.

che i Romani scotessero affatto il giogo del loro Principe; ma fasciando al loro arbitrio di fare ciò, che volessero, approvò sinalmente quello, ch' egli infino allora erafi sempre studiato impedire, e ciò che i Popoli aveano già cominciato a fare da loro stessi. Onde i Romani, tolta ogni ubbidienza a Lione, si sottrassero affatto dal suo dominio, impedendo che più se gli pagassero i tributi, e s'unirono insieme sotto l'ubbidienza di Gregorio

come lor Capo, non già come lor Principe.

Alcuni nostri Scrittori, per l'autorità di Teofane, Cedreno, Zonara, e di Niceforo Autori Greci, e che fiorirono molto tempo dopo Gregorio, Paolo Warnefrido, ed Anastasio Bibliotecario, rapportano, che i Romani, scosso il giogo, elessero Gregorio per lor Principe, dandogli il giuramento di fedeltà; e che il Papa accettato il Principato di Roma ordinasse a' Romani, ed a tutto il resto d'Italia, che non pagassero più tributo all' Imperadore, e che di più assolvesse dal giuramento i vassalli dell' Imperio : scomunicasse con pubblica e solenne celebrità l'Imperador Lione: lo privasse non pure de' Dominj, che egli avea in Italia, ma anche di tutto l' Imperio: e che quindi fosse surto il dominio indipendente del Papa sopra di Roma, e del suo Ducato, che poi per la munificenza di Pipino e di Carlo M. si stese sopra l'Esarcato di Ravenna, di Pentapoli, e di molte altre Città d' Italia.

Gli Scrittori Franzesi, fra'quali l'Arcivescovo di Parigi P. di Marca (a), e que'due celebri Teologi Natale Alessandro, e Dupi- Marca de no (b), niegano che Gregorio savio e prudente Pontesice avesse dato Concord. Sain tali eccessi. L'Epissole di questo stesso Pontesice (c), Warnesrido, 3.cap.11.n.2. Anastasio Bibliotecario, Damasceno, l'Epistole ancora di Grego- (b) Dup. de rio III. e di Carlo M. a Costantino ed Irene, convincono per Antiq. Eccl. favolosi questi racconti; per la testimonianza de' quali tanto è lon. disc. diss. J. c. tano, che Gregorio avesse scomunicato Lione, accettato il Principato di Roma, sciolti i vassalli dell' Imperio dal giuramento in Ep. 1. ad e da' tributi, e deposto l' Imperadore: che anzi ci accertano, Leonem. Ache Gregorio, ancorchè in mille guise offeso, fosse stato sempre nast. Bibl. a Lione ufficioso e riverente, ed avesse in tutte le occasioni im- in Greg. II. pedito le rivolte de' popoli, e proccurato, che non si sollevas- Diac. L. 6. sero contro al loro Principe. Si oppose, egli è vero, agli Edit- cap. 49. ti di Lione per l'abolizione delle Immagini, comandando che non s' ubbidissero, ed esortando quel Principe, che lasciasse il disegno in cui era entrato; ma appresso si gravi Autori non si

(a) P.de

bliotec. in Greg. II.

legge, che lo scomunicasse. Il primo Pontesice Romano, che si diè vanto di aver adoperati i suoi fulmini sopra le teste Imperiali, fu il famoso Ildebrando Gregorio VII. come noteremo a suo luogo, non già Gregorio II. Ciò che più chiaro si mani-(a) Anast. Bi- festa per quello, che scrive Anastasio (a), narrando che avendo Lione deposto dal Patriarcato di Costantinopoli Germano, per non aver voluto acconsentire all' Editto, e sostituito Anaslasio Iconoclasta, dice egli che Gregorio scomunicò bensì Anastasio perseverando nell' errore, ma che all' Imperadore solo sgridava con lettere, ammoniva, esortava, che desistesse dall' impresa, non già che lo scomunicasse, come scrisse di Anastasso, Più favolosa è la deposizione, che si narra fatta da Gregorio; poichè questo Pontefice riconobbe Lione per Imperadore finchè visse, e lo stesso fece il suo successore Gregorio III. il quale comunicò col medesimo, e di lui si leggono più lettere dirizzate all' Imperadore piene di molta umanità e riverenza. Anzi tanto è vero, che lo riconobbe sempre per tale, che le date delle sue lettere portano gli anni del suo Imperio, come è quella di Gregorio dirizzata a S. Bonifacio: Imperante Domino piissimo Augusto Leo-(b) Greg.III. ne, Imperii ejus XXIII. (b).

Ep.3.ad Bo-Rum. S.

I nostri moderni Scrittori Latini, tratti dall' autorità di que' nifac. Mar- Greci, riceverono come vere le loro favole; ma non avvertiroca de Conc. Orect, interverond come vere le loro favole; ma non avvertiro-Sac. & Imp. no, che dovea preponderare assai più l'autorità de' nostri antilib.3. cap.11, chi Latini Scrittori, che fiorirono prima, e che narravano cose accadute in tempo ed in parte da loro non cotanto rimota e Iontana. Non avvertirono ancora, che i Greci di quegli ultimi tempi, oltre al carattere della loro Nazione, che gli ha sempre palesati al Mondo mendaci e savolosi, erano tutti avversi alla Chiesa Romana, e per commovere gli animi di tutti ad odio, e per recare invidia a' Pontesici Romani, gli rappresentarono al Mondo per autori di novità e di rivoluzioni, imputando ad essi la ruina dell' Imperio d' Occidente, accagionandogli di novatori, ambiziosi, usurpatori dell'autorità temporale de' Principi, e che male imitando il nostro Capo e Maestro Gesù, sossero divenuti da Sacerdoti, Principi,

> Le favole di questi Greci scismatici surono poi con avidità e con applauso ricevute da' moderni Novatori, e da' più rabbiosi eretici degli ultimi nostri tempi. Essi ancora per l' autorità di cosloro vogliono in tutti i modi, che veramente Gregorio scomunicasse Lione, che assolvesse i vassalli dell' Imperio

> > dal

dal giuramento, che deponesse l'Imperadore, ordinasse che non se gli pagassero i tributi, e che da' Romani ribellanti essendogli offerta la Signoria di Roma, avesse accettato d'esserne Signore, onde ne divenisse Principe. Spanemio (a) fra gli altri si sca- (a) Spanhem: glia contra gli Scrittori Franzesi, che hanno per savolosi nella contra Mapersona di Gregorio questi racconti : dice che essi scrivendo sot- Histor. Imag. to il Regno di Lodovico il Grande, hanno voluto negare questi pag. 52. fatti, ne sub Ludovico M. in Romano Pontifice hujusmodi potestatem agnoscere viderentur. Ma essi intanto vogliono, che sossero veri, per farne un tal paragone tra Cristo S.N. ed il Pontesice Romano. Cristo, volendo quella innumerabile turba tratta da' suoi miracoli farlo Re, tosto fuggi, e loro rispose, che il suo Regno non era di questo Mondo: il Papa, avendo i ribellanti Romani scosso il giogo di Lione, ed offerto il Principato a Gregorio, tosto acconfenti, e ne divenne Principe. Cristo espressamente comandò, che si pagasse il tributo a Cesare: il Papa ordinò, che non si pagassero più i tributi a Lione. Per queste e simili antitest, per queste vie, non tenendo nè modo, nè misura, hanno prorotto poi in quella bestemmia di avere il Papa per Anticristo.

Or chi crederebbe, che i più parziali de' Greci scismatici, ed i maggiori sostenitori di questi rabbiosi eretici, sieno ora i moderni Romani, e gli Scrittori più addetti a quella Corte ? Questi, ancorchè ad altro fine, pur vogliono, che Gregorio avesse scomunicato Lione, avesselo deposto, comandando che non se gli pagasse il tributo, e quel che è più, che offerendofegli il Principato da' ribellanti Romani, l'avesse accettato : onde surse il dominio temporale de' Romani Pontesici in Italia. co per tacer degli altri, come ne scrive il nostro Istorico Gesuita Autore della nuova Istoria Napoletana (b): Tum tandem Romani Orientalis Imperii jugum excusserunt, Gregorium Dominum sa- nettal. Hist. lutarunt, eique Sacramentum dixerunt, &c. Gregorius oblatum ultro Principatum suscepit: quem non arma, non humanæ vires, artesque, sed populorum studia anno 727. auspicato contulerunt. Questo principio appunto vorrebbero gli Eretici dare al dominio temporale de' Papi, fondarlo su la fellonia de' Romani, e che Gregorio mal imitando Cristo N. S. avesse accettato il Principato, ed il Servo de' Servi fosse divenuto Signore. Ma per quel che diremo più innanzi, si conoscerà chiaramente, che sebbene da questi deboli principi si cominciasse, non su però che il Papa acquillasse

(b) Gian-Neap. lib. 5.

allora

allora la Signoria di Roma, ma ben molti anni in appresso; nè con tutto l'interregno, che far pretesero i Romani di loro propria autorità, mancarono affatto gli Ufficiali dell' Imperador Greco in Roma. E possiamo con verità dire, che i primi acquisti furono nell' Esarcato di Ravenna, in Pentapoli, e poi nel Ducato Romano, per quelle occasioni che saremo or ora a narrare, (a) Vid.Mu. non già nella Città di Roma. (a)

ratori Ann. d' Ital. ann. 726. ad ann. 741. e Piena Esposiz. de' Dritti Immacehio.

V. Primi ricorsi avuti in Francia da Papa GREGORIO II. e dal suo successore GREGORIO III.

I Imperador Lione avvisato di questi successi di cotanta im-

persopra Co- La portanza, imperversando assai più contro al Pontesice, confiscò immantenente tutti i Patrimoni, che in Sicilia, nella Calabria, e negli altri suoi Stati possedeva la Chiesa Romana; e già s'apprestava con potente armata di punire la fellonia de'Romani, ridurre l'altre Terre al suo Imperio, e prender aspra vendetta del Papa, ch'ei reputava l'autore di tutte queste rivol-(b) Theoph. te (b). Per la qual cosa Gregorio conoscendo, che un colpo di tanta in Chron.an. importanza avrebbe potuto cadere sopra di lui, ed opprimerlo, 16. & 17. se non sosse stato sostenuto da una potenza, che potesse opporsi Leon. Isaur. con vigore a quella di Lione: pensò di scegliere un Protettore, dove trovasse tutto il sostegno e l'appoggio necessario. Non poteva fidarfi de' Longobardi, de' quali con lunga sperienza aveva conosciuti i disegni, e provata l'infedeltà. I Veneziani, benchè zelantissimi per la difesa della Chiesa, non erano ancora così ben forti in Italia, per contrastare soli a tutte le sorze del Greco Imperadore, particolarmente quando fossero in disfidenza de' Longobardi, ch'erano fastidiosi vicini. E in quanto alla Spagna, ella era in un lagrimoso stato in quel tempo, e poco meno che tutta oppressa da' Saraceni. Risolse pertanto d' aver ricorso alla potenza de' Franzesi, la cui costanza nella fede Cattolica era stata sempre fermissima. Erano questi già da più di quindici anni (c) P. Diac. governati da Carlo Martello, il quale, per la infufficienza e der. Hift. A- poco spirito del Re, assunto al primo onore del Regno di Magrab. cap. 11. giordomo della Casa Reale, reggeva con assoluto arbitrio quel Contin. Fre- Reame, e fatto celebre per mille gloriose spedizioni di guerra deg. c. 108. E nelle Gallie e nella Germania, e sopra tutto per la memorabile scon-109. Vid. Co- sitta data a'Saraceni ne' campi di Tours (c), era reputato univer-

int. Ann. Franc. an.

salmente il primo Capitano, ed il vero Eroe del suo tempo. A questo gran Principe mandò Gregorio, ciò che nissuno 732. Papa Papa avea ancora fatto una magnifica ambasceria con molti belli doni di divozione, per ricercarlo di soccorso contra gli attentati di Lione, e di ricevere i Romani, e la Chiesa sotto la di lui protezione (a). Furono i Legati ricevuti da Carlo con onori straordinari, e con magnificenza degna del più augusto Principe del suo Bibi. in Stesecolo; ed in poco tempo su conchiuso il trattato, per cui ob- ph.JII.V.Mubligavasi Carlo di passare in Italia per disendere la Chiesa ed i an.741. Romani, se venissero ad esfere attaccati da' Greci, o da' Longobardi: ed i Romani all'incontro di riconoscerlo per loro protettore, con deferirgli l'onore del Consolato, come altra volta aveva fatto l'Imperadore Anastasio al gran Clodoveo, dapoi ch' ebbe sconsitti gli Westrogoti(b). E rimandati i Legati pieni di ricchi donativi, e soddisfatti d'una si selice negoziazione (c); Gregorio non Turon. L. 2. avendo più che temere per la Chiesa, alla quale lasciava un così po- c.ip.38. tente protettore, fini i giorni suoi nell'anno 731. con fama d' trattati pasun Pontesice di rare ed eminenti virtù, che gli secero meritare sarono tra sopra la Terra gli onori, che non si rendono se non a'Santi del Gregor. III. e

Successe nel Pontificato Gregorio III. da cui altri (d) scrisse- tello, come ro estere stata questa Legazione mandata a Carlo Martello, per Contin. di occasione che Luitprando sconsitto Trasimondo Duca di Spole-Fredegar. ca. ti, che di nuovo erasi a lui ribellato, prosittando al solito delle 101. E segg. vittorie, si sosse portato ad invadere di bel nuovo il Ducato e dalle let-Romano, irritato contra Gregorio III. che avea accolto il ribel- di Greg. III. le, e si sosse avanzato a porre la seconda volta l'assedio a Ro- a Carlo Marma; e che non essendo al Papa giovate le preghiere e l'elo-tello tom. 6. quenza, come al suo predecessore, finalmente al soccorso di Carlo Greg. II. si sa sosse su fosse rivolto, per la cui mediazione ottenne, che Luitprando altro, se non contento solo di quattro Città, sciogliesse l'assedio, e sasciasse a' Ro- che ricorse mani, ed al Papa Roma col rimanente di quel Ducato. Che che fia di per ajuto a ciò, egli è certo, che per questi ricorsi cominciarono i Fran-quel Princizesi ad intrigarsi negl' interessi d' Italia, per li quali con reci- gi & Muraproco ajuto, e cospirando ciascuna delle parti a' propi avanzamen- tori ann.741. ti, finalmente discacciati i Longobardi, suron essi veduti domi- (d) Sigon. ad nare l'Italia, essersi da Merovingi nella stirpe de Carolingi tras- A.739. 43. ferito il Reame di Francia; ed all'incontro i Pontefici Romani essersi stabiliti in Roma, e nel Ducato Romano, con molta parte ancora dell' Esarcato di Ravenna, e Pentapoli, come più innanzi diremo.

VI. Costantino Copponimo succede a Lione suo Padre; e morte di LUITPRANDO Re de' Longobardi.

IN tanta turbazione essendo le cose d'Italia, e con vari acciden-L ti sempre più deteriorando le forze dell'Imperadore Lione, era solamente rimasa quivi una immagine della sua autorità. L'Esarcato di Ravenna, scantonato in gran parte dalle conquiste de'Longobardi, già minacciava total rovina senza speranza di riaversi . Il Ducato Romano era nelle mani de' Romani, e del Pontesice loro Capo, a' quali ubbidiva; e sebbene rimanessero ancora in Roma alcuni vestigi della sovranità, tenendovi ancora Lione i suoi Ufficiali, vi era nondimeno il suo Imperio così debole, che ben mostrava di dovere in breve rimaner affatto estinto. Nel solo Ducato Napoletano, nella Calabria, e ne' Bruzi, e nelle altre Città marittime del Regno, che non ancora erano pervenute nelle mani de' Longobardi Beneventani, esercitava egli il pieno potere e dominio. Ma morto Lione Isaurico in quest' anno 741. e succeduto nell' Oriente Costantino Copronimo suo figliuolo, diedesi l'ultima mano alla satal ruina; poiche Costantino non avendo niente delle buone qualità, che aveva avuto suo padre, lo superò infinitamente nelle ree; e se si voglia in ciò prestar sede a' Greci Scrittori, egli fu il più scellerato e sozzo mostro, (a) Theoph. che avesse giammai avuto la Terra (a). Appena si vidde solo in Chronogr. Imperadore, che imperversando assai peggio di suo padre conmo. Sigon. ad tra le Immagini, diede fuori un Editto, col quale non solamen-A.741. 1.3. te condannava le Immagini de' Santi, ma proibiva d'invocargli, e di dar loro titolo di Santo; e portando più avanti il suo surore, imperversò ancora contra le loro reliquie, fino ad ordinare i maggiori oltraggi e disprezzi del Mondo. Perseguitò pertanto i disensori delle Immagini, e mandò per questa cagione molti Vescovi in esilio. Ma si rendè vie più empio, e da tutti abborrito per l'odio da lui conceputo contro alla Madre di Dio, proibendo che si celebrasse festa alcuna a di lei onore, e che non s' implorasse l'ajuto di Dio per la di lei intercessione, asserendo non aver ella nessun potere nel Cielo, nè sopra la Terra.

Questa esacranda empietà, unita alle tante altre peggiori praticate in appresso, ed a tanti abbominevoli suoi vizi, lo rendè così odioso a' sudditi, che non pur gli secero perdere quell' ombra di dominio, che e' teneva in Roma ed in Ravenna, ma

mancò poco che non perdesse insieme tutto l'Imperio.

Era

Era nell' istesso anno, che morì Lione, trapassato anche Gregorio III. ed affunto al Pontificato Zaccaria. Debbe a co-

slui la Chiesa Romana molto più, che a' due Gregori, il dominio temporale, che sopra le spoglie dell' Imperio Greco seppe parte ristabilire, e molto più acquistare; imperocchè questi appena assunto al trono, mandò Legati a Luitprando a chiedergli le quattro Città, che per la mediazione di Carlo Martello erangli flate lasciate, quando la seconda volta sciosse da Roma l'assedio. E sebbene da Luitprando fossero i di lui Ambasciadori ricevuti con onore, e n'avessero riportata qualche speranza per la restituzione, contuttociò Zacaria vedendo l'affare mandarfi in lungo, volle anche egli imitar Gregorio II.; e portatofi di persona con tutto il Clero Romano a ritrovare il Re, ricevuto da costui con Araordinari segni di stima furono così forti ed efficaci i suoi Bibl. in Zauffici, che non solamente ottenne dalla pietà di questo Principe char. Sigon.i. la dimandata restituzione, ma stabilita tra loro la pace per venti 3. an. 742. anni, riebbe ancora il patrimonio Sabinense, e molti altri acquissi (b) Anast. fece oltre ad ogni sua espettazione. (a) E su cotanto sortunato que-an.743. sto Pontefice appresso Luitprando, ed in tanta sua buona grazia, (c) Erchemp. che avendo in questi ultimi tempi del suo Regno, di riposo im- Descripe. paziente conforme al suo natural costume, voluto attaccar di nuo-quing. Reg. vo Ravenna: Eutichio Esarca essendo ricorso alla mediazione del Camil. Pel-

Ma ecco che mentre quelle cofe succedono in Italia, Luit-Bacchin. ad prando dopo aver regnato 32. anni, finì i giorni suoi in Pavia in Excurs. nel mese di Luglio dell'anno 743. (c). Morte quanto improvvisa, Chron. anze altrettanto a' Longobardi dolorosissima, da' quali non abbastanza Vit. Joan. compianto, con solenne pompa su seposto nel Tempio di S. A-VI. seu V. diano Martire in Pavia con elogio ricolmo di consiste la li (1). Ray. Arch. driano Martire in Pavia con elogio ricolmo di eccelse lodi (d) . & Saxium ad Principe, se ne togli la soverchia ambizione del dominare, fornito Sigon. 1.3. di tutte le perfezioni desiderabili in un Re, o per la pace, o per la an.743. guerra: egli Capitano quanto valoroso, altrettanto fortunato nelle sue (d) P. Warn. imprese : dilatò i consini del suo Regno (e), e nudrito sin da fanciul- de gest. Long. 116.6. cap. 58. Io in mezzo all'armi, non aveva niente di fiero e di feroce; Sigon. L.3. anzi cortesissimo, ed inchinato sempre ad usar clemenza, anche (e) Erch. averso coloro, che l'avevano offeso: egli savissimo, su più abile Fud Pellegr. di quanti erano del suo Configlio. Le sue leggi tutte savie e Diac. loc. prudenti; e quantunque non avesse coltivato il suo spirito collo cit.

ma d'ogni altro Cesena (b).

Papa, operò costui tanto con Luitprando, che secelo astenere da leg. Hist. quella impresa, e restituire anche alcuni luoghi occupati, e pri- Princ. Long. Agnell. Rav.

Fff 2

fludio

OVER SECURIOR SECURIO

sludio delle buone lettere, aveva egli pure trovato da se slesso nel suo proprio fondo tutta la forza e sottigliezza d' un filosofo. Della sua pietà verso Dio restano ancora insigni monumenti: egli magnifico in fondando grandi Chiefe, e belli Monaste-(a) P. Warn. rj, de' quali Warnefrido (a) rapporta il numero, ed ancora og-Fib.6. cap. 58. gi in Lombardia se ne ammirano i vestigi: egli casto, e misericordiofo co' poveri, e d' un così buon naturale, che di quanti Principi Longobardi ressero l' Italia, meritamente a lui tutti gli Scrittori rendono il vanto maggiore. Lasciò il Regno ad Ildebrando suo nipote, che negli ultimi anni di sua vita volle anche

(b) P.Diac, averlo per compagno (b). Ma durò poco la costui signoria; poichè 1.6. cap. 55. appena scorsi sette mesi (c), che i Longobardi non potendo (c) Ercha-per la sua inettitudine promettersi di lui selice e buon governo, pud Pellegr. lo discacciarono dal soglio, ed in suo luogo innalzarono Rachi loc. cit.nu.2. Duca del Friuli, Principe adorno di nobili virtù, e d'incomparabile pietà.

#### CAP. I.

#### Di RACHI Re de' Longobardi, e sue Leggi.

D Achi con incredibile piacere di tutti assunto al Trono rega-Il le nell' anno 744. diede ne' primi anni del suo Regno saggi ben chiari del fuo animo quieto, ed inchinevole ad ogni studio di pace; poiche fermò con Zaccaria la pace, che avea Luit-(d) Anast. prando pochi anni prima pattovita (d); e seguitando l'esempio degli Bibl, in Za- altri Re Longobardi, volle anche aggiugnere nuove leggi a quelchar. Sig. 1.3. le de' suoi predecessori, ed ammollire il rigore, che in alcune di esse era ancor rimaso. Egli avendo convocati in Pavia nell' anno 746. gli Ordini del Regno, le stabili, e per un suo Editto, secondo il costume de' suoi maggiori, le sece promulgare per tutto il suo Regno. Questo Editto ancora si legge intero nel più volte mentovato Codice Cavense, il quale contiene undici capitoli. Il primo comincia: Ut unusquisque Judex in sua Civitate debeat quotidie in judicio residere: e l'ultimo ha questo tit. de Arimanno quomodo cum Judice suo caballicare debeat. Da questo Editto nove sole leggi prese il Compilatore, le quali abbiamo nel volume delle leggi Longobarde. Tre ne abbiamo nel primo libro, una sotto il tit. de seditione contra Judicem, e due sotto l'al-

en.744.

tro

tro de invasionibus. Nel libro secondo ne abbiamo quattro: una sotto il tit. de debitis, & guadimoniis: un' altra nel tit. de præscriptionibus : altra sotto il tit. de officio Judicis : un' altra sotto quello: qualiter quis se defendere debeat; e due altre nel terzo libro, una sotto il tit. de his qui secreta Regis inquirunt, e l'altra sotto quello, ubi interdictum sit Legatum alicui mittere, ove con sommo rigore vien proibito mandar Legati senza licenza del Re a Roma, Ravenna, Spoleti, Benevento, in Francia, Baviera, Alemagna, Grecia, e Avaria, o fia Ungheria, allora abitata dagli Unni Avari.

Ma Rachi dopo aver così ben coltivati gli studi della pace, e sì ben composto il suo Regno con sagge e provide leggi, non passarono molti anni, che gl' intermise. E preso dall' ambizione di dilatare i confini del Regno, come avea fatto il suo predecesfore, volle imitarlo; il perchè posto in piedi l' esercito, portò in Pentapoli la guerra, e presi alcuni luoghi di quella Regione, s' innoltro nel Ducato Romano, e finalmente cinse Perugia di stretto assedio (a).

In questi tempi su, che Zaccaria Pontesice Romano ebbe pud Camill. occassoni si prospere, che lo portarono ad imprese cotanto rino- cit. num. 3. mate ed eccelle, che meritamente il suo nome dee andarne glo- Anast.in Zarioso sopra tutti gli altri Pontesici Romani; imperocchè seppe char. gettare fondamenti tali e sì profondi per distendere l' autorità ed il dominio della sua Sede, che a niun altro in appresso venne mai così acconciamente fatto.

I. Traslazione del Reame di Francia da' MEROVINGI a' CAROLINGI.

Opo la morte di Carlo Martello, Pipino e Carlomanno suoi I figliuoli presero il governo del Regno Franzese. Childerico III. ultimo Re della prima stirpe non riteneva altro per la sua dappocaggine, che il solo nome Regio. Ma scorsi sei anni, Car-Iomanno rinunciando al fratello il governo nell'anno 747., accompagnato da molti Franzesi se ne venne a Roma, ed acceso di servente zelo di Religione, volle che Zaccaria l'ascrivesse nel numero de'Cherici; indi ritiratosi nel Monte Soratte vi fondò un Monastero, che volle dedicare a S. Silvestro Papa, narrandosi che in Soratte sosse stato questo Pontesice nascosto in tempo delle sue persecuzioni, prima che Costantino M. ricevesse la Religione Cristiana. Ma essendo questo luogo di continuo frequentato da' Franzesi,

(a) Erch. a-Pellegr. loc.

zesi, che venivano o di proposito, o di passaggio a visitario; volle per distaccarsi affatto da tutti gl' interessi del secolo ritirarsi in Monte Casino, ove consecratosi a Dio si sece Mona-

(a) Erch. a- co (a). pud Camill.

Kimafe intanto solo a reggere la Monarchia di Francia Pi-Pellegr. loc. pino con quello stesso arbitrio ed autorità, colla quale Carlo fliens. Chron. Martello suo padre aveva governato, anzi maggiore; poichè Chil-Li.c.7. Anast. derico III. ultimo che su della stirpe de' Merovingi, per la sua in Zacchar. sciocchezza ed inettitudine era stimato meno degli altri Re suoi predecessori, i quali intorno a cento anni non avevano avuto altro, che il nome Regio, sofferendo vilmente la reggenza de' Maestri del Palazzo, che n'avevano tutta l'autorità. All'incontro Pipino per le nobili sue maniere, e per le sue gloriose azioni aveva tirato a se gli animi di tutti i Franzesi, i quali di buona voglia avrebbero riconosciuto piuttosto per loro Re lui, che Childerico Principe stupido ed inetto. Non trascurò Pipino si bella occasione di trasferire il Reame di Francia dalla stirpe del gran Clodoveo nella sua Casa, e adoperovvi ogni più fina industria. Ma sebbene i Franzesi secondassero i suoi disegni, non volevano però per se stessi farlo, persuasi di non avere quest' autorità di trasferire il Reame dalle mani del legittimo erede in altra Casa, nè per se soli liberarsi dal giuramento della fedeltà, che aveano dato al loro Principe. Pipino ponderando l'arduità del fatto, e che Carlo Martello suo padre, ancorchè formidabile ed illustre per tante vittorie, non aveva avuto ardimento di tentarlo, e pensando altresì, che tanta e sì nuova impresa non per altro modo avrebbe potuto rendersi meno strepitofa, anzi commendabile, che col ricorrere all'autorità della Sede Apostolica, riputata fin da questi tempi il seminario d'ogni virtù e d'ogni santità, la quale se non avesse approvato il satto, avrebbe potuto concitargli contro tanti inimici, ch' egli non avrebbe potuto colle sue sorze abbattere; pensò con somma prudenza fotto il manto dell'autorità della medefima coprire la deformità del fatto. E mandato in Roma al Pontefice Zaccaria Burcardo Vescovo Werspurgense, fece da costui esporgli il desiderio suo, (b) Paul. A. e di tutti i Franzesi, richiedendolo del suo parere, se per la comil. de Reb. mune utilità del Kegno sarebbe ben fatto di trasferire lo scettro Franc. Vid. da uno slupido Re in Pipino, prode e saggio Principe (b). E Coint. Ann. dopo avergli il Vescovo dimostrato, che approvando egli questa 751. & 752. traslazione, s'acquisterebbe maggior gloria, che Carlo Martello

d'aver

d'aver trionfato de' Saraceni, lo richiese d'interporre l'autorità sua, e di sciorre dal giuramento i Franzesi, perchè potessero innalzare al Trono Pipino. Questa su la pubblica ambasciata del Legato, ma le secrete istruzioni erano di promettere al Papa, se affentiva, di difenderlo contra tutti i suoi nemici, e spezialmente contra i Longobardi, da' quali potrebbe stare sicuro, che non sclamente non gli farebbe fare oppressione, ma di proccurare

maggiori avanzi alla sua Sede.

Zaccaria non trascurò punto si bella ed opportuna occasione, ove fi daya campo di moltrare infieme e la grandezza della fua autorità, e di flabilire non folo il dominio temporale, che cominciava a tenere in Italia, ma di stenderlo più oltre nel Ducato Romano, e nell' Esarcato di Rayenna. Non solamente dunque configliò, che potessero farlo, ma perchè rimanesse a' pofleri un solenne documento dell' autorità sua, aggiunse del suo anche un decreto, col quale annullando il Regno di Childerico, come Re insufficiente, e liberando i Franzesi dalla religione del giuramento, ordinò che in suo luogo sosse Pipino sostituito. I Franzesi ottenuto che l'ebbero, ragunatisi a Soissons, scacciato dal Regno Childerico, e ridotto quelto povero Principe a farsi Monaco, con rinchiudersi dentro un Monastero, elessero Pipino, e lo fecero solennemente incoronare per Bonifacio Arcivescovo di Magonza, dal quale ancora ricevè la facra unzione, acciocchè ella il rendesse più venerabile a' suoi sudditi; e su il primo Re di Francia che l'usasse.

Alcuni Scrittori Franzesi, e sargamente Dupino (a) dimo- (a) Dupin. firano, che i Franzesi mandarono quest' ambasciata a Zaccaria per de Antique se la firanza de Antique de Antiq consultarlo solamente come Dottore e Padre de' Cristiani, e che differe.7.c.3. d'altro non lo ricercassero, salvo che del suo avviso ed appro- 5.3. vazione, per rendere la loro elezione più plausibile a tutta la Cristianità, e quindi che Zaccaria non facesse altra opera, che dare il suo parere o configlio. Altri per l'autorità di Eginardo (b), di Reginone, e degli Annali stessi di Francia rapportano, (b) Eginard. che questo Papa non si ritenne solo di approvare quest' elezione, ad A. 750. ma come egli è facile di far più di quello che vien richiello, cundum Roallorche vale ad estendere ed allargare la propria autorità, volle mani Pontianche passare più innanzi, cioè ad ordinarlo, e a farne decreto. Il ficis santtioche però essi dicono, che non apportasse a loro per l'avvenire nem &c. niuna confeguenza o pregiudizio, come si rendè chiaro, quando dugento trentasette anni dapoi i Franzesi elessero di comun con-

sentimento, ed incoronarono Ugone Capeto, scacciandone Carlo di Lorena, ch' era il legittimo erede della slirpe de' Carolingi, senza che fosse d'uopo di consultarne il Papa, come erasi satto per Pipino. Che che ne sia, egli è certo, che questi rispetti e trattati passarono allora fra Zaccaria e Pipino: quegli d'assentire alla traslazione del Regno, che Pipino pretendeva fare sortire nella sua Casa, e di preslargii ogni ajuto, come sece; questi all' incontro di proteggere la Sede Apostolica, e disenderla contra i fuoi nemici, e particolarmente contra i Longobardi, con proc-(a) P. Emil. curarle maggiori vantaggi (a). Ciò che lasciò in dubbio, se de reb. Franc. maggior beneficio avesse riportato la Sede Apostolica da Pipino, e dalle armi, che impugnò per difenderla contra gli sforzi de' Longobardi, e di ristabilire il suo temporal dominio in Italia, o veramente Pipino dall' autorità di quella Sede, la quale fu a' Franzesi cotanto propizia, che rendè i suoi discendenti padroni (b) Vid. om- d'Italia, ed agevolò il discacciamento de' Longobardi da quella. (b)

nino Coint. & Pagi cit. ann. 75 1. & 752.

II. RACHI abbandona il Regno, e fassi Monaco Cassinese.

Ntanto Zaccaria mentre ancora non aveva conchiusi questi trat-1 tati con Pipino, non trascurava gl'interessi della sua Sede con Rachi, il quale trascorso nel Ducato Romano, e nel suo tenimento, aveva, come si disse, cinta Perugia di stretto assedio, e minacciava ulteriori progressi. L'Imperadore Iontano, e delle cose d'Italia non curante: l'Esarca impotente a segno, che appena poteva difendersi in Ravenna, tanto era Iontano, che potesse oslargli; altro non reslava a Zaccaria per isgombrar questo turbine, che ricorrere alla sua autorità, ed al proprio valore dell'animo. Preso dunque ardire, volle egli con decoroso accompagnamento portarsi di persona nel campo, ove Rachi era presso alle mura di Perugia. Ivi da questo Principe accolto con molto onore, fu tanta la forza e veemenza del suo dire, che istillò in Rachi affetti così vivi di pietà e di Religione, che tosto questo Principe non solo abbandonò l'assedio di Perugia, ma alquanti Castelli di Pentapoli, che avea occupati, immantenen-(c) Anast. te gli rendette (c). E su il colpo si prosondo, che poco dapoi Bibl. in Za- preso dalla maestà del Pontesice, e vinto da occulta sorza di Religione, volle passare in Roma con Tasa sua moglie, e Ratruda sua figliuola a visitarlo; e quivi prostrato a' suoi piedi, rinunciando al Regno, volle farsi Monaco intieme colla moglie,

char.

e figliuola; e preso l'abito dalle mani del Pontesice, ritirossi in Monte Cafino a finire i suoi giorni in quel Monastero sotto la regola di S. Benedetto. Seguirono il di lui esempio Tasia, e Ratruda, le quali avendo a proprie spese eretto dalle sondamenta, non molto distante da Casino, un magnifico Monastero di Vergini, ivi vestito l'abito Monastico, menarono santamente la loro vita (a).

Menò Rachi il resto de' suoi anni nel Monastero Cassinese. Bibl. loc.cie.

Principe memorando per aver amministrato il Regno con tanta pud Pellegr. prudenza e moderazione, e con si provvide leggi ch' egli promul-Hift. Princ. gò; ma molto più renduto immortale e commendabile nella Long.num. 3. memoria degli uomini per averlo doposto con tanti segni di Leo Ostiens. pietà e di religione; ond' è che i Monaci di quel Monassero Chr. lib. 1. c. 8. lo venerino oggi per Santo. Ne' tempi, ne' quali Lione Oftiense compose la sua Cronaca, si vedea vicino quel Monastero una vigna, che come narra Lione (b), era comunemente chiamata (b) Leo Ost. la vigna di Rachi, dicendo que' Monaci, che Rachi l' avesse pian- Chr. lib. 1 a.8. tata e coltivata. L'Abate della Noce (c), poi Arcivescovo di (c) Ab. de Nuce ad Oft. Rollano, nel tempo che vi su Abate, sece ricercar quello luo- loc, cit. go, che lo trovò tutto incolto: yi fece rifar la vigna, di cui non era rimaso vestigio, e secevi anche sabbricare una Chiesetta in fuo onore.

Giovanni Villani Fiorentino (d) portò opinione, che quella (d) Villan. statua di metallo, che ora si vede nella piazza di Barletta, sos-lib.2. cap.9. se stata da' Longobardi Beneventani eretta a questo Principe, che e'chiama Eracco. L'autorità di questo Istorico sece anche credere a Beatillo (e), e quel ch' è più, all'Abate della Noce (f), e (e) V.Beatil. ad alcuni altri, che quella veramente fosse di Rachi. Ciò che, Ist. di S. Sase si riguarda l' estensione del Ducato Beneventano di questi tempi, bino Vesconon sarebbe stata cosa impossibile; conciossiacchè estendendo da fa. questa parte i suoi confini oltre Siponto, insino a Bari, veniva (f) Ab. de quella Terra ad esser compresa nel Ducato Beneventano, il qua- Nuce loc.cit. le ancorchè tenesse i suoi particolari Duchi, a' quali immediatamente s'apparteneva il suo governo, nulladimanco costituendosi il Regno de'Longobardi in Italia non pure per quel tratto di paese, che ora chiamiamo Lombardia, e per gli altri Ducati minori, ma sopra tutto per que' tre celebri Ducati, di Spoleto, di Friuli, e questo di Benevento maggiore di tutti gli altri, i quali erano subordinati a' Re de' Longobardi, che tenevano la loro sede in Pavia: non sarebbe stata cosa molto strana, Tom.I. Ggg

(a) Anak.

che i Longobardi Beneventani avessero a Rachi loro Re innal-

zata queila flatua.

Ma due ragioni fortissime convincono per favolosa ed erronea l'opinione del Villani. Sembra primieramente affatto inverisimile, che i Longobardi Beneventani una statua così grande e magnifica avessero voluta collocarla in Barletta: Terra in quest' età piccola e di niun conto, e posta quasi ne' confini del loro Ducato, e non in Benevento Città Metropoli, ovvero in qualch' altra Città magnifica di quei Ducato, che n' ebbe molte : non a Capua, non a Salerno, non a Bari, e non a tante altre. Barletta prima non era, che una Torre posta nel mezzo del cammino fra Trani, e la Città di Canne cotanto rinomata per la celebre rotta data quivi da Annibale a' Romani: ella ferviva per alloggio de' passaggieri, e, com' è uso, teneva per insegna una Bariletta. La comodità del sito, essendo sette miglia discosto dall' una, e sette dall'altra di queste due Città, tirò a se alcuni de' loro Cittadini ad abitarvi, onde poi il luogo prese il nome di Barletta; e crescendo tuttavia gli abitatori sotto l'Imperio di Zenone, e nel Pontificato di Gelafio, S. Sabino Vescovo di Canosa la giudicò lucgo opportuno, dove si fabbricasse una Chiesa per la divozione degli abitanti, come fu eretta in onore di S. Andrea Apostolo. Narrasi ancora, che trovandosi Papa Gelasio nel Monte Gargano per lo miracolo dell' Apparizione di S. Michele, Gelafio a preghiere del Vescovo Sabino intorno l'anno 493. calasse a consecrarla insieme con Lorenzo Vescovo di Siponto, Palladio di Salpi, Eutichio di Trani, Giovanni di Ruvo, Eustorio di Venosa, e Ruggiero Vescovo di Canne; e satta questa consecrazione, di tempo in tempo crescendovi gli abitanti, divenne una buona Terra, passando dalla Città di Canne ad abitare in essa per maggior comodità molti Cittadini. Tale era lo stato di Barletta nel Regno di Rachi. Crebbe poi, e cominciò a prender forma di Cinà molti secoli apprello, e sotto il Regno degli Svevi. Manfredi, a cui fu molto cara questa parte di Puglia, ed ove soleva per lo più risedere, onorolla sovente, e vi fece qualche dimora mentr' era tutto inteso alla fabbrica del nuovo Siponto, che dal suo prese il rome di Manfredonia. Innalzata da quello Principe potè poi inforgere contra Canne sua madre, e contendere con lei de' confini e del territorio, che per molti anni obbero comune; onde Carlo I. d'Angiò per toglier via le contese, che sogliono per ciò nascere fra' vicini,

fece partirgli (a). Fu cinta allora di mura, e suro per ordine di (a) Rezistr. questo Re inquadrate le strade, e satte le porte. Fu satta poi Caroli I. An. sede degli Arcivescovi di Nazaret, e ridotta in quella magnisi-1292. 8 An cenza, che oggi si vede. Giovanni Villani, che siori nel Regno tran. D. fer. di Carlo II. d' Angiò, e di Giovanna I. sua nipote . in tompo del R. di No che Barletta era già divenuta una delle Città ragguardevoli della Puglia, credendola ancor tale nel Regno di Kachi, e vedendo giacere nel Porto di quella Città questa statua, che i Barlettani chiamavano corrottamente, ficcome chiamano ancor oggi, di Arachio, credette che sosse di questo Re Longobardo. Donde anche si vede l'errore di Scipione Ammirato (b), il quale (b) Ammir. de anche si vede l'errore di Scipione Finninato (b), si quale nel lib. delle scrisse, che questa statua sosse stata da' Barlettani dirizzata ad Fam. del R. Eraclio Imperadore in segno di gratitudine, per avere quell'Im-di Nap. peradore per comodità de' Mercadanti fatto il Molo nella loro Città; quando ne' tempi d' Eraclio Barletta era piccola Terra, ed il Molo fu fatto molti fecoli dopo Eraclio da' Cittadini Bar-Iettani, i quali non prima dell' anno 1491. trasportarono quella statua, che mezza fracassata giaceva nel Porto, dentro la Città nella piazza dove sla oggi, accomodandovi le gambe e le mani nel modo, che ora si vede.

L'altra ragione, che convince non essere quella statua di Rachi, è il volto che ci rappresenta tutto raso, l'abito Greco che veste, e l'avere in una mano la Croce, e nell'altra il Pomo, simbolo del Mondo. Questi segni siccome provano esser quella una statua di qualche Imperadore d'Oriente, così dimostrano non essere di Rachi, o di qualche altro Re Longobardo. Nel tante volte rammentato Codice Cavense, ove sono gli Editti de' Longobardi Re d'Italia, veggonsi alcuni ritratti miniati d'alcuni di questi Re, autori di questi Editti, i quali ancorchè mal satti, e secondo le dipinture di que' tempi, sconci e gossi; nulladimanco ci rappresentano i volti con barba lunga, gli abiti lunghi con clamide e scettro, non già Croce, nè Pomo, e colla corona sul capo. Quindi non è suor di ragione il credere per vera l'antichissima tradizione de' Barlettani, i quali la riputano statua d'Eraclio Imperador d'Oriente.

Questi, dicono essi, per la divozione grandissima portata non pur da lui solo, ma da tutti gli altri Imperadori suoi predecessori all' Arcangelo Michele, al quale eransi in Costantinopoli eretti tanti Tempi ed altari, essendosi a' suoi di renduto cosi celebre il Santuario del Monte Gargano, e cotanto famoso,

Ggg 2

che

che tirava a se la munificenza de' più potenti Re della Terra: volle ancor egli mandare ad offerire a questo Tempio molti doni, e fra gli altri la sua statua, acciocchè si rendesse eterna la memoria del culto, che e'rendeva a quel Santo. Aggiungono, che la nave. la quale questi doni conduceva, shattura nell' Adriatico da' venti e dalle procelle, fosse naufragata in quel mare vicino a' lidi di Barletta, dove la statua giaciuta per lungo tempo nell'acque, fossessi a lungo andare poi scoverta; indi portata al lido, e propriamente nel Porto di quella Città, ove mezza fracassata giacque ancora per altro lungo tempo; finalmente i Barlettani nell'anno 1491. l' avessero trasportata dentro la Città, e collocata in quel luogo, dove ora fi vede. Certamente la barba rasa, l'abito Greco e corto, la Croce ed il Pomo la dimostrano d'un qualche Imperadore d'Oriente: la fama, la tradizione, il viso conforme a quello, che scrivono d'Eraclio, il nome, ancorchè corrotto, col quale fu sempre nomata da' Barlettani, la fanno non senza ragione credere, che fosse di questo Imperadore.

Addizione

( Cedreno parlando dell' Imperador Eraclio narra, che sebdell'Autore bene prima d'effere slato innalzato al Trono si avesse fatta crescer la barba, nulladimanco, fatto Imperadore, se la sece radere, ficcome dice in Heraclii Anno I., quod Imperator factus, bar-

bam raserit, quam aluerat ante.)

(a) Mazzel.

L'opinione del Mazzella (a), il quale credette quella fla-Descr.delRe- tua essere dell' Imperadore Federico II. è cotanto falsa ed inetsno di Nap. ta, che sarebbe consumare inutilmente il tempo a convincerla sue Provin. per ripugnante a tutta l'Istoria.

#### A P. II.

Di ASTOLFO Re de' Longobardi: sua spedizione in Ravenna, e fine di quell' Esarcato.

T Longobardi, tosto che Rachi si fece Monaco, sostituirono nel I foglio del Regno Astolfo suo fratello: Principe prode di mano, e più di configlio, il quale avendo portato il suo Regno all' ultimo periodo della grandezza, questo stesso cagionò la sua declinazione, e la ruina de' Longobardi in Italia. Mostrò nel principio del suo governo sentimenti di moderazione e di quie-

te:

te: confermò con Zaccaria la pace altre volte flabilita con Luitprando, e con Rachi suo fratello, ed accordò al medesimo tutte quelle condizioni, che co' suoi predecessori erano state pattuite (a). Questo Pontesice, dopo aver con Astolso stabilità la pace, e dopo avere così prosperamente composti gl' interessi della sua 1.3. an. 750 Sede, usci da questa mortal vita nell' anno 752. Pontesice, a cui molto debbe la Chiesa Romana, che seppe sar tanto per la di lei grandezza, e per l'augumento della sua autorità. Egli lasciò a' suoi successori fondamenti molto stabili e ben fermi, onde con facilità poterono dapoi condurre la lor potenza in tutte le parti d'Occidente a quella grandezza, che finalmente si ren-

de a' Principi sospetta, ed a' Popoli tremenda.

Morto Zaccaria, il Clero e Popolo Romano softituirono Stefano II. Ma questi non tenne più quella Sede, che tre o quattro giorni; perocchè oppresso da grave letargo per tre giorni continui, nel quarto rendè lo spirito. Tosto ne su eletto un altro, anche Stefano nomato, il quale dagli antichi Scrittori viene appellato anche II. non avendo ragione del suo predecessore, che mori senza essere consecrato; poichè in questi tempi l' elezione sola non dava il Papato, ma la consecrazione, onde se alcuno eletto moriva innanzi d' essere consecrato, non era posto nel catalogo e numero de' Pontesici. Così veggiamo, per tralasciare altri, che Erchemperto, ed Osliense (b) chiamano questo Stefa- (b) Erchem. no, II. e non III. Al presente però si tiene per articolo, con- apud Pellegr. tra quello che l'antichità ha creduto, che per la sola elezione de' Cardinali il Papa riceva tutta l' autorità ; e perciò gli Scrittori di questi ultimi tempi si sono travagliati per mettere in numero ed in catalogo questo Stefano (c), laonde è loro convenuto mutare il numero agli altri Stefani seguenti, chiamando il se- in Chron. Eccondo terzo, ed il terzo quarto, e così fino al nono, che lo dicono decimo, con molta confusione tra gli Scrittori vecchi e nuovi, nata solo per interesse di sostenere questo articolo. (d)

Questo Pontesice assunto al trono, imitando i vestigi de' suoi Crit. an. 752. predecessori, mandò dopo tre mesi del suo Pontificato Legati ad num. 13. Astolfo con molti doni, perchè con lui ristabilisse quella pace, che già con Zaccaria aveva fermata. Astolfo la ratissicò, e su

accordata per 40. altri anni. (e)

Ma questo Principe, che non nudriva nell' animo pensieri Bibl. in Siemeno ambiziosi di quelli di Luitprando, aveva sermata questa ph.II. pace col Papa, acciocchè non potesse il medesimo frastornargli

(a) Sigon?

nu.4. Ostien. lib. 1. cap. 8.

(c) Panvin. cl. Baron. an.

(d) Vid. Pagi

tutto il reilo dell' Efarcato, che ancora era in mano de' Greci, e che veniva governato dall' Efarc. Eutichio. Avea egli per questa impresa, da che su innalzato al Trono, per lo spazio di due anni sotto altri colori unite unte insieme le lue sorze, e rendutele più poderose che mai; e scorgendo che Costantino lopronimo, il quale in questi tempi aveva alsunto per compagno al (a) Theoph. Trono Lione suo figliuolo (a), era distratto in altre imprese nella in Chronogr. Grecia, e nell' Asia, e che punto non badava alle cose d' Italia, pron. Niceph. c. volendo avrebbe potuto si tosto soccorrerla : si mosse in un subito con tutte le sue sorze contra Eutichio, ed a Ravenna capo dell' Efarcato dirizzò il suo cammino, cingendo di stretto afsedio quella Imperial Città · Eutichio colto così all'improvviso, mal potendo sottenere l'assalto, nè a tanta forza resistere, gli convenne pertanto rendere la Piazza, e con quella ogni speranza di ricuperarla; perchè Iontano da qualunque soccorso, e sprovveduto di gente e di danaro, abbandonando ogni cosa se ne ritornò in Grecia. Ad Astolfo, presa Ravenna, con facilità si ren-(b) Anast. derono tutte le altre Città dell'Esarcato, e di Pentapoli (b), e trion-Bibl. in Ste- fando de' suoi nemici uni al suo Regno l'Esarcato di Ravenna, ph.H. Sigon. per cui tante volte i suoi predecessori s' erano indarno affatica-Rubeus Hist. ti, i quali ora perditori, ora vincitori, mai non poterono inte-

Ray. 1.4.

in Chron.

perderio, come fortunatamente accadde ad Astolfo, ed alla felicità delle fue armi.

Ecco il fine dell' Esarcato di Ravenna, e del suo Esarca: Magistrato che per lo spazio di 183. anni aveva in Italia mantenuta la potenza e l'autorità degl' Imperadori d' Oriente. Fine ancora del maggior lustro e splendore di quella Città, la quale da Onorio e da Valentiniano Augusti, posposta Roma, avendo avuto l'onore d'esser perpetua sede degl' Imperadori, e dapoi degli Esarchi, a' quali ubbidivano i Duchi di Roma, di Napoli, e di tutte l'altre Italiche Città dell'Imperio, e che i suoi Vescovi contesero con quelli di Roma istessa della maggioranza: ora ritolta da' Longobardi a' Greci, mutata fortuna, e ridotta in forma di Ducato, non fu da essi trattata da più che gli altri Ducati minori, onde il Regno de' Longobardi era composto : origine che fu della fua fatal ruina, e dello stato in cui oggi la tom. 1. Juris veggiamo. Marquardo Freero (c) nella Cronologia ch' ei tessè Graco-Rom. degli Esarchi di Rayenna da Longino primo Esarca sotto Giu-

ramente e flabilmente unirlo alla lor Corona, senza timore di

(c) Freh.

fti-

slino II. infino all' ultimo, che su questo Eutichio, scrisse, che questo Esarcato durò 175. anni. Ma dal computo degli anni, ch' ei medesimo ne sa, si vede, ch' essendo, com' egli slesso dice, cominciato da Longino nell' anno 568. e finito in Eutichio dopo avere Astolfo presa Ravenna secondo lui nell' anno 751. duiò l' Efarcato non già 175. ma ben 183. anni. E secondo coloro, che portano la caduta di Rayenna nell'anno 752. l' Esarcato durò 184. anni.

### I. Spedizione d' ASTOLFO nel Ducato Romano.

A Stolfo dopo si grande e gloriosa impresa, ripieno d'elatif-fimi spiriti minacciava già di stendere il suo Imperio sopra gli altri miseri avanzi, che restavano in Italia all'Imperadore de' Greci. Egli impadronito dell' Efarcato di Ravenna, credendosi succeduto a tutte quelle ragioni, che portava seco l' Efarcato, le quali erano la maggioranza e la fovrana autorità fopra il Ducato di Roma, e di tutto il reslo; pretendeva di dovere anche dominare le Città del Ducato Romano, e molto più la Città di Roma, nella quale agl' Imperadori d' Oriente, dopo l'accordo fatto da Luitprando con Gregorio II. era rimafo ancora vestigio della loro superiorità, tenendovi tuttavia i loro Ufficiali. Minacciava pertanto le Terre del dominio della Chiesa, e Roma stessa; e rotti e violati i tanti trattati di pace stabiliti da lui, e da' suoi predecessori co' Romani Pontesici, mosse il suo esercito verso Roma, ed avendo presa Narni, mandò Legati al Pontefice con aspre ambasciate, dicendogli che avrebbe faccheggiata Roma, e fatti passare a sil di spada tutti i Romani, se non si sossero sottoposti al suo Imperio, con pagargli ogn' anno per tributo uno scudo per uno (a). A sì terribile am- (a) Anast. basciata tutto commosso il Papa, tentò placarlo per una Lega-Bibl. in Stezione cospicua di due celchii Abati, che siorivano in quel tem-ph.II. Sigon. po. Gli spedi l' Abate di Monte Casino, e l'altro di S. Vin- & 753. cenzo a Volturno, e gli accompagnò con molti e preziosi doni, incaricando loro, che proccuraffero e con ragioni, e con preghiere, rammentandogli la pace poco prima firmata, di perfuaderlo a non romperla, e voltare altrove le sue armi (3).

Aveva il Pontetice fin dal principio dell' irruzione di Aftol- apud Peileg. fo sopra Ravenna, prevedendo questi mali, fatto inteso l'Impe-nu.4. loc. cit rador Costantino de' disegni de' Longobardi, e soilecitatolo a

phani II.

mandare all' Efarca validi soccorsi per impedirgli. Ma Costantino volendo coprire la sua debolezza sotto il manto dell'autorità, dando a fentire che quella fola baltasse per rimovere i Longobardi da tale impresa, mandò, in vece di eserciti, un gentiluomo della sua Camera chiamato Giovanni Silenziario, con ordine al Papa di farlo accompagnare con sue lettere ad Astolfo per (a) Anastas. obbligarlo a rendere ciò, ch' egli aveva preso (a). Furono dal in vita Ste- Papa spediti non sole lettere, ma Legati ancora ad accompagnar Giovanni. Ma arrivati in Ravenna, ove Astolfo dimorava, ed espostogli l' imbasciata di restituire ciò ch' egli s' avea preso, su intesa da quel Principe con riso, e tosto ne surono rimandati senz' alcun frutto, come ben potevano immaginare. Per la qual cosa s' incamminarono i Legati del Papa insieme con Giovanni a dirittura in Costantinopoli per supplicare di nuovo l' Imperadore in nome del Papa di venir egli stesso con poderosa armata in Italia per salvare Roma, e gli altri avanzi rimasi al suo Imperio in Italia, che i Longobardi tentavano tuttavia di rapirgli. Ma Costantino, ch' era intrigato in altre guerre, e che non badava ad altro, che per un nuovo Concilio, che nel seguente anno 754. se-(b) Theoph. ce unire di 338. Vescovi ad abbattere le Immagini (b): non era in Chronogr. in istato d' intraprendere altre brighe co' Longobardi. Perciò an.13.& 14. vedendo Stefano, che in vano si ricorreva a Copronimo (c), il quale non poteva nè meno difendere se stesso da' Longobardi, e ch'era molto Iontano per proteggere la sua Chiesa; e che all'in-(c) Anast, contro Astolso entrato coll' esercito nel Ducato Romano, devaloc. cit. Cer- stava tutto il paese, e minacciava stragi e servitù a' Romani, se nens ab Im- non si rendevano a lui: si risolse sinalmente ad esempio di Zaccaria, e de' due Gregori di ricorrere alla protezione della Frantum esse sub- cia, e d'implorare l'ajuto di Pipino. Mandò nascostamente un suo messo in Francia, per cui espose a Pipino le sue angustie, e ch' egli desiderava venire di persona in Francia, se gli mandasse Legati, per potersi quivi condurre con sicurtà. Pipino non mancò subito di mandargli due de' primi Ufficiali della sua Corte, Crodegando Vescovo di Metz, ed il Duca Autcario per condurlo in Francia. Giunti il Vescovo ed il Duca in Roma, ritrovarono che l'esercito de'Longobardi, dopo avere presi tutti i Castelli ne' contorni di Roma, era in procinto d'investire quella Città; e che ritornati i due Legati del Papa con l' Inviato dell' Imperadore da Costantinopoli, niente altro avevano riportato da costui, se non un secondo ordine al Papa d' andare egli in per-

Copron. Niceph. in Chron.

periali porentia nulveniendi auxilium .

persona a ritrovare Astolfo per sollecitarlo a restituir Ravenna, e le altre Città da lui occupate. Non vi era alcuna apparenza, che quest' andata potesse riuscire di prositto, e pure il Pontesice volle ben ancora ubbidire, per far l'ultimo esperimento di poter piegare quel Principe. Ma quando vide, che al vento fi gittava ogni opera, e che Astolso, il quale gli aveva insieme proibito di parlargli d'alcuna reslituzione, faceva tutti gli sforzi suoi per fermarlo, lasciossi finalmente condurre dagli Ambasciadori di Pipino in Francia. (a)

(a) Anast. Bibl. in Steph. II. Sigon. L.3. an. 753.

II. Papa Stefano in Francia: suoi trattati col Re Pipino; e donazione da questo Principe fatta alla Chiesa Romana di Pentapoli, e dell' Esarcato di Ravenna tolto a' Longobardi.

Lunto il Pontefice in Francia, fu accolto da Pipino con ogni Gegno di stima e di venerazione : l' adorò come Pontesice e Padre della Cristianità, e gli rendè i maggiori onori, che si potessero rendere a' più potenti Re della Terra (b). Espose Stefa- (b) Anast. no i suoi bisogni al Re, e l'angustie, nelle quali i Longobardi loc.cit. Conl'aveano ridotto, dimandogli il suo ajuto e protezione, offeren-4. cap. 119. dosi all' incontro d' impiegare tutta l' autorità della Sede Aposto-Ann. Metens. Jica in suo vantaggio. Allora Pipino, affinchè si rendesse più ve-an-753. apud nerando a' suoi sudditi, e per maggiormente stabilire il Regno Duchesne r. di Francia nella sua persona, e nella sua posterità, volle che Ste- E Pagi an. fano colle sue mani lo consecrasse Re, ed insieme che i due suoi 753. 8 754. figliuoli Carlo, e Carlomanno ricevessero parimente da lui l' unzione sacra, siccome segui nella Chiesa di S. Dionigi (c). Al- (c) Ostiens. l'incontro Pipino, oltre ad afficurarlo, che avrebbe frenato l'ar-lib. 1. cap. 8. dire de' I ongobardi, e fattigli restituire i luoghi occupati nel duos filios Ducato Romano, gli promise ancora, ch' egli avrebbe scacciato ejus, Caro-Astolfo dall' Esarcato di Ravenna, e da Pentapoli, e tolti al lum, & Ca-I ongobardo questi Stati, gli avrebbe non già restituiti all' Impe-rolomannum rio Greco, a cui s' appartenevano, ma donati a S. Pietro, ed unxit in Real suo Vicario. Stefano lodò la magnanima offerta, che si fa- rum. ceva con tanta profusione dell' altrui roba, esagerandola ancora come molto profittevole per la falute della sua anima ; onde da Pipino ne su stipulata e giurata la promessa della donazione, fa- (d) Ostiens. cendola sirmare anche da suoi sigliuoli Carlo e Carlomanno. (d) loc.cit.Anast. Questa promessa di futura donazione, nel caso sosse riuscito in Steph.II.

a Pi-Hhh Tom.I.

a Pipino discacciare i Longobardi dall' Esarcato, e da Pentapo(a) Ostiens li, non abbracciava che questi Stati. Lione Ostiense (a) conlib. 1. cap. 8. suffe ciò che Anastasio Bibliotecario avea scritto della donazione
fatta poi da Carlo M. a Papa Adriano, con questa promessa di

(b) Anast. in Hadriano.

Pipino a Papa Stefano. Anastasio narra (b), che Carlo M. confermò, e pose in essetto ciò che Pipino suo padre avea promesso, anzi che accrebbe la paterna donazione, e dice, che da Carlo con nuovo istromento surono donate a S. Pietro, ed al suo Vicario molte Città e Territori d'Italia per designati confini incominciando da Luni Città della Toscana, possa ne' confini della Liguria, con l'Isola di Corsica, e calando nel Sorano, e nel Monte Bordone abbracciava Vercetri, Parma, Reggio, Mantova, e Monselice; ed insieme tutto l'Esarcato di Ravenna, siccome su anticamente, colle Provincie di Venezia, e d'Istria; e

(c) Leo Ost. tutto il Ducato Spoletano, e Beneventano. Lione (c) (come lib. 1. cap. 8. avvertì anche l' Abate della Noce (d)) parlando nel cap. 8. S. cap. 12. della donazione di Pipino, si serve di queste istesse parole d'A-(d) Ab. de Nuce in notis nastasso, che riguardano la donazione di Carlo suo figliuolo; e ad Leon, cit. quando poi nel cap. 12. tratta de' fatti di Carlo, e di questa

de Leon, cit. quando poi nei cap. 12. Italia de latti di Cano, e di quena lib. cap. 8. sua donazione, non numera, come Anastasio, i luoghi e le Città, ma come se Carlo non avesse fatto altro, che solamente confermare quella di Pipino, col supposto che quella abbracciasse tutti que' luoghi da lui nell'ottavo cap. descritti, dice che Carlo bono, ac libenti animo aliam donationis promissionem instar prioris describi præcepit. Ma che questa donazione di Pipino non abbracciasse altro, che Pentapoli, e l'Esarcato di Ravenna, che doveano togliersi ad Astolso, si conosce chiaro dall'esecuzione, che ne su fatta dall'issesso pipino, quando, come diremo, calato in Italia, e toltigli al Longobardo, ne sece dono alla Sede A-

(e) Leo diff. postolica, scrivendo l'istesso Lione (s), che Pipino simul cum cap. 8. præfato Romano Pontifice Italiam veniens, & Ravennam, & viginti alias Civitates supradicto Aistulfo abstulit, & sub jure Aposto-

licæ Sedis redegit.

Si convince ciò ancora dalla Cronaca del Monastero di S. Clemente dell' Isola di Pescara, che ora impressa leggiamo nel sessione dell' Italia Sacra d' Ughello, dove narrandotì quest'i-stessi fuccessi di Papa Stesano con Pipino, si legge che Pipino avendo scacciato Astolso, e liberata Ravenna, la donò con venti altre Città a S. Pietro. Quando poì questo Autore savella della donazione di Carlo, dice che questo Principe restituit Beato Petro,

Petro, quæ pater ejus dederat, & Desiderius abstulerat, ADDENS etiam Ducatum Spoletanum, & Beneventanum &c. (a) Ma quanto sia (a) Vid.Co-vero ciò che Anastasio narra della donazione di Carlo M. volen-int. Ann. do che abbracciasse la Corsica, il Ducato di Spoleti, il Bene-774-25.6. Eventano, le Venezie, l'Istria, e tanti altri luoghi non mai pre-segg Murreassi, nè posseduti da Carlo, lo vedremo più innanzi, quando di m Ann. an. quella ci tornerà occasione di savellare.

Accordati che furono questi trattati tra Stefano e Pipino, 757-questi, essendo il Papa rimaso in Francia presso di lui, immantinente interpose i più servorosi uffici con Astolso, perchè restituisse i luoghi occupati, e gli replicò ben tre volte. Ma nulla giovando nè preghiere, nè minacce, sinalmente stimolato dal Papa, si risolvette di marciare con tutte le sue truppe in Italia contro di lui; e seguitato da Stefano, ssorzando il passo delle Alpi, sugò l'esercito d'Astolso, che se gli opponeva, e l'incalzò sino alle porte di Pavia, dove assediollo, costringendolo sinalmente a dure condizioni, con obbligarlo, ricevuti innanzi gli

ostaggi, a promettere di rendere le Terre della Chiesa da lui Bibl. loc.cit. occupate nel Ducato Romano (b): gli tolse Ravenna con venti altre (c) Leo Ost. Città, ed in quest' anno 754. le aggiunse al Dominio di S. Pie-lib. 1. c.ap. 8. tro (c); e prestamente in Francia si restituì, e Papa Stesano in Roma. E viginti ali-

Ma non su così tosto ritornato Pipino in Francia, che A-as Civitates stolfo poco curandosi degli ostaggi, che aveva dati in mano di supradicto Pipino, rompendo tutti i giuramenti da lui fatti, venne con Aistulfo abtutte le forze del suo Regno a piantar l'assedio innanzi a stulie, & sub Roma, dopo aver dato un terribile guasto ne' contorni. Allora lica Sedis Stefano vedendosì ridotto all' ultima estremità, ebbe ricorso al suo redegit. Vid. Protettore nella maniera più forte e compassionevole, che potesse tam. Muratomai farsi. Gli scrisse quelle tre lettere, che ci restano ancora (d), ri Ann. an. le più veementi, e le più sommesse, che si possano immaginare; (d) Baron. e con esempio nuovo le scrisse sotto nome di S. Pietro, a cui ad A. 755. & erasi fatta la donazione, indrizzandole al Re, a' di lui due si- tom. 6. Congliuoli, ed a tutti gli Ordini della Francia, di questo tenore: Pe. cil. edit. Par. trus vocatus Apostolus a Jesu Christo Dei vivi filio, &c. Viris ex- (e) Vid. Fran. cellentissimis Pipino, Carolo, & Carolomanno tribus Regibus, &c. do-tom. 3. Hist. ve introducendo questo Apostolo a parlargli così: Ego Petrus A- Franc. pag. postolus dum a Christo, Dei vivi filio, vocatus sum supernæ cle-705. & seq. mentiæ arbitrio, &c. (e), si serve in quelle di tutti i più pressan. Alemann. de ti scongiuri da parte di Dio, perchè lo soccorra, che facendo ranens. cap. altrimenti sarà alienato dal Regno di Dio, e fuori dalla vita 10.

Hhh 2

eterna, movendo tutto ciò ch' è più atto a scuotere un cuore Cristiano.

Men di questo sarebbe bastato per obbligare Pipino a ripigliare quanto prima le armi. Aveva già ragunate le sue truppe alla prima novella venutagli de' movimenti d' Astolso, e con
quelle incamminatosi di nuovo verso Italia, ruppe l' esercito di
Astolso, che aveva voluto contrastare a' Franzesi il passaggio delle Alpi; ed avendogli minacciata l' estrema sua rovina, se durasse nell' impresa, obbligò Astolso a levare l' assedio da Roma
già tre mesi durato, e di buttarsi dentro Pavia col resto delle

(a) Anast. sue truppe. (a)
Bibl. in Ste-

ph.II.

Intanto Costantino Copronimo avvisato di questi trattati avuti sopra i suoi Stati fra Stefano e Pipino, e che Astolso cedeva l' Esarcato di Ravenna a Pipino, per darlo al Papa; mandò tosto due Ambasciadori al Re Pipino, perchè glielo restituisfe, come appartenente all' Imperio. Intesero questi a Marsiglia,
dov' erano venuti da Roma con un Legato del Papa, di avere
già Pipino passate l' Alpi, e sconsitto l'esercito de' Longobardi;
perciò l' uno de' due pigliando più velocemente innanzi il cammino, mentre l'altro tratteneva il Legato, si portò sollecitamente appresso il Re Pipino, che non era molto lontano da Pavia
nel procinto d'assenza.

Fu l'Ambasciadore tosto introdotto all' udienza del Re, nella quale dopo aver esaltato Pipino per le due vittorie da lui riportate sopra i Longobardi, nemici comuni dell' Imperio, e della Francia, e commendate altamente le gloriose sue gesta,

anch' egli dal suo canto: e che poichè il Re aveva già satte grandi spese in questa guerra, gli offeriva in risacimento tutto quel-

(b) Anastas espose in nome del suo Principe l'ambasciata (b): esagerò, l'Ein Steph. II. sarcato essere senza alcun dubbio dell' Imperio, usurpatogli da
Sigon. l.3. an. Astolso, il quale pigliava tutte l'occasioni d'ingrandirs a' danni
de' suoi vicini, mentre il suo Principe saceva la guerra a' Saraceni: che poichè il Re l'aveva ritolto dalle mani di questo usurpatore, era giusto, che rimettesse anche nelle mani dell'Imperadore ciò ch'era suo: che finalmente il Papa era suo suddito,
e che lasciandogli godere tranquillamente quanto gli era stato dato dagl' Imperadori, e da' privati per mantenere la sua dignità, non sarebbe cosa giusta, ch'egli usurpasse ancora le Terre
del suo Sovrano: essere del resto Costantino, il quale in questo
non dimandaya altro che la giustizia, prontissimo a praticarla

lo,

Io, ch' egli avrebbe potuto desiderare da un Imperadore ugualmente liberale e riconoscente.

Pipino, a cui non giunse nuova questa imbasciata, e che aveva preveduto ciò, che dovrebbe l' Ambasciadore dimandargli, umanamente gli rispose: appartenere l' Esarcato al Vincitore de' Longobardi, i quali l' avevano Jure belli conquistato. come ayeano fatto anche i loro predecessori d' una gran parte d' Italia sopra gl' Imperadori Greci : essere medesimamente cosa nota, che la maggior parte di que' Popoli, indotti sforzatamente a mutare Religione, s' erano dati al Re Luitprando: che così presupponendo il diritto de' Longobardi, del quale non era luogo di dubitare più che di quello de' Franzesi, i quali avevano conquistate le Gallie sopra i Romani, e Westrogoti, era molto sicuro del suo proprio; poichè egli aveva costretto Assolso per via delle armi a cedergli l' Esarcato, del quale andava a mettersi in possesso per la medesima via: che poi essendone padrone, n'avea potuto disporre a suo arbitrio e volontà (a). Ed aveva trovato espediente di darne il dominio al Papa, perchè in quello la fede cattolica, violata per tante infami eresie de' Greci, si mantenesse intera, e l'ambizione ed avarizia de' Longobardi non l'occupasse; per le quali considerazioni egli aveva prese l'armi contra coloro, che opprimevano la Chiesa (b): che per tut- Marca de ti i tesori del Mondo non avrebbe mutata risoluzione, e che Concor. Sac. manterrebbe contra tutti il Papa, e la Chiefa nel possesso di tut- & Imp. lib.3. to ciò ch' egli aveva loro donato.

Rimandato pertanto fenza voler fentire altra replica su l'ora l'Ambasciadore, andò a porre l'assedio innanzi Pavia, e la strinse così forte, che Astolfo ridotto a non poter più resistere, fu costretto a dimandargli la pace, la quale ottenne a condizione, che mettesse prontamente in esecuzione il trattato dell' anno precedente, e restituisse le Città dell' Esarcato, dell' Emilia, oggi detta Romagna, e della Pentapoli, che diciamo Marca d'Ancona (c), nelle mani di Fulrado Abate di S. Dionigi, da (c) Anastas: Pipino destinato suo Commessario. Ciò che su eseguito pronta- loc. cit. Leo Ostiens. lib. 1. mente; imperocchè destinati anche da Astolso i Commessari, Ful- cap. 8. Conrado avendo fatto uscire dall'Esarcato, e dagli altri luoghi tutti i tin. Fredeg. principali Longobardi, e ricevuti gli ostaggi di tutte le Città, an- App. 2.6.121. dò a portarne le chiavi al Papa, ch' egli pose sopra il sepolero de' Santi Apostoli colla donazione di Pipino istrumentata con tutte le solennità e sorme necessarie, e ch' egli aveva satta anche

(a) Anastas.

cap. II.

fotto-

sottoscrivere da' due suoi figliuoli Carlo e Carlomanno, e da' primi Baroni e Prelati della Francia. L'Esarcato, se dee pre-(a) Sigon ad starsi fede al Sigonio (a), abbracciava le Città di Rayenna, Bo-Ann. 735. L.3. logna, Imola, Faenza, Forlimpopoli, Forli, Cesena, Bobbio, Ferrara, Comacchio, Adria, Cervia, e Secchia. Tutte furono

confignate al Papa, eccetto che Faenza, e Ferrara.

Pentapoli, ovvero la Marca d'Ancona, comprendeva Rimini, Pesaro, Conca, Fano, Sinigaglia, Ancona, Osimo, Numana, ora disfatta, Jesi, Fossombrone, Monfeltro, Urbino, il Territorio Balnense, Cagli, Luceolo, e Gubio, con li Castelli e (b) Vid.Mu. Territori appartenenti alle medesime (b); come appare dal priviratori Ann. legio di Lodovico Pio, col quale viene confermata quella doan. 755. & nazione di Pipino: della verità del quale si parlerà a suo luogo.

Ital. med. avi controv. di Comacchio 5.6.

Auct. Diff.

Il Pontesice ricco di tante Città e Domini, all' Arcivescofol. 160. & vo di Ravenna commise l'amministrazione dell'Esarcato (c); ond' è che alcuni scrissero, che gli Arcivescovi di quella Città s' inti-(c) Sigon. tolavano anche Efarchi, non già come Arcivescovi, ma come 1.3. cit. an. Ufficiali del Papa, già Principe temporale (d). Ecco per dove i (d) Vid.t.am. Papi hanno cominciato a divenire potenti Signori in Italia, con-Ann.an.770. giungendo al Sacerdozio il Principato, e lo Scettro alle Chiavi. e 777. e Of- Perocchè la donazione di Costantino M. particolarmente intorno servaz-per le a ciò che riguarda Roma, e l'Italia, per quel che si disse nel secondo libro di questa Istoria, e per ciò che i più dotti Istorici, Giureconsulti, e Teologi tengono per indubitabile, su grossamente finta da un solenne impostore del decimo secolo; o come Pietro di Marca, molto prima ne' tempi di Adriano, e di (e) Marca de Carlo Magno (e). Nè quantunque si volesse supponere per vera, Conc.l.3. cap. ebbe ella alcuno effetto, essendosi veduto, che gl'Imperadori, e 12. Muratori gli altri Re stranieri, che a coloro succedettono, ne surono da Piena Espo- quel tempo sempre padroni. Nè i Papi vi pretendevano altro, Imper. sopra che quegli patrimoni, che vi possedevano per munisicenza di alcun Principe o privato, per la loro sussissenza donatigli, come si disse, e siccome appunto tengono oggi gli altri Ecclesiastici i loro negli altri Stati per tutta la Cristianità. Pipino veramente fu quegli, dappoichè i Papi s'ebbero aperte si opportune vie per rendersene meritevoli, che dalla bassezza d'una fortuna si mediocre gli arricchi delle spoglie de' Re Longobardi, e degl'Imperadori Greci, donando loro Città e Provincie. Che se voglia il vero confessarsi, su delle medesime liberalissimo, come sogliono essere tutti coloro, che niente del proprio, ma dell'altrui

Siz. de' Dritti Comacchio cap.l.

profondono. Queste spettavano in verità a Costantino Imperadore d'Oriente, e se voglia dirsi giusta questa donazione, dovea effer fatta non da Pipino, ma da Costantino, di cui crano; onde perciò alcuni (a) scrissero, che questa donazione sosse stata (a) Spanhem. fatta sotto nome di Costantino, e quindi esser nata la favola del- de Imag. conla donazione di Costantino M. Da questo tempo cessarono i Pontefici nelle loro epistole, e diplomi di notare gli anni piissimorum Augustorum, come prima facevano \*. Assicurati che furono del patrocinio de' Franzesi, scossero ogni ubbidienza agl' Imperadori d'Oriente, nè vollero essere riputati più loro sudditi. Ma all'incontro questa grandezza de' Pontesici Romani riuscì a Pipino tanto profittevole, che portò al suo sigliuolo Carlo, che gli succedè, non pure il Regno d' Italia, discacciandone i Longobardi, ma l'Imperio d'Occidente, che il Papa volle far riforgere nella persona di Carlo, come nel seguente libro diremo.

era Maim-

I Franzesi, oltre a voler essere riputati autori della grandezza e del dominio temporale della Sede Apostolica, ciò che non può loro contrastarsi, s'avanzano più con dire, che di tutte queste Città da Pipino alla Chiesa donate ne avessero i Papi il folo dominio utile, ficcome il Sigonio in più luoghi della fua Istoria non potè negarlo, rimanendo la sovranità appresso Pipino, e gli altri Re di Francia suoi successori; essendo cosa manifesta, essi dicono, che i discendenti di Pipino v' ebbero la sovrana autorità, la quale effi esercitavano in quali tutta l'Italia. E non fu che lungo tempo dapoi, che i Pontefici Romani divennero Sovrani di quelle Provincie, come ancora di Roma, non per la pretesa cessione, che l'Imperador Carlo il Calvo sece de'suoi diritti, ragioni, e preminenze, ma per la decadenza dell' Imperio, dacchè fu limitato e racchiufo nella fola Alemagna, in quella maniera appunto, che tanti altri Principi d' Italia possedono al di d'oggi legittimamente la sovranità, ch' essi si hanno acquistata sopra l'Occidente (b).

Pietro di Marca (c) fa vedere, come e su quali fondamenti e Piena Ea poco a poco i Pontefici Romani a loro traffero la fovranità so-fresiz- per l'

(\*) Il contrario si rileva dall' Epistole di Paolo I. e di Stefano III.
feritte negli anni seguenti a' Re di
francia, nelle quali si leggono tuttavia le date degli anni degl' Imper. d'
Inum. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca de Conc. l. 3. cap. 11. & seq.
num. 31. Marca d Oriente. Vid. Cod. Carol. Fleury 1.43. 801.

ratori Ann. an.755. 789.

pra affare di Comacchio c. 2.

& L.I. c.ulz.

pra Roma: ciò che non fu certamente in questi tempi. Egli

dice, che ceduto che fu da Pipino l' Esarcato di Ravenna al Romano Pontefice, per ragione del medelimo appartenevali anche a lui la soprantendenza ed il governo di Roma, non altrimente che s' apparteneva all' Esarca di Ravenna, sotto il quale erano posti tutti i Ducati de' Greci, e quello di Roma ancora: la sovranità s' apparteneva agl' Imperadori d' Oriente, l' amministrazione agli Esarchi; quindi i Romani Pontesici come Esarchi la pretesero. Ma creati Pipino, e Carlo Magno Patrizi di Roma, importando il Patriziato l'aver cura di quella Città, si videro insieme il Papa, e'l Patrizio prendere il governo di quella, siccome s'offervo nella persona di Papa Adriano, e di Carlo Ma-(a) Vid.tam. gno (a). Essendo poi morto Adriano, ed in suo luogo creato Lione III. questi lasciò a Carlo l'intera amministrazione; il quale da Patrizio innalzato alla dignità d'Imperadore, essendo con ciò Franc. 1.25. passata anche a Carlo la sovranità di Roma, i Pontesici più non s'intrigarono nel governo di quella; infino che decadendo pian piano l'autorità degl' Imperadori successori di Carlo in Italia, finalmente Carlo il Calvo non si sosse nell'anno 876. spogliato d'ogni sua ragione, cedendo alla Sede Apostolica la (b) Conft. fovranità di Roma, ed ogni suo diritto. Quindi è, che Costantino Porfirogenito (b) descrivendo i Temi d'Europa, e lo stato di Th.10. Roma quella del suo secolo intorno all' anno 910. dica, che Roma si Regiumdepo- teneva da' Romani Pontesici jure dominii. Quindi cominciò il Juie Princi- costume ne' diplomi di notarsi gli anni de' Romani Pontesici,

priam admi- quando prima ciò era de' soli Principi, ed Imperadori. (c) L' Abate Giovanni Vignoli ne' nostri ultimi tempi, cioè nell' acjurisdictio- anno 1709. ha dato in suce un libretto intitolato: Antiquiores nem obtinuit, Pontificum Romanorum denarii, ove contro a questa opinione, che tengono i Franzesi, si ssorza dimostrare, che il Senato e Popolo Romano, dopo avere scosso il giogo degl' Imperadori tempore Pa- d' Oriente, si fosse sottoposto a' Romani Pontesici, riconoscendogli come loro Sovrani, e che non pure il dominio utile ritennero di Roma, ma anche il supremo. Pretende ricavarlo dalle monete, che si trovano de' Pontesici, e quantunque ve ne sosservaz, per le sero più antiche, nulladimanco riguardandosi solo quelle, che ancontrov. Co- cora si veggono, queste cominciano da Adriano I. e surono conmac. 5.4.5.6. tinuate a battere da Lione III. e dagli altri suoi successori. Ed Esposiz.ca.2. ancorchè alcune d'esse, come quelle di Lione III. e d'altri Ro-3. & feqq. mani Pontesici portassero anche il nome degl' Imperadori, come

Pagi Crit.an. 789. & Eccard. Rer. сар.38.

Porphir. de Themat.lib.2. nistrationem, eique proprie dominatur quidam suo (c) Vid.Muratori Ann.

di

di Carlo M. di Lodovico, di Ottone, e d'altri: tanto che per quest' istesso si diede occasione a Le-Blanc Franzese di comporre un trattato col titolo di Dissertazione Istorica sopra alcune monete di Carlo M., di Lodovico Pio, e di Lotario, e de' loro successori battute in Roma, con le quali viene confutata l'opinione di coloro, che pretendono che quelli Principi non abbiano mai avuta in Roma alcuna autorità, se non col consentimento de' Papi; contuttociò il detto Abate Vignoli si studia dimostrare, che molte monete de' Papi non ebbero il nome degl' Imperadori, come una di Giovanni VIII, la quale è solamente segnata del nome di questo Pontesice. Che che ne sia, l'opera di Le-Blanc fa vedere quanto poco ficura fia l'opinione del Vignoli, e molto più fondata quella de' Franzesi (a).

# III. Leggi d'ASTOLFO, e sua morte.

A Stolfo intanto, ancorche da si strane scosse shattuto, non re- siz- per Co. stava però di volgere i pensieri alla conservazione del suo macche c. 6. Regno. Egli non aveva mancato per nuove leggi riordinarlo, aggiugnendone altre a quelle de' suoi predecessori, e variandole ancora, secondo che stimava più utile ed opportuno a' suoi tempi. Avendo pertanto in Pavia nel quinto anno del suo Regno convocati da varie parti i principali Signori e Magistrati del suo Regno, seguendo gli esempi de' suoi predecessori, promulgo un Editto, nel quale molte leggi stabili (b). Pure abbiamo quest' E- (b) Vid. leg. ditto d'Astolso nel Codice Cavense per intero, che contiene ven- Aistulsi ap. tidue Capitoli. Il primo comincia: Donationes illa, qua sasta Rer. Ital. e.t. funt a Rachis Rege, & Tassa conjuge. L'ultimo ha per titolo: p.2.pag.89.& Si quis in servitium cujuscumque pro bona voluntate introierit. Al- segg. cune di queste leggi, il Compilatore del volume delle leggi Longobarde le inseri in que' libri. Tre se ne leggono nel primo libro: una sotto il tit. de scandalis: l'altra sotto il tit. de exercitalibus : ed un' altra sotto quello de jure mulierum. Quindici nel lib. 2. una sotto il tit. 4. un' altra sotto quello de successionibus, altra sotto il tit. de ultimis voluntatibus, un' altra sotto il tit. 20. due sotto il tit. de manumissionibus, due altre sotto quello de præscriptionibus, e sette sotto il tit. qualiter quis se defendere deb. E nel lib. 3. ancora se ne legge una sotto il tit. 10. ch'è l'ultima de' Re Longobardi; poiche Desiderio suo successore, e mel quale s'estinse il Regno, passando ne' Franzesi, applicato a Tom.I.

(a) Vid.omnino Muratori Ann. an. 789. e Piena Espo-

cure più travagliose, non potè d'altre leggi fornire questo Re-

(a) Erchem. gno, che inselicemente ebbe a lasciare.

Ma mentre questo Principe, dopo avere per dura necessità 4. Altulphus restituito l'Esarcato, e tante altre Città, è tutto intento a meditare nuovi difegni per vendicarsi dell'oppressione de' Franzesi, e di riordinare nuovamente la guerra, essendosi un giorno portato sus, mortuus alla caccia, spinto da un cignale, ovvero come altri rapportano. est. Sigon. L. casualmente sbalzato da cavallo, o come dice Erchemperto (a), percosso da una saetta, il caso su per lui cotanto satale, che in ratori eod.an. pochi giorni rende lo spirito, Iasciando in quest' anno 756. il Regno pieno di calamità e di sospetti, non avendo di se lascia-(b) Vid. Pe- ta prole alcuna.

pert.loc.cit.n. post hac, in venatione sagitta percus-3. an.756.8

regr. de fin. Duc. Ben. Diff. 5. Pratilli in Pro-Lus.ad Chron. Ubaldi 1. 3. Hift. Princ. Long. (c) P. Carac.

de Sacr. Eccl. Neap. mon. cap.30. feet.2. Vedi il Pellegrino di questi Maestri de' soldati in Diff. 5.de fin. Duc. Beneventan. L'Abbate della Noce in Notis ad Chron.Caffin.

Diae.inChro. Ep. Neap.nu. Ubaldi num. 4.ap. Pratilli Hift. Princ. Long. 1.3.

## C A P. III.

Il Ducato Napoletano, la Calabria, il Bruzio, ed alcune altre Città marittime di queste nostre Provincie si mantengono sotto la fede dell'Imperadore Costantino, e di LIONE suo figliuolo.

Randi che fossero state le scosse, che gl' Imperadori d' O-J riente ebbero in Italia, il Ducato Napoletano, che allora stendendo più oltre i suoi consini, abbracciava anche Amalsi (b); il Ducato di Gaeta, quasi tutta la Calabria, e 'l Bruzio rimasero fermi e costanti nell' ubbidienza de' loro antichi Principi. Perduto l' Esarcato, e tutto ciò che in Italia ubbidiva all' Imperio Greco, non per ciò mancò il dominio degl' Imperadori d'Oriente in queste nostre parti. I Napoletani si mantenevano sotto l'ubbidienza de' loro Duchi, chiamati ancora Maestri di soldati, siclib. 2. cap. 58. come fotto gl' Imperadori d' Oriente erano appellati i Duchi (c). Questi era un Magistrato Greco, che da Costantinopoli soleva (d) Joan. destinarsi. Fuyvi in questo secolo nell'anno 722. Esilarato. Fuyvi Teodoro nell' anno 730. di cui questa Città serba anche vestigio, 41.ap.Murat. portandosi egli per sondatore della Chiesa de'SS. Pietro e Paolo, 2.1. pa.2. Rer. ora disfatta, siccome dimostrava la lapide, che prima ivi si legge-Ital. Chron. va, ed oggi nella Chiesa di Donnaromata. Fuvvi intorno a questi tempi, dopo la morte d'Astolfo, Stefano, il quale avendo per dodici anni governato con tanta prudenza il Ducato di Napoli, morta sua moglie, su anche satto Vescovo di questa Nel Città (d).

Nel tempo che Teodoro reggeva Napoli in qualità di Duca, avendo l'Imperador Costantino nell'anno 754. come si diste, fatto convocare un Concilio in Costantinopoli di 338. Vescovi, questi stabilirono in quel Concilio un decreto contro l'adorazione delle Immagini. Costantino, e Lione suo figliuolo associato all' Imperio fecero per mezzo de' loro Editti valere il decreto per tutto Oriente, ed impiegarono anche la forza per l'osservanza di quello. Tentarono anche di farlo valere in Occidente, donde pacquero que'disordini e rivolte, che si sono vedute. Renderonsi perciò più aspre ed irreconciliabili le contese, e s' innasprirono più l'inimicizie, che passavano allora tra' Pontefici Romani, e gl' Imperadori d'Oriente. Era in questo anno 757. morto Papa Stefano, il quale ebbe per successore Paolo I.. Questi non meno, che i suoi predecessori, era odioso agl'Imperadori d' Oriente, i quali s' erano impegnati a far valere il decreto di quel Concilio anche nel Ducato Napoletano, e negli altri luoghi, che ancor rimanevano in queste Provincie sotto la loro ubbidienza. I Napoletani ancorche avversi ad eseguirlo, come quelli ch' erano più di tutti gli altri popoli d'Italia attaccati all' adorazione delle Immagini, nulladimanco perchè ciò non s'imputasse a loro disubbidienza, proccuravano in tutto il rimanente mostrarsi tutto riverenti ed esatti in aderire al volere e potestà de' loro Signori. Laonde essendo in questi tempi accaduta la morte del Ioro Vescovo Calvo, ed essendo stato dal Pontefice ordinato Paolo Diacono della Chiefa di Napoli suo molto amico e familiare: ripugnava l' Imperadore, per esser costui aderente al Papa, che sosse ricevuto in quella Chiesa, come quegli che avrebbe in Napoli fatti riuscir vani i suoi disegni di far ricevere il decreto del Concilio di Costantinopoli. I Napoletani aderirono in ciò al volere del loro Imperadore, e de' Greci, ed impedirono perciò l'andata di Paolo in Roma per farsi consecrare dal Papa. Scorsi nove mesi, Paolo di nascosto andò in Roma, ed il Papa immantenente lo consecrò. Ma tornato a Napoli, narra Giovanni Diacono nella Cronaca de' Vescovi di questa Città (a), che i Napoletani suoi Cittadini per l'aderenza che (a) Jo. Diac. aveano co' Greci, non lo vollero ricevere dentro la Città, ma n.40.t.1. par. tenuto fra di loro configlio, lo mandarono fuori nella Chiefa 2. Rer. Ital. di S. Gennaro polla non molto lontana dalla Città, dove stette per lo spazio di quasi due anni; non mancando intanto così il Clero, come il Popolo universalmente d'ubbidirlo, ed averlo come loro

Iii

Pasto-

Pastore, disponendo egli senza oslacolo delle cose della Chiesa, e facendo ivi tutte le funzioni Pontificali. Intanto i Nobili scorgendo. che per l'affenza di un tanto lor Pastore la Città languiva, si risolfero tutti finalmente d'introdurlo nella Città, e con molta letizia e celebrità andarono a prenderlo, e l'introdussero nel Vefcovato, dove dopo aver governata la sua Chiesa per due altri anni, fini i giorni suoi. Si scusarono essi coll' Imperadore, allegando di non potere maggiormente soffrire la vedovanza della (a) Joan. Chiesa (a).

Diac. loc.cit. Riore.

timo V.

Chioc. de

pag. 78.

Episc. Neap.

in Chr. Ep.

Neap. nu.42.

Chron. U-

baldi apud

Pratilli 1.3.

Per la morte di Paolo i Napoletani elessero nell'anno 764. Chioccar. de l'islesso Duca Stefano per lor Vescovo. Questi ancorchè eletto Episc. Neap. Vescovo, non lasciò il Ducato, ma lo governò insieme con Cefario suo figliuolo, che l'assumé per suo Collega. Cefario premorì all'infelice padre; onde Stefano continuò folo il governo fino al 789, anno della sua morte. Teofilatto gli succedette nel Ducato. Costui era suo genero, come quegli che s'avea spofata Euprassia sua figliuola, ed avealo anche dopo Cesario fatto suo Collega; onde morto Stefano, resto egli solo Console, e (b) Di An- Duca. A Teofilatto succedette nel fine di questo secolo Antimo (b), di cui si narra, che nel tempo del suo Consolato avesse costrutta in Napoli la Chiesa di S. Paolo Apostolo, ed il Monastero de'SS. Quirico, e Giulitta (c). Questi surono i Duchi, che ressero (c) Jo. Diac. in questo ottavo secolo il Ducato Napoletano per gl' Imperadori d'Oriente, a'quali ubbidiva (d). Furono anche nomati Consoli. Ma (d) Vid. come i Duchi di Napoli fi chiamassero anche Consoli, niuno de'nostri Scrittori, per quel ch' io ne sappia, ebbe curiosità di faperne la cagione.

> Il nome di Console, dagl' Imperadori Romani, e dapoi dagl' Imperadori d'Oriente tenuto in tanto pregio, e del quale essi s'adornavano, negli ultimi anni dell' Imperio Greco su da costoro disprezzato, e finalmente affatto tralasciato. Il vedere, che di quello valevansi anche i Principi da essi riputati barbari, ed usurpatori dell' Imperio, gliele fece deporre. Carlo M. per mostrare esfer egli succeduto a tutte le ragioni e preminenze degli antichi Imperadori d'Occidente, ne' suoi titoli se ne fregiava. Il simile secero tutti gli altri Imperadori Franzesi suoi succesfori. Al costoro esempio lo stesso fecero gl' Imperadori Italiani, Berengario Duca di Friuli, e Guido Duca di Spoleti (e). In fine sino i Saraceni, dapoi ch' ebbero conquistata la Spagna, ad

esempio degl' Imperadori di Costantinopoli vollero pure chia-

(e) P. Pagi de Consulib. pag. 370.

marfi

marsi Consoli. Abderamo Re de' Saraceni in Ispagna, che cominciò a regnare in Cordova nell'anno 821. Maomat suo figliuolo, e successore nel Regno, secondo che ce n'accertano l'Opere di S. Eulogio (a), ne' loro diplomi notavano non meno gli an- (a) S. Eulog. ni del loro Imperio, che del Consolato. Anzi nel nono secolo della Chiefa, ficcome nell' Oriente gl' Imperadori creavano al- lib. 2. cap. 1. tri Confoli onorari, così i Re Saraceni non folo se medesimi, ma anche i principali Magistrati del loro Regno chiamavano Consoli (b). Quindi nacque che secondo il salto de' Greci, questi non potendo comportare che titolo si spezioso sosse usurpato da lib. 2. cap. 6. Nazioni straniere e barbare, si proccurò avvilirlo, e davanlo a' Ioro Magistrati, ancorchè di non molto eminente grado, infino che essi poi, secondo che prova l'accuratissimo Pagi (c), intor- (c) P. Pagi no l'anno 933, non lo deponessero affatto; donde avvenne, che de Consulib. un' ombra ed immagine di quella dignità e titolo rimanesse in molti loro Ufficiali, e si vedesse così diffuso in tanti Ordini, anche di persone private.

I Saraceni solevano dar questo nome agli Ammiragli di mare; onde poi avvenne, che coloro ch'erano preposti agli Empori ed a' Porti, si chiamarono Consoli; e Codino (d), Pachimere (e), e Gregora (f) osservano, che i Magistrati de' Pisa- cap.7. num.9. ni, e degli Anconitani, che dimoravano in Costantinopoli, erano chiamati Confoli. Quindi il Confolato di Mare; e quindi negli Autori della bassa età, rapportati nel Glossario di Dustelne, (f) Gregoquesto nome lo vediamo sparso nelle Comunità, tra' Giudici, e ras lib. 4. varj Ordini di persone, insino agli artegiani (g). Non dee dun- (g) Vid. etque sembrar cosa nuova e strana, se in questo ottavo secolo il nome di Console proprio degl' Imperadori, e prima cotanto illustre e rinomato, si senta nelle persone de' Duchi di Napoli, Usficiali ch'erano dell' Imperio Greco, al quale questo Ducato ubbidiva.

in Memoriali Sanstorum

(b) Eulog.

(d) Codin. (e) Pachymeres lib. 2. cap. 32. ri Diff. 39.

#### C A P. IV.

Di DESIDERIO ultimo Re de' Longobardi.

DEr la morte d' Astolfo, non avendo di se lasciata prole, e Rachi suo fratello ancorchè vivo, essendosi satto Monaco, rimase il Regno vacante. Desiderio Duca di Toscana, che Afolfo Muratori Ann.an.756.

(a) Vid.tam. stolfo oltre ad avergli dato questo Ducato (a), l'avea ancora fatto Contestabile del Regno, non tras curò l'occasione, co' voti de' suoi Longobardi Toscani, di farsi proclamare Re. Rachi avendo ciò inteso, ne arse di sdegno, e diede in tali eccessi, che in tutti i conti voleva uscir dal Monastero, e rinunciando al Monacato, ritornare al Regno; nè mancò chi questa sua risoluzione favorisse, e proccurasse di farla venire ad effetto. Ma Desiderio essendo ricorso a Stefano Pontesice Romano, a chi osserse in ricompensa Faenza, Gavello, e Ferrara, Città che non erano state restituite da Astolfo, se in questa congiuntura l'ajutasse; seppe far tanto questo Papa con Rachi, che finalmente lo fece quietare, e deporre que' suoi pensieri d'uscire dal Monastero, ed in premio della sua mediazione riceve da Desiderio le Città promessegli; e poco dopo avere stabilito nel Regno Desiderio, finì Stefano i giorni suoi a' 24. d' Aprile di quest' anno (b) Anast. in 757. (b) Pontesice, a cui la Chiesa Romana dee molto più, che a' Steph. II. Si- suoi predecessori, che seppe ampliarla di si belle Città e Stati, gon. L3. an. e che lasciò le sortune della medesima in tanta prosperità, che i fuoi successori non mancarono d'approsittarsene, come sece Paolo che gli succedette, e dopo lui un altro Stefano; ma molto più Adriano, che ridusse per trattati avuti con Carlo M. la sua potenza in più alto grado, come di qui a poco vedremo.

757.

de' suoi predecessori assumere per Collega Adelgiso suo figliuolo; ma non passò guari che sospettando il Pontelice Stefano III. o sia IV. il quale a Paolo succedette, de' di sui andamenti, e credendo ogni sua mossa in pregiudizio de' propri Stati: cominciarono i soliti sospetti, e le consuete gelosie fra di loro. Finalmente ruppero in aperta discordia, poichè avendo il Re Desiderio fatto conferire l'Arcivescovado di Ravenna ad un certo chiagon. 1.3. an. mato Michele suo fedele e domestico, Stefano lo fece scacciare 769. & 770. da quella Sede. Il Re per vendicarsene sece cavare gli occhi a Cristofano, ed a Sergio mandati dal Papa in Pavia per domandare le facoltà, che appartenevano alla Chiefa di Roma (c); e & Muratori prevedendo dove avrebbero dovute andare a terminare quelle discordie, proccurava di congiungersi strettamente co'Franzesi, per-(d) Cont. chè non così volentieri dessero questi a'continui inviti de'Pontesici Fredeg.4.ca. orecchio. Era in questi tempi già morto Pipino, ed i suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno, avendo il lor padre fra di loro diviso il Re-

Desiderio dopo due anni del suo Regno volle ad esempio

(c) Anast. in Steph. III. Si-& ibi Saxium. Vid. Coint. Pagi dict. ann.

ult. Vid. Corat. an. 768. gno (d), sebbene concordi in prima, non così dapoi senza gelosia regnavano. Desiderio reputò per sua sicurezza stringere parentado con questi due Principi, offerendogli due sue figliuole per mogli. Stefano avendo ciò presentito, scrisse immantinente per distornare queste nozze una molto forte lettera a Carlo e Carlomanno, minacciando loro, se v'acconsentissero, anathematis vinculum, & aterni cum diabolo incendii panam (a). Ma non ostante i suoi (a) Tom. 6. sforzi, fi sposarono selicemente le due sorelle figliuole ambedue Conc. col. del Re Desiderio, il quale seppe così bene impegnare Bertrada Muratori an. madre di Carlo e Carlomanno, che per impulso della medesima 770. si conchiusero i matrimoni. Il dispiacere del Pontesice non su minore del contento di Desiderio, il quale credeva in cotal maniera avergli chiufa ogni strada di soccorsi. Ma questa alleanza non durò guari, poichè non mancarono modi di far sì, che Carlo ripudiasse la Principessa sua sposa, sotto pretesto d'essersele scoverta una infermità, che la rendeva inabile d' aver figliuoli. Nè alla stranezza del fatto mancò il presidio e l'autorità della legge, perchè furono presti molti Vescovi a dichiarare il matrimonio nullo, ed a permettere che Carlo l'anno seguente si sposasse Ildegarda di Svevia (b). Si accese per questo ripudio d' ira e di sde- (b) Mon. S. gno il Re Desiderio; ed essendo accaduta poco tempo dapoi la Galli 1.2.c.z. morte di Carlomanno, la Regina Berta rimasa vedova con due 26. Vid. tam. Muratori an. figliuoli, temendo di non stare sicura in Francia, e che Carlo 771. non infidiasse la vita de' suoi nipoti, come aveva loro tolto il Regno, andò precipitosamente a gettarsi co' figliuoli tra le braccia di Desiderio suo padre, il quale ricevè di buon animo questa occasione per potersi un giorno vendicare di Carlo, che gli aveva poco innanzi rimandata la figliuola (\*).

Tentò Desiderio, postisi in mano i figliuoli di Carlomanno, di formare un potente partito, e di mettere la Francia in divisione e sconcerto, perchè occupata ne' propri mali, non potesse pensare alle cose d' Italia. Era intanto, morto Stefano, stato eletto nel 772. Adriano I. il quale sul principio del suo Pontificato trattò con Desiderio di pace, e tra loro fermarono convenzione di non disturbarsi l' uno coll'altro (c). Perciò Desiderio cre- (c) Vid.tam.

\* La Regina Berta o Bertrada ripudio. La moglie, che poi prese Carmadre di Carlo e Carlomanno tratto si lomanno, non si chiamo Berta, ma ratori ano bene il matrimonio delle due figlie di Gilberga; ne da niuno Scrittore è a-Desiderio co' due Re Franzesi; ma vuta per siglia di Desiderio. Vid. Sa-772. Carlomanno non condiscese a pigliarla. xium ad Sigon. l. 3. an. 772. Pagi & Carlo solamense ne sposò una, che poi Muratori an. 770. & 771.

den- Anast.Bibl.in

dendo, che questo nuovo Pontesice sosse di contrari sentimenti de' suoi predecessori, pensò per meglio agevolare i suoi disegni, d' indurlo a consecrare i due figliucli di Carlomanno per Re. Impiegò quanto potè, e quanto seppe con preghiere e promesse per obbligarlo di venire ad ungere quelli due Principini, ed a fargli riconoscere per Re di Francia. Dall' esempio di Pipino, e de' suoi figliuoli erasi già pian piano introdotta tra' Principi Cristiani la cerimonia della consecrazione, la quale appresso i Popoli era riputata come una marca e nota del Principato, e che quelli, i quali fossero stati unti, dovessero riputarsi per Re giusti e legittimi, ed essere da tutti conosciuti per tali. Ma Adriano, che internamente covava le medesime massime de' suoi predecessori, e che non meno di coloro aveva per sospetta la potenza de' Longobardi in Italia, non volle a patto alcuno difgustarsi il Re Carlo, ed a' continui impussi, che gli dava Desiderio, su sempre immobile. Onde questi sdegnato, e finalmente perduta ogni pazienza, credendo colla forza ottener quello a che le preghiere non erano arrivate, invase l'Esarcato, ed in un tratto avendo presa Ferrara, Comacchio, e Faenza, designò portare l'assedio a Ravenna. Adriano non mancava per Legati di placarlo, e di tentare per mezzo degli stessi la restituzione di quelle Città; nè Desiderio si sarebbe mostrato renitente a farlo, purchè il Pontefice fosse venuto da lui, desiderando parlargli, e seco trattar della pace. Ma Adriano rifiutando l'invito, ed ogni ufficio, si ostinò a non voler mai comparingli avanti, se prima non feguiva la restituzione delle Piazze occupate. Così cominciavano pian piano i Pontefici Romani a negare a' Re d' Italia que' rispetti e quegli onori, che prima i loro predecessori non isdegnavano di preslare. Desiderio irritato maggiormente per queste superbe maniere di Adriano, comandò subitamente che il fuo efercito marciasse in Pentapoli, ove sece devaltare Sinigaglia, Urbino, e molte altre Città del Patrimonio di S. Pietro fino a' contorni di Roma. Quello su che accelerò il corso della fatal ruina de' Longobardi, perchè Adriano non mancò tollo di ricorrere in Francia, e dimandar non pure soccorsi da Carlo, ma invitar questo Principe all' acquisto del Regno d' Italia; e perchè tenevano i Longobardi chiuse tutte le strade di terra, (a) Anast. spedigli per mare un Legato a sollecitar la sua venuta (a).

Bibl. in Ha- speciff per mare un Legato a solicitat la sua ventua (a).

dr.I. Sigon. t. Non mancò Desiderio all' incontro, subito che su avvisato
3. an. 772. di questo ricorso, di mostrare al Re Carlo l' inclinazione, che

egli

egli diceva di aver tenuto sempre alla pace con Adriano, altamente dolendosi della cossui durezza, che avendo egli osferta la pace, e dimandato di parlargli, aveva riculato di farlo. Nè cessava in oltre con lettere a vari Principi, e con pubblici manifesti difendersi dall'accuse d' Adriano, il quale lo pubblicava appo i Franzeli per distruttor della Toscana, per barbaro, inumano, fiero, crudele, dipingendolo reo di molti delitti; tanto che per purgarsene, si trovò Desiderio nella necessità di spedir Legati a Carlo in Francia, ed afficurarlo ch' egli avrebbe fermata ogni pace col Papa, e rendutogli ciò ch'ei poteva da lui pretendere (a).

(a) Anast.

Ma Carlo, che non aspettava altro, che si bella opportu-Bibl. & Sinità di vendicarsi di Desiderio, il quale con tenere in suo pote-gon. loc. cit. re i suoi Nepoti, tentava dividergli il Regno, e che non poteva aspettare migliore occasione per discacciare d' Italia i Longobardi; ricevè con incredibile contentezza l' invito fattogli da Adriano. Egli trovavasi allora ( per le tante vittorie riportate in Aquitania, ed in Saffonia) tutto glorioso e formidabile in Tiorvilla su le sponde della Mosella. Quivi ricevè il Legato del Papa, e diede insieme udienza agli Ambasciadori di Desiderio; da' quali subito disbrigatosi, con rimandargli indietro senza niente conchindere, accettò con sommo piacer suo la proposta del Pontefice, e tosto ponendosi alla testa d' un poderoso esercito, sforzò il passo dell' Alpi in due luoghi, tagliando a pezzi que' Longobardi, che lo difendevano (b).

(b) Vedi il Desiderio dall' altra parte accorse anch' egli in persona col più distinto fuo esercito per impedirlo; ma incalzato da Carlo, su il grosso ragguaglio di del suo esercito disfatto, e costretto a ritirarsi; onde risolse di questi fatti disendersi in Pavia, ove si chiuse(c). Carlo non mancò subito di bi. in Hadr. strettamente assediaria, e frattanto con una parte delle truppe I. & in Musforzò Verona, dentro della qual Città erafi ritirato Adalgifo per ratori an. difenderla, insieme con Berta, ed i due suoi figliuoli. Quando 772: e 773. questo Principe videsi stretto, disperando della fortuna di suo pa-Anast.loc.cit. dre, e di poter difendere quella Piazza, se ne suggi prima che Sigen. & Muella cadesse in potere di Carlo; e dopo essere andato lungo tem- ratori ann. po ramingo, vedendo finalmente, che tutto era perduto per li 773. Longobardi, salvossi per mare in Costantinopoli, ove su dall'Imperadore Lione figliuolo di Copronimo con molto piacere rice-

vuto sotto la sua protezione. Que' di Verona subito che videro uscire Adalgiso dalla Piazza, si diedero in potere di Carlo, Tom.I. KKKF

il quale presa Berta co' suoi figliuoli, tosto gli mandò in Francia, senza che siasi potuto sapere dapoi ciò che seguisse di questi due inselici Principi, de' quali non s'è mai più sentito parlare. Tutte l'altre Città de' Longobardi sovvertite per opera e macchinazione del Pontefice, da loro stesse renderonsi a Carlo. Restava Pavia solamente, la quale disesa da Desiderio si man-

(a) Anast. teneva ancora in sede (a).

Ell. in IIa-& Muratori an. 777. & 774.

Carlo cinta ch' ebbe Pavia di stretto assedio, volle passare in dr. 1. Sigon, Roma alle Feste di Pasqua dell'anno 774. Gli eccessi d'allegrezza che mostrò Adriano, gli onori che gli surono satti da'Romani e dal Clero, guidando ogni cosa il Pontefice, surono incredibili. Fu salutato Re di Francia, e de' Longobardi insieme, e Patrizio Romano, incontrato un miglio fuori delle porte di Roma da tutta la Nobilià e Magistrati, e dal Clero in lunghi ordini distinto con Croci ed Inni ricevuto. Dopo gli applausi e le feste, si venne a cio che più importava. Fu tosto dal Papa ricercato Carlo a confermare le donazioni di Pipino suo padre, che aveva fatto alia Chiefa di Roma. Non volle costui ellere molto pregato a confermarle, come fece di buona voglia, e facendone Itipulare nuovo strumento per mano di Eterio suo Notajo, sottoscritto da lui, da tutti i Vescovi ed Abati, da' Duchi, e da tutti que' Grandi ch' erano seco venuti, super Altare B. Petri ma-

(b) Ostiens. nu propria posuit, come dice l'Ostiense (b). lib. 1. cap. 12.

Anastasio Bibliotecario (c), come si è detto, molto ingrandisce (c) Anast. questa donazione di Carlo. Oltre all'Esarcato di Rayenna, e Pentapoli', vi aggiunge l'Isola di Corsica, tutto quell' ampio Paese che da Luni calando nel Sorano, e nel Monte Bordone abbraccia Vercetri, Parma, Reggio, Mantova, e Monselice, le Provincie di Venezia, e d' Iilria, ed i Ducati di Spoleti, e di Benevento. La Cronaca del Monastero di S. Clemente narra, che Carlo aggiunse alla donazione di Pipino solamente questi due Ducati. Sigonio poi, e gli altri più moderni Scrittori, di ciò non bene soddisfatti, aggiungono il Territorio Sabinense, poslo tra l'Umbria, ed il Lazio, parte della Toscana, e della Cam-(d) P. de pagna ancora, Pietro di Marca (d), ciò che dee recare più ma-

Marcade Con-raviglia, tratto anch' egli da' vanagloriosi Franzesi, che cotanto cord. Sac. & ingrandiscono questa donazione per magnificare in conseguenza Imp. lib. 3. la liberalità Franzese, vi aggiunge tutta la Campagna, e con escap. 10. nu.3. fa Napoli, gli Apruzzi, e la Puglia ancora, additando con ciò l' origine delle nostre Papali investiture. Altri vi aggiungono an-

che

che la Sassonia da Carlo allora soggiogata; di più che sacesse anche dono di Provincie non sue, e che non acquistò giammai, cioè della Sardegna, e della Sicilia; e che sopra tutte queste Provincie e Ducati s' avesse egli solamente riserbata la sovranità. Ma e gli antichi Annali di Francia, e la ferie delle cose seguenti, ed il non averci potuto l' Archivio del Vaticano dare l'istromento di guesta donazione, dal quale n'escono tanti altri d' inferior dignità ed importanza, dimostrano per savolosi tutti questi racconti, e convincono, che Carlo non fece altro che confermare la donazione di Pipino dell' Efarcato, e di Pentapoli. Ed intanto alcuni scrissero, che l'avesse anche accresciuta, perchè molti luoghi dell' Efarcato, e di Pentapoli, che da' Longobardi erano flati occupati, insieme co' patrimoni che la Chiesa Romana possedeva nel Ducato di Spoleti, ed in quello di Benevento, nella Toscana, nella Campagna, ed altrove, ch' erano stati parimente occupati da' Longobardi, fece egli restituire. Ed in questi sensi Paolo Emilio (a), e gli altri Autori dissero, che Carlo non solo avesfe confermati i doni di Pipino suo padre, ma anche accresciuti. Emil. Rer. fe confermati i doni di Pipino suo padre, ma anche accresciuti. Franc. pag. Ciò che si convince manifestamente dall'istoria delle cose seguite 18. appresso; poichè Carlo sotto il nome dei Regno d' Italia si ritenne la Liguria, la Corfica, Emilia, le Provincie di Venezia, e dell' Alpi Cozzie, Piemonte, ed il Genovesato, che avea tolti a' Longobardi, e fatti passare sotto la sua dominazione; nè si legge che questa parte d'Italia fosse siata mai posseduta da' Pontefici Romani (b).

Molto più chiaro ciò si manisesta dal vedersi, che quei serma di tre samosi Ducati, del Friuli, di Spoleti, ed il nostro di Bene- quanto qui si vento, mai non furono posseduti da Romani Pontesici, come nel il Muratori seguente libro di questa Istoria si conoscerà chiaramente : cioè Ann.an.774. che questi tre Ducati ebbero i loro Duchi, nè Carlo vi preten- & segg. e deva altro, che quella sovranità, che vi avevano avuto i Re Piena Espo-Longobardi suoi predecessori. Anzi i Duchi di Benevento scosse- fiz. per Co-macchio c.2. ro affatto il giogo, e si sottrassero totalmente da lui, negando- 3.4. & f.49. gli qualunque ubbidienza, e vissero liberi ed independenti. Nè la Città di Benevento, se non molti e molti anni appresso su cambiata colla Chiefa di Bamberga, e conceduta alla Sede di Roma; ma non già il suo Ducato, che su sempre posseduto

da' nostri Principi.

Dall'aver Carlo fatto restituire i patrimoni, che la Chiesa Romana possedeva nell' Alpi Cozzie, ne' Ducati di Spoleti, e KKK

(a) Paul.

(b) In con-

1212 21 500-778.786. 306. stizie della Chiefa, vedi il Muratori Piena Esposizione per Comacchio c. 5. € 15. (c) Sigon.an. 783.

di Benevento, nacque l'errore di quegli Scrittori, i quali confondendo il patrimonio dell' Alpi Cozzie colla Provincia, il patrimonio di Benevento col Ducato Beneventano, differo che Carlo donò a SiPietro que' Ducati, e quella Provincia. Con ciò che nell' (4) Valin- Epistole d' Adriano si legge de' Ducati di Spoleti (a), e di Benevenino al Du- to donati a S. Pietro, non d'altro, se non di questi patrimoni si Leti, non dif- dee intendere; siccome quando l'Imperador Ludovico Pio, Ottone giarto giam- I. e l'altro Ottone Re di Germania confermarono a Pasquale I. mai dal Re- ed a Giovanni XII. i patrimoni Beneventano, Salernitano, e gno a'Italia, Napoletano, ficcome anche fece l'Imperador Errico IV. a Pa-Muratori squale II. non altro intesero, se non di quelle terre e possessioni, che la Chiefa Romana, come patrimonio di S. Pietro, possedeva in queste nostre Provincie, che anche i nostri antichi chiamaro-(b) Vedi le no (b) justitias Ecclesia (\*). (\*\*) Solo dunque l'Esarcato di Raven-Paolo I. di na, Pentapoli, ed alcuni luoghi del Ducato Romano passarono Stefano III. nel dominio della Chiefa di Roma, riferbandosi il Re Carlo la e d'Adriano sovranità (c). Anzi in Roma stessa, e nel Ducato Romano erano I. a' Re Pi- ancora in quelli tempi rimasi vestigi della dominazione degl' Impino, Carlo-peradori d'Oriente, i quali tuttochè deboli, vi tenevano tuttavia Carlo M. In i loro Ufficiali, ed erano ancora riconosciuti per Sovrani, insiche confistes no che a' tempi di Lione III. successor d' Adriano non si pose fero le Giu- il Popolo Romano sotto la fede e soggezione del Re Carlo, che

(\*) Nel diploma della conferma, o I sia precetto fatto da Ottone M. al Pontefice nel 962. rapportato dal Baronio An. 962. num. 3. espressamente ciò si legge in quelle parole: Sicuti & pa-774. Murato- erimonium Beneventanum, & patrimori Ann. an. calabriæ Superioris, & Inferioris. De Civitate autem Neapolitana cum Castellis, & Territoriis, & finibus, & Insulis suis sibi pertinentibus, sicut ad ensidem respicere videntur; necnon pa-erimonium Sicilia, si Deus nostris illud tradiderit manibus; simili modo Civitatem Cajetam , & Fundum cum omnibus eorum pertinentiis, &c. Binio in Notis ad Conc. Lateran. A. 1112. tom. 7. Concil. par. 1. fol. 544. rapporta un confimile precetto dell'Imperador Errico IV. fatto a Pasquale II.

ove pur si legge: Jurejurando firmavie de Apostolici ipsius vita & honore, de membris, de mala captione; de regalibus; etiam patrimoniis B. Petri, & nominatim de Apulia, Calabria, Sicilia, Capuanoque Principatu fattis Sacramen-

La Donazione di Lodovico Pio è rivocata in dubbio dal Baluzio tom.2. Capitul. pag. 1104. e dal Mabillon de Re Diplom. 1.2. c. 3. evier dimostrata per apocrifa dul P. Pagi Crit. an. 817. e dal Muratori Ann. cod. an. e Piena Esposiz. per Comacchio c. 4. Quella pure di Ottone I. e forgetta a più eccezioni, che ne rivocano in dubbio l'autorità, o almeno ne manife-Stano l'alterazione. Fid. Muratori cie. Op. c. 9.

vollero anche da Patrizio innalzare ad Imperador Romano. Niente dico dell' Isole di Sicilia, e di Sardegna non mai da Carlo conquistate, le quali furono lungamente possedute dagl' Imperadori Greci, infinchè i Saraceni non gliele rapirono (a).

Carlo adunque dopo aver in cotal guisa foddissatto il Papa, nino Muraed i Romani, fece ritorno al campo appresso Pavia, nè restan- Esposiz. c.2. dogli altra impresa, che di ridurre quella Città sotto la di lui 3.4. & sego. ubbidienza, pose ogni sforzo per impadronirsene, perchè quella presa, essendo Capo del Regno, non restasse altra speranza a' Longobardi di ristabilirsi nelle Città perdute. La strinse perciò più firettamente, e togliendole ogni adito di poter esser soccorsa : Defiderio, che fino all' estremo proccurò difenderla, essendo la gente afflitta non meno dalla fame, che dalla peste, che tutta la consumava, finalmente in quest' anno 774. fu costretto di render la Piazza, se stesso, sua moglie, ed i di lui figliuoli alla discrezione di Carlo, che fattigli condurre tutti in Francia, finirono quivi i giorni loro in Corbeja (b), senza che mai di loro fi fos. (b) Epidana. fe inteso più parlare. Così Carlo in una sola campagna si ren
Monach. Hist
dè padrone della maggior parte d'Italia, ma non già di quelle tom. 1. Rer. Provincie, onde ora si compone il nostro Regno, non del Ducato Alaman. Beneventano, nè di quel di Napoli, nè dell' altre Città della Calabria, e de' Bruzi, che lungamente si mantennero sotto la dominazione degl' Imperadori d'Oriente, come vedremo nel seguen-

(a) Vid.om-

Ecco come cominciarono i Romani Pontefici a trasferire i Regni da Gente in Gente. Quindi avvenne, che calcandofi con maggior espertezza e desterità le medesime pedate da' loro suecessori, si rendessero a' Principi tremendi, i quali per avergii amici, poco curando la fovranità de' loro Stati, e la propria dignità, foggettavansi loro insino a rendersi ligi e tributari di quella Sede. Ecco ancora il fine del Regno de' Longobardi in Italia: Regno ancorchè nel suo principio aspro ed incolto, pure si rendè dapoi così placido e culto, che per lo spazio di dugento anni che durò, portava invidia a tutte l'altre Nazioni. Assuefatta l'Italia alla dominazione de' suoi Re, non più come stranieri gli riconobbe, ma come Principi suoi naturali; poichè essi non aveano altri Regni, o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese cra già fatta l' Italia, la quale perciò non poteva dirsi serva, e dominata da straniere genti, come su veduta poi, allorchè sottoposta con deplorabili e spessi cambiamenti a varie Nazioni, pianse lua-

te libro.

Hift. Long. lib.3. cap. 16.

23.

gamente la sua servitù. Questa era veramente cosa maravigliosa, (1) P. Warn, dice Paolo Warnefrido (a), e con effolui l'Abate di Wesperga, che nel Regno de' Longobardi non si saceva alcuna violenza, non forțiva tradimento, ne ingiustamente si spogliava, o angariava alcuno: non erano ruberie, non la fronecci, e ciascuno senza paura andava sicuro, dove gli piaceva. I Pontesici Romani, e sopra tutti Adriano, che mal potevano sofferirgli nell' Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro difegni, gli dipinsero al mondo per crudeli, inumani, e barbari. Quindi avvenne, che presso alla gente, e agli Scrittori dell' età seguenti (b) V. Mu- acquistassero fama d'incolti e di crudeli (a). Ma le leggi loro coratori Diff. tanto faggie e giuste, che scampate dall'ingiuria del tempo ancor oggi si leggono, potranno esser bastanti documenti della loro umanità, giustizia, e prudenza civile. Avvenne a quelle appunto ciò, che accadde alle leggi Romane. Ruinato l'Imperio, non per questo mancò l' autorità e la forza di quelle ne' nuovi domini in Europa stabiliti: rovinato il Regno de' Longobardi, non per questo in Italia le loro leggi vennero meno.

### CAP. V.

Leggi de' Longobardi ritenute in Italia, ancorche da quella ne fossero stati scacciati: loro giustizia e saviezza.

E leggi de'Longobardi se vorranno conferirsi colle leggi Romane, il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo pareggiarle con quelle dell'altre Nazioni, che dopo lo fcadimento dell'Imperio fignoreggiarono in Europa, fopra l'altre tutte si renderanno ragguardevoli, così se si considera la prudenza, e i modi che usavano in istabilirle, come la loro utilità e giustizia, e finalmente il giudicio de' più gravi e faggi Scrittori, che le commendarono. Il modo che tennero, e la fomma prudenza e maturità, che praticarono i Re quando volevano stabilirle, merita ogni lode e commendazione. Essi, come s'è veduto, convocavano prima in Pavia gli Ordini del Regno, cioè i Nobili e' Magistrati; poiche l'ordine Ecclesiastico non era da esti conosciuto, nè avea luogo nelle pubbliche deliberazioni, e nemmeno la piebe, la quale, come disse Cesare parlando de' Galii, nulli adhibebatur

0017 -

confilio. Si esaminava quivi con maturità e discussione ciò che pareva più giusto ed utile da stabilire; e quello stabilito, era poi pubblicato da'loro Re negli Editti. Maniera, secondo il sentimento di Ugon Grozio (a), forse migliore di quella, che ten- (a) Ug. Grozi nero gl'Imperadori stessi Romani, le cui leggi dipendendo dalla in Prolegom. fola volontà loro, foggetta a vari inganni e fuggestioni, cagio pag. 63. & narono tanta incoltanza e variazione, che del solo Giultiniano ve sego. diamo, in una stessa cosa aver tre e quattro volte mutato e variato parere e sentenza. Presso a'Longobardi, prima di pubblicarsi le leggi per mezzo de' loro Editti, erano dagli Ordini del Regno ben esaminate e discusse; onde ne seguivano più comodi. Il primo, che non vi era timore di potersi stabilire cosa nociva al ben pubblico, quando vi erano tanti occhi, e tanti savi, a' quali non poteva eller nascosto il danno, che n'avesse potuto nascere. Il secondo, ch' era da tutti con pronto animo osservato ciò che piacque al comun consentimento di stabilire. E per ultimo, che non così facilmente eran foggette a variarfi, se non quando una causa urgentissima il ricercatte; come abbiamo veduto essersi fatto da que'Re, che dopo Rotari successero, i quali se non fa-Ho periculo, e dopo lunga esperienza, conoscendo alcune leggi de' loro predecessori alquanto dure ed aspre, e non ben conformarsi a' loro tempi renduti più docili e culti, le va- (b) Vid. etriavano e mutavano col configlio degli Ordini. Il qual sì prudente iam Murateri e saggio costume lodò anche e commendò presso a' Sueoni po- Lez. Long. t. poli del Settentrione quella prudente e saggia donna Brigida, 1. j.cr. 2. Rer. a cui oggi rendiamo noi gli onori, che non si danno se non a' Edd & D.J. Santi (b).

ad Hift. Got.

Se si voglia poi riguardare la loro giustizia ed utilità, e prima di ogni altro le leggi accomodate agli affari e negozi de' privati, ed alla loro ficurtà e cuttodia, come sono i matrimoni, le tutele, i contratti, le alienazioni, i testamenti, le successioni ab intestato, la sicurezza del possesso: non potremo riputarle se non

tutte utili e prudenti.

Per li matrimoni molte provvide leggi s'ammirano nel libro fecondo di quel volume (c). L' ingenuo non s' accoppiava con (c) LL. Lonla libertina, nè il nobile coll'ignobile (d); quindi essendo i Re col- g.b. 116.2. locati sopra la condizione di tutti, quelli morti, le loro vedove il 4 5.6.7. non si collocavano poi con altri, se non erano di regal dignità o 8.9. condizione decorati. Ma Giuiliniano prese Teodora dalla scena con Muratori gran vituperio del Principato. Quelli che non erano nati da Daf. 15.

cange in

Gloff. voc.

ganegiba.

proh. nupz.

13.6.7.

Concub.

Connub.

eit. 4.

giuste nozze, non si creavano Cavalieri, non erano ammessi al Magistrato, anzi nemmeno a rendere testimonianza. Le profuse donazioni tra' mariti e mogli erano vietate. Prudentissima su perciò la legge di Luitprando, colla quale fu posto freno al dono matutino, che folevano i mariti fare alle mogli il mattino dopo la prima notte del loro congiungimento, che i Longobardi chiamavano morgengap (a). Solevano sovente i mariti d'amor caldi, Grot. in Le- allettati da' vezzi delle novelle spose, donar tutto. Luitprando (b) xico & Du-proibi tanta profusione, e stabili, che non potessero eccedere la quarta parte delle loro sostanze. E per gli esempi che rapporta Ducange si vede, che per tutto l'undecimo secolo su la leg-Morganatica, & Mor-ge osservata. Ed è veramente muovo e singolare ciò che l'Abate Fontanini nel suo libro contra il P. Germonio rapporta di al-(b) Luitpran cuni atti, che pubblicò d' una notizia privata dell' anno 1162. U. Long.lib.2. nella quale si legge, che un tal Folco da Cividale del Friuli dona a Gerlint sua moglie tutto il suo, omnia sua propter pretium (c) Vid. om-in mane quando surrexit de lecto. (c) Gli adulteri erano severamennino Mura-te puniti. Le nozze fra' congionti, secondo il prescritto non tori Dist. 20. meno delle leggi civili, che de' Canoni, erano vietate; e Luit-(d) Luitpr. prando (d) istesso rende a noi testimonianza, che su mosso a vieleg. 4. tit. de tarle anche con le sue leggi: Quia, com'ei dice, Deo teste, Papa Urbis Romæ, qui in omni Mundo caput Ecclesiarum Dei, & Sacerdotum est, per suam epistolam nos adhortatus est, ut tale conju-

gium fieri nullatenus permitteremus.

Alcuni s' offendono, che in questo secondo libro delle leg-(e) LL. Lon- gi de' Longobardi (e) si legga permesso il concubinato, vietangob. lib. 2.tit. dosi solamente, che in un istesso tempo si possa tenere moglie e concubina, non altrimente che due mogli, essendo anche presso a' Longobardi vietata ogni poligamia. Ma tralasciando che quella legge fu di Lotario, non già d'alcuno de' Re Longobar-(f) L.si qua di; questa maraviglia nasce dal non sapere che presso a' Romaillust. C. ad ni il concubinato fu una congiunzione legittima (f), non pur tol-S. C. Orf. (g) Cujac. in lerata, ma permessa, ed era perciò detto semimatrimonium, e la Parat. in concubina era chiamata perciò semimatrimonium (g), e legitamente l'uoconcubina era chiamata perciò semiconjux (g), e lecitamente l'uo-Pand. tit. de mo poteva avere per sua compagna o la moglie, o la concu-(h) V.Con-bina, non però in un medefimo tempo e moglie e concubina insieme, perchè questa era riputata poligamia, non altrimente se nan. lib. 8. Comment tenesse due mogli (h). Questo istituto su continuato anche dapoi Arnif. de jur. che per Costantino Magno l'Imperio abbracciò la nostra Religio-Jur. Cir. ne, il quale ancorche ponesse freno al concubinato, non però lo tolle

tolse; ed appresso i Cristiani di più Nazioni d' Europa per molti secoli fu ritenuto: di che fra gli altri ce ne rende certi il Concilio I. di Toledo celebrato nell'anno 400., ove su parimente stabilito, che l'uomo sia Laico, sia Cherico d'una sola debba contentarsi, o di moglie, o di concubina, non già che possa ritenere in uno sesso tempo tutte due (a). Ma vietatosi poi nella Chiesa Latina a' (2) Gratian. Preti assatto di aver moglie, ed in conseguenza di tener anche in Decres. concubine, poiche gli Ecclesiastici per la loro incontinenza non 4.8 5. potevano vivere soli, si ritennero le concubine. Fu per isradicare questo costume in vari Concili severamente proibito loro di (6) Cujac. tenerle. Non ebbero queste proibizioni gran successo, e surono di loc.cie. Audio poce profitto: rada era l'offervanza, ed i Preti non potevano a tamen eum re. patto alcuno distaccarsene. Furono perciò replicati i divieti: non the Vascones, vi era Concilio che si convocasse, che con severe minacce non & Pyrenees. inculcasse sempre il medesimo, detestandosi il concubinato, e pre- (c) Nevel. dicandosi peggiore dell' adulterio, dell' incesto, e più grave d'o- Basil Marcal. gn' altro vizio. Quindi nelle seguenti età il nome del concubi- Jur. Gr. Rom. nato, che prima era riputato una congiunzione legittima, fu lib. 2. num. renduto odioso ed orrendo in quella maniera, che oggi si sente 2. tom. 1. Nel Regno d' Italia non pure presso a' Longobardi, ma anche (d) Vedi amquando passò sotto la dominazione de' Franzesi, durava ancora piamente e l'issituto de' Romani. Appresso alcune altre Nazioni d' Europa trattato queera anche il concubinato riputato legittimo, e Cujacio testimo-sto soggetto nia, che anche a' suoi tempi era ritenuto da' Guasconi, e da dall' A. nell' altri popoli presso i Pirenei (b). In Oriente per le Novelle di Opere Po-Bassilio Macedone (c), e di Lione su il concubinato proibito; a c. 6. ad c. ma quelle non ebbero alcun vigore nelle Provincie d' Europa, 14. come quelle ch' erano state sottratte dall' Imperio, ed ubbidiva- (e) Grot. in no a' loro Principi indipendentemente dagl' Imperadori d'Orien-Prolegom, ad te. Ciò che meriterebbe un discorso a parte; ma tanto basterà pag. 66. per ciò che riguarda il nostro istituto (d).

Intorno alle Tutele, furono dati savi provvedimenti. Erano incorno alla i Pupilli raccomandati ugualmente agli agnati, che a' cognati; tutela perpema de' Pupilli nobili il principal tutore era il Re (e). Quindi me presso a' appresso noi nacque l' istituto di darsi dal Re il Balio a' Baro-Romani, ed ni, e prendersi da lui le lettere del Baliato. Davano ancora al- al vero signile donne per la loro imbecillità un perpetuo tutore, ch'essi chia-ficato del Tumavano Mundualdo, il quale s'affomigliava in gran parte al tu-tore Ceffizio tore cessizio de'Romani antichi, (f) sotto la cui autorità eran sem- eiqu. Rom. L pre le donne di qualunque età fossero, ed ancorchè a nozze pas- 1. iit. 13.

LH Tom.I. fasse-

[a] Circa la sassero (a); ond' è che ancor oggi in alcuni luoghi del nostro Remich, e'l gno sia rimaso di loro alcun vestigio.

Azuraualdo,

Ne' contratti l' equità e la giustizia su unicamente ricercui fossincevano le don- cata. I contratti de' maggiori, diffinendo la maggior età nell'anne Longotar- no decimottavo, erano ben fermi, nè alle restituzioni soggetti. de, vedi il I creditori ed i compratori erano ficuri di non effere fraudati e Murat. Diff. delusi per le tacite ipoteche, e per gli occulti sedecommessi; imperocchè si sacevano passare tutti i contratti, le vendite, i pegni, i testamenti stessi sotto gli occhi, ed avanti i Magistrati, ed al cospetto del Popolo. L' ordine di succedere ab intestato era semplicissimo: colui ch' era più prossimo in grado, era l' istesso che l' erede, eccetto solamente che i sigliuoli, e' loro di-

[b] Grot.loc. scendenti erano preseriti a' genitori (b).

I giudici, che appresso i Romani erano tratti in immenso con grave dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell'animo, appo i Longobardi erano brevi, e meno travagliosi. La temerità de' litiganti era frenata da' pegni, e dalle pleggerie. A' Giudici niente era più facile e spedito : nelle quiltioni di fatto portava l'Attore i suoi testimoni, ed il Reo i suoi, e colui guadagnava, che dal suo canto avea di loro maggior numero ed autorità. Nelle cose dubbie ed ambigue si ricorreva alla religione de' giuramenti. Questo si dava al Reo, ma con molto riguardo, cioè se produceva testimoni di provata sama, che deponessero ed attestassero della di lui probità e religione, e che (c) V.Stru- essi volentieri crederebbero al suo giuramento (c). Rade erano

Jur. Crimin. le quistioni di legge, e se pure accadevano, non dagl' infiniti & Muratori volumi degl' Interpetri, ma da' semplici e piani detti delle loro Diff. 38. in leggi, dal giusto e dal ragionevole prestamente erano decise (d). Pronto era il rimedio nelle perturbazioni di possesso, e subita la [d] V.Murats restituzione, andando il Giudice co' testimonj in sul luogo a co-

Grot.loc. noscere dello spoglio, e ad immantinente ripararlo (e).

Nella cognizione criminale de' delitti erano due cofe faggiamente offervate: la violazione della ragione e società pub-[f] Vid.Du- blica, e di quella del privato. Per quello due multe furono introdotte: coll' una si riparava al danno del privato, che chia-Weregeldum, marono Wedrigeldium, cioè quel che si daya per lo taglione; & Fredum. coll'altra si riparava alla pubblica pace, che dissero perciò Fre-(g) Ugo da, e si dava al Re, o al Comune di qualche Città (f). Com-Grot, in Pro- ua, e il dava al Re, o al Comune di qualche Citta (f). Com-legom.adHift. menda Ugone Grozio (g) questo loro istituto di non spargere il fangue de' Cittadini per leggiere cagioni, ma solo per gravissimo

20.

cie.

princ. Diff.22.

cauge voc. Wera &

cit. pag.67.

Got.

e ca-

e capitali. Ne' minori delitti bastava, che per danaro si componessero, ovvero che il colpevole passasse nella servitù dell' of-

feso, in cui s' era peccato (a). I beni de' condannati erano salvi a' loro sigliuoli, ne stava- ratori Dist. no foggetti a confiscazioni. Nelle cause criminali non ammet- 14. & 24. tevano appellazioni; nè questo portò a Grozio alcuna maraviglia, come non debbono altri averla, poichè i Pari della Curia con fomma religione e clemenza de' loro pari giudicavano. Quindi presso di noi nacque l' istituto, che le cause capitali de' Baroni non potessero decidersi senza quelli, che diciamo Pares Cu-Lic.13. Vid,

I riti e le solennità ch'essi usavano nelle manumissioni, e Manunissio nell' adozioni, erano conformi a' loro costumi feroci e guerrieri. Le manumissioni, come c'insegna Paolo Warnesrido (b), si facevano per sagittam, le adozioni per arma (\*\*), siccome le alienazioni 15. gli altri

per glebæ festucæve conjectionem in sinum emptoris (c).

riæ (\*).

Dispiacque a molti quell'antica consuetudine de'Longobardi, che in alcune cause dubbie ed ambigue, e ne' gravi delitti se ne commettesse la decissione alla singolar pugna di due, che chiamiamo (c) Grot.loc. duello. Fu veramente il duello antica usanza de'Longobardi, e d'altre cie. pag. 68. Nazioni Settentrionali (d), che poi passata in legge, su per molto Vid.tam. Mutempo praticata non pur da loro, ma da molte altre Nazioni, le quali da' Longobardi l'appresero. In fatti l'Istorie loro sono piene di questi duelli; e memorando su quello di Adalulso, che di adul- Scienza Caterio aveva tentata la Regina Gundeberga (e), ed avutane ripul- valler.l.2.c.2. fa, per vendicarsene ricorse al Re Ariovaldo suo primo marito, Basnage Distal, per vendicarsene ricorse al Re Ariovaldo suo primo marito, ser sur les al quale accusandola falsamente, che insieme con Tasone Duca del-Ducts.cap.4. la Toscana gl' insidiasse la vita ed il Regno, sece imprigionare Murat. Dist. quella infelice Principessa. Di che offeso Clotario Re di Fran- 39. cia, dal cui fangue discendeva, mandò Legati ad Ariovaldo con (e) Sigon. gagliarde richieste di dover tosso liberarla. Al che avendo il Re seq. P. Diac. risposto, ch' egli aveva cagioni giustissime di tenerla prigione: e 1.4.c.49. Frenegando i Legati ciò che s' imputava alla Regina, affermando deg. in Chr. che mentivano gli autori di tale impostura; finalmente Ansoal- 6.51. & 71. do uno di essi richiese al Re, che per duello il dubbio dovesse cap. 10.

(\*) Ll. Long. 1.3. tit.8. \$.4. Que-Sto costume sembra, che i Re Franzesi e Teacschi introducessero in Italia; poiche la l. cit. e di Corrado; ne presfo a' Longobardi s' incontra il Judicium Parium Curia. Vid. Ducange voc. Pares.

(\*\*) Il modo proprio di adottare usato da' Longobardi era quello, che l'adottante tagliava la chiema e la barba all'adottando. Vedine l'ejempio nell' adozione di Pipino fatta aal Re Liutprando presso P. Diac. 1.6. c.53. & 64. cap.40.

(a) Vid. Mu-

Ducange voc. apad Long. Vedi preffo al Murat. Diff. diversi modi. che i Longobardi adoperavano.

ratori Diff. (d) Maffer

terminarsi. Vennero alla pugna Pittone per la Regina, e l'impossore Adalusso pel Re, nella quale restando l'ultimo vinto, su la Regina liberata, e restituita al suo antico onore. Questo genere di purgazione su cotanto commendato presso a tutte le Na-

(a) Cujac. zioni, che Cujacio (a) dice, che anche fra Cristiani, così nellib.1 de Feud le cause civili, come nelle accusazioni criminali su il duello luntit.1. §. si au-gamente praticato, ed i nostri Franzesi Normanni, sinchè tennefiz: Ethocge- ro questo Regno, sovente l'usarono (b). Era ben da'Re Longonere purgatic- bardi istessi riputato un esperimento siero ed irragionevole; ma nis aiu usi assuesatti que' Popoli lungamente a tale usanza, e reputando mifunt Christia- nor male per placare l' ira e lo sdegno di quegli animi seroci, ni, tam in commettere l'affare al periglio di pochi, che di veder ardere civilibus, quam in cri-di discordie civili le intere famiglie, loro non parve grave, fe non necessario il ritenerlo. Luitprando Principe prudentissimo minalibus causis, re ben lo conobbe, ma ad esempio di Solone, che dimandato se omni duello egli avesse date le migliori leggi, che aveva saputo, agli Ateniecommiss. si, rispose, le migliori che potevano confarsi a' loro costumi: così egli in una sua legge altamente dichiarò questi suoi sensi,

[b] Vid. Mu- dicendo che ben egli era incerto del giudicio di Dio, e molti rat. Dist. 39. sapeva, che per duello senza giusta causa restavano perditori; ma (c) Lib 1. l. soggiunse: Sed propter consuetudinem gentis nostræ Longobardorum 23. tit. 9. de legem impiam vetare non possumus (c). La Religione Cristiana homicid. li-

ber. hom. tolse poi questa usanza, ma non si veggono tolte le radici, on-(d) Const. de con tanta sacilità cotali effetti germogliano: ella è nata per R. Monoma-isradicarle interamente, ma noi medesimi siamo quelli, che le chiam l. 2. sacciamo contrasto, e frapponghiamo impedimenti. La tolsero sit. 33. (e) V. Stru-poi gli altri Principi, e presso a noi l'Imperadore Federico II. (d)

vium Hift. e più severamente gli altri Re suoi successori.

Jur. Crimin. Dispiacque ancora quell' altro genere di prova del serro ro(f) Vid.Du-vente, dell' acqua servente, ovvero ghiacciata (e). Ma di ciò
cange in non debbono imputarsi i soli Longobardi, ma tutte l' altre Naqua, Ciux, zioni d' Europa, e più i Cristiani nostri, i quali lungamente
Campiones, lo ritennero, e l'abbracciarono più tenacemente; imperocchè creDuellium, dettero derivare il costume da Mosè istesso, il quale comandò,
Ferrum canche si desse alle donne imputate di stupro certa pozione per coman.in Gloss noscere il loro sallo, o l'innocenza. Non su dunque maraviglia,
voc. Orda- se i Longobardi portando la cosa più avanti, ne stabilistero anlium. Marte- che sopra ciò delle leggi, per se quali comandarono, che per
ne de antiq, determinare se litti si servissero anche de' vomeri insocati, ovL.3.c.7.Mura- vero dell'acqua fredda, o bollente (f). S' aggiunse, perchè l' ersori Diss. srore durasse, e tal costume si ritenesse, la credulità e stupidez-

za degli uomini, i quali erano così persuasi e certi di questa pruova, che sovente diedero facile e sicura credenza a ciò che gli Storici, o altri, che se ne spacciavano testimoni, ne savoleggiavano, e per cosa certa gliele descrivevano. Nè mancarono di raccontare fatti veramente strani e maravigliosi, non perchè essi veri fossero in realtà, ma prodotti da una fantasia si fortemente accesa, che faceva lor vedere uomini posti dentro il suoco non ardere, e buttati dentro i fiumi non sommergersi. Celebre appresso gl' Istorici è quel fatto accaduto ne' tempi d' Ottone a quell' innocente Conte, che accufato falfamente dall' Imperadrice sua moglie, se ne purgò con un serro rovente, da cui non

( più accurati Scrittori riputano favolofi tutti questi racconti dell' imperadrice moglie d'Ottone, e della pruova del ferro dell'Autore. rovente. Interno a che sono da vedersi coloro, che vengono rapportati da Struvio in Syntag. Hist. Germ. in Ottone, pag. 371.

& Muratori Diff. 38.)

Ma affai più celebre e memorabile è quell' altro a' tempi d' Alessandro II. accadato in Firenze di Pietro Aldobrandino, (a) Baron. che usci al cospetto di tutto il Popolo immune e salvo dalle Ann. an. fiamme, onde acquissonne il nome di Pietro Igneo (a). Non sentori Distribili 38. za ragione adunque Federico Imperadore tra le sue leggi mili- (b) Decretal. tari slabili ancora, che questa pruova si praticasse nelle cause vot.cie.de purdubbie, come Radevico, e Cujacio (\*) testificano. Ma co-gue vulg. nosciutosi dapoi, seriamente pensandovi, la sua incertezza, e che molti innocenti ne riportavano pena maggiore di quella, che anche legittimamente convinti per rei non avrebbero potuto temere, e che all'incontro ne uscivano liberi i colpevoli, e che con troppo ardimento si pretendesse tentare i giudici divini : su da' Romani Pontesici proibito (b). E Cujacio (c) rapporta, che quesso (c) Cujac. cossume nella Lombardia cominciò prima di tutti gli altri paetamen prifi a mancare, e ad andare in disusanza. Presso a noi andò pamum omnium rimente in obblivione, ed ancorchè i Baresi lungamente ritenes- excievit in fero l'usanze de' Longobardi, onde il libro delle loro Consue- Longobardia, tudini su compilato; pur confessano, che sin da' tempi del Re

(\*) Tertium genus purgationis est | ut & leges scriptæ juberent adhibert periculum aquæ ferventis, vel frigidæ, vel laminæ candentis, quo etiam diu ufi sunt Christiani, ducto more, argu- tut Longobarde sape, & militares Fri-

justit Moses, quod usque co processit, !

ignitos vomeres, vel aquam frigidam, aut calidam litium dirimendarum canfa, mento nescio an bono, a potione illa, DERICI Imperatoris apud Radevicum quam stupri insimulatis mulieribus dari Cujac. lib. I. de Feud. loc. cit. Ruggiero era già tal costume assatto mancato. Ferri igniti, aquæ ferventis, vel frigidæ, aut quodlibet judicium, quod vulgo paribole

(a) Consuet. nuncupatur, a nostris civibus penitus exulavit (a).

Parve anche a molti siero e crudele quel costume di rendere Immunit.

§. Monomachia. Vid.

§. Monomachia. Vid.

§. è veduto che fecero co' Crotonessi, e con altre genti delle Cit-Pasta int.

tà, ch' erano in potere de' Greci Ioro nemici: del che altamen-Roger. I. & te si querelava S. Gregorio M. Ma questo costume, siccome su civ. Baren.

apud Ughell.

narrato nel precedente libro, era allora indisserentemente da tutde Arch. Ba. ti praticato (b): nè mancano Scrittori, che lo disendono per giusto.

ren. & Mu
Per queste cagioni leggiamo noi ne' più gravi Autori cotanratori Diss.

per gente savia e prudente, e che meglio di tutte le altre avesse sapu
Diss.

(c) Ugo Niente dico di Grozio (c), che perciò tante lodi l' attribuisce;

Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Wormesi de Contractione de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Monomachia de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Monomachia de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Monomachia de si di Fe
Gret in Prominete di Pasto Monomachia de si di Fe
dere cattivi i Cristiani, e riceverne per la libertà riscati in Come

dere cattivi i Cristiani, e riceverne per la libertà riscati in Come

dere cattivi i Cristiani, e riceverne per la libertà riscati in Come

dere cattivi i Cristiani, e con altre genti delle Cit
de con altre genti delle Cit
dere con altre genti delle Cit
pasto de la che de con altre genti delle Cit
dere con altre genti delle Cit
dere con altre genti delle Cit
p

Grot. in Pro- niente di Paolo Warnefrido. Guntero Segretario che fu di Feleg. ad Hist. derico I. Imperadore, e famoso Poeta di que' tempi, così nel

(d) Questo suo Ligurino cantò de' Longobardi.

Sillabo si Gens astuta, sagax, prudens, industria, solers, legge appres-Provida consilio, legum Jurisque perita.

To l'Istoria de' Nè lo stile, con cui surono quelle leggi scritte, è cotanto Goti di Gro- infulso ed incolto, come pur troppo lo riputarono i nostri Scrit-(e) Cujac, tori. Ben furono elle giudicate dall' incomparabile Grozio degno de Feud. lib. foggetto delle sue fatiche, e de' suoi elevatissimi talenti : avea ben egli apparecchiato un giulto commentario, ficcome del-(f) Maxilla le altre leggi dell' altre Nazioni Settentrionali, così ancora di in Consuet.

Bar. rub. de queste de' Longobardi. Ma pur troppo presto tolto a noi da im-Arga. Istud matura morte, non potè perfezionarlo. E' bensì a noi di lui rinomen Arga maso un Sillabo (d) di tutti i nomi, e verbi, ed altri vocaboli est Longobar- de' Longobardi, per cui si scuoprono i molti abbagli presi da' dorum, & idem impor- nostri Scrittori, che vollero interpetrarle. E Giacomo Cujacio (e) tat, quod vo- ne' suoi libri de' Feudi, i quali in gran parte da queste leggi dicare aliquem pendono, sovente ne mostra molte voci delle medesime reputate cornutum: dalla comune schiera per barbare ed incolte, ed a cui diedero Vedi Carlo Du-Fresse in altro senso, essere o greche, o latine, o dipendere con persetta Lexic. Lati- analogia da queste lingue. Così quella voce arga, che s' incontra no barbar. & spesso in queste leggi, riputata barbara, e che i nostri vogliono Muratori che significhi cornuto, come fra gli altri espose Maxilla nelle Dill.23. Consuetudini di Bari (f), che da queste leggi in gran parte de-(g) Paul. rivano, presso a Paolo Warnefrido (g) non significa altro che tib.6. cap.24, inerte, scimunito, stupido, & inutile; e la voce deriva dal Greco

argos

I. Leggi

argos, che appo i Greci significa lo stesso, come dice Cujacio (a), e lo conferma coll'autorità di Didimo. E ciò che so- (a) Cujacvente occorre in questi libri, astalium facere, non vuol dir altro loc. cit. che ingannare, e mancare al Principe, o al commilitone del suo ajuto e soccorso, mentre nella pugna ne tiene il maggior bi- (b) Ducange sogno, ed è in periglio di vita (b). Così ancora farsi una cosa voc. Astalinissima deriva, ch'è il medesimo, che d'animo vastro ed ingannevote. Plauto in Panulo Ast. 5. Sc. 4.

Mea soror! ita stupida sine animo asto.

Ed Accio appresso Nonio.

Nisî ut asta ingenium lingua laudem (c). [c] Ducange Parimente quell'altra voce Strigæ, che in queste leggi s'incontra, voc. Asto anie e che presso a Festo è l'istesso, che malesica, si ritrova ancora [d] Ducange in Plauto in Pseudolo Ast. 3. Sc. 2.

che i Longobardi con voce propria della Nazione chiamarono luogo cit. di Plauto non anche Masca, ed oggi noi chiamiamo Maga, o Strega (d).

L'uso del talenone dichiarato da Festo, Vegezio, ed Isido-Sireghe, ma di ro, viene anche nettamente spiegato da queste leggi (e). Il ta-quelli uccelli lenone, come anche spiega la legge, non era altro, che una notturni, ontrave librata sopra una sorca di legno, per la quale si tirava con festo, furono secchi l'acqua da' pozzi.

Il chiamare le donne non casate vergini in capillo, non Malestehe altronde deriva, che dall' istituto de' Romani, i quali distingue-ovvero Strevano le vergini da quelle, che aveano contratte nozze, perchè she queste velavano il lor capo, ed all' incontro le vergini andavano gob. lib. 2. tit. scoverte, e mostravano i loro capelli (f).

Galeno credette, che i cavalli, e toltone i cani, ogni sorta liber. hom. L. di quadrupedi non potessero esser mai rabbiosi. All' incontro Ab 24. Ducange sirto, e Jerocle Mulomedici (g), e Porsirio ancora contra il sennum. timento di Galeno scrissero, che potevano ancora quelli esser rabbiosi. (f) Vid. Mulomedici vedi in queste loro leggi (h) ricevettero l' opinione di vat. Dissero. costoro, e risiutarono come salsa quella di Galeno. Molt' altri [g] De'Mulomedici vedi gi di loro erudizione si scorgono in quelle, e mol- G. Gotosfiede te altre voci di questo genere, che ad altri sembrano barbare, nel Cod. Th. quando traggon la loro origine dalla greca, o latina lingua, ad l. 31. de sono sparse in questi libri, che non accade qui tesser di loro Cursu publipiù lungo catalogo. Ciascuno per se potrà avvertirle, e potrà anco co che osservarle nel Sillabo, che ne sece Grozio, del quale poc gobar. de anzi si sece da noi memoria, e nel Glossario del Ducange. Pauperie 12.

L Leggi Longobarde lungamente ritenute nel Ducato Beneventano: e poi disseminate in tutte le nostre Provincie, ond' ora si compone il Regno.

L'Eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia, e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia e d' Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò. ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure Longobarde volle, che fossero in Lombardia,

Egli ne aggiunse molte altre agli Editti de' Re Longo-

e nel resto d' Italia, che a lui ubbidiva, osservate.

bardi suoi predecessori, che stabili non come Imperadore, o Re di Francia, ma come Re d'Italia, ovvero de'Longobardi. E siccome la legge Longobarda non ebbe vigore presso à Franzesi, così ancora la legge Salica o Francica non su da Carlo, nè (a) Sigon. da' suoi successori introdotta e comandata in Italia. Onde si vede l'error del Sigonio (a), il quale tre leggi vuole, che nell' Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia: la Romana, la Longobarda, e la Salica. Se non se forse volesse intendere, che appo i soli Franzesi, che vennero con Carlo in Italia, quella avesse

(b) V.omni- forza e vigore (b). Pipino suo sigliuolo, e successore nel Regno no Muratori d'Italia, e gli altri Re, ed Imperadori che gli succederono, Diff.22.& in come Lodovico, Lotario, Ottone, Corrado, Errico, e Guido, Praf.ad LL. non pur le mantennero intatte ed in vigore, ma altre leggi Long.t. 1. par. proprie v' aggiunsero. E quindi nacque, che l'antico Compilatore 3. Rer. Ital.

di queste leggi raccolse in tre libri non pur le leggi di que'cinque Re Longobardi, ma anche quelle di Carlo M. e degli altri suoi successori insino a Corrado, che come Signori d' Italia le stabilirono, le quali tutte leggi Longobarde surono dette.

Ma presso di noi per altre più rilevanti cagioni surono mantenute, e lungamente offervate. Nel Ducato Beneventano, che abbracciava la maggior parte di queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno, fotto i Re Longobardi loro autori furono con somma venerazione ubbidite. Questo Ducato, ch' era ancor parte dal Regno loro, si reggeva colle medesime leggi. I Re aveano la sovranità di quello, ed i Duchi che lo gover-

(c) V.Peregr. navano erano a loro subordinati, e Desiderio ultimo Re vi avea Diff.1. & 2. creato, come s'è detto, Duca Arechi suo genero (c). Ma mancati Murat. Dif. 5. in Italia i Re Longobardi, non per questo mancarono nel Duca-

de R. Ital. lib. 4. init.

to

to Beneventano i Duchi; anzi Arechi, come diremo nel seguente libro, toltasi ogni soggezione de' Franzesi, lo resse con asso-Iuto ed independente imperio. Volle di Regali infegne ornarsi con scettro, corona, e clamide, e farsi ungere, ed elevare in Principe sovrano, e lo mantenne perciò esente da qualunque altra dominazione; onde maggior piede e forza presero in questo Ducato Ie leggi Longobarde, le quali poi si ritennero costantemente da tutti i Principi Beneventani successori, E diviso dapoi il Principato, e moltiplicato in tre, cioè nel Beneventano, Salernitano, e Capuano, che abbracciavano quafi tutto il Regno, maggiormente si diffusero le leggi Longobarde. Il Ducato Napoletano, e le altre Città della Calabria, e de' Bruzi, Gaeta, ed alcune altre Città marittime, che anche dapoi durarono per qualche tempo sotto la dominazione de' Greci, ricevettero più tardi queste leggi. Questi luoghi, come soggetti agl' Imperadori d' Oriente, si governavano colle leggi loro; e quali queste si sossero, sarà esaminato nel settimo libro, ove delle loro Novelle, e delle tante loro Compilazioni faremo parola. Ma discacciati che ne furono i Greci da' Normanni, e ridotte tutte queste Provincie fotto il dominio d'un folo: i Normanni a' Longobardi succeduti ritennero le loro leggi, e le diffusero per tutto, anche nelle Città, che essi tossero a' Greci, come vedremo ne' seguenti libri; onde avvenne che dall' effere state queste leggi mantenute in Italia sotto altri Principi, che non erano Longobardi, lungamente quelle durassero, e mettessero più prosonde radici in queste nofire Provincie. Quindi avvenne ancora, che sebbene si lasciassero intatte le leggi Romane, e che ciascuno potesse vivere sotto quella legge, o Romana, o Longobarda, ch' ei si eleggesse (a); Longob.lib.2. nulladimeno per più secoli la fortuna delle Longobarde su tanta, tit. 38. Vid. che bisognò che le Romane cedessero. Poichè essendo in Italia, Murat. Diss. e nelle nostre Provincie introdotti in più numero i Feudi, e 22. per confeguenza più Baroni, i quali non con altre leggi vivevano, che con quelle de' Longobardi: si fece che tutti i Nobili, (b) Ed. Lud. al loro esempio, vivessero colle medesime leggi; onde toltone Long. lib. 3. gli Ecclesiastici, i quali anche per esecuzione dell' Editto di 1.37. In LL. Lodovico Pio (b) viveano (di qualunque Nazione si fossero ) Riguar. cao. colle sole leggi de'Romani, queste appo gli altri, come per tra- Ecclesia jure dizione, e come per antico costume ebbero uso e vigore; ed Remano viessendosi per l'ignoranza del secolo trascurati tutti i Codici, ove Murat. Loc. erano registrate, si rimasero presso alla gente volgare ed ignobi-cit. Tom.I. Mmm

le, la quale così nelle leggi, come nell'usanze è l'ultima a deporre gli antichi islituti de' loro maggiori, come più minutamen-

te vedremo ne' seguenti libri.

E quindi parimente nacque, che nel nostro Regno, a riguardo delle nuove Costituzioni, che s'introdussero dapoi da altri Principi Normanni, Svevi, e Franzesi, la legge Longobarda (a) Const. su detta Jus commune, siccome quella de' Romani (a); ma con Guliel. Puri-questa differenza, che il Jus comune de' Longobardi era il do-

tatem l. 1. minante, ed in più vigore : quello de' Romani di minor autorità, ed al quale ricorrevasi quando mancassero le Longobarde; e ciò nemmeno sempre, ed indistintamente. Per questa cagione atvenne ancora, che la legge Longobarda fosse allegata ne' Tribunali, commendata da tutti, e riputata fonte ancora dell'altre leggi, che si andavano da' nuovi Principi stabilendo. Così veggiamo, che i Pontefici Romani spesso ne'loro decreti se ne val-(b) Gregor.c. sero, e l'approvarono (b). La segge Feudale, che oggi ap-

8.9.10. C.12. presso tutte le Nazioni d'Europa è una delle parti più nobili del Jus commune, non altronde, che dalle leggi Longobarde ricevè il sostegno, sopra le quali è fondata, come non solo sra' nostri scrissero Andrea d'Isernia, ed il Vescovo Liparulo, ma l'avver-

tì ancora l'incomparabile Ugon Grozio.

Le Costituzioni stesse di Federico II. del nostro Regno, quasi tutte dalle leggi de'Longobardi procedono, come oltre a' (c) Grot. in nostri scrisse anche Grozio (c), ed è per se medesimo palese. Prolegom. ad Le Consuetudini di Bari dalle leggi Longobarde derivano, come 64. Jamvero, diremo, quando della Compilazione di quel volume ci tornerà

qua in Regno occasione di favellare.

Ma ciò che non dee tralasciarsi, e che maggiormente sa Siculoqueva-conoscere l'autorità loro, ed il credito, col quale lungamente si tiones a Fe- mantennero in queste nostre Provincie, egli è il vedere, che derico II. restituita già la Giurisprudenza Romana nell' Accademie d' Italia collecta, pene ne' tempi di Lotario II, dopo l' avventuroso ritrovamento delle omnes fluunt Pandette in Amalfi, e posto ancor piede nella nostra Accademia Longobardo- a' tempi dell' Imperador Federico II. non per questo mancò l' uso e l'autorità delle medesime. Anzi i nostri Scrittori allora più che mai posero la maggior cura e sludio in commentarle; non altrimente che fecero Gregorio, ed Ermogeniano, i quali allora compilarono i loro Codici, per li quali proccurarono che l' antica Romana Giurisprudenza non si perdesse, quando videro che Costantino M. colle nuove leggi tirava a distruggere l'antiche

qu. 2.

ziz.63.

Neapolicano, e legibus

rum .

che de' Romani gentili. Così veggiamo, che le fatiche poslevi da Carlo di Tocco commentandole, non suron satte, se non a tempo di Guglielmo Re di Sicilia; e quell' altro Commento, ch' abbiamo delle medesime d' Andrea da Barletta, Avvocato Fiscale che su dell' Imperador Federico II. mostra più chiaramente, che sino a' tempi di questo Principe le leggi Longobarde nel nostro Regno alle Romane erano superiori; e più ancora ne' tempi posteriori, per l'altro che vi sece Biase da Morcone, che siori sotto il Re Roberto.

Nella considerazione delle quali cose se per un poco si sossero fermati i nostri Scrittori, a' quali l'Istoria su sempre inimica, e che non sece loro distinguere i tempi, come in ciò si conveniva: non avrebbono ricolmo i loro Commentari d'infinite sciocchezze, insino a dire ( non sapendo quali si sossero gli Autori di queste leggi) ch'elle surono satte da certi Re, che si chiamavano Longobardi, cioè Pugliesi, i quali venuti dalla Sardegna, prima si sermarono nella Romagna, ed indi passarono nella Puglia, come scrissero Odosredo, Baldo, Alessandro, e Francesco di Curte, e quel ch'è più strano, seguitati da Niccolò Boerio, che volle più tosto credere a questi sogni, che dare orecchio alla vera Istoria.

Nè Luca di Penna, seguitato dapoi, come spesso accade, inconfideratamente da Caravita, Maranta, Fabio d'Anna, e da altri nostri Scrittori, avrebbe avuta occasione di declamar tanto contra il Jus de' Longobardi, e di chiamarlo asinino, barbaro ed incolto, e fecce più tosto che legge. Egli diceva così, perchè non seppe distinguere i tempi, ne' quali scriveva, da' secoli trascorsi, ne' quali queste leggi surono reputate le più colte e prudenti di quante mai ne fiorissero in Italia. Egli scrisse ne'tempi ultimi sotto il Regno di Giovanna I. dalla quale nell'anno 1366. fu creato Giudice della Gran Corte, quando ayanzandosi sempre più l'autorità e lo splendore della legge Romana, cominciava già fra gli Avvocati a disputarsi qual delle due leggi dovesse prevalere; ond' è, che egli trovando altri, che contra il suo sentimento contendevano a favor delle Longobarde, si scagliava contro di loro, cumulando di tante ingiurie queste leggi. E non fu, se non a' tempi degli Aragonesi, che queste leggi dal nostro Regno finalmente con disusanza mancassero affatto, e le Romane si restituirono; come buon testimonio è a noi Matteo degli Afflitti, il quale sebbene dica, che a' suoi tempi non vide Mmm 2

mai, che ne' nostri Tribunali le leggi de' Longobardi prevalessero a quelle de' Romani, testifica però di avere inteso dagli Avvocati vecchi, che ne' tempi antichi fu osfervato il contrario. Ma delle vicende e varia fortuna di queste leggi non mancheranno nel progresso di questa Istoria più opportune occasioni di lungamente ragionare.

## C A P. VI. ed Ult.

# Della Polizia Ecclesiastica.

T E Chiese d'Occidente si videro in questo ottavo secolo in

L grandi disordini, e quella di Roma, che dovea esser chiaro esempio per l'altre, su la più disordinata. Morto che su Paolo nell'anno 767, invase la Cattedra Costantino fratello di Totone Conte di Nepi. Questi con violenza, e per via di trattati si sece prima elegger Papa, e poi fecesi ordinar Sottodiacono, Diacono, e Vescovo. Alcuni Ufficiali della Chiesa di Roma non potendo soffrire questa violenza, ricorsero a Desiderio Re de' Longobardi, ed avendo ottenuto il suo braccio, ritornarono a Roma con una truppa di genti armate. Totone gli affali, ma nel combattimento essendo rimafo uccifo, Costantino su scacciato, ed in suo luogo su eletto Filippo Sacerdote, e Monaco. Ma non essendo stato trovato abile al posto, su costretto ritirarsi in un Monasterio, e Stefano III.o IV. fu di comun confenso eletto nel mese d'Agosto dell' anno 768. Dopo la costui elezione, Costantino su ignominiosamente deposto, e trattato d'una maniera crudele: su posto prigione, e gli furono cavati gli occhi, e somigliante trattamento su fatto a diversi [a] Anait.Bi-fuoi partegiani (a). Stefano non trovandosi ben sicuro, inviò un bil. in Suph. Deputato in Francia, affine di far regolare quanto apparteneva agli affari della Chiefa di Roma. Carlo e Carlomanno, a' quali il Deputato dopo la morte del loro padre Pipino consegnò le lettere, inviarono dodici Vescovi in Roma, i quali adunatisi in un Concilio con molti Vescovi della nostra Campagna, e d'Italia, confermarono Stefano, e dichiararono nulla l'ordinazione di Costantino (b). [5] Anast. Stefano rellò pacifico possessore di questa Sede. Ma poi insorte per l'elezione dell'Arcivescovo di Ravenna, e per altre cagioni

> rapportate di sopra, gravi discordie tra lui e Desiderio; questi portando l'assedio a Roma, esercitò ivi tanto rigore, che il Papa pien di spavento se ne morì il primo di Febbrajo dell'anno

> > Non

772. lasciando successore Adriano.

111.

Loc. cit.

Non minori disordini accadevano nell'elezione delle altre Sedi minori. I favori de' Principi, le violenze, i negoziati, e le fimonie vi aveano la maggior parte. La disciplina era quali che all'intutto mancata: vi era molta ignoranza, e molta licenza fra i Vescovi, e fra i Cherici. Non vi era dissolutezza, che non commettevasi: tenevano femmine in casa, andavano alla guerra, fi arrollavano alla milizia, militando fotto gli altrui stipendj; e scotendo il giogo, non ubbidivano più a' loro Vescovi. I Pontefici Romani divenuti potenti Signori nel temporale per la donazione fatta alla Chiefa di Roma da Pipino, e da Carlo suo successore, cominciarono sopra i Principi a stendere la loro potenza. Zaccaria per aver avuto gran parte alla traslazione del Regno di Francia ne' Carolingi, ed Adriano del Regno d'Italia ne' Franzesi, reseli tremendi. Si pensava con maggior follecitudine alle cose temporali, che alle divine e sacrate; e feguitando gli altri Vescovi il loro esempio, venne a corrompersi, ed a mancare affatto l'antica disciplina (a).

Dall'altro canto i Principi del secolo vedendo tanta corru-conferma di zione, s'affaticavano a tutto potere alla riforma del Clero e del-ciò il Fleury la Chiefa; ed oltre a ciò, dandofi loro così opportuna occasio- l'Hist. Eccl. ne, s'intrigavano molto più che prima nell' elezione de' Vesco- 1.13. vi, e degli altri Ministri della Chiesa, ed a disporre delle loro entrade. Lione Isaurico, e gli altri Imperadori d'Oriente suoi fuccessori, volevano esser tenuti per Moderatori non meno della polizia Ecclesiastica e della disciplina, che de' Dogmi ancora: (b) Codin. promulgavano Editti intorno all' adorazione delle Immagini, e de Offic. Contoltone il solo ministerio del facrificare, essi volevano essere ri- Goar, & putati i Monarchi e' Presidenti delle Chiese. Presedevano a' Si- Gretser. in nodi, e Ioro davano vigore: davano le leggi, e componevano Not. ad dic. gli Ordini Ecclesiastici: soprastavano alle liti, ed a' giudici de' c. 20. Vid. Vescovi e de' Cherici all' elezioni che devenue sors pello sedi. Thomas. Vescovi e de' Cherici, all' elezioni che doveano farsi nelle Sedi Disc. Eccl. vacanti, e ne' suffragi che doveano darsi: trasserivano i Vescovi par.1. 1.1. c. da una Sede ad un' altra: abbassavano ed innalzavano le Catte- 43. nu.10.& dre a lor modo, dal Vescovado al Metropolitano, ed Arcive-Segg. cap.44. scovado: disponevano essi i gradi ed i Troni per la Gerarchia: n.o. & segg. partivano le Diocesi a lor modo, ed ergevano le Chiese in nuovi Ever. Otto Vescovadi, o Metropoli (b). Quindi cominciossi ad effettuare il dise- in Diss. de gno, d'attribuire al Patriarcato di Costantinopoli molte Chiese con Jur. Imper. toglierle a quello di Roma, siccome nel seguente secolo su ridotto a circ. elect. compimento, Gli tolsero infra l'altre, come diremo a suo luo- c. 2. §.4.

(a) Vedi în

pijt. Hadr.I. in calc. Conc. (b) Filofac.

paffim.

[a] Vid. E- go, la Sicilia, la Calabria, la Puglia, e la Campagna, (a) le quali quel Patriarcato ritenne, finchè per l'opera de' nostri Nor-Nican.II.Pa- manni, e particolarmente del nostro Ruggiero I. Re di Sicilia. gi an. 730. non si sossero restituite a quello di Roma. Maggiori stravaganze Murat. an. si videro ne' seguenti tempi nella declinazione del loro Imperio, 730. e 733. quando proccurarono interamente sottoporre il Sacerdozio all'Imde Sacr. Epifc. perio; intorno a che potranno vedersi Giovanni Filosaco (b), e

aut. cap. 7.5. Tommasino (c), che distesamente ne ragionano.

I Principi d'Occidente, ancorche non ofassero tanto, non-(c) Tomasin. dimeno collo spezioso pretesto di riparare alla desormità del le-Eccl.disc.p.1. ro, ed alla perduta disciplina, s' intrigavano assai più di ciò che L. 1. c. 42. nu. importava la protezione e la tutela delle loro Chiese; anzi ne' 10. & alibi primi anni di quello fecolo, non meno che gli Ecclesiastici, deformarono lo flato di quelle. Carlo Martello dopo aver preso il governo del Regno di Francia, in vece d'apportar rimedio a' disordini che regnavano, si pose in possesso de' beni delle Chiefe, dono le Badie ed i Vescovadi a' Laici, distribuì le decime a' foldati; e lasciò vivere gli Ecclesiastici ed i Monaci in [d] Fleury maggiore dissolutezza (d).

In Italia, ed in queste nostre Provincie, che ubbidivano a Duchi di Benevento, i Re, ed i Duchi Longobardi per le continue inimicizie, che tenevano co' Romani Pontefici fautori prima de' Greci, e poi de' Franzesi, cagionarono non minore deformità. Il Re Desiderio per le contese avute col Pontesice Stefano III. intorno all' elezione fatta da lui di Michele in Arcivescovo di Ravenna, fatto scacciare dal Papa: per vendicarsene se ce cavare gli occhi a Cristofano ed a Sergio uomini del Papa, e poi fece anche morire Cristosano, ed intimori di maniera il

(e) Vid.tam. Papa, che gli accelerò la morte (e).

Furono i Longobardi, non meno che i Goti, e gl'Imperadori d' Occidente suoi predecessori, molto accorti a ritenere tutti i diritti, che lor dava la ragione dell'Imperio (f). Il dichiarare le Chiese per Asili, e prescrivere le leggi, per quali delitti potessero i sudditi giovarsi dell'asilo, e per quali il consugio ad. essi non giovasse, era della loro potestà. Il Re Luitprando, (g) L. 2. de imitando gl' Imperadori d' Occidente, de' quali ci restano molte loro Costituzioni nel Codice di Teodosio, e di Giustiniano a ciò attinenti, stabili ancor egli, che gli omicidi, ed altri rei di mor-39. Lib. 2. in te non potessero giovarsi dell'asilo (g). Impone a' Vescovi, Abati, e ad altri Rettori delle Chiese o Monasteri, di non ri-

loc.cit. n. 10. & Segg. Vid. Marca in Not. ad Conc. Cla-Tom.Can.7.& de Conc. L.8. c. 11. Murat.

Anast. Bibl.in Steph. III.

Diff.73.

[f] Vid. Murat. Diff. 70. € 74.

his qui ad Eccl. confugiure. til. U. Longob.

cettargli, di non impedire il Magistrato secolare volendogli estrarre, e se daranno mano a fargli fuggire, o occultargli, ovvero ad impedire che non fiano estratti, loro si prescrive ancora pena pecuniaria di 600. foldi (a). Ritennero ancora i nostri Re (a) L.4. cit. Longebardi la ragione di sabilire leggi sopra i matrimonj (b), (b) Launodi vietargli con chi l'onestà, o parer tela, o affinità recava im- jus Regia in pedimento, diffinire l'età di contraergli, dichiarare l'illegittimi- matrim. potà delle nozze, degli sponsali, e della prole, e di stabilire tut- test. part. 3. to ciò che riguarda il maggior decoro ed onestà di quelli ; co- art. 2, cap. 7. m'è chiaro dalle loro leggi (c).

pi il Ducato Napoletano, gran parte della Calabria e della Pu-tit. de prohi-bitis nuptiis, glia, e molte Città marittime di queste nostre Provincie, pari- Lib. 2. tit. mente inimici de' Romani Pontesici, esercitavano sopra le Chie de sponsalib. se delle Città a loro soggette assoluto arbitrio. Costantino, e Lione suo figliuolo volevano sar valere in quelle i loro Editti per l'abolizione delle Immagini: non vollero fare ammettere Paolo eletto Vescovo di Napoli, come aderente al Pontesice, e secero che i Napoletani non lo ricevessero dentro la loro Città. Nè fu veduta maggior deformit à nella Chiesa di Napoli, che in questi tempi. Si vide nel medesimo tempo Stefano, che n' era Duca, e che come Ufficiale dell' Imperadore teneva il governo del Ducato, morta sua moglie, essere stato eletto Vescovo, e non deponendo l'antica carica, amministrare insieme le umane e le divine cose. Morto che su, e succeduto nel Ducato Teosilatto suo genero, dovendosi venire all'elezione del nuovo Pattore, Euprassia figliuola di Stefano, e moglie di Teosislatto crucciata contra il Clero, che avea mostrato della morte di suo padre gran contento ed allegrezza, giurò che non aviebbe fatto eleggere niuno di loro per Vescovo, ed il Duca suo matito, sia per non contristarla, o per avarizia, faceva perciò disferire l'elezione; tanto che i Napoletani, attediati della lunga vedovanza della loro Chiesa, andarono uniti insieme, e Clero e Popolo, a gridare avanti il Ducal palagio, che loro dessero per Vescovo chi volevano. Allora Euprassia tutta d' ira e di surore accesa prese dal Popolo un uomo laico, chiamato Paolo, e loro il die- num. 40. 41.

alcuna difficoltà di consecrarlo e confermarlo (d).

(c) LL.Lon-

Gl' Imperadori d' Oriente, a'quali ubbidivano in questi tem- 80b. lib. 2.

de Epif. Neap. de per Vescovo; nè alcuno avendo ardire di contrastarle, pre- 42.1.1. pur. dero Paolo, lo tosarono, e l' elessero Vescovo; il quale gito a 2. Rer. Ital. Roma, il Pontefice Adriano per la corruttela del secolo non ebbe Epis. Neap. Ar. 795.

In tanta corruttela, ed essendo giunte le cose in tale estremità, si scossero finalmente non meno i Prelati della Chiesa, che i Principi del fecolo a darvi qualche riparo. In Francia morto Carlo Martello nell'anno 741., avendosi diviso il Regno Carlomanno e Pipino suoi figliuoli, benchè non avessero la qualità di Re, formarono il difegno di operare in guifa, che fosse in qualche modo riformata la disciplina. Carlomanno Principe d'Austrasia sece nel 742. convocare un Concilio in Alemagna, e vi pubblicò col consenso de' Vescovi, e de' Grandi del Regno molti regolamenti per riforma della disciplina e de' costumi : vietò agli Ecclesiastici d' andare alla guerra : ordinò a' Curati di essere sottomessi a' Ioro Vescovi: sece degradare e mettere in penitenza alcuni Ecclefiallici convinti di delitti d' impurità. E nell'altra Adunanza, che l'anno seguente sece tenere in Lestines vicino a Cambray, oltre di avere confermato tutto ciò, vietò ancora gli adulteri, gl' incesti, i matrimoni illegittimi, e [a] Vid. Ba- le superstizioni pagane (a).

Pipino Principe della Neufleia si affaticò parimente dal suo

ron. Pagi . 24.

39. Marca

Coint. die. canto, perchè la disciplina Ecclesiastica sosse risormata. Fece teann. Fleury nere un' Adunanza di 23. Vescovi, e molti Grandi del Regno 42. nu.34. ad in Soissons nell' anno 744. nella quale surono confermati i Ca-38. Marca de noni de' Concili precedenti, ed ordinato che inviolabilmente fos-Conc.l.6.cap. sero offervati : che in ogni anno dovessero convocarsi i Sinodi : che i Sacerdoti dovessero esser soggetti a' loro Vescovi : che i Cherici non potessero aver femmine nelle loro case, eccettuatene le loro madri, forelle, e nipoti; nè i Laici vergini a Dio [b] Baron. facrate (b). Ne' seguenti anni 753. 755. 756. e 757. suro-Pagi & Co- no tenute altre confimili Adunanze, nelle quali si slabilirono alint. ann. 744. tri regolamenti sopra i cossumi. E Pipino sopra ogni altro ry loc.cit.n. quasi ogni anno sece tenere queste Adunanze, nelle quali surono stabiliti molti Capitolari per mantenere la disciplina, rinnovando gli antichi Canoni, e facendo de' nuovi regolamenti sopra i pressanti bisogni della Chiesa. Queste Adunanze non erano propriamente Concili : elle non erano composte solamente di Vescovi, ma eziandio di Signori e di Grandi del Regno convo-[c] Vid, Mar- cati da' Principi. I Vescovi stendevano gli articoli per la polica de Conc. zia Ecclesiastica, ed i Signori per quello apparteneva alla Sta-2.6. cap. 25. to; e poi erano autorizzati e pubblicati da' Principi, affinchè a-[d] Vid. Ba-vesser of forza di legge (c). Questi Articoli erano chiamati Capitoli, Capitul. §. 7. ovvero Capitolari (d). È questa su la maniera, colla quale era re-8.9. & fegg. golata la disciplina della Chiesa di Francia, e di Alemagna sot-

to la seconda stirpe di que' Re in questo secolo.

In Italia furono parimente da alcuni Pontefici Romani slabiliti molti Canoni per riparo della caduta disciplina. Papa Zaccaria tenne perciò due Concili in Roma, uno nell' anno 743. composto d' intorno a quaranta Vescovi d' Italia, ove su rinnovata la proibizione fatta tante volte a' Vescovi, a' Sacerdoti, ed a' Diaconi di abitare insieme con femmine, e dati altri provvedimenti; l'altro nel 745. composto di sette Vescovi, e d'alcuni Sacerdoti, e Diaconi, dove furono discusse alcune accuse fatte a due falfi Vescovi Franzesi, Adalberto e Clemente, e trattati alcuni dogmi intorno all' idolatria, e dichiarato che molti Angieli che venivano invocati, erano i loro nomi ignoti, e che non si sapevano se non i nomi di tre, cioè Michele, Raffaele, e Gabriele (a). Anche in Cividal del Friuli Paolino Pa- (a) Baton. triarca d'Aquileja nell' anno 791. tenne un Concilio, ove dopo & Pagi ann. una confessione di Fede stabili quattordici Canoni sopra la disci-743. 8 745. plina de' Cherici, sopra i matrimoni, e sopra le obbligazioni del- cit. num. 41. le Monache, e sopra altri bisogni (b).

In Oriente, dapoi che l'Imperadrice Irene nell'anno 780. (b) Baron. & pagi an. 791. prese il governo dell' Imperio per la minor età di Costantino suo si- Fleury Hift. glio, si pensò a ristabilire la disciplina. Prese risoluzione di sar Eccl. 1,44. n. ragunare un nuovo Concilio per esaminare ciò, che l'altro satto 53. Muratori tenere da Costantino Copronimo nell'anno 754. avea stabilito in- an 196. torno al culto delle Immagini. Ne diede ella avviso al Pontefice Adriano, che vi condescese, e vi mandò due Sacerdoti per tenervi il suo luogo. L'Adunanza del Concilio cominciò in Costantinopoli nell' anno 786. ma essendo stata turbata dagli Usticiali dell' esercito, e da' foldati eccitati da' Vescovi opposti al culto delle Immagini, fu trasferita in Nicea l'anno 787. (c).

I Legati del Papa vi tennero il primo luogo: Tarafio Patriar- cl. 1.44. num. ca di Costantinopoli il secondo: i Deputati delle Chiese Apostoli- 25. 26. & che d'Oriente il terzo; dopo essi Agapio Vescovo di Cesarea in segge Cappadocia, Giovanni Vescovo d'Eseso, Costantino Metropolitano di Cipri, con 350. Arcivescovi e Vescovi, e più di cento Sacerdoti e Monaci. Vi assisterono ancora due Commessari dell' Imperadore e dell' Imperadrice, ed in più Azioni fu lungamente dibattuto il dogma del culto delle Immagini, e stabiliti sopra ciò molti regolamenti. Non meno che a'dogmi, fu provveduto sopia la disciplina Ecclesiastica per 22. Canoni. Fu data la norma all' esame de' Vescovi, prescrivendosi di non poter essere ammessi, se non sossero atti ad ammaestrare i Popoli, e se non sa-Tom.I. Nnn pessero

ry Hift. Ec-

pessero il Salterio, il Vangelo, l'Epistole di S. Paolo, ed i Canoni. Si dichiarano nulle tutte l'elezioni de' Vescovi o Sacerdoti fatte da' Principi, e l'elezione d'un Vescovo si commette a' Vescovi convicini. Si procede severamente contra i Vescovi, che ricevessero denari per deporre, ovvero sulminar le scomuniche ed interdetti. Si ordina che tutte le Chiese ed i Monasteri debbano avere i loro Economi. Che i Vescovi e gli Abati non possano senza necessità vendere, o donare le tenute delle loro Chiese e Monasteri. Che non debbano le loro case Vescovili e' Monasterj fargli servire per Osterie. Che un Cherico non possa essere ascritto a due Chiese. Che i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici non possano portare abiti pomposi. Si proibisce la sabbrica degli Oratori, ovvero Cappelle, se non vi si possiede un sondo sufficiente per somministrare le spese. Si vieta alle semmine di abitare nelle case de' Vescovi, ovvero ne' Monasteri d' uomini. Si proibisce di prendere cosa alcuna per gli Ordini, ne per l'ingresso ne' Monasteri, sotto pena di deposizione a' Vescovi ed a' Sacerdoti; ed in quanto alle Badesse, ed agli Abati che non sono Sacerdoti, di essere cacciati da' Monasteri : permette però a coloro che sono ricevuti ne' Monasteri, ovvero a' loro parenti, il donare volontariamente o denajo, o altro, sotto la condizione però, che que' donativi debbano rimanere a' Monasteri, o che colui che v' entra vi dimori, o che n' esca, quando i Superiori non fiano cagione della Ioro uscita. Si vieta il fare Monasteri doppi di uomini, e di semmine; e si comanda, che rispet-[a] Vid.Act. to a quelli che sono già stabiliti, i Monaci, e le Monache deb-Conc. Nic. II. to a quem che lono gia habititi, i monacti, è le monactie des-zom. 7. Conc. biano abitare in due case diverse, e che non possano vedersi, nè Baron. an. avere familiarità insieme. Si proibisce a' Monaci il lasciare i 787. Fleury loro propri Monasteri per andarsene in altri; e per ultimo il man-Hist. Eccl. l. giare insieme con semmine, quando ciò non sosse necessario per 44. num.29. lo bene spirituale, ovvero per accogliere qualche parente, o pure in occasione di viaggio (a). re in occasione di viaggio (a).

Tali e tanti provvedimenti, perchè la caduta disciplina in masin. Disc. qualche modo si ristabilisse, surono dati in questi tempi. Dove i Eccl.par. 1. 1. vizj abbondavano, bisognavano molte leggi per reprimergli; ma ry Hift. Ec- questa non era bastante medicina a tanti mali. A questo sine alcl. l.43. num. cuni Vescovi per risormare il loro Clero, secero vivere i loro 37. & Inft. Preti in comune dentro un Chiostro, ed alla lor vigilanza è de-Jur. Eccl. par. bitrice la Chiesa degli Ordini de' Canonici Secolari, e Regolari, de' 1.c.17. Vid. quali Crodegando Vescovo di Metz sembra essere stato l'istitutore, ovvero il restauratore (b). Le Chiese delle nostre Provincie, le

quali

quali parte ubbidivano agl' Imperadori d' Oriente, parte a' Duchi Longobardi, furono perciò alquanto rialzate; ma non tanto, sicchè per la barbarie ed ignoranza del secolo non si vedessero peranche disordinate, e pochi vestigi in quelle rimanessero dell'antica disciplina.

#### I. Raccolte de' Canoni.

IN quest' età bisogna collocare la Collezione d'Isidoro Mercato-re, o sia Peccatore. Ella è latina, ed è compilata di vari Canoni de' Concili tenuti in Grecia, in Africa, in Francia, ed în Ispagna, e di molte lettere decretali di più Papi, infino a Zaccaria che morì nell'anno 752. (a) Davide Blondello (b) fa (a) Doujat. vedere l'impossura di molte di queste Epissole attribuite a vari Canon. pare. Papi, di cui non sono; e Pietro di Marca (c), ancorchè con- 1. cap. 21. & danni il modo troppo aspro tenuto da questo Autore, non è pe- Pranot. Can. rò che non confessi la supposizione e l'impostura. Si disputa 1.3. c. 20. ancora dell' Autore di questa Collezione. Incmaro (d) Arcive. (b) Blondel. scovo di heras ne fece autore Isidoro di Siviglia, e narra, che doro edis. an. Ricolfo Vescovo Magontiro, il quale tenne quella Chiesa dall' 1628. anno 787. infino all'anno 814. dalla Spagna la portasse in Fran- (c) Marca de cia, dove sotto il Regno di Carlo M. ne surono satti molti e- Concor. Sac. semplari, e sparsi per tutto. Ma da ciò che si disse nel precedente libro, e da quello che ne dice l'istesso Baronio, e Mar- (d) Hincmar. ca, non può farsene autore Isidoro Vescovo di Siviglia, il qua Ep. 7. c. 12. & le mori nell' anno 636, quando questa Collezione abbraccia an- in Opusc. 55. che l'Epistole di Zaccaria morto nel 752. Altri (e) perciò l'ascrivono ad Isidoro Vescovo di Sepulveda, che mori nell'anno 805. il quale seguendo il costume di que' tempi, ne' quali i Vescovi per umiltà solevano sottoscriversi ne' Concili, ed al- lib. 6. de reb. trove Peccatori, si sosse detto perciò Isidoro Peccatore; e che poi per vizio degli Amanuensi in alcuni esemplari di questa Collezione in vece di Peccatore si leggesse Mercatore. Emmanuello ris. edit. a Gonzalez (f) rapporta, che questa Collezione d'Isidoro Mercato-Laurentio re fu pubblicata sotto nome d'Isidoro di Siviglia per darle maggiore autorità, o perchè realmente da costui fosse cominciata un' lez in Appaaltra Collezione, ridotta poi a compimento da Mercatore, con ratu de Orig. averci inferite molte altre Epistole sino a' tempi di Zaccaria. & progr. Jur.

Non folo in questi tempi fu veduta sorgere questa nuova Collezione d'Isidoro; ma anche se ne vide un' alua sotto nome

& Imp. lib. 3. cap. 5. n. 1. сар. 24. (e) Baron. A.865. num. 5. Mariana Hisp. cap. 5. Chronic. Juliani Tol.Pa-Ramires . (f) Gonza-

Can. num.46.

di

Hif.du Droit.

in Pfeudo-Ifi-

Marca loc.cit. dizioni . n.4. & Douj. Pran. Can.l.

3. cap. 21.

67. е 68.

(d) Paul.

Warnefr. lib.

6. сар. 58.

di Capitoli di Papa Adriano, che in Francia fu divolgata da Ingilramno Vescovo di Metz l'anno 785. Ma questa Raccolta, secondo che ci testifica Incmaro (a) di Reims, non su ricevuta (a) Hincmar, nel rango de' Canoni; di che è da vedersi Pietro di Marca (b). in Opuse. ad- Anche in Roma in questo medesimo secolo su satta un'altra rac-Laud. ca. 24. colta di formole antiche, intitolata: Diurnus Romanorum Pontifi-(b) P. de cum; della quale si servivano solamente i Papi nelle loro spe-

### II. Monaci, e beni temporali.

T Nostri Principi, ed i Signori grandi non cessavano di fare L delle donazioni considerabili alle Chiese, ed a sondare de' nuovi Monasteri, ed arricchire i già costrutti. Fu veramente questo il secolo de' Monaci. L' ignoranza e la superstizione non meno de'Laici, che de' Preti era nell' ultimo grado: solo ne' Monaci eravi rimafa qualche letteratura, onde con facilità tiravano per le orecchie la gente a ciò ch' essi volevano. I tanti miracoli, le tante nuove divozioni inventate a qualche particolar Santo, l'istruir essi per l'ignoranza e dissolutezza de' Preti il Popolo, operò tanto, che tirarono a se la divozione e rispetto di tut-(c) Vid.Mu- ti (c). Il Re Luitprando costrusse non pur dappertutto, dove solerat. Diff. 65. va dimorare, molte Chiese, ma anche ben ampi Monasteri. Costui edificò il Monastero di S. Pietro suori le mura di Pavia, che a' tempi di Paolo Warnefrido (d) per la sua ricchezza si chiamava Cielo d' oro. Edificò ancora in cima delle Alpi di Bardone il Monastero di Berceto; ed oltre a ciò fabbricò in Olonna un Tempio con mirabile lavoro in onore di S. Anastasio Martire, dove fece anche costruire un ampio Monastero. Egli con molta magnificenza per tutti i luoghi ordinò Chiefe, e fu il primo in Italia, che dentro il suo palazzo edificò un Oratorio dedicato al Salvatore, ordinandovi Sacerdoti, e Cherici, i quali ogni giorno vi cantasfero i divini uffici. Quindi cominciarono appo noi a rilucere con maggior dignità e splendore le Cappelle Regie, le quali da' Sommi Pontefici arricchite poi di molte prerogative ed esenzioni, per compiacere a' Principi che gliele richiedevano, non meno esse, che i loro Cappellani s' elevarono cotanto, quanto ravviseremo ne' seguenti libri di questa Istoria.

> I nostri Duchi di Benevento seguitando l' esempio de' loro Re, non meno in Benevento, che in tutto il loro ampio Du-

cato

cato ne fondarono de' nuovi, ed arricchirono i già costrutti, e fopra ogni altro quello oi M. Casino. Arechi ingrandi quello (a) Ostiens. di S. Sosia in Benevento, e di prosuse donazioni so cumulo (a). Chr. l. 1. c.9. A questi tempi circa l'anno 700. su costrutto da que tre samos nobili de Arch. Longobardi Beneventani Paido, Taso, e Tato il famoso Mona- Ben. & in stero di S. Vincenzo a Vulturno (b) con tanta magnisicenza, che Chr. S. Soph. ne' seguenti tempi, quasi emulo di quello di M. Casino, innalzò (b) P. Diac. î suoi Abati a tanta dignità, ch' erano adoperati ne' più impor- Costiens. tanti affari della Sede di Roma, e de' più potenti Signori d'Oc- lib, 1. cap. 4. cidente. Non meno in questo Ducato, che nel Napoletano, e V. Pellegr. in nelle altre Città sottoposte agl' Imperadori d' Oriente, i Mona-Serie Abbat. steri si multiplicarono, non pure quelli sotto la Regola di S. Be- Cassin. in Theodem. V. nedetto, che di S. Basilio, non solamente degli uomini, che Ughel. tom. delle donne. In Napoli Stefano Duca e Vescovo costrusse mol- 6. ove si legte Chiese, e più Monasteri, dotandogli d'ampi poderi e ren- ge la Cronadite; così quello di S. Festo Martire, ora unito a quello di S. ca d'Autper-Marcellino, come l'altro di S. Pantaleone, di cui oggi non vi Muratori in è vestigio; e restitui in più magnifica forma quello di S. Gau- Praf. ad dioso (c). Antimo Console e Duca ne fondò altri, quello de' Chron. Vult. SS. Quirico, e Giulitta, la Chiefa di S. Paolo, che la congiun. Pag. 323. 1.1. se col Monassero di S. Andrea (d). E così anche secero non meno i Vescovi, e' Duchi di Napoli, che gli altri Ufficiali, e' Prelati delle altre Città di queste Provincie, onde ora si compo- de Épis, Neap. ne il Regno; i quali possono osservarsi nella laboriosa Opera del- in Stephano l' Italia facra d' Ughello. Crebbero perciò i Monaci, e le loro 4.764. ricchezze in immenso; e non minore su l'accrescimento della loro autorità e riputazione a cagione dell'ignoranza negli altri, e Neap. n. 41. delle lettere, che nel miglior modo che si potè in tanta barbarie, & 42. fra loro si conservavano.

Fondati perciò tanti Monasteri, i Monaci cotanto arricchiti, e vedutisi in tanta elevatezza, tentarono ora più che mai di scuo- (f) Vid.omtere affatto il giogo de' Vescovi. Cominciarono, egli è vero, nel precedente secolo i Monasteri ad esenzionarsi in qualche parte dalla giurisdizione de' Vescovi; ma ciò, secondo narra Alteser-

ra (e), non si usava che di rarissimo (f).

( Ne' precedenti secoli surono rarissime l' Esenzioni de' Monaci, ed Isacco Haberto Archier. pag. 595. crede, che il primo Abate esente sosse stato quello del Monattero Lirinese, a cui dal Concilio Arelatense III. sosse stata conceduta la prima volta Esen- Eccl. 1.29.nu. zione circa le cose temporali intorno l'anno 460.) (g)

L'esempio, che in questo secolo diede Papa Zaccaria col Mo- par.1.l.3.cap.

(d) Jo. Diac. in Chr. Ep. (e) Alteser.

(c) Chioc.

Asceticonlib. 7. cap. 12. nino Thomafin. Dife. Eccl.par.1. L. 3.1 c. 26. ad

Addizione dell' Autore. (g) Vid. Fleury Hift. 19. Thomas. nalte- 26. num. 16.

nastero di Monte Casino, sece che gli altri di tempo in tempo si rendessero tutti esenti. Lo splendore, nel quale era il medesimo in questi tempi, trasse a se tutto il savore de' Romani Pontefici, i quali come se fossero presaghi, che da quello come dal Cavallo Trojano ne doveano uscire tanti Pontesici suoi succesfori, non mai si stancarono di cumularlo di privilegi e di prerogative. Lo rendevano più augusto essersi ivi resi Monaci, oltre a Rachi, Carlomanno, e tanti altri personaggi regali ed il-Iustri. Perciò ristabilito col favore de' due Gregori II. e III. da Petronace in quella magnifica forma, Zaccaria emulando i suoi predece l'ori, volle di maggiori preminenze arricchtrlo. Volle egli di sua mano propria consecrarlo, ed ivi portatosi con tredici Arcivescovi, e sessantotto Vescovi, rende più augusta e magnifica la confecrazione. Furono i Monaci pronti a richiederlo, che si famoso ed illustre Monastero dovesse esentarsi affatto dalla giurisdizione del proprio Vescovo, nella cui Diocesi era. Zaccaria volentieri gli concedè ampia esenzione, e ne spedi privilegio, col quale non foio quel Monastero, ma tutti gli altri appartenenti a quello, ovunque posti, sossero esenti e liberi dalla giurisdizione di tutti i Vescovi, ita ut nullius juri subjaceat, nist solius Romani Pontificis, come sono le parole di Lione Ostien-(a) Offiens. se (a). Oltre a ciò lo decorò ancora d' altre preminenze; che lib. 1. cap. 4. in tutti i Concili l' Abate Cassinese sopra tutti gli altri Abati fedesse, e prima degli altri desse il suo voto; ch' eletto da' Monaci dovesse consecrarsi dal Pontesice Romano; che il Vescovo entrando nella sua giurisdizione, non potesse celebrare, nè fare altra serbarsi anco- pontificale funzione, se non sosse invitato dall' Abate, o dal Preposito; che non gli fosse lecito esigere decime da lui, nè inl'Archiv. Caf terdire i suoi Sacerdoti, nè chiamargli a' Concili Sinodali; che gli Abati di questo Monastero potessero tenere ordinazioni, confecrare altari, e ricevere da qualsifia Vescovo il Crisma. Gli confermò ancora con suo Precetto la possessione di tutti que' be-(b) Ab. del- ni, che per munificenza di tanti Principi Longobardi, e di varj Signori avea acquistati. Gli altri Pontefici successori, seguitando le medesime pedate accrebbero questi privilegi, de' qualib. 1. cap. 4. li l'Abate della Noce (b) ne ha tessuto un lungo catalogo (\*).

V. I' Abate della Noce ad loc. cit. che testifica ra questo prifina

la Noce in Excurf. hift. ad Chron. Oft.

<sup>(\*)</sup> Dell' autenticità della Bolla | il Gallonio, e'l Muratori Diff. 70. di esenzione, conceduta da Papa Zac-caria nell'anno 742. al Monastero di esenzioni, che vantano diversi Mona-Montecassino, per sortissimi argomenti steri impetrate prima dell'undecimo se-dubitano il Baronio cod. an. il Boschio, colo. Vid omnino Mutatori loc. cit.

Gli altri Monasteri sotto altre Regole, ed i loro Abati di non inferior fama e valore con facilità impetravano da' Romani Pontefici d'effer ricevuti sotto la protezione di S.Pietro, ed immediatamente fotto alla foggezione Pontificia, perchè quella esenzione accresceva in gran parte la loro potenza, e portava grande estensione della loro autorità appresso tutte le nazioni dell'Occidente; poichè costruendosi tuttavia grandi e numerosi Monasteri retti da Abati di gran fama, i quali per la loro dottrina oscuravano i Vescovi, nacque infra di loro qualche gara, onde gli Abati per fottrarsi dalla loro foggezione ricorrevano al Papa, e tosto impetravano esenzioni, con sottoporsi immediatamente sotto alla soggezion Pontificia. Ne ricevevano oltre a ciò altri privilegi, di ordinar essi li Lettori per i loro Monasteri, d'esser ordinati da' Corevescovi, e tanti altri (a). Quindi nacque che il Pontificato Romano acquissasse (a) Vid. molti disensori della sua autorità e potestà; poichè ottenendo Disc. Eccl. i Monaci tanti privilegi e prerogative, per conservarsegli era- par.1.1.3.cap. no obbligati di sostenere l'autorità del concedente : il che sa- 36. 37. & cendo ottimamente i Monaci, ch' erano i più letterati del secolo, segg. non passarono molti anni, che si videro tutti i Monasteri esentati. Ed in decorso di tempo i Capitoli ancora delle Cattedrali, essendo per la maggior parte regolari, co' medesimi pretesti impetrarono anch'essi esenzione (b). E finalmente le Congregazioni Clu- (b) Vid. Muniacense, e Cisterciense tutte intere surono esentate con gran (c) Thomas. augumento dell' autorità Pontificia, la quale veniva ad aver sud-par.1.1.3.cap. diti propri in ciascun luogo, ancorchè da Roma Iontanissimo, 28. Fleury li quali nell' istesso tempo ch' erano disesi e protetti dal Papato, Disc. 8 sur l' scambiavalmente grano i desensori e protettori della sua posessà (c) Hist. Eccl. scambievolmente erano i defensori e protettori della sua potestà (c). S. Bernardo ancorchè Cisterciense non lodava l'invenzione, e di tal corruttela ne portava spesso le doglianze non pur ad Arrigo Ar- Epist. 42. & tal corruttela ne portava spesso se dognanze non pui ad Arrigo Ai lib. 3. de concivescovo di Sens (d), ma ammoniva l'istesso Pontesice Eugenio sid. ad Eugen. III. a considerare, che tutti erano abusi, nè si doveva aver per Vid. Thomas. bene, se un Abate ricusava di sottomettersi al Vescovo, ed il par.1. 1.3. Vescovo al Metropolitano. Riccardo Arcivescovo di Cantorbe- cap.28. ry (e) pur lo stesso esciamava con Alessandro III. Ma costoro (e) P.Blesen. che non ben intendevano questi tratti di Stato, non surono inte-Carnut. Ep, si, nè alle loro querele si diede orecchio. Anzi ne' tempi poste- 57. 95. 236. riori battendosi la medesima via, si procedè più avanti; poichè Thomas. loc. dapoi gli Ordini Mendicanti non solo ottennero ogni esenzione & Marca de dall' autorità Episcopale, e generalmente ovunque fossero, ma Conc. L. 3. c. anche facoltà di fabbricar Chiese in qualunque luogo, ed in quelle 16.

rat. Diff.70. (d) S. Ber.

ezian-

gract. de po-

seft. Eccl.

conf. 10. &

(b) Conc.

de refor. c. 4. ed altrove.

Vid. Fagnan.

ad Cap. Gra-

ve de Off.

(d) Vid.om-

nino Tho-

maf. Difc.

Eccl.par.1. l. 3.a ca.26. ad

30.8 ac.36.

fur l' Hift.

de statib.

eziandio amministrar Sacramenti. E negli ultimi secoli s'era tanto innanzi proceduto, che ogni privato Prete con poca spesa s' impetrava un' esenzione dalla superiorità del suo Vescovo, non (4) Gerson. solo nelle cause di correzione, ma anche per poter esser ordinato da chi gli piaceva, ed in somma di non riconoscere il Vescovo in conto alcuno. E quantunque nel Concilio di Costanza alle calde e ripetute querele del famoso Gersone (a) moltissime Eccl. consid. esenzioni s'annullassero (b), ed ultimamente nel Concilio di Trento (c) si proccurasse a tanti eccessi qualche compenso; non sono però dapoi mancati modi alla Corte di Roma, di far ricadere Conft. Sefs. la bisogna, salva l'autorità del medesimo, in quello stato, che 43. (c) Seff. 14.

oggi tutti veggiamo (d).

Questi ingrandimenti dello Stato Monastico portarono non folo a' Monaci grandi ricchezze, ma in confeguenza alfar più alla Corte di Roma, ove finalmente vennero quelle a terminare . Si proccurava non folo favorire l'acquisti, e tener sempre aper-Ord.& Tho- te le scaturigini, ma con severi anatemi proibir le alienazioni, mas. loc. cit. e scagliargli ancora contro chi ardiva di turbar l'acquistato, Per l'ignoranza e superstizione de' popoli i pellegrinaggi erano più frequenti: l'orazioni, ed i sacrifici affine di liberar l'anime de' loro defonti dal Purgatorio erano vie più raccomandati, e molto più praticati. Si vide perciò in questo secolo una gran cura del canto, de'riti, e di ben ufficiare : le campane cominciarono ad esser comuni in tutte le Chiese e Monasteri; e le particolari ad 40. Fleudevozioni a' Santi, de' quali eransi composte innumerabili vite e ry Difc. 8. miracoli, tiravano molti a donare alle loro Chiefe e Monaste-Eccl. nu.13. ri. Ma i Monaci non contenti di ciò, favoriti da' Pontefici Romani, invafero anche le decime dovute a' Vescovi ed a' Parrochi da'loro Parrocchiani. Pretesero, e l'ottennero da' creduli devoti, che impiegandosi essi assai meglio che i Preti alla cura delle loro anime, come quelli che più esperti sapevano sar delle prediche e de' sermoni, ed istruirgli nella dottrina Cristiana, le decime non a' Parrochi, ma ad essi dovessero pagarle; ed in esfetto per lungo tempo vi diedero un guasto grandissimo non inferiore a quello che v' avea dato in Francia Carlo Martello; tanto che bisognò ne' secoli seguenti penar molto a ritoglierle e restituirle a' propri Preti, a' quali s' erano involate (e).

Niun' altra Provincia del Mondo, quanto il nostro Reame, ha fatto conoscere quanto importava a Roma la ricchezza de' Monaci. Le maggiori Commende, i più grandi benefizi ch' ella

(e) Vid.Muratori Diff. 36.65.67.68. 70.73.

oggi dispensa a'suoi Cardinali, e ad altri suoi Prelati per mantener la pompa e lo splendore della sua Corte, non altronde dipendono, ed hanno la di loro origine, se non da queste prosusioni de'nostri Principi, e de'nostri Fedeli. I Monasteri più ricchi perciò si videro dare in commende. Quelli che il tempo consumò, sono rimasi sondi di tante rendite, che ora ne traggono; e l'entrate di que' tanti Monasteri, di che ora appena se ne serba vestigio, tutte in Roma vanno a colare. Quindi i Pontesici Romani gareggiando co' Principi, siccome quelli investono i loro Fedeli de' Feudi, così essi a' suoi conferiscono benesizi; e siccome per la materia Feudale n' è surto un nuovo corpo di leggi, così per la Benesiziaria se n' è fatta una nuova Giurisprudenza, che occupa tanti volumi, quanti ne ha occupati la Feudale. Ma di ciò a più opportuno luogo.





# ISTORIA CIVILE

E L

## REGNO DI NAPOLI.

#### LIBRO SESTO.

L Regno d' Italia trapassato da' Longobardi a' Franzesi sotto la dominazione di Carlo Re di Francia, che da ora avanti si dirà anche Re d' Italia, ovvero de' Longobardi, non fu da questo Principe in niente alterato intorno all'amministrazione, e sua polizia. Egli non ne pretendeva al-

tro, se non che si reggesse con quell' istessa forma, con che lo ritrovò : dispose che sotto le medesime leggi Romane, o Longobarde, secondochè a ciascuno piaceva vivere, si vivesse; anzi alle (a) Vid.Mu- Longobarde aggiunse altre sue proprie (a). Non inquietò i Greci Topra quelle Città de' Bruzi, e della Calabria, che ancora ubbidivano agl' Imperadori d' Oriente; nè intraprese alcuna cosa sopra il Ducato Napoletano, nè sopra gli altri d'Amalfi, e di Gaeta a' Greci appartenenti. Sopra i tre famosi Ducati del Friuli, di Spoleti, e di Benevento non ne pretendeva altro, che siccome prima erano a' Re Longobardi sottoposti, e da costoro ricevevano le leggi, formando col rimanente d'Italia una Republica; così anche riconoscessero lui per Re d' Italia, protestando di voler lasciare ad essi tutto quel potere ed autorità, che aveano goduto ne' tempi de' Re Longobardi suoi predecessori. L'Esarcato di Ravenna, Pentapoli, e noi il Ducato Romano,

ratori Praf. in U. Long. 2. 1. par. 2. Rer. Ital.

ritenendosi folo la sovranità (a), surono alla Chiesa di Roma aggiu- (a) Sigon. L. dicati. Tutte l'altre Provincie, come la Liguria, l'Emilia, Ve- 4. init. Munezia, la Toscana, e le Alpi Cozzie si ritenne egli con nome Esposiz, per di Regno (b), ch'è quella parte d' Italia, che poi fu detta Comacchio c. Lombardia.

Lasciò agli altri minori Duchi il governo libero de' loro (b) Sigon. Ducati, contento solo del giuramento, che gli prestavano di sedel- Ital. Ipse sibi tà, nè trasferiva da essi ad altri il Ducato, se non per fellonia, nomine Reovvero se senza figliuoli mancassero: e questa traslazione, quando gni retinuie. si faceva in un altro, su detta investitura. Onde nacque poi, che i Feudi non si concedevano, se non per investitura, come s'osservò dapoi negli altri Feudatari, e Vassalli, ne' Conti, Capitani, ed altri, che si dissero Valvasori (c). Le Città di quelle Provincie, (c) Sigon, che componevano il suo Regno chiamato poi Lombardia, erano loc. cit. Vid. governate da' Conti, a'quali ogni giurisdizione concedette (d). Ne' voc. Valvasor. confini del Regno erano preposti per loro custodia parimente que- (d) Muratori sli Magistrati, da' quali alcuni vogliono, che sorgesse il nome Diss. 8. de' Marchesi; poichè chiamando i Franzesi, ed i Germani i limiti Marche, i Conti ch' erano preposti al governo de' medesimi, si dissero anche dapoi Marchesi (e), quantunque altri altronde di- (e) Muratori cono esser quella voce derivata, come diremo più innanzi. Que- Diss. 6. sti erano gli ordinari Magistrati preposti al governo delle Città, e de'confini del Regno (\*). Vi erano ancora alcuni altri Magistrati estraordinari, a' quali concedendosi maggior autorità e giurisdizione di quella folita darsi a' Conti, invigilavano dappertutto all'amministrazione del Regno, e chiamaronsi Messi Regali (f). Divise egli (f) Intorno e distinse i campi di ciascheduna Città, che sotto i Longobardi a questi vedi erano pur troppo confusi: sorgiva ch'era di tante liti di confini il Muratori fra' popoli. Egli assegnò a ciascuna i propri, e per lo più seguitando la natura, per limiti si valse de' monti, delle paludi, de' fiumi, de' rivi, valli, o altri confini perpetui e durabili, acciocchè il tempo non gli variasse, ed a lungo andare non si confondessero (g).

Volle, che le Città ancora gli prestassero giuramento di fe-loc.cie. deltà; ed impose alle medesime, a' Feudatari, alle Chiese, ed a' Monasteri certa spezie di tributo, che dovessero pagarlo particolarmente quando di Francia il Re calava in Italia. Questi 000 2

ratori Piena 2. 3. & Segg.

(g) Sigon.

<sup>(\*)</sup> Vi erano ancora altri Giudici stizia nelle Città, de' quali vedi il Mu-Minori destinati ad amministrar giu- ratori Diff. 10.

Muratori Diff. 19.8 70.

tributi suron detti, fodrum, parata, & mansionaticum, i quali dapoi per generosità del medesimo, e de' suoi successori in parte (a) Sigon, furono tolti, ed altre volte in tutto rimessi (a). Volle ancora, che loc. cir. Vid. in Italia si ritenesse qualche simulacro di libertà; e siccome l' istituto praticato in Francia era, che quando il Re aveva da deliberar sopra cose gravissime, e che concernevano gli assari più rilevanti dello Stato, convocava tutti gli Ordini del Regno, l' Ordine Ecclesiastico, e quello de' Baroni e Magnati : così egli introdusse anche in Italia; onde sempre che quivi ritornava, soleva egli convocare un general parlamento di Vescovi, Abati, e di Baroni d' Italia, nel quale delle cose del Regno più gravi si deliberava. I Longobardi non riconoscevano, che un sol Ordine di Baroni e Giudici. I Franzesi a tempo di Carlo M. due, Ecclesiastico, e Nobiltà, poichè il terzo Ordine su da' Franzesi aggiunto dapoi. La qual consuetudine durò in Italia infino a' tempi di Federico I. Imperadore ; ond' è che appresso, gl' Imperadori d'Occidente, quando calavano in Italia, folevano spesso convocar queste Adunanze, e sovente presso Roncaglia, (b) V. Fran-luogo non molto distante da Piacenza (b), ove molte leggi promulgarono, come si vedrà nel progresso di questa Istoria più

jumis, Mai- partitamente.

campis, & Roncaliis. in Lexic. & Muratori Diff. 21. postr. Reg. Long. num.5.

ckenstein

Composte in cotal maniera da Carlo le cose d' Italia, lasciando in Pavia un valido presidio, ritornossene nell' anno 774. V. Dufresne in Francia, ove parimente sece condurre Desiderio con sua moglie per render più maestosi i suoi trionsi (c). Ciascuno avrebbe creduto che l'Italia sotto la dominazione di un tanto Principe, (c) Erchem. e quando le armi de'Franzesi erano per tutta Europa cotanto glo-Descr. quing. riose e formidabili, avesse dovuto durar lungamente in una quieta e tranquilla pace. Ma i tre famoli Duchi, quello del Friuli, l'altro di Spoleto, e sopra tutti il nostro Duca di Benevento, sdegnando di fottoporfi a'Re stranieri, e reputando mal convenire al loro grado, se estinto il Regno de' Longobardi in Italia, a' Franzesi dovessero ubbidire, si risolfero scuotere in tutto il giogo ed il dominio ch' essi sotto i Re Longobardi aveano de' loro Ducati, da dipendente ch'egli era, renderlo assoluto e sovrano. Erano ancora favoriti da Adalgifo figliuolo di Desiderio, il quale ri-(d) Sigon, tiratosi in Costantinopoli appresso l' Imperadore Greco, da cui 1.4. ann. 775 era stato onorato col titolo di Patrizio, tenendo segrete intelligenze co' medesimi, avea impegnato l'Imperadore a somministrar loro una flotta per venire in Italia (d).

Vid. Murato-11 an. 775. Et 776.

Il primo fu Rodgauso Duca del Friuli, il quale mentre Carlo stava implicato nella guerra co' Sassoni, gli tosse ogni ubbidienza, e con titolo di Sovrano le Città del suo Ducato si sottopose. Ma il Re sbrigato dalla guerra Sassona, e ritornato in Francia, considerando quello satto poter essere di pessimo esempio, se non reprimevansi in sul principio queste rivolte, volle egli calar di nuovo in Italia, e sopra il Friuli giunto con potente armata, sconfisse l'esercito del rubello, e preso Rodgauso, con terribile esempio gli fece troncare il capo. Non concedè ad altri (a) Sigon. il Ducato, ma per allora l'eslinse, ed al suo Regno aggiunse le an. 776. Vid. Città del medelimo, dando a ciascuna i Conti, che le ammini-France, ann. frassero, siccome aveva satto a tutte le altre Città di Lombardia (a). 776. Ecco il fine del Ducato, del Friuli, il primo che fu a forgere (b) Paul. fotto Alboino, il primo ancora a rimaner estinto per Carlo M. Emil. de reb. Franc. Vid. Egli è però vero, se dee prestarsi sede a Paolo Emilio (b), che etiam Sigon. Carlo dapoi restitui questo Ducato, creandone Duca un tal Er-1. 4. an. 796. rico Franzese; ma non ebbe lunga durata, nè poi si è inteso tanto di quello parlare, quanto dell'altro di Spoleto, e del nostro di Benevento (\*).

Ildebrando Duca di Spoleto spaventato da si terribile esempio, e mosso dalla prosperità di Carlo, che aveva riportate ancora innumerabili vittorie e nella Spagna, e nella Sassonia, simò meglio, rendendogli onori straordinari, mantenersi nella fua grazia, e sottoporsi a lui, come aveva prima fatto co' Re

Longobardi suoi predecessori.

#### A P. T.

Del Ducato Beneventano, sua estensione, e polizia:

Solamente il Ducato di Benevento, ciò che parrà forse incre-dibile, non potè da sì potente e glorioso Principe essere do-

(\*) Il Ducato del Friuli sotto i Re cine, acciocche colle loro forze unita Longobardi non ebbe tutta quella esten-fione, ch' bbe dapoi quando Carlo M. ed Avari confinanti al Friuli. A que-avendo conquistato il Regno d'Italia, sto fine su quindi sotroposto alla giuistitui la Marca del Friuli, al Go-risdizione di essi Marchesi il Ducato vernador della quale su dato il titolo ancora della Carintia. Vid. Muratori di Duca, e poi di Marchese. Abbrac-Dist. 5. & Ann. an. 828. ciava questa Marca le Città circonvi-

mato. Questo solo restò esente dalla dominazione de' Franzesi, ancorchè Carlo, e Pipino suo figliuolo fatto Re d' Italia da suo padre, vi avessero più volte impiegate le loro forze, e tutta la loro industria. Ma se si considererà lo stato florido di quello, la sua estensione, e le forze dov' era arrivato in questi tempi, non parrà nè strano, nè maraviglioso, se non poté conquistarsi da' Franzesi.

Reggeva il Ducato di Benevento, quando Defiderio ed i Longobardi furono vinti in Italia, Arechi suo genero; nè mai si videro i suoi confini distesi tanto, quanto sotto il Regno di costui. Abbracciava quasi tutto ciò, che ora diciamo il Regno di (a) Pellegr. Napoli; e toltone Gaeta, il Ducato Napoletano, che da Cuma infino ad Amalfi non estendeva più oltre il suo dominio (a), ed alcune Città de'Bruzi e della Calabria, che ancora ubbidivano agl' Imperadori d' Oriente, tutto era a' Longobardi Beneventani sottoposto. Secondo i confini, che gli pretigge l'accuratissimo Pellegrino (b), si distendeva dalla parte d'Occidente insino a'consini del Ducato Romano, e di Spoleto; abbracciava Sora, Arpino, (b) Pellegr. Arce, Aquino, e Casino (\*); ed avrebbero anche i Longobardi per questa parte esteso più oltre i suoi termini, se i Pontefici Romani ora con doni, ora con preghiere non l' avessero Admin.Impe-impedito, e fatti desillere da ulteriori progressi.

Dalla parte di Mezzogiorno aveva per confine Gaeta. Non Auctor Itine- mai questa Città su a'Longobardi sottoposta: era, siccome moste rarii S. Wil-altre Città marittime, peranche rimasa sotto l'Imperio de Gre-Surium die ci (c); e sebbene Carlo Magno l' avesse tolta a' medesimi, e come soleva usare delle spoglie de' Greci, n'avesse satto un do-

> Babilmente avvisa il Muratori, nell'anno 787. Carlo M. concedette a Papa Adriano le Città di Capua, Sora, Ar- Ventani. La concessione dell'altre Città ce, Aquino, Arpino, e Teano, ch' erano nel Ducato Beneventano, siccome si ricava dalle lettere 81. 86. 88. Carlo M. per farla ridurre ad effetto, 90. di Adriano I. Nella let. 88. si legge, che i Capuani mossi da una lette- Pontefice si rileva, che non su effettuara del Re Carlo aveano spedito a Ro-ma Gregorio Prete con altri rappresen-in Erchem. nell' Anon. Salern. nell' Ocanti per giurare fedeltà al Papa, ed Riense, ed in altri Storici di que temall'Imperadore. Ma il possesso di que-fla Città, se pure su nelle forme ac-quelle Città. Vedi Muratori Ann. an. quistato, non duro nelle mani de' Papi, 788. Pellegt. de Duc. Beney. Diss. 4.

(\*) Nell' anno 774., o come più pro- che poco tempo, poiche troviamo in Erchemp. edin altri Storici signoreggiata poco dopo questa Città da' Principi Benedi sopra mentovate, quantunque fortemente insistesse Papa Adriano presso nondimeno dalle stesse lettere di quel

de fin. Duc. Ben. Diff. 5. Pratilli in Proluf. ad Chr. Duc. Neap. t. 3. Hift. Pr. Long.

Diff. 4. (c) Constant. Porphyr. de rio, cap. 27.

7. Julii.

no alla Chiesa Romana, nulladimeno dapoi cooperandovi Arechi, fece costui tanto, che ritornasse di nuovo in mano de' Greci; onde nacquero le tante querele d' Adriano (a) R. P. presso (a) Hadr.1. Carlo M. contro i Beneventani (\*). Ma non passarono molti anni, Epist. 64. & che i Romani Pontefici vigilanti a ritenere ciò che una volta 73° hanno acquislato, pretesero, che appartenesse a loro; tanto che Giovanni VIII. ancorchè fosse da' Greci posseduta, non ebbe riparo di concederla a Pandonolfo Conte di Capua. E Terracina, che parimente fu al Consolare della nostra Campagna sottoposta, siccome si è veduto, ed a' Greci appartenevasi, pure passò a' Romani Pontefici; di che altrove ci sarà data occasione d'un particolar discorso. Distendevasi contuttociò da questa parte il Ducato Beneventano infino a Cuma, abbracciava Minturno, Volturno, e Patria, dagli antichi detta Clanium, luoghi non molto remoti da Capua, ch' era già passata sotto la dominazione de' Duchi di Benevento, e che da' Conti, i quali essi vi mandavano era amministrata e retta. Invasero ben una volta i Beneventani, e presero anche Cuma, ma come si disse, surono da' Napoletani con molta strage respinti, e gliela tolsero. Non poterono prender Miseno, ancorchè non molto Iontana da' loro confini; non l'altre Città del Mar Tirreno, Stabia, Sorrento, ed Amalfi, le quali al Ducato Napoletano erano in questi tem- (b) Vid.Prapi unite (b). Ma tutte le altre Città e luoghi mediterranei della iili in cit.

Campagna passarono fino da' tempi del Duca Grimoaldo sot-Prolus. ad to il Ducato di Benevento, come Tiano, Caudio, Sarno, No-Chr. Duc.

ne il Pellegrino Diff. 5. dicono, che Gaeta fosse stata tolta à Greci da Carlo M. e donata alla S. Sede; anzi si legge nelle cit. Epift. di Adriano, che il Patrizio Greco venuto dalla Sicilia risedeva allora in Gaeta, e che unito co' Longobardi Beneventani cercava di levare al Papa Terracina, donata da Principe di Capua. Ma Docibile, ch' Carlo M. alla S. Sede, ed altri luoghi della Campagna, siccome in fatti gli in suo ajuto i Saraceni, operò in moriusci. Vid. Muratori an. 787. & 791. do , che quella Città non su sottomessa Gaeta ebbe sempre i suoi Duchi, sic- da Pandonolso. Seguitò quindi in apcome può offervarsi presso Lione Ost.

Chr. l. 1. c. 43. l. 2. c. 75. l. 3. c. 12. e
questi indipendenti dal dominio de Paquesti indipendenti dal dominio de Papi, egualmente che de nostri Principi

(\*) Ne le cit. Pistole d' Adriano, Longobardi. Solo a' tempi di Gio:VIII. P.R.i Gaetani Romano tantum Pontifici serviebant, come narra Lione Marsicano cit. l. 1. c. 43. Il che come e per qual modo succedesse, tacendolo il detto Scrietore, difficil è nell'oscurità della Storia di que tempi di rintracciarlo. Gio: VIII. la concesse a Pandonolfo era allora Duca di Gaeta, chiamando

la, che in questi tempi chiamavasi Cameterium, e Salerno ancora. Estendeva ancora da Salerno i suoi confini oltre Cosenza; toltone Agropoli, ed il Promontorio, che ora volgarmente chiamiamo Capo della Licofa, e gli altri luoghi marittimi con Reggio, clie rimasero sotto l'Imperio de' Greci: tutti gli altri luoghi mediterranei della Lucania e de' Bruzi, Pesto, Cassano, Cosenza, Laino, e altre Città, al Ducato Beneventano erano (a) Vid. om- fottoposte (a).

nino Peregr. Diff. 5. Pratilli Lococis.

Non minore fu la sua estensione verso Oriente. Un tempo Autari portò le vittoriole sue insegne insino a Reggio; ma su questa, come si disse, una scorreria simile a quella, che i Longobardi fecero dapoi in Cotrone. Fu questa punta d'Italia conservata sempre da Greci, nè oltre a Cosenza, e Cassano stesero i Longobardi Beneventani da questa parte il Ioro Ducato. Ma dall' altra parte occuparono anche Taranto, e tennero ancora gran parte della Calabria, e toltone Gallipoli, ed Otranto, s'e-(b) Peregr. stefero sino a Brindisi (b).

Diff. 6. & ibi Pratilli.

Nel Settentrione occuparono tutta la Puglia non pure mediterranea, ma marittima ancora, da Bari fino a Siponto; ed il Promontorio Gargano con tutta la regione adjacente era fotto la loro dominazione. Per questa parte il loro dominio non pote stendersi nell' Isola di Tremiti, perchè non avendo i Longobardi forze marittime, non potè cadere in loro potere, L'ebbe poi (c) Anon. Sa- Carlo M. e vi mandò in esilio Paolo Diacono (c). Stendeva verler. c. 9. Lea so questa parte più oltre i suoi consini, poiche oltre a' luoghi Oft. L.1.0.15. mediterranei della Puglia, come Lucera, Termoli, Ortona, ed altri luoghi marittimi, e tutta quella parte che oggi appelliamo billon. Ann. Ben. 1.24. c. Apruzzi, tutto era sottoposto a questo Ducato: Chieti colla re-73. & Mura- gione adjacente, e tutti gli altri luoghi mediterranei di quella toriann. 782. parte del Sannio, che poi si disse Contado di Molise, come Sepino, Bojano, Isernia, ed altre Città; e tutto il Contado de' Marsi, che con quello di Sora confinava (d).

(d) Peregr. Diff. 7.

Vid.tam.Ma-

Ecco fra quali confini si racchiudeva il Ducato Beneventano. Lo componevano quafi che tutte quelle quattro Provincie, nelle quali fu questa parte d'Italia divisa da Costantino M. e dagli altri Imperadori suoi successori : la Campania, il Sannio, la Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzi. In breve toltone il Ducato Napoletano, Amalfi, Gaeta, ed alcune altre Città marittime della Calabria, e de' Bruzi, abbracciava tutto ciò che ora diciamo Regno di Napoli; e delle dodici Provincie, che oggi com-

pon-

pengono quello Regno, nove nel Ducato Beneventano erano comprese. Queste sono oggi, Terra di Lavoro, il Contado di Molise, Apruzzo citra, Capitanata, Terra di Bari, Basilicata, Calabria citra, e l' uno e l' altro Principato. Meritò pertanto quella parte per la sua estensione esser chiamata da' Greci, ed anche dagli Scrittori Latini di questa età, Italia Cistiberina, ed i Greci folevano appellarla ancora Longobardia minore, per distinguerla dalla maggiore, che nella Gallia Cifalpina di quà, e di là del Pò da' Longobardi era dominata, e che oggi ancora ritiene il nome di Lombardia (a). Così la chiamarono Costantino (a) Vid. Pe-Porfirogenito (b), Cedreno in più luoghi, e Zonara in Basilio Macedone; e Porsirogenito ne' suoi Temi (c), parlando dell'irruzione de' Saraceni in Bari, la chiamò semplicemente Longobardia. Quindi avvenne, ch'essendo Benevento innalzato ad es- administr. ser Capo d' un sì vasto Ducato; come Pavia, da' Latini detta Ticinum, era Capo e Sede de' Re Longobardi, fosse ancora quefla Città, per esser Capo della Longobardia minore, chiamata da' Latini Scrittori di questa età, e della seguente, parimente Them. XI. Ticinum; come mostra l'accuratissimo Pellegrino nella presazione all' Anonimo (d) Salernitano.

Meritò anche in questi tempi da Paolo Diacono (e) essere chiamato Benevento Città opulentissima, e Capo di più Provincie. Città reputata allora la più culta, e la più magnifica di Diac. lib. 2. quante n' erano in queste nostre Provincie; e molto più estolse cap. 20. il suo capo, quando Arechi avendovi da presso costrutta la Città nova, la rendè più ampia, e d'abitatori più numerosa. E quando in Italia erano le lettere quali che spente, e toltone i Monaci, presso gli altri vi era una somma ignoranza, Benevento solamente in mezzo di tanta barbarie seppe nel miglior modo che potè mantenere la letteratura. Narra l'Anonimo Salernitano (f), che ne' tempi dell' Imperador Lodovico II. in Benevento fiorivano treniadue Filosofi: Cum Ludovicus præerat Samnitibus, triginta duos Philosophos Beneventum habuisse perhibetur; non già come offervò il diligentissimo Pellegrino, che questi fossero veramente tali, ma secondo era il costume di que' tempi, erano chiamati Filosofi tutti coloro, che professavano lettere umane (g). Il in prafat, ad nostro Paolo Warnefrido Diacono della Chiesa d'Aquileja su per la sua letteratura di slupore a Carlo M. e quantunque essendo egli attaccato a' suoi Longobardi l' avesse tante volte offeso, lo risparmio sempre in considerazione della sua dottrina, nè altro

Ppp

Tom.I.

regr. Diff. 4. 7. & 8. Muratori Diff.2. (b) Lib. de Imp. cap. 29. (c) Const. Porph. de Them. lib. 2.

(d) Peregr. Praf.ad An. Saler.num. 9.

(f) Anon. Salernit. cap. 132. ap. Muratori Rer. Ital. t. 2. p. 2. & in Hift. Longob. apica Pelleg. Idem Anonym. Berev. (g) Vid. Muratori Diff.

galli-

gul go gli diede, che di mandarlo in Tremiti esiliato. Dal nome dunque di tal magnifica Città prese il suo quest'ampio Ducuto; e quindi avvenne ancora, che da Lione (a) Ostiense si (3) Leo Ch. appeilasse Provincia di Benevento, ovvero assolutamente Bene-List cap. 19. vento, come su anche chiamato da Erchemperto (b). Quindi (6) Erchemp, presso l' Anonimo Salernitano (c) que'Vescovi, che si mandarono m. 1. 15.8 20. da Arechi ad incontrare Carlomagno per trattenere il suo rigo-(c) Anon, re, si dissero Beneventani Antistites, non altrimenti che presso Salern. c.10. S. Gregorio M. Neapolitani Episcopi erano chiamati coloro, che

(d) Vid. Pe- alle Chiese del Ducato Napoletano erano preposti (d).

Portò ancora quella estensione, che intorno all'amministrazione dovesse darsi nuova polizia, e diviso il Ducato in minori Provincie, che si dissero Contadi, o Gastaldati, di ciascuna partitamente dovesse prendersi governo, e che le Città del Ducato si commettessero alla cura di più Ufficiali, non potendosi immediatamente dal solo Duca amministrare. Perciò surono molte di esse concedute in usficio ed amministrazione a' primi Magnati e Signori Longobardi, che nelle armi s'erano segnalati e distinti, chiamati Conti o Gastaldi, inferiori però a' Duchi, da' quali erano dipendenti; e quindi in queste nostre contrade sursero i Conti. Sin da' tempi di Grimoaldo, Mitola essendosi così bene portato nella guerra contro Costanzo, su in premio del suo valore fatto Conte di Capua da Grimoaldo, dopo che Trasemondo, (e) P. Diac. che prima n'era Conte, fu innalzato ad esser Duca di Spoleti (e), 1.54.9.8 16. come si è detto; e così da tempo in tempo molte Città di questo Ducato surono a' Conti concedute, perchè le reggessero con piena, ma dipendente autorità. Nè dal governo ed amministrazione delle medelime erano rimossi, se non per sellonia, o per morte; e poi col correre degli anni venne a costumarsi, che se non rimaneva estinta la loro maschile stirpe, non si trasferiva il Contado in altra famiglia.

In cotal maniera cominciarono presso di noi ad introdursi i Contadi ed i Feudi. Prima il Contado non denotava Signoria, ma Ufficio. Si chiamavano Conti, perchè il loro particolare ufficio era di presedere alle Comitive, ovvero Ceto d'uomini, che si mandavano in qualche spedizione. Rendevano ancora ragione, e presedevano a' pubblici giudici, e nelle liti fra' popoli a lo-(f) Lib. 2. ro sottoposti amministravano giustizia, siccome è chiaro nelle leggi Longobarde (f). Si dava a costoro il governo delle Città, e delle regioni convicine in Ufficio, non in Signoria. Alle volte si concedeva il Contado durante il corso della loro vita, al-

zit. 52.

tre volte a certo e determinato tempo; ma contuttociò i Principi Longobardi solevano in ogni anno confirmargli, per tenergli sempre dubbi ed incerti, ed affinchè non potessero per la certezza di non poter essere rimossi macchinare cosa in pregiudizio dello Stato. Ma quando per lunga esperienza eransi assicurati della loro fedeltà, e che il Contado a loro commesso era slato da loro amministrato con somma rettitudine e giustizia, s' introdusse, che ciò che prima erasi loro conceduto in Ufficio, il Principe, a cui s' erano resi cotanto benemeriti, gliele concedesse in Feudo, ed in dominio, non trapassando però la loro persona. E quindi, 'come notò affai a proposito il nostro Marino Freccia (a), il Contado non passava agli eredi: da che procede ande Subfeud. che, che sovente nelle antiche carte leggiamo appellarsi taluno Comes pag. 71. & Dominus, denotandosi con ciò, che la Contea che prima eragli slata conceduta in Ufficio, aveala per gli suoi segnalati servigi e fedeltà ottenuta anche in Feudo ed in Signoria. Col correre degli anni poi su introdotto, che passasse il Feudo a' propri sigliuoli, non però giammai agli eredi, compassionando lo stato di coloro, i quali morto il padre, togliendosi loro il Feudo, si sarebbero in un tratto veduti cadere in una estrema miseria e povertà, la quale non bene si unisce colla nobiltà del sangue, anzi quella deturpa, ed affatto estingue (b). Ecco come prima del- (b) Vid.Mule altre, che ubbidivano a' Greci, cominciarono in queste Pro- ratori Diss.8. vincie sottoposte a' Principi Longobardi Beneventani i Feudi e le Contee. Si multiplicarono perciò in appresso in buon numero nel Ducato Beneventano i Contadi, ond'era quello diviso. Il primo fu il Contado di Capua, che come diremo, divenne poi un ben ampio e nobile Principato. S' intesero i Contadi di Marsi, di Sora, il Contado di Molise, l'altro di Apruzzi, di Consa, e molti altri, che poi diedero il nome alle Provincie, nelle quali ora il Regno è diviso. Si videro perciò i Principi di Benevento per lo numero de' suoi Conti in maggior splendore. Molti se ne annoveravano, da' quali traggono l' origine alcune delle più illustri famiglie del Regno: i Conti d' Aquino, i Conti di Teano, di Penna, d'Acerenza, di S. Agata, d'Alife, d' Albi, di Bojano, di Cajazzo, di Calvi, di Capoa, di Celano, di Chieti, di Consa, di Carinola, di Fondi, d'Isernia, di Larino, di Lesina, di Marsi, di Mignano, di Molise, di Morono, di Pietrabbondante, di Pontecorvo, di Presenzano, di Sangro, del Selto, di Sora, di Telese, di Termoli, di Tra-Ppp 2 jetto,

jetto, di Valve, e di Venafro. Tanto che ficcome di Carlo M. dicevasi essere stato il più grande facitore de' Paladini, così de' (a) V.cmni- nostri Principi Beneventani i più grandi facitori de' Conti (a).

no Camill. Percgr. Diff. 8. Pratilli S. Thom. Aquin.t.2. Hift Pr. Long. in Diff. de Capua Comit. 1. 3. & ad Stemm. Pr. Long. 2. 5. Muratori Diff. 8.

(b) Er-64. 8 62. 0ftiensis lib. 1. sap. 49.

(c) Erc.

211.34.& lib. 2. ziz. 17.

8. Salvator. Dufresne in Lexic. voc. Gastald.

Eranfi ancora introdotti fino dalla venuta d'Alczeco Duca de' Bulgari i Gastaldati. I Gastaldi erano minori a' Conti, e siccome in Diff. de noto accuratamente l'incomparabile Cujacio, non erano propriafam. & patr. mente Feudatari: erano come cultodi, e che ricevevano le Città o Ville jure gastaldiæ, non li ricevevano jure seudi, quali che perpetuamente dovessero godere del beneficio; ina loro se ne dava il governo e l'amministrazione a tempo, colla clausola fin tanto che ci piacerà, ed era in arbitrio del concedente toglieria quando che gli piaceva; ficcome fece Grimoaldo, quando ad Alczeco concede Sepino, Bojano, Ifernia, ed alcuni luoghi intorno in Gastaldato, e volle perciò, che non Duca, ma Gastaldo follesi nomato. Onde leggiamo sovente presso Erchemperto (b), ed Offiense, che coloro che d'una Città erano fatti Cachemp. num. staldi, ambivano poi farsi Conti, come lo pretese Atenolfo, che di Gattaldo ch' era di Capua, coll'ajuto di Attanasio Vescovo, e Duca di Napoli si fece Conte di quella (c) Città. Quindi si vede chiaramente, che l'ufficio de' Gastaldi non era di così vinum. 62. An. le condizione, e che fosse solamente ristretto al governo deile Saler. c. 144. Case Regali, o siano Corti, ovvero ville e poderi; ma solevano darsi ancora alle Città. Solevano anche questi, a' quali si commetteva la custodia de' poderi e delle ville, dirsi altresi Gastaldi, (d) Lib.1. e di questa spezie parlano le leggi Longobarde in più luoghi (d), e le nostre leggi Feudali ancora. Venne anche a darsi questo nome a coloro, che avevano il governo de' poderi degli Ecclesia-(e) Causa 1. flici, che da Urbano II. si chiamano Amministratori delle robe quaft. 3. can. Ecclefiastiche (e); onde i Monasteri anche delle Monache ebbero i loro Gastaldi, come oltre di più antichi esempi rapportati dal Pellegrino, ne può essere a noi buon testimonio Gio: Boccaccio, del cui ufficio, in premio delle fue continue fatiche, ne fu anche onorato Masetto da Lamporecchio da quelle Monache. Contuttociò Gastaldi ancora erano chiamati coloro, ch' erano a particolari Città preposti con pubblica autorità, ed alla cura e governo civile delle medefime invigilavano; ed oltre alla custodia delle cofe pubbliche, solevano anche presedere ne' giudici, onde perciò erano ad essi costituiti i salari dal Pubblico, ed assegnate alcune rendite, che nelle nostre leggi Feudali si dice essere a loro doyute nomine Gastaldia. Era del loro ufficio parimente te a' Popoli soggetti render ragione, e sovrastare non altrimente che i Conti ne' giudici, e nelle liti amministrar loro giustizia, come è chiaro dalle leggi Longobarde (a); ciò che essi non so- (a) Lib.2.tit. levano fare senza il voto d'uno o più Giureconsulti (b) ch' e- 52. l. 19. ex rano gli Affelfori: onde il costume che nel nostro Regno vige constituzione. di dar gli Assessori, o siano Giudici a' Governadori, trae più (t) Camil. antica origine di ciò che altri credettero. Anzi i Gastaldi oltre Pell. Diss. 8. della civile potestà, ebbero alcun tempo anche la militare, co- de Duc. Ben. me è chiaro per una legge di Rotari (c), e da ciò che narra 8. Anastasio Bibliotecario della guerra di Cuma, nella quale dal (c) Lib. 1. Duca di Napoli furono uccisi quasi trecento Longobardi col loro iii. 14. Gastaldo che gli guidava, e che aveva il pensiero di quell'impresa. Onde se non voglia aversi per vero quel che dice Cujacio della differenza di questi Gastaldi co' veri Feudatari, cioè che questi come Custodi erano a tempo costituiti, non perpetuamente, non si sapranno distinguere con segni più chiari i Conti da' Galtaldi (d).

E sebbene Camillo Pellegrino, non piacendogli il sentimento di Diff. 8. & Cujacio, avesse proccurato di distinguergli con dire, che quantunque i Gastaldi convenissero co' Conti in molte cose, nulladimeno il proprio loro ufficio era d'aver cura delle cose pubbliche, derivando ciò dall' etimologia del nome Guast, ed Halden, voci dell' idioma Tedesco, del quale sovente i Longobardi servironsi (e), che non denota altro, che Hospitium tenere, come no tit. 14. lib. 1. to Vito Amerbachio nelle note a' Capitoli di Carlo M, e l' Ospi- ll. Longob, zio non denotando le case private, ma le pubbliche, ed il Pretorio del Magistrato; perciò egli portò opinione, che la particolar cura del Gastaldo essendo delle cose pubbliche, non delle familiari, e delle private, per questo si distinguesse dal Conte: nulladimeno ciò che siasi di questa derivazione, ancorchè nell'origine fosse stato solamente questo l' uffizio de' Gastaldi, essendo dapoi stati anche preposti alle Città intere con altri luoghi adjacenti, ed avendo, come si è veduto, avuta tutta la potestà così civile, che militare, siccome l'ebbero i Conti, sempre queste due cariche si confonderanno fra loro, se non diremo, che l'una era a tempo, e l'altra perpetua, e conceduta proprio jure Feudi; e sebbene nel principio convenissero anche in questo con li Con-

ti, nulladimanco in decorso di tempo i Conti non erano se non per fellonia, o morte privati del Contado, e poi si vide, che lo tramandayano anche nella loro stirpe maschile. Vi era anche un'

[d] Peregr.

altra

altra marca ond' eran distinti, poichè il titolo di Contado denotava digrità, quello di Gastaldo ufficio; onde sovente nelle antiche carte leggiamo: dignitate Comes, munere Gastaldus.

Fu pertanto il Ducato Beneventano diviso in più Contadi, e Gastaldati, come in Provincie, siccome è manisesto dal Capitolare di Radelchisso Principe di Benevento. Non è appurato presfo gl' Istorici il lor numero, e quanti fossero. I più insigni però furono quel di Taranto, di Cassano, di Cosenza, di Laino, di Lucania, ovvero Pesto, di Montella, di Salerno, e quel di Capua. I più distesi furono quelli di Capua, e di Cosenza: quello di Capua si stendeva verso Occidente insino a Sora: l'altro di Cosenza all' incontro infino a S. Eusemia, e Tropea. Fuvvi ancora il Gastaldato di Chieti, che abbracciava molte Città e Terre: l'altro di Bojano co' luoghi adjacenti, istituito da Grimoaldo nella persona di Alczeco Bulgaro, che dopo dugento anni su da (a) Erchem. Guandelperto (a) posseduto. Passò questa prerogativa da Bojano in Molife luogo vicino, onde fu prima detto il Contado di Molife, e dapoi Provincia del Contado di Molife, il qual nome oggi peranche dura. Eravi quello di Telese, l'altro di S. Agata, d'Avellino, di Acerenza, di Bari, di Lucera, e di Siponto, ed in somma a quasi tutte le Città più cospicue di questo Ducato erano i Gastaldi, ovvero Conti preposti. Nè si tenne nella loro distribuzione alcun conto dell' antica polizia o disposizione delle Provincie secondo la divisione fattane sotto Costantino, e degli altri suoi Successori: quella mancò assatto, ed altra [b] Vid. om- nuova ne surse (b).

nino Peregr.

вит. 29.

In tal floridissimo stato era il Ducato di Benevento, quaneie. Diff. 8. do in Pavia surono i Longobardi vinti e debellati. Nè langui-Murat. Diff. va presso i Longobardi Beneventani la disciplina militare. Essi 8. & 10. Pra- venivano perpetuamente esercitati da' Greci Napoletani, co' quali Diff. de Ca- sempre ebbero fiere ed ostinate guerre, sempre vigilando i Lonpua Comit, gobardi di ridurre fotto la loro dominazione il Ducato Napoletano, siccome avevano già satto di quasi tutte l'altre parti di quelle Provincie, che ora compongono il nostro Regno. Nel che maggiormente rilusse la fortezza ed il valore de' Napoletani, che dovendo sempre combattere con forze disuguali, e da contrastare con inimico quanto vicino, altrettanto più numeroso e potente, gli resistè con tanta intrepidezza e valore, che non poterono i Beneventani aver questa gloria di sottoporsi quel Ducato, e non, se non negli ultimi tempi se lo renderono tributario. Sarà dunque ancor bene, dopo aver mostrato in quale stato erano i Longobardi Beneventani, quando i Re Ioro furono d'Italia scacciati, che ancora si parli della fortuna e dominio de' Greci, che ancor ritenevano in queste parti, e che poi ritennero, non altrimente che i Beneventani, dapoi che Carlo M. si sece Re dell'Italia.

#### A P. II.

Del Ducato Napoletano, sua estensione, e polizia.

L'Imperio di Oriente dapoi che su da' Barbari invaso, i qua-li resi padroni dell' Egitto, dell' Affrica, della Siria, della Perlia, e dell' altre gran Provincie dell' Afia, lo restrinsero all' Afia minore, alla Grecia, alla Tracia, e ad una picciola parte d'Italia coll'Isole vicine, non tenne più conto dell'antica distribuzione delle sue Provincie, e cambiato nella sua forma, nuove divisioni s' introdussero. Fur quelle cambiate in molti Distretti più o meno grandi, a' quali fu dato il nome di Temi, i quali avevano i loro Governadori particolari. Costantino Porfirogenito (a) ne compose due libri: nel primo annoverò i Temi, ovvero Provincie dell' Asia, che erano diciassette : nel secondo Thematibus quelli d' Europa, ed il loro numero era di dodici. Fra i Temi Imp. Orient. d' Europa il X. è la Sicilia, e l'XI. la Longobardia. Chiamavano così i Greci questa picciola parte, ch' era a lor rimasa in Italia, secondo il proprio fasto e costume di ritenere almeno nel nome ciò che altri avean di quell' Imperio occupato; del rimanente così la Longobardia maggiore sotto i Franzesi, come la minore sotto i Longobardi Beneventani era già trapassata. Le Terre, che Costantino (b) novera sotto il Tema di Longobardia, che ubbidivano all' Imperio d' Oriente, sono quelle del Ducato di loc. cit. Th. Napoli, la qual Città egli decora perciò con titolo di Metropoli, XI. Neapolis. essendo Capo d'uno non dispregevole Ducato, e l'altre dell'antica Calabria, che ancor ritenevano. I Bruzi, e con essi Reggio, Girace, Santa Severina, Cotrone, ed altre Terre, quibus Prætor Calabriæ dominatur, come sono le sue tradotte parole (c), al Tema di Sicilia vengono attribuite.

Dapoi che in Italia restò estinto l'Esarcato di Ravenna, ch'era il Them. X. primo Magistrato, che in queste parti Occidentali ancor ritenevano

(a) Conft.

(b) Conft,

(c) Conft.

gl

min. Imper. cap. 27.

gi' Imperadori d' Oriente, e dal quale tutti gli altri Ducati erano dependenti, non essendo a' Greci rimaso altro in Occidente, che la Sicilia, la Calabria, il Ducato di Napoli, quello di Gaeta, ed alcune altre Città marittime, istituirono per l'amministrazione e governo di queste regioni in nuovo Magistrato, che essi chiamavano Patrizio, ovvero Stratico; ed a ciaschedun Tema si (a) De Ad- mandava un particolar Patrizio per governarlo. Costantino (a) medesimo in quell'altro suo libro de Administrando Imperio, mescolando come suole i fatti veri co' savolosi, e niente ricordandosi di ciò che avea scritto nel secondo libro de' suoi Temi, dice che fino da che la Sede dell' Imperio fu trasferita in Collantinopoli, furono dall'Imperadore Coffantinopolitano mandati in Italia due Patrizi, de' quali uno sovrastava al governo della Sicilia, della Calabria, di Napoli, e d'Amalfi; l'altro al governo di Benevento, di Capua, di Pavia, e degli altri luoghi di quella Provincia; e che ciascheduno ogni anno pagava i tributi al Fisco dell' Imperadore. Soggiunge ancora, che Napoli era l'antico Pretorio de' Patrizi, che si mandavano, e chi governava questa Città, avea ancora sotto la sua potestà la Sicilia; e quando il Patrizio giungeva in Napoli, il Duca di Napoli andava in Sicilia. Quantunque questo racconto repugnasse a tutta l' Istoria, poichè trasferita la Sede Imperiale in Costantinopoli, l' Italia non da' Patrizi, ma da' Consolari, Correttori, e Presidi, tutti sottoposti al Presetto d'Italia, o a quello di Roma, era governata; e non, se non negli ultimi tempi di Giustino Imperadore su mutata la fua polizia, eslendovi da Longino introdotti i Duchi, e stabidito in Ravenna l'Esarcato, nè poi il Duca di Napoli s'impacciò mai al governo della Sicilia, andando questo Ducato compreso infieme coll'antica Calabria nel Tema della Longobardia: nulladimeno ciò che egli dice, che il Patrizio, che si destinava per la Sicilia, aveva anche l'amministrazione ed il governo della Calabria, e tutti gli altri luoghi che ancor si tenevano per gl' Imperadori d' Oriente, se si riguardano i tempi, ne'quali siamo di Carlo M. non è mica favoloso.

Dall' ampiezza fin ora rapportata del Ducato di Benevento sarà facile il conoscere ciò, ch' era rimaso a' Greci nell' antica Calabria, e ne' Bruzi, e quanto s' estendesse il Ducato Napoletano, e l'altro di Gaeta, che pur sotto la loro dominazione per lungo tempo rimale. Nella Calabria antica ritenevano i Greci in questi tempi, dopo aver perduto Taranto e Brindisi, solamente le Città di

Gal-

molte altre Città, Gerace, Santa Severina, Cotrone, ed altre Terre di quella regione. Rimafero ad essi ancora Amantea, Agropoli, ed il Promontorio, che oggi diciamo Capo della Licofa. Tutti questi luoghi, aucorchè avellero Magistrati particolari,

da'quali venivano immediatamente governati, furono in questi tempi interamente attribuiti al governo del Patrizio di Sicilia, poichè prima solamente i Bruzi del Mediterraneo, o Mare inferiore di quà del Faro andavano colla Sicilia, come vicinissimi; imperocchè gli antichi Calabri del Mare superiore, che diciamo oggi Adriatico, ficcome ancora Napoli ed Amalfi, non erano di quel Tema, ma come disse l'issesso Porsirogenito nel libro 2. de'suoi Temi, al Tema di Longobardia s'appartenevano. Ma dapoi avendo i Greci perduto Taranto, e Brindisi, e (toltone Gallipoli, ed Otranto ) tutte le altre Terre della Calabria antica, le Città che essi ritennero in questa Provincia, con quelle che Ioro rimafero ne' Bruzi, ed in quella parte della Lucania antica, che oggi chiamiamo Calabria citra, e nel Ducato Napoletano, furono pure al Tema di Sicilia attribuite (a), insieme con Gae- (a) Pellegr. de ta; onde il Patrizio destinato al governo di quello avea, come Finib. Ducat. dice Porfirogenito, anche la soprantendenza della Calabria, di Ben. Diff. 6. Napoli, e d'Amalfi. Il che quantunque sembri strano per Amalfi, e per Napoli, di Gaeta però non può dubitarsene, costando ciò dall'Epistole d'Adriano I. R. P. il quale, avendogli Carlo M. ceduta Gaeta, che poco prima avea tolta a' Greci, ed avendo Arechi proccurato che si restituisse a' medesimi (\*), scrivendo egli a Carlo M. si lagna de' Longobardi Beneventani, chiamandogli nefandissimi, perchè consederati col Patrizio di Sicilia, avean sottratta dal suo dominio quella Città, e sottopostola a quel Patrizio, che risedeva allora in Gaeta (b). Nè l'accuratissimo Pelle- (b) Hadrian. grino potè negare, rapportando questo luogo d'Adriano, che al Ep. 73. Pel-Patrizio di Sicilia, ed al suo governo s'appartenevano in questi legr. in Fin. tempi, oltre di quell' Isola, molte altre Città ancora di quà del ad meridiem. Faro, delle quali avea la soprantendenza. Anzi di Napoli pur Diff.5. si narra, ch'essendo per la morte d'Antimo, che succede a Teofilatto nel Ducato Napoletano, surta lite intorno all'elezione del Tom.I. Qqq

<sup>(\*)</sup> Questo che qui si dice, non di di Adriano I., e dalla Cronaca di U-Gneta, ma di Terracina si dive inten-dere, come costa dalle Pist. 64. & 73. Nota qui sopra alla pag. 479.

nuovo Duca, essendosi i Napoletani divisi in fazioni, bisognò per sedarle ricorrete non già all' Esarca di Ravenna, come saceasi prima, ma per esser quello mancato, al Patrizio di Sicilia, il quale per quietare quei romori vi mandò Teotisto per lo.o Duca; ma ben tollo collui ne su sevato dall'Imperadore, poichè pervenute le notizie in Costantinopoli di queste contele, subito fu mandato per Duca Teodoro Protospatario, al quale bisognò che Teotifto cedesse il luogo (\*). Donde ricava il Capaccio, o qual altro si fosse l'Autore dell'Istoria di Napoli, che i nostri Duchi o folevano mandarfi da Costantinopoli a dirittura, o eleggersi da' Napoletani, ed aspettare dall' Imperadore la conserma dell'elezione da essi satta : ciò che Camillo Pellegrino ha troppo

(a) Peregr. ben chiaramente dimostrato (a).

Diff.s. Pratilli Proluf. ad Chr. Ubal-Pr. Long.

Da questa soprantendenza, che in questi tempi vediamo nella persona del Patrizio di Sicilia sopra queste regioni di quà di. t.3. Hist. del Faro, credo io, se in cose cotanto oscure sia lecito oltre avanzare le conghietture, che sia poi derivato presso a' nostri Principi Normanni, e Svevi il costume di chiamar questa parte di quà del Faro anche col nome di Sicilia; onde poi i Romani Pontesici per maggior distinzione avessero chiamato questo Regno Sicilia citra, e l'altro Sicilia oltre il Faro. Certamente si-(b) Ughel. no da' tempi de' Normanni questo nome di Sicilia su comune ad saer. in Ar- ambedue questi Regni; e se non vi è errore in quella carta rapchiep.S. Seve- portata dall'Ughello (b) di Ruggiero Normanno, che su satta nell'anno del Mondo 6623, cioè intorno l'anno di Cristo 1115. ed

num. 42. rapporta semplicemente, che dopo la morte di Antimo, succeduta nell'anno 813. nacquero fra Napoletani divisioni e partiti, anelando diversi di loro all' onore del Ducato. Tunc Neapolitani, egli soggiugne, cupientes magis extraneos, quam talibus suis subesse, miserunt Siciliam, & inde adve-Etum quemdam Theoctistum sibi Nagistrum Militum statuerunt. I. Cronaca di Ubalao num. 7. ci fa sapere, che Teoristo electus fuit in Ducem, ut oe che ob scientiam militarem, quam riconoscevano la loro Sovranita. possidebat, valde amatus a Domino Im-

(\*) Gio. Diac. in Chr. Ep. Neap. | peratore. Governo Teotisto il Ducato fino all' anno 817. nel quale essendo morto, dice Ubaldo num. 8., che fu eletto Teodoro Protospatario, electus præcepto Domini Imperatoris contra voluntatem Neapolitanorum. Chiari esempj at biamo in Gio. Diacono num. 42. & Segg. e nella Cronaca di Ubaldo, che i Napoletani godevano in quel tempo, forse per lo vacillante ed indebolito potere degl' Imperadori d' Oriente in Italia, il aritto di cleggerst i loro Duchi; i quali nonaimeno erabedirent mandatis Domini Imperatoris; | no dipenaenti dagl' Imperadori Greci, e

ed istromentata in idioma greco a savor della Chiesa di Santa Severina in Calabria, si vede che sin da quei tempi su usato il nome di Sicilia citra farum, siccome sono le parole di quella, chiamandosi Ruggiero Comes Calabria, & Sicilia citra farum. Ciò che poi seguitarono i nostri Re Normanni, e comunemente gli Svevi, vedendosi che presso que' Re sotto il nome del Regno di Sicilia non meno quell' Isola, che questo nostro Reame era compreso; di che altrove se ne avrà un più lungo difcorfo.

Nè qui è da tralasciare un'altra forte conghiettura dell'accuratissimo Pellegrino (a), che suspica quindi esser nata la mutazio- (a) Perego. ne e il trasferimento de' nomi di queste due Provincie, cioè Disso. che quella, che secondo l'antica distribuzione era chiamata il Bruzio, e parte della Lucania, fossesi dapoi appellata Calabria; ed all'incontro l'antica, perdendo il suo nome vetusto, prima Longobardia, o Puglia, e dapoi Terra d' Otranto, e Terra di Bari fosse stata chiamata. Poichè, come abbiamo detto, i Greci prima della venuta di Costanzo Imperadore in Benevento ritenendo la Sicilia, ed i prossimi Bruzi, ed estendendosi la lor dominazione oltre Cosenza in tutti que' lidi infino ad Agropoli, e nelle Città marittime della Campagna, in Amalfi, Sorrento, Stabia, Napoli, Cuma infino a Gaeta, da questa parte del Mare inferiore; e dall'altra parte del Mare superiore ritenendo quasi che tutta la Calabria antica, e le Città marittime della medesima, Taranto, Brindisi, Otranto, e Gallipoli insino a Bari: tutti questi luoghi in due Temi gli descrissero, ed in due Provincie furono divisi. La I. su la Sicilia, ed i vicini Bruzi. La II. comprendeva tutti gli altri luoghi, ancorchè molto difgiunti, e fra loro divisi, che sotto il nome di Calabria antica, e dapoi di Longobardia, che allora era la più ricca e distesa Provincia da essi posseduta, erano designati. Ma rotto Costanzo da Grimoaldo, e fugato il suo esercito, portò questa sconsitta, come si vide, quasi che l'intera rovina de' Greci in quella Provincia, poichè toltone Gallipoli, ed Otranto, tutte le Città della Calabria così mediterranee, come marittime furono da Romualdo Duca di Benevento occupate, ed al suo Ducato stabilmente aggiunte. Quindi avvenne, che gl' Imperadori che a Costanzo succederono, secondo il solito fasto de' Greci, perchè non apparissero diminuite, o minori le Provincie del loro Imperio, e perchè non interamente erasi perduta l'antica Calabria, restando lo-

ro Otranto, e Gallipoli, ritennero si bene l'istesso nome, ma lo trasportarono ne' vicini Bruzi. E poichè la Sede de' Pretori di quelta Provincia era flata da' Greci cossituita in Taranto, essendo questa Città patsata in mano de'Longobardi Beneventani. bisognò trasserirla altrove, ed in parte ove la lor dominazione era più ampia; onde tra' Bruzi in Reggio fu quella traslatata. E quindi ritenendosi l'istesso nome di Calabria, ed essendosi Reggio costituita Sede del primo Magistrato, che governava quella Provincia, si fece che anche il Bruzio acquistasse il nome di Calabria, che poi parimente s'estese nelle parti della Lucania, onde bisognò ne' tempi seguenti dividerla in due Provincie, che furon dette di Calabria citra, ed ultra; ed in cotal guisa da' Greci fu il Bruzio chiamato Calabria. I Longobardi, come fuole accadere tra i vicini, a loro esempio que' luoghi mediterranei che nel Bruzio possedevano, chiamarono anche Calabria, ed i luoghi che da Taranto infino a Brindisi essi avevano tolti a' Greci dell' antica Calabria, non più con questo nome, ma di Puglia l'appellarono, come adjacenti all'antica Puglia, ch' essi già possedevano: ed i Greci all' incontro ciò ch'essi aveano perduto nella Calabria antica nel Mar superiore, e che in mano de' Longobardi era passato, non più Calabria, ma Longobardia chiamarono. Ed ecco come si perdè affatto il nome antico di quella (a) Vid. Be- Provincia, e come ad un'altra fosse stato trasferito. (a)

Tale era in questi tempi la distribuzione e polizia, che i Greci ne' luoghi, ch'erano loro rimasi in queste Provincie, pratom. 10. Rer. ticavano. Ma quale fosse in questa età lo stato del Ducato Napoletano, e sin dove stendesse i suoi consini, e come avesse po-(b) Vedi il tuto contrastare per la libertà co' Beneventani, è di bene che

qui partitamente se ne ragioni.

Era il Ducato Napoletano dopo Teodoro primo di questo nome (b), del quale si sece memoria, e dopo Sergio Crispano, Giovanni, Diar. Italica. Efilarato, e Pietro, che successivamente l'aveano governato (\*), paffato in questi tempi sotto l'amministrazione di Stefano Duca e 3. Hist. Pr. Console: quegli, che come si disse nel precedente libro, morta Long. p.337. sua moglie, su anche da' Napoletani eletto, e da Stesano III.

COII-

Tumulo di questo Duca rapportato dal Mabill. 21. e dal Pratilli 10m.

retta in Tab.

Chorogr.med.

avi pag. 307.

(\*) Questi supposti Duchi ha pre-so l'Aut. del Capaccio. Dalla Cro-naca di Ubaldo num. 3. & 4. si ha, Napoli. che dopo la morte di Teodoro I. Du-

confermato Vescovo di Napoli, il quale per questa nuova e disferente dignità non depose la cura e governo del Ducato, ma solo per conforto e sostegno della sua vecchiaja proccurò dall' Imperador Costantino Copronimo, che allora imperava nell' Oriente, che gli fosse dato Collega e successore Cesario suo figliuolo, come l'ottenne. Ma non potè, siccome l'ebbe per Collega, averlo per successore, perchè toltogli nel più bel siore degli anni da îmmatura morte, lo rende padre infelice al Mondo; ne mancò per rimostranza del suo dolore ergergli un tumulo, ove in versi acrostici, ne' quali in que' tempi era riposto tutto l' acume e perizia de' Poeti, pianse la sua sciagura, ed innalzò le Iodi ed i pregi del suo diletto figliuolo. Vedevasi prima la lapide di questo tumulo nel Cimiterio di S. Gennaro suori le mura di questa Città; ed ora non già è dispersa, come credette il novello Scrittore dell' Istoria Latina di Napoli, ma per caso incerto si ritrova trasferita in Salerno, e proprio nella Chiesa de' Minori Conventuali; e se non avea egli mai letto il Chioccarelli (a), Camillo Pellegrino, e'l Mazza, che la rapportano, pozeva egli vederla co' propri occhi in Salerno, da Sorrento non car. de Ep. molto lontana.

Sotto il governo di Stefano i confini di quello Ducato si mid. Pelli. stendevano verso Occidente infino a Cuma: l' Isole Enaria, che Hist. Princ. oggi diciamo Ischia, Nisita, e Procida con gli altri luoghi ma-Long. in Turittimi di quel contorno, Pozzuoli, Baja, Miseno, e le savo- mul. Mazza lose foci della Palude Stige, col Lago d'Averno, e' Campi Elist, erano comprest nel suo dominio. Abbracciava ancora verso Mezzogiorno le Città marittime di quella riviera, Stabia, che ora diciamo Castellammare, Sorrento, ed Amalsi ancora coll' L-

Iola di Capri (b).

Amalfi non pure in questi tempi d' Arechi, ma insino a' Diff.5. tempi di Sicardo Principe di Benevento era con Sorrento ancora nel Ducato Napoletano compresa. Non ancora erasi dal medesimo staccata, come su dapoi, che facendo un Ducato a patte, stese i suoi confini tanto, che ne divenne uno Stato il più florido e potente, che vi fosse in queste contrade, essendosi i loro Cittadini renduti per la nautica i più famoli e rinomati prefso a tutte le Nazioni dell' Oriente, come ci tornerà più opportuna occasione di favellarne altrove. Infino ad ora, e per molti anni appresso, se non vogliamo andare dietro le frasche pafcendoci di vento, è chiaro, essere stata Amalsi al Ducato Na-

(a) Chioca. Neap. in Steph. Ca-

(b) Peregr.

poletano unita, ed a' Duchi di Napoli fottoposta; poiche uno degli sforzi e degli attentati, che praticò Arechi sopra il Ducato Napoletano, fu l'impresa che mosse contro gli Amalsitani, che con petente armata cinse di stretto assedio, incendiando tutti i lucchi aperti posti nel contorno d' Amalfi; e se non sossero accorfi i Napoletani a difendere quella Città, ch' era del loro Ducato, e con incredibile valore non avessero sugati e dispersi i Beneventani, che parte presero in battaglia, e moltissimi n' uccisero, certamente gli Amalfitani sarebbero stati vinti e soggiogati da Arechi. Adriano, che mal sosseriva queste intraprese de' Longobardi Beneventani sopra i Greci, ne diè del successo diflinti ragguagli a Carlo M. e si logge oggi giorno questa sua (a) Epist.66. epistola (a), nella quale apertamente chiama gli Amalsitani del al. 18. Vid. Ducato Napoletano, e che perciò i Napoletani accorfero in lo-

Chr. num. 4. ro ajuto. Murat. Ann. an.786.

Ne' tempi di Sicardo Principe di Benevento Amalfi, non altrimente che Sorrento, era al Ducato Napoletano sottoposta, come è manifesto dal Capitolare di questo Principe impresso fra gli altri monumenti de' nostri Principi Longobardi da Camillo Pellegrino, ove Sicardo nell'anno 836, promette al Duca di Napoli

(b) Erchem, di volere osservare quelle capitolazioni, che dopo una fiera guerra nu. 26. & 27. stabilirono, così per Napoli, come per le Città sue, cioè per (c) Anon Sorrento, Amalfi, e per tutti gli altri Castelli, ch'erano al Duca Salern.ca.84. di Napoli soggetti. E presso Erchemperto (b) pur si legge, 2.2.p.a.2. Rer. di Napoli soggetti. Ital. Chr.A-che il Duca di Napoli mandò gli Amaltitani a combattere conmalph.cap.8. tro i Longobardi Capuani per fare cosa grata al Principe di Sapag. 209. 1.1 lerno, con cui erasi confederato contro i Capuani. L' Anoni-Antiq. Med. mo Salernitano nell' Istoria non ancora impressa, in più luoghi Vid. omnino ciò passa per indubitato; anzi dice che gli Amalsitani avevano i Peregr. Diff. Conti annali, che ogni anno erano preposti al governo della Cit-5. & Praul-tá, ed a' Duchi di Napoli erano sottoposti, come ne rende a noi anche testimonianza l'accuratissimo Pellegrino (c). (\*) Egli è ad Chr. Uperò certo, che dapoi Sorrento passò sotto la dominazione de' Lonbaldi.

Dipoi si selsero i Presetti a tempo, di Amalsi costituiva una soczie di Re-o a vita, chiamati Seciori, e quindi publica, amministrata di sicoi Conti, Duchi, che regnavano sino che agli o Conseli, o Duchi, cella dipunienza

(\*) Il Ducato di Amalfi ebbe Med. Ævi Muratori pag. 209. Di que-prima i Conti, o Confoli Annali. sta Cronaca si rileva, che il Ducato Amalfitani piaceffe. Vid. Chr. Amal- però dagl' Imperatori Greci; la qual phit, cap. 8. 9. & fegg. tom. 1. Ant. Jubordinazione ricon seevano gli d'iri Dic-

gobardi, perchè leggiamo, che Landulfo creò un suo sigliuolo Duca di questa Città (a); e Guaimaro Principe di Saterno s'im- (a) Pellegt. padroni di Sorrento, e d'Amalfi, e di Sorrento ne invelli Gui- Price. Long. done fuo fratello (b).

Ma verso Oriente e Settentrione sin dove il Ducato Napo- L.2. c. 63. & Ietano siendesse i suoi confini, non avremo molto da difungar- Abide Nuce ci; poiche non pote da questa parte il Ducato stendere più ol- ili & ad c. tre ne' iuoghi mediterranei i suoi contini, come già tutti occu-plomat. Guaipati da' Beneventani; e Capua, ch'era in loro potere, restringeva mar. apud molto i suoi termini per quello lato : siccome dall' altra parte Muratori c. Nola, Sarno, e Salerno erano altresì da cofloro dominati. Po- 1. Arty. tè solo ritenere quelle campagne, ed alcuni lueghi d'interno, Diff. 5. che dal prefidio della Città, e dal valore delle loro armi poterono ester disesi. Solamente Nocera, che ora diciamo de Pagani, Città mediterranea, si mantenne sotto il Ducato Napoletano, tanto che nell' anno 839. Radelchisio Principe di Benevento avendo mandato in efilio Dauferio, questi in Nocera an- (c) An. Sadossene (c), utpote Urbi tunc Juris Ducatus Neapolitani, come dice lern.cap.69. il Pellegrino (d): non altrimente che i Romani, i quali efiliati (d) Pel. in foddisfacevano all' impolla pena con portarsi in Napoli, e nell'al-Stem. Princ. tre (in) federate. Le Città maritime di quella contrada era Longob. tre Città federate. Le Città marittime di quella contrada erano fostenute, perchè disese dal mare, ed erano per ragione de' loro sui, inaccessibili a' Longobardi, che d' armate navali erano privi; donde avvenne, che le maggiori conquiste le facessero sopra le Città mediterranee.

Ritenne ancora questo Ducato una polizia confimile a quella di Benevento, poichè le Città del medesimo ebbero i loro particolari Rettori, da' quali immediatamente venivano amministrate, che pure si dissero Conti, ed a' Duchi di Napoli erano subordinati, D' Amalsi lo scrisse l' Anonimo. Salernitano; del

Ducati Creci posti in questo lido. Del pora in guerra con que di Napoli . Vo resto se in questi tempi il Ducato d' immaginando, che tra i Ducati Greci Amalfi aveva qualche spezie di sogge- di questo littorale vi fusse una spezie zione da' Duchi di Napoli, come pruo
va il Pellegrino, e l' Aut. ne' tempi
seguenti non l'ebbe certamente, costiNapoli, avendo tutti lo stesso interesse suendo un Ducato immediatamente sot-l'contro i Principi Longobarai; la quale confederazione era spelso interrotta da confederazione era spelso interrotta da cit. Cronaca Amalitana si deduce, che particulari impegni de Duchi, che gli i Duchi a' Amalfi erano ora in pace, I governavano.

(b) Leo Uit.

Conte di Miseno ne rende a noi certa tessimonianza S. Gregorio (2) J. 11. In- M. il quale in una Epistola (a) sa memoria di questo Conte; di ait. 6. Ep. 31. Sorrento, Stabia, Cuma, Pozzuoli, e degli altri Iuoghi, ancorche

(A) Capac. preifo gli Autori non se ne incontri alcun vestigio, egli è pe-Trif. A.g. rò da credere, che da simili Magistrati sossero stati anche go-2. c. 3. & 24. d'Aversa ne'tempi de' Normanni (c), perchè i Normanni fondaro-Peregr. Diff no questa Città. Ma questi Conti non erano Feudatari, come 5. & Pranilli nel Ducato Beneventano. Erano semplici Ufficiali, ed a certo in cit. Pro-tuff. ad Chr. tempo, perchè i Greci non conobbero Feudi; onde nacque, che Ubaldi & in la Provincia della Calabria, e'l Bruzio, come Napoli, conob-Diff. de Li-bero più tardi, che quelle che componevano il Ducato Beneburia tom. 3. ventano, i Feudi. Ma con quali leggi Napoli col suo Ducato, e le altre Città che ubbidivano agl' Imperadori d' Oriente, Long. pag. 253. & fegg. si reggessero in questi tempi, se per quelle di Giustiniano, le (c) Leo Oft. cui Pandette si ritrovarono poi in Amalsi, ovvero per le leggi 6.2. cap. 58. degli altri Imperadori d' Oriente suoi successori ; ci tornerà altrove più opportuna occasione di savellare, quando delle nuove Compilazioni fatte dagl' Imperadori d' Oriente ad emulazione di Giustiniano dovremo far racconto.

Ecco lo stato, nel quale erano queste Provincie, che oggi compongono il Regno di Napoli, quando Carlo Re di Francia dopo aver vinti e debellati i Longobardi in Pavia, e posto fra ceppi il Re Desiderio, ultimo che su di quella gente, assunse il titolo di Re d'Italia e de' Longobardi, onde per questa ragione pretendeva sopra il Ducato di Benevento esercitare tutta quella sovranità, che gli altri Re Longobardi suoi predecessori vi

avevano ritenuta.

#### C A P. III.

Come ARECHI mutasse il Ducato Beneventano in Principato, e tentasse di sottraersi affatto dalla soggezione de' Franzesi.

Rechi, a cui Desiderio avea sposata Adelperga sua sigliuo-(d) Erch. la (d), e creatolo Duca di Benevento, ciò che aveva egli num. 2. An. sosserto con suo suocero, e ciò che gli altri suoi predecessori Salex. cap.9. usarono con gli Re Longobardi, non volle sosserire con Carlo, e side-

giogo, e fidato nelle forze del suo Stato, e negli animi de' suoi Longobardi, da Duca, ch' egli era nomato, volle alfumere il titolo di Principe, per mostrare con ciò più chiaramente i suoi sensi, ch' erano di voler essere libero, non ad altri sottoposto. Egli fu il primo, che Principe di Benevento si dicesse, è su la prima volta, che in queste nostre Provincie s' introdusse questo titolo, di cui se si riguardi l'antichità, è posteriore a quello di Duca, di Conte, o di Marchese, ma se la sua dignità e prerogative, di gran lunga è superiore a tutti gli altri. L'Anonimo (a) Salernitano, sebbene non favoloso, come a torto lo re- (a) An. Salez. puta il Baronio (b) in alcuni fatti, d'ingegno però e di dottri- cap. 19. na puerile, narra ad Arechi, quando era in vita privata, essere (b) Bar. ad avvenuto un prodigioso accidente, per cui sugli presagita que- 101. Vedi sta muova dignità di Principe, alla quale egli doveva essere in-Pellegr. de nalzato. Dice egli, che mentre un giorno nella Chiesa di S.Ste- Anon. Saler. fano, ch' era polla nell'antica Capua, s' erano col Duca Luit-num.s. prando che allora reggeva Benevento, radunati molti Baroni Longobardi, i quali secondo la loro usanza erano tutti cinti di spada, tra gli altri suvvi anche Arechi allora giovanetto, e postosi ciascuno a fare orazione, cominciò Arechi in voce bassa a recitare il Miserere; e quando venne a quel versetto: Spiritu principali confirma me, senti tutta tremar la sua spada, come se alcuno l'agitasse. Pieno di spavento e di paura, dopo finita l'orazione, Arechi narrò a' suoi amici il successo. Allora proruppe uno di essi riputato il più saggio, e si gli disse: Non sarai per uscire di questa instabil vita, per quanto io preveggo, avanti che il Signore non t'innalzi ad una principal dignità. Il che dapoi, come soggiugne l'Anonimo, comprovò l' evento, poichè essendo mancato Lumprando, tutti gridarono Arechi Principe di Benevento, ed a dignità si illustre l'innalzarono.

Ma si sollazzi chi vuole coll' Anonimo con queste ed altre smili puerilità, delle quali è ripiena la sua Istoria, egli è coflante presso Erchemperto (c), Ostiense (d), e presso tutte le Cro- (c) Erchem. nache, che abb'amo de' Duchi e de'Principi di Benevento, che num. 2. Arechi fu il primo, che appo noi titolo di Principe s' arrogaf- lib. 1, cap. 9. se. Non si contenne in questo solo, ma per dimostrare maggiormente il suo assoluto Imperio volle d'insegne regali adornarsi: si copri con clamide ed ammanto regale: strinse lo scettro, e si cinse di corona il capo: e perchè nulla mancassegli di Re-Tom.I. Rrr gia

gia dignità, si fece anche ungere da' suoi Vescovi, siccome i Re di Francia, e di Spagna facevano, ed in fine de' suoi diplomi ordinò, che si notasse la data, nella quale erano stati spediti, in questo modo: Dat. in Sacratissimo nostro Palatio. E siccome nelle folenni acclamazioni degl' Imperadori Criftiani il coslume era di ponere le loro Immagini nelle Chiese, nelle quali queste cerimonie solevano farsi, così anche Arechi sece collo-[a] An. Sa- care i suoi ritratti coronati nelle Chiese del suo dominio (a), e con lern. c.11. & assoluto ed indipendente arbitrio cominciò a reggere quelle Provincie. S' arrogò anche il potere di fare leggi, ed oggi giorno ancora leggiamo i suoi Capitolari, ne' quali molti regolamenti stabili, in alcuni capi conformandosi alle leggi Longobarde, in altri derogando alle medefime; e ciò che i Re Longobardi fecero in tutta Italia, volle praticar egli nel suo Principato.

> Nel Codice Cavense altre volte riferito, fra gli Editti de' Re Longobardi, se ne legge anche uno di questo Principe, che contiene diciassette capitoli. Il primo comincia: si quis homo,

(b) Pellegr. e l' ultimo finisce: si quis hominum. Camillo Pellegrino (b) lo trascrisse per intero nella sua Istoria de' Principi Longobardi, an-Arech. Prin- notandovi in che quello si consorma, ed in ciò che differisca dalle leggi Longobarde. L' esempio d' Arechi seguitarono da-Hift. Princ. poi gli altri Principi suoi successorì, come Adelchi, Sicardo, Radelchisto, ed altri, come si vede da' loro Capitolari impressi

(c) Pellegr. dal medesimo (c); onde in queste nostre Provincie alle leggi cit. Hist. Pr. de' Re Longobardi s'accrebbero quelle de' Principi di Beneven-Long. 1.3. to, per le quali venivano amministrate, e secondo le medesime i Giudici componeyano le liti, e amministravano giustizia. Il deliberare delle guerre, o delle leghe, e delle paci, al Principe Arechi era riserbato: e molte ne mosse a' Napoletani, moltissime ne sostenne co' Franzesi; fornire di Magistrati ed Ufficiali il suo Stato; tener cura della giustizia; coniare colla sola sua Immagine le monete; e tutte le maggiori e più supreme regalie egli solo s' arrogò, e ritenne : in breve tutta la cura dello

(d) V. Murat- soyranità ad Arechi su trasserita (d).

Carlo Re di Francia, il quale dopo avere nell' anno 781. (e) Sigon. t. dichiarato Pipino suo figliuolo per Re d'Italia (e), in altre imprefe era intrigato, avendo inteso che Arechi avea scosso il giogo, e che arrogatesi tutte le Regali insegne come Sovrano dominava Benevento, stimolato anche da Adriano P. R. al quale que-

Stato così nel politico, come nel militare con tutti i diritti di

ibi Peregr.

Capitular.

cipis, in

Long. 1.3.

Diff.5.

4. an. 781.

fle

ste intraprese de Beneventani erano pur troppo sospette (a), ritor- (a) V. Epist. nò nell' anno 786. con potente armata in Italia; e dapoi nel Hadr. 61. & mese d'Aprile dell' anno seguente 787. scorrendo sopra il Prin-786. & 787. cipato di Benevento, minacciava anche quella Città di stretto assedio. Ritrovavasi in quest' anno 787. Arechi anche egli intrigato in una guerra, che sopra i campi Nolani aveva mossa a' Napoletani, onde intesa la venuta di Carlo, il quale con formidabile esercito devastava i suoi Stati, conchiuse tosto la pace co' Napoletani; per sospetto che questi non s'unissero co' Franzesi, e concede loro alcune sovvenzioni, ovvero Diaria, come le chiama Erchemperto (b), nella Liburia, e Cemeterio, campi (b) Erchem. che sono imorno Nola sertilissimi e di frumento, e di vino (\*) Hist. apud Pellegr. n. 2.

Giunto pertanto sopra Benevento l' esercito Franzese, Are- & ibi Prachi prima gli fece valida ed ostinata resistenza; ma non potendo till. bastare le sue forze ad innumerabile oste, che a guisa di locufle dalle radici rodeva ciò che paravasi innanzi, munito, come potè meglio, con forti ripari Benevento, ritirossi in Salerno. E fu allora, che questo Principe di Torri eccelse, e mura fortissime cingesse questa Città, e che pensassero i nostri Longobardi a fortificarsi nelle Città marittime(c), per trovare scampo dall'irru- (c) Erchemp. zione de' Franzeli, da' quali non stavano sicuri nelle mediterra- num.3. nee, siccome in quelle di Mare, per non avere i Franzesi allora armate marittime, per le quali l'avessero potuto assalire: refo accorto ancora dall'esempio di Desiderio, che per non avere avuto un simile scampo, restò miseramente in Pavia prigione. L'esercito di Carlo intanto devastava il paese, e giunto infino a Capua scorreva dappertutto, inferendo danni gravissimi alle campagne, ed a' Capuani sopra ogni altro. Allora Arechi pospoliendo l'amore de' suoi propri figliuoli alla salute de' suoi sudditi, mandò molti Vescovi Beneventani ad incontrar Carlo,

ed

della Liburia, considerabil tratto di tra quel Principe, ed i Napoletani paese così particolarmente appellato nel- fassi distinzione tra la Liburia, e Cela Campagna Felice, onde poi questa meterio. La Liburia, parte era soggetta Provincia prese il nome di Terra di la Longobardi Beneventani, e dipoi a Lavoro; vedi il Pellegrino della Camp. | Capuani, e parte a' Napoletani; onde Fel. Difc. 2. §. 19. e'l Can. Pratilli nella chiamoffi questa parce Liburia Ducale, Sua Differ. de Lituria t. 3. Hist. Prin. per cui vi furono tante guerre e con-Long. Nola, chiamata prima, e dopo trasti tra i Conti e Principi di Capua, ancora de tempi del Princ. Arechi e i Duchi di Napoli. Vid. Peregr. & Cameterium, non era compresa nella Pratilli loc. cit.

(\*) Del significato ed estensione Liburia; e quindi nell' accordo facto

Rrr 2

ed offerendogli per oftaggi Grimoaldo e Adelgifa suoi figliuoli; gli fece da' medefimi dimandare la pace. Sono pur troppo grazich, e perciò da non tralasciarsi i collegui, che l' Auonimo (a) Anon. Salernitano (a) fa paffare tra Carlo e questi Vescovi, i quali rin-Salem. 411. facciati d.l Ke com'essi ardivano comparingli davanti, dopo avere unto, e posta la Corona sul capo d'Arechi loro Principe, non gli seppero dare altra risposta, se non che pieni di pattra si profirarono colla faccia per terra avanti i suoi piedi. Il pietoso Re, depolla ogni collera, umanamente trattogli, facendogli alzare; e dapoi ch'essi surono surti, disse loro: Io veggo i Pastori, ma senza le loro pecore. Al che i Vescovi, prendendo dalla umanità di Carlo pur troppa fiducia, non ebbero alcuno ritegno di rispondere: Venne il Lupo, e ha disperso le pecore. Il Re dimandò, qual sosse quello Lupo; ed essi risposero: tu se quegli. Finalmente dopo mille seccaggini lo pregarono, che contento degli oslaggi desse loro pace, e risparmiasse la salute ad Arechi, ed a' suoi Popoli. Ma replicandogli Carlo, ch' egli non poteva arrestarsi dal cominciato cammino, avendo giurato di non volere più vivere, fe col suo scettro non siaccava il petto ad Arechi; allora un di loro chiamato Rodoperto, Vescovo di Salerno, allegandogli in contrario l' esempio del giuramento d' Erode, lo configliava a rompere il giuramento dato. Del che il Re non ben pago, chiese loro miglior consiglio. I Vescovi cercarono di deluderlo; poichè gli promisero di dargli in mano Arechi, purchè adempiuto il giuramento lo lasciasse regnare ne' suoi Stati. Mentre Carlo con desiderio era portato da' Vescovi di quà e di là perchè si adempiesse da loro la promessa, finalmente lo fecero entrare nella Chiefa di S. Stefano, e quivi mostratagli una ben grande immagine d' Arechi, ch' era in un angolo della Chiesa: ecco Arechi, dissero, che tu cerchi. Allora il Re tutto pieno d'ira e di rabbia minacciò volergli mandare in efilio in Francia, se non attendevano ciò ch' aveano promesso. Ma i Vescovi tutti atterriti, prostrati di nuovo a terra cominciarono a dimandar misericordia, e cercando con molti passi della Scrittura rattemperare il suo sidegno, narra l'Anonimo, che tanto essicacemente adoperaronsi, che in fine giunto il Re rabbioso sopra il ritratto d' Arechi, percotendolo fortemente collo scettro, che teneva in mano, e dandogli più colpi nel petto, e nel capo, ove era dipinta la corona, e ridottolo in più pezzi, disse: Questo arverrà a colui, che sopra di se s' arroga ciò che non gli è leci10; e fatto questo, i Vescovi prostrati di nuovo gli chiesero per Arcchi la pace. Carlo in fine ad intercessione di tanti ghela concedette. Creda chi vuole queste puerilità dell' Anonimo, egli è però cossante appresso Erchemperto, che Carlo non passò oltre di Capua, e quivi contento degli oslaggi, fermò la pace con Arechi, e lasciogli il Ducato Eeneventano come lo reggeva. I patti farono, che Arechi s' obbligasse prestargli ogni anno certo tributo, ch' Eginardo dice, che su di 7000. soldi d' oro (a): che per oflaggi restassero in suo potere Grimoaldo e Adelgisa suoi figliuoli: e se gli consegnasse il suo tesoro. Tutti (a) Eginhar. gli furono accordati; e Carlo mandando un fuo Gentiluomo in Ann.un.814. Salerno, ove Arechi dimorava, a firmargli, furono tosto eseguiti, e consegnati al Re gli oslaggi col tesoro (b). Fece poi il Re (b) Erch.n. ritorno in Francia, e seco portonne Grimoaldo; ma Adelgisa 2. An. Salern. fu per molte preghiere restituita in Salerno al suo genitore. se ciò è vero, com' è verissimo, che Carlo M. non passasse ol-c.12. tre a Capua, e quindi ritornato in Francia non facesse più ritorno in quelle nostre parti, non so dove s'abbia Scipione Mazzarella trovato, che Carlo, ficcome fece in Parigi, ed in Bologna, avesse in Salerno nell' anno 802. issituito quel Collegio (\*), quando quella Città non passò mai sotto la sua dominazione, ma fu sempre il sicuro ricovero de' Principi Beneventani nelle

ni delle Università degli Studj attribuize a Carlo M. nella Francia, nell' Ivalia, e nella Germania . I Maestri piu famosi di quei tempi si riducevano a non sapere, ne ad insegnar altro, che la Grammatica, oltre della quale niun altra facoltà si sapeva in quei rempi rozzi . Le Università di Parigi, di Bologna, di Pavia furono istisuite molto appresso. Vero e, che Carlo M. cerco di ristabilire in Francia, ed in qualche modo in Italia le lettere già avvilite, e quasi dimenticaue, e perció mando in Pavia un Monaco Scozzese, chiamato da alcuni Gio- leggi fondati lungo tempo davoi in Iliberali. Ma non è gia, che con que-fto fondato avesse in Pavia una Univer-Capitul. Lotar, pag. 152. Ann. an. 822. sità, come volgarmente si pretende. Lo- & Diff. 44.

(\*) Son tutte favole le fondazio- I tario I. nell'anno 823. o 829. affegio con un suo Capitolare, dato in luce dal Baluzio com. 2. Capitul. e dal Muratori tra le leggi Longobarde t. 1. par. 2. Rer. Ital. pag. 151., a diverse Citcà d' Italia un Maestro per ognuna, che istruir dovesse la gioventu Italiana. Le Cietà ivi nominate sono, Pavia, 1vrea, Torino, Cremona, Fiorenza, Fermo, Verona, Vicenza, e Cividal del Friuli. Queste Scuole pubbliche istituite da Lotario possono essere prese. per una remota origine dell' Università, o siano Corpi Scolastici , e Collegj di Studj con cert' ordine e-certe. vanni Albino, ad insegnar les Arti talia, nell' undecimo, e duodecimo setante guerre, ch' ebbero dapoi con Pipino, lasciato dal padre Re d' Italia.

Ma non così tosto il Re Carlo da Capua su dilungato, ed in Francia restituito, che Arechi poco curandosi de' pegni dati, cominciò a trattare leghe con Costantino figliuolo d' Irene Imperadore d' Oriente, e fra di Ioro erano già venuti ad una stretta consederazione contro di lui; poichè Arechi aveva mandato suoi Ambasciadori in Costantinopoli cercando ajuto da Costantino, ed insieme l' onore del Patriziato; e ciò che più importava, cercogli ancora il Ducato Napoletano con tutti i luoghi appartenenti al medesimo, e che con valide sorze gli mandasse Adalgiso suo cognato, figliuolo del Re Desiderio, che come si disse erasi ricovrato in Costantinopoli, dapoi che suo padre su fatto prigione da Carlo: promettendogli egli all' incontro di voler sottoporsi, ciò che non voleva sare con Carlo, al suo Imperio, e di vivere all' usanza de' Greci, così nella tonsura, co-

(a) Epist.44 me nelle vesti (a).

Pontif.

Long.

In effetto Costantino abbracciando il partito, mandò subito due suoi Legati in Napoli, perchè lo creassero Patrizio, i quali gli recarono le vesti intessute d' oro, la spada, il pettine, e le forbici, perchè di quelle Arechi si coprisse, e si tosasse, come aveva promesso; nè altro da lui richiese, se non che gli si dasse per ostaggio Romualdo altro sigliuolo d' Arechi. Giunti gli Ambasciadori in Napoli, surono da' Napoletani ricevuti con so-

(b) Cir. Ienne apparato, cum Bandis, & Signis, dice Adriano (b); ma Epift. 44.

Vid. Murat. Morì, mentre queste cose trattavansi, nel mese di Luglio di quest' anno 787. Romualdo promesso all'Imperador Greco per ostaggio, la cui morte immatura accelerò quella dell' inselice padre, e su non a bastanza pianto da' Beneventani. Il Ioro Vescovo Davide

al suo tumulo erettogli scolpì que' versi, che vengono rappor(c) Camilli tati da Camillo Pellegrino (c) ne' Tumuli de' Principi LongoPellegr. de bardi. Poco dapoi su seguita questa morte da quella d' Arechi
Tum. Princ suo padre, il quale dopo aver regnato in Benevento trent' anni (d),
Longob. 1.3 nel seguente mese di Agosto di quest' istesso anno su totto a'
[d] Chron. Beneventani in tempo, quando era più a loro necessario, lascianDuc. & Pr. Beneventani in tempo, quando era più a loro necessario, lascianBenev. apud dogli in istato così deplorabile, che rimanendo senza chi gli regPeregr. 1. 5. gesse, surono, come diremo, da dura necessità costretti a ricorreHist. Princ re alla benignità di Carlo, sottomettendosì a lui con condizio-

ni troppo dure e pesanti, purchè rimandasse loro Grimoaldo,

ch'ei

ch' ei teneva in ostaggio. Lo piansero perciò i Beneventani amaramente, e gli ereisero un maestoso tumulo nella loro Città, ove Paolo Warnefrido, che dopo il suo esilio erasi quivi ricoverato, pianse ancora egli la loro sciagura, e lodò l'eccelse virtù di questo Principe in molti versi, che pur leggiamo presso Pellegimo (a). Ci restano ancora di questo Principe alcune leggi, che veder si possono ne' suoi Capitolari impressi dal medesimo [4] Pid. a-Autore; fra le quasi non dee passarsi sotto silenzio quella, per tam An. Sacui vietò le Monache di casa, chiamate altramente Bizzoche (b). 21. Aveale nel suo Regno il Re Luitprando ammesse, anzi in una (b) Capit.Afua legge (c) commendava l'isstituto. Ma Arechi avendo sco-rech.n.12. verto, che sotto quel velame si contaminavano di mille laidezze (c) Lib. 2. e libidini, fotto gravi pene tolse l'abuso, ed ordinò che fosse- iii. 37. l. 1. ro chiuse dentro Monasteri. Fu Arechi un Principe assai magnanimo e generoso, ed in lui di pari gareggiavano la pietà, la giustizia, la fortezza, e tutte le altre virtù. Egli con fomma magnificenza ridusse a fine in Benevento il Tempio di Santa Sosia da Gisulso incominciato, e costrui il Monastero del Salvadore, ambedue di Vergini (d). Eresse due superbi Palagi, (d) Erchous uno in Benevento, l'altro in Salerno, cingendo quella Città di 3. Leo Oft. alte Torri, e ben forti mura. Fu amante delle lettere, e ca. 41.66. & 9. reggiò molto i Letterati di que' tempi, avendogli in somma sima ed onore. Accolse con molti rispettosi segni Paolo Warnefrido, quando fuggito da Tremiti, ove da Carlo M. era slato esiliato, ricovrossi in Benevento: lo ricevè benignamente, e l'ebbe tra' più cari e fedeli suoi amici (e); onde Paolo in segno [e] An. Sadella fua gratitudine compose quell' elogio, che sece scolpire Oft. 1. 6.15. nel suo rumulo.

### C A P. IV.

Di GRIMOALDO II. Principe di Benevento, e delle guerre sostemute da lui con PIPINO Re d' Italia.

Beneventani, morto Arechi, mandarono Ambasciadori al Re Carlo a dimandargli con molta sommissione e preghiere Grimoaldo, (f) i quali giunsero in tempo, quando non erano stati (f) Erchana, ancora scoverti al Re i trattati, che Arechi avea avuti con Co- 4.An. Salera, stantino Imperador d'Oriente, de'quali non se non dopo un an-cap-22.

no ne su avvisato dal Pontesice Adriano, che gli aveva scoperti (a) Epist per mezzo d'un Prete Capuano chiamato Gregorio (a). Per la Hadrian, 44. qual cofa poterono con minore difficoltà tirare il Re ad affentire alle loro dimande (\*), concedendo Grimoaldo per loro Principe; ma innanzi che partisse, volle legarlo con questi patti: Ch' egli facesse radere a' suoi Longobardi le barbe: Che nelle scritture, e nelle monete prima si ponesse il suo nome, e dapoi quello di Grimoaldo: E che da fondamenti facesse abbattere le mura di Salerno, d'Aceren-Addizione za, e di Consa.

dell' Autore.

( Queste parole della pace tra Carlo M., e Grimoaldo II. Principe di Benevento, sono conformi a ciò, che scriffe Erchemperto in Chronico num. 4.: Chartasque vero, nummosque nominis sui characteribus superscribi semper juberet .... In suis Aureis ejus nomen aliquandiu figurari placuit: schedas similiter aliquanto justit tempore exarari. Quindi quetto articolo di pace riceve maggior fermezza e lume, e nell' ittello tempo spiega nettamente quella Moneta d'oro di Carlo M. rapportata da Mr. Le Blanc, che diede a più d' uno de' nostri Antiquari gran travaglio per intenderne le iscrizioni; poichè portando da una parte il nome di Carlo M., e dall' altra quello di Grimoaldo, credendo che si volesse dinotare Grimoaldo Re de' Longobardi, ed i tempi non concordando, si videro in maggiori inviluppi. Queste Monete si coniarono così, in esecuzione di quella pace, ed il nome di Grimoaldo dinota questo Principe di Benevento, e non già Re alcuno de' Longobardi. Nel Museo Cesareo di Vienna fra le altre Monete d' oro che conserva, si vede ancor questa d' indubitata fede ed antichità.)



Affair

(\*) La lettera di Adriano giunse fiimo di accordare alle preghiere de' e Carlo M. prima di rimandarne Grimoaldo in Benevento. Ma non ostanle condizioni qui rapportate. Vid. Mute le premure del Papa il Re Carlo xatori Ann. an. 788.

Affai maggiori condizioni, e più dure avrebbe potuto il Re efiggere da Grimoaldo, essendo in suo potere. Ma questi tornato in Benevento, e ricevuto con infinito giubilo da' Beneventani, per qualche tempo fece correre le monete, e le scritture col nome di Carlo, mostrandosi, per assicurarlo maggiormente delle sue promesse, in questi rincontri voler da lui dipendere; sebbene della demolizione di quelle Piazze non se ne parlase (a). Anzi Grimoaldo per togliere ogni sospetto, che mai potesse aversi di lui, dapoi che Carlo scoprì i trattati d' Arechi suo padre, avendo già l'Imperador Costantino mandato nell'anno 788. in Sicilia Adalgiso con alquante truppe, perchè passato in Calabria, coll'ajuto de'Beneventani si facesse gridar Re d'Italia, crucciato ancora l'Imperador Greco con Carlo, il quale avendogli promella una sua figliciola per moglie, mutato consiglio, gliele avea (a) Erch. m. poi negata: Grimoaldo non solo non volle concorrere co' dise- 4. Vid. tam. Anon. Saler. gni di Adalgiso suo zio, ma avvisando Pipino di queste intraprese, penso meglio unirsi con lui, e con Ildebrando Duca di Spoleto, e con Guinigiso mandato con alquanti Franzesi in suo ajuto da Carlo M. E su allora, che l'inselice Adalgiso dopo essere sbarcato con molti Greci in Calabria, pugnando va-Iorofamente, fugato e vinto il suo esercito, restasse fra le spoglie preda dell' inimico, che postolo ne' tormenti gli sece spietatamente con morte crudele spirare l'anima, come narra il Sigonio (b). Ma il Continuator d'Aimoino (c), Maimburg (d), e coloro, che han letto in greco Teofane, scrivono, che colui che 41.738.1.4. fu fatto morire ne'tormenti, non fu Adalgifo, ma Giovanni Generale dell'armata de' Greci; poiche questo miserabile Principe Aimo. lib. falvossi dalla battaglia, e ritornò con poco seguito a Costantino- (d) Maimb. poli, dove invecchiò; e cedendo finalmente alla fua fortuna non Hift. Icon. meno che il padre, passò ivi quietamente il resto della sua vi- lib.3. an. 775. ta nella dignità di Patrizio (e); com'è il solito destino de' Principi (e) Vid. Muspogliati, de' quali coloro, a cui hanno ricorso, si contentano per ratori Aur. ordinario di compatir la difgrazia, conservando loro un vano titolo an. 788. di ciò che sono stati, senza che ardiscano, o che possano, o quando il potessero, che vogliano intraprendere di ristabilirgli, abbracciando altri interessi che stimano esser loro più considerabili e profittevoli.

Grimoaldo intanto, sebbene per togliere ogni sospetto a Pipino, ed a Carlo suo padre, posposta ogni ragione di sangue

dal suo cuore gli stessi sentimenti del padre, e di volgere tutti i suoi pensieri come potesse giungere a reggere il Principato

num.5.

di Benevento con autorità assoluta ed independente. Non pensa-(a) Fideam. va più alla demolizione di Salerno, d'Acerenza, e di Consa (a), Anon Salern. secondo le capitolazioni stabilite con Carlo, e pian piano nelle 6.24. & 25. monete, e nelle scritture faceva tralasciare il nome di Carlo, e per aversi sposata Wanzia nipote dell' Imperadore Greco, dava di (b) Erch, se maggiori sospetti (b). Si venne perciò a nuova guerra co' Franzesi, e tanto più ostinata, quanto che Carlo distratto altrove, Pipino giovane spiritoso ed ardente, essendo egli rimaso in Pavia Re d'Italia, non poteva fosserire in conto alcuno quest' Imperio affoluto, che Grimoaldo s' arrogava del Principato di Benevento. Non passarono perciò molti anni, che Pipino nel 793. gli mosse incontro innumerabile oste de' suoi Franzesi, che d' ogn' intorno lo cingevano, e gli minacciavano guerre crudeli. Penso allora Grimoaldo di placarlo con rimovere ogni ombra di sospetto, che si potesse avere della sua persona per cagione d' aversi poco prima sposata Wanzia. Ripudiolla come sterile, e con inaudita inumanità la fece per forza condurre in Grecia alle proprie case. Ma niente giovarono a Grimoaldo queste simulazioni ed astuzie, poichè Carlo oltre d' aver comandato a Pipino di combatterlo, gli avea anche in suo soccorso mandato Lodovico suo fratello, che dall' Aquitania, ove era, si condusse in Italia, ed unite le loro milizie furono fopra il Principato di Benevento. Fu per più anni guerreggiato ferocemente; e narra Erchemper-(6) Hift. Er- to (c), che sebbene Carlo co' suoi figliuoli, che aveva già costituiti Re, con immensi eserciti avesse proccurato impiegar le suepiù valide forze per foggiogar Grimoaldo, e' suoi Longobardi Beneventani: non per tutto ciò fotto questo valoroso Principe potè porre in effetto i suoi disegni; anzi sovente attaccatasi ne'suoi eserciti la peste, bisognò che pien di scorno se ne ritornasse. Solamente dopo il corso di sette anni, e dopo tante siere ed ostinate contese gli riusci negli anni 801. ed 802. prender Chieti in Abbruzzo (d) con alcuni luoghi d'intorno; e sebbene nel seguente anno prendesse ancor Lucera in Puglia, su questa ben toflo da Grimoaldo ricuperata, e vi fece prigione anche Guinigiso Duca di Spoleto con tutto il presidio, che qui Pipino per guardia di quelle Città aveva lasciato. In breve in tutto

quel

(d) Vid. Muratori ditt.

enn.

chemp.n.s.

quel tempo che Pipino regnò in Pavia, e Grimoaldo in Benevento, narra Erchemperto, (a), che fra essi non suvvi un sol mo-(1) Hist. Et mento di pace; imperocchè erano questi due Principi amendue chemp. n.G. giovani, ed alle guerre propenfi, ciascuno impegnato con tutte le forze che avea a sostener il proprio punto. Pipino per vedersi cinto da tanti prodi e valorosi Capitani, e d' eserciti poderofissimi: Grimoaldo sostenuto con forze pari da' suoi più grandi Baroni, e per le molte Città, ch' ei s' aveva pure munite e presidiate, deludeva gli ssorzi dell'inimico, e per più dispregio mostrava sar poco conto de' suoi eserciti. Soleva spesso Pipino mandar Legati a Grimoaldo con queste ambasciate: Volo quidem. & ita potenter disponere conor, ut sicuti Arichis genitor illius subjectus fuit quondam Desiderio Regi Italia, ita sit mihi & Grimoalt. A quali proposte rispondeva in contrario Grimoaldo questi versi:

Liber, & ingenuus sum natus utroque parente. Semper ero liber, credo, tuente Deo.

In cotal guisa Grimoaldo, finchè regnò in Benevento, repres-Te l'ardire e le forze de Franzesi. Morì questo invitto Principe nell'anno 806. senza lasciar di se prole maschile, poiche Gotofredo suo sigliuolo, di cui nella Chiesa di S. Sosia in Benevento si vede il Tumulo, rapportato anche dal Pellegrino (b), mul. Princ. premori a lui. I Beneventani dopo averlo amaramente pianto, Long.t.3. gli alzarono, non meno che ad Arechi, un magnifico Tumulo, celebrando e scolpendo in quello le sue eccelse virtù, e samofe gesta. Fu non meno co' Franzesi, che co' Greci sempre vittorioso, ed i versi posti nel suo Tumulo (c) dimostrano ancora (c) Si legil suo valore contra i Franzesi, i quali non poterono darsi vanto gono presso d'averlo foggiogato giammai.

Pertulit adversus Francorum sape phalangas, Salvavit Patriam sed, Benevente, tuam. Sed quid plura feram? Gallorum fortia Regna Non valuere hujus subdere colla sibi.

il medefimo Aut. loc. cit. e pre so l' An. Saler. c. 26.

#### C A P. V.

CARLO M. da Patrizio diviene Imperador Romano: sua elezione, e qual parte v'ebbe LIONE III. Romano Pontefice.

M Entre che i Franzesi sotto Pipino con tanta serocia ed ardire guerreggiavano co' Beneventani sotto Grimoaldo, Carlo M. dopo aver debellati i Saffoni, e scorsi molti luoghi del suo vasto Imperio, fermossi finalmente nell' anno 795. in Aquisgrano, della quai Città per l'amenità del sito, e de' fuoi luoghi cotanto si compiacque, che di un nobilissimo Tempio, e d'altri magnifici edifizi adornolla, costituendola sua Regia. Quivi trovandosi, gli su recata novella della morte d'Adriano accaduta in Roma l' anno 796, ovvero nella fine dell' anno 795. Fu da Carlo inconsolabilmente pianto, e su tanto il dolore che n'ebbe, che volle anche manifestarlo per un elogio da lui medesimo composto, che sece porre al suo sepolcro (a). Intese ancora poco dapoi, che il Popolo e Clero Romano aveva in suo luogo eletto Lione Prete Cardinale, che Lione III. fu detto. Da costui gli su data parte della sua elezione per suoi Ambasciadori, dimostrandogli ancora la sua mente, ch' era, seguitando i vestigi de' suoi predecessori, di non voler riconoscere altro che lui per protettor suo, e della Chiefa: di vantaggio come a Patrizio, ch' egli era di Roma, gli mando lo stendardo della Città con molti altri doni, pregandolo nel medesimo tempo di mandare uno de' Signori della sua Corte per ricevere da parte sua il giuramento di sedeltà, (b) Eginhar che gli presterebbe il Popolo Romano (b), il quale da lungo in Annal A. tempo aveva cominciato a scuotere il giogo de' Greci, e voleva 796. Aimoin. già affolutamente liberarfene. Carlo accettò li donativi, e l'o-A.796. Vedi maggio, che gli rendeva la prima Città del Mondo, e scelse Marca de Con- Angelberto Abate di Centula per ricevere il giuramento de' Romacor.lib.3. cap. ni, che lo riconobbero per loro Signore. Ed in fatti per questi trattati ayuti da Lione con Carlo, il Patriziato mutossi in dominio, e da quello tempo fu, ch' egli efercitò in Roma il diritto di Sovrano, rendendovi giustizia per suoi Commissari, e per se slesso, come su avvertito saviamente da Pietro di Mar-

(a) Sigon. 1.4. Muratori an. 795. & 796-

11. num.8.

ca (a) (\*). Ed oltre a ciò usando della sua regal munisicenza e generolità, mandò al Papa per Angeiberto una gran parte di que' tesori immensi, ch' egli avea guadagnati nella guerra contra gli Unni, da lui poco prima felicemente terminata per la conquista della Pannonia. Ed in tutti i rincontri, che gli s'osserirono, emulo di Pipino suo padre, pose tutto il suo studio ad ajutarlo nelle persecuzioni che sofierse, e di proteggere ed innalzare quanto più potè la Chiefa Romana, come aveva fatto con Adriano suo predecessore. Poichè avendosi Lione inimicato Pasquale Primicerio, e Campulo nipote d'Adriano, e molti principali Signori di quel partito, che mal follerivano, che il nuovo Fontefice innovalle molte cose satte da Adriano; costoro obre d'averlo accusato, e fatto reo di molti e scellerati delitti, non potendone mostrar poi documenti per pruovargli, un gierno mentr' era in una pubblica e sacra sunzione tutto inteso, gli corsero sopra, e presolo gli diedero più colpi mortalissimi, so strascinarono per le strade, e si sforzarono di cavargli gli occhi, e di troncargli la lingua (b); ma riparatosi come potè meglio, su dopo molte serite, tutto bruttato di sangue, chiuso nel Mon stero di S. Erasmo in Diac. in Chr. una stretta prigione. Ma liberato dapoi da' suoi partegiani, ed Eo. Neap. accorso in suo ajuto Guinigiso Duca di Spoleto, questi dopo iti Muratori. averlo condotto in Spoleto, lo mandò in Francia a Carlo infie- Idem in me con molti Vescovi, ed altri Nobili, che vollero seguirlo nel Annan 799. viaggio. Fu ricevuto da Carlo in Paderbona con uguale stima, che fu da Pipino suo padre ricevuto Stefano; trattandolo con infinito onore, e fomma magnificenza; ove Lione ebbe campo di mostrare la sua innocenza, e ciò che a torto aveva sosserto, ed in che falsamente era stato da' suoi nemici accusato. (c)

Ma nell'istesso tempo i suoi congiurati in Roma, per l'as-Bibl. in Leofenza del Pontesice satti più altieri, non mancarono di opporsi sigon. & Muagli sforzi di Lione. Essi mandarono a Carlo molte accuse, per le ratori una quali mostravano Lione reo di molti e gravi delitti. Parve al Re 799. rimandarlo in Roma accompagnato magnificamente, per doversi

(c) Anast.

(\*) Il Parriziato di Carlo M. non importava un nudo titolo di onore, quasi disensore della Chiesa, e del Popolo Pontesici Romani a Carlo M. ed a suasi Crita Bar. an. 789. ma un effettivo diritto di giurisaizione e sovrani- trov. di Comacchio \$.4. e Piena Esperitivo del Popolo pe da tà nella Cietà ai Koma, e nel Ducato fizione c. 2.

ivi conoscere giuridicamente i meriti di questa causa, e lo fece accompagnare da dieci Commissari, due Arcivescovi, cinque Vescovi, e tre Conti, e molti Franzesi, per conoscere di queso negozio. Fu ricevuto il Papa in Roma con solenne applauso, e molta pompa; e venendosi all'esame de' carichi, che gli erano dati da Pasquale, e Campulo, e da' loro complici, per escusar Pesecrando attentato da essi commesso nella sua persona, non provandosi niente de' delitti, de' quali veniva imputato, i Commissari di Carlo mandarono gli accusatori sotto buona guardia al Re (a). Erasi Carlo, dopo aver gloriosamente trionsato de Sassoni, e degli Unni, incamminato già verso Italia, invitato da Pipino, il quale mal poteva folo abbattere l'alterigia di Grimoaldo, che il Principato di Benevento reggeva già con libero ed affoluto Imperio; e giunto in Italia, volte esfere di persona in Roma per conoscere di questa causa, e rendere al Papa quella giustizia, ch' egli dimandaya.

(a) Anast. Bibl. loc. cir.

> Fu da Lione a' 24. di Novembre di quest'anno 800. dal Clero, e dal Popolo Romano ricevuto Carlo con segni di venerazione e di stima, i maggiori che potevano mai praticarsi; e fatto questo Principe dopo alquanti giorni del suo arrivo raunare nella Chiefa di S. Pietro gli Arcivescovi, Vescovi, ed Abati, e tutti i Signori Romani e Franzesi, assiso egli col Pontesice in questa grande Assemblea, fece esaminar questa causa, e proccurò che si facesse esatta discussione de' delitti, de' quali era stato Lione accusato. Ma non essendovi dall' una parte pruova alcuna, nè alcun testimonio, che si presentasse per sossenere queste calunnie, e dall' altra protestandosi tutti i Prelati non dover la Santa Sede, ed il Papa esser giudicato da nessuno, e che toccava a lui stesso di giudicarsi; allora il Pontesice disse, che seguendo le vestigia de' suoi predecessori, egli era tutto pronto di giustificarsi nella medesima maniera, che coloro avevano satto più d'una volta. Perciò il giorno seguente montando egli sopra la Tribuna, tenendo in mano il libro de' Santi Vangeli, nel cospetto di tutti volle con solenne giuramento, come innocente purgarsi, altamente protessando e giurando se essere innocente di tutti i delitti impostigli da'suoi persecutori. Sopra di che tutta la Chiefa rimbombò dell' acclamazioni d'una sì augusta Assemblea, che ricevè questa protesta e giuramento del Papa come un Oracolo, che l'afficurava pienamente della fua innocenza. Così Lione essendos giultificato appresso tutti, ciò ch' era la cosa, che

che Carlo Magno simava più importante, su rimesso ad un' altra Affemblea il giudicio di Pasquale, e de' di lui complici (a): (a) Anast.

Ma questo Pontesice riconoscendo da Carlo tanti benesici, Bibl. in Leopenso più seriamente come potesse rendergliene quella gratitudine che meritavano (b), e come in avvenire potesse la Chiesa ratori an. Romana flare più che ficura della fua protezione e del fuo aju-800. to, giacche dagl' Imperadori d' Oriente non era più che sperar- (b) Theophane, anzi molto da temerne. Allora fu che si pose in opra il nes in Chropiù bel ritrovato, che mai potesse uomo immaginare, a fine di const. & an. rendere questo Principe più tenuto che mai alla Sede Apostoli- 4. Iren. ca; e che si proccurasse dapoi da' Pontesici Romani una sunzione, che non essendo in questi tempi reputata, altro che una pura e semplice cerimonia, d'interpetrarla per una delle più potenti ragioni del deminio temporale, ch' essi vantano tenere sopra tutto il Mondo Cattolico, e che gli adulatori di quella Corte seppero tanto ben colorire ed inorpellare, che lo persuasero per più secoli a quasi tutta l' Italia, ed a molte parti ancora dell' Occidente. Questo su d' innalzare Carlo da Patrizio ch' egli era, in Imperadore Romano (c); ciò che dissero la trasiazione dell'Imperio d' Occidente ne' Franzesi, e che in verità Bibl. in Leonon su altro nella persona di Carlo, che un volersi assumere un hard. Ann. nome più spezioso ed augusto: il che gli altri Re d' Italia, co- an. 801. me Teodorico, pure avrebbero potuto farlo, ma non vollero mai porre in effetto.

Alcuni Scrittori Franzesi (d) vogliono darci a credere, che (d) Maimb. Carlo fosse stato ad esempio di Teodorico anche alieno di proccu- Hist. Iconock. rarsi questo spezioso titolo, e che Lione cotanto a lui obbligato guidando questa cosa, avesse concertato il tutto co' Romani, e con gli altri Popoli, che allora si trovavano in Roma, senza che Carlo niente ne sapesse, di acclamarlo Imperadore Romano, mentre egli nelle feste del Santo Natale dovea condursi in Chiesa, e ponergli la clamide e la corona imperiale, come si fece. Ma ciò lo credano i più semplici, e coloro che ignorano le circostanze, che precederono a quetto fatto; poichè Carlo per altri riscontri che ci restano nell' Istorie (e) è manisesto, che Diac. in Chr. ambisse questo titolo, dovuto per altro a' suoi meriti, ed al suo Ep. Neap. n. vallo Imperio, che avevasi parte per ragione di successione, par- 42. Sigon.

te per armi conquistato, come qui a poco diremo.

Certamente il gran Tcodorico Re d'Italia avrebbe forse con Soi. Vid. Mumaggior ragione potuto affumere questo titolo d' Imperadore di ratori endum.

(c) Anast. ne III. Egiu-

. Hift. Ital. A.

Occi-

Occidente, nel che avrebbe avuto anche il consentimento di Lione Imperadore d'Oriente. Ma egli, come si è detto nel libro terzo di questa Istoria, deponendo l'abito Gotico, non già d'Imperiale diadema, ma di Regie insegne volle coprirsi, e Re de' Coti e de' Romani volle esfere proclamato ; e narra Procopio, che a questo Principe solamente il nome d' Imperadore, ch' egli non volle assumere, marcava, ma che in realtà era tale, così se si riguardava la sovranità del suo Imperio, come l'e-(a) Procop flensione de' suoi domini (a). Egli non solo ad esempio degli altri Imperadori d' Occidente aveva stabilità la sua Sede in Ravenna, dominando quindi tutta l' Italia; ma tenne ancora sotto la sua dominazione la Sicilia, la Rezia, il Norico, la Dalmazia colla Liburnia, e l'Istria, ed una parte della Svevia, e quella parte della Pannonia, ov' era Sigetino, e Sirmio. Riteneva ancora parte della Gallia, per la quale co' Franzesi venne sovente alle armi; e per ultimo reggeva, come Tutore d'Amalarico suo nipote, la Spagna. Onde se a Teodorico sosse venuta voglia d'assumere questo titolo, e portarsi in Roma a farsi porre la corona dal Papa, ch'era suo suddito, e farsi ungere, come cominciarono ad usare in appresso i Principi Cristiani, da fuoi Vescovi, si sarebbe anche detto, che i Pontesici Romani trasferirono da' Romani l'Imperio d' Occidente ne' Goti, come (b) Vid. Ev. si dice ora di questa traslazione da essi satta ne' Franzesi (b).

Otto. Diff. 5. & Segg.

de Bell.

2.72620

Goth. L. 1.

Ma perchè si vegga chiaramente, che per quello fatto niende tit. Imper. te altro s'acquistò a Carlo, che il solo nome d'Imperadore Romano, niente più gli diedero, o potevano dare i Romani ed il Papa, che tale lo acclamarono, che questo titolo, il quale non portò a lui ragione alcuna sopra gli altri Stati e Regni d'Occidente, i quali per lungo corso d'anni surono sotto la dominazione d' altri Principi : egli sarà bene di ponderare, che moltotempo prima, che questo Principe sosse nomato Augusto, l'Imperador Greco aveva già perduto il dominio di quafi tutte le Provincie d'Occidente, le quali jure belli erano passate sotto la dominazione d'altri Principi, e di Carlo medesimo per la maggior parte; tanto che per questa acclamazione, siccome egli non si fece più ricco, così niente per lei si tolse all' Imperadore di Oriente, ne agli altri Principi sopra i loro Reami e Stati, ch'essi possedevano.

Aveva già Carlo discacciati da Italia i Longobardi, che n' grano Signori, e al suo Imperio aveala soggettata, Roma,

che

che un tempo su Sede dell' Imperio d' Occidente, sin dal tempo di Liore Isaurico avea cominciato a scuotere il giogo, e sebbene lungo tempo i Greci vi avessero tenuta un' ombra di loro Signoria, erasi quella finalmente data a Carlo M. che ne ricevette il giuramento di fedeltà per Angelberto, come narrano i più gravi Istorici; e prima d'assumere questo titolo aveva esercitato in essa le ragioni di Sovrano, come può essere ben chiaro a chi riflette l'accuse date a Lione; poiche sebbene lasciasse a' Romani vivere colle proprie leggi, e fotto i medefimi Magistrati, però la potestà suprema era come Patrizio a lui riserbata, e la ritenne dapoi come Imperadore; e l' Efarcato di Ravenna, Sede che prima fu degl' Imperadori d' Occidente, e poi degli Efarchi, primo Magistrato in Italia degl' Imperadori d' Oriente, ancorche tolto a' Longobardi, fosse stato conceduto alla Chiefa Romana, si ritennero però in quello così Pipino, come Carlo le ragioni della sovranità e del dominio eminente (\*). In breve quasi che tutta l'Italia, toltone queste nostre Provincie, era già passata sotto la dominazione di Carlo prima dell' assunzione di questo titolo. Parimente egli è certo, che questo Principe per successione e per conquista possedeva tanto di dominio nell' Occidente, quanto non ebbe mai nelluno Imperadore dal tempo della divisione dell' Imperio; poichè oltre alle Gallie, dove egli regnava per successione come Re di Francia, aveva conquistata parte della Spagna insino all' Ebro. Per lo medesimo diritto di conquista possedeva l' Istria, la Dalmazia, tutta la Pannonia fino a' confini de' Bulgari, e della Tracia, ed ancora tutta la Dacia, contenente la Valachia, Moldavia, e Transilvania. E se egli non ebbe la Spagna di là dall' Ebro, e quella parte dell' Africa, ch' era dell' Imperio d'Occidente, prima che i Vandali, e lungo tempo dapoi i Saraceni se ne sossero impossessati; aveva egli dall' altra parte ciò che i Romani non poterono mai conquistare, cioè tutta quella vasta estensione di Paese, ch' è tra il Reno, e la Vistola, l'Oceano Settentrionale, ed il Danu- (a) Vid. Mubio, divisa ora tra tanti Principi, Città libere, e Repubbliche, ratori Ann. di cui una sola parte compone ciò che si chiama oggi giorno an. 814. l'Imperio Romano (a). Ed Eginardo (b) scrive, che i Re che do. (b) Egin. in mi- Vis. Car. M. Tom.I. Ttt

<sup>(\*)</sup> Vedi in conferma di ciò quanto Esposiz. de' Dritti Imper. c. 2. & 3. & ragiona il Muratori Osservaz, per le conper tot. e negli Ann. d'Ital. an. 800.

minavano allora nella G. Brettagna, gli erano talmente fommelsi, che nelle loro lettere lo chiamavano sempre loro Signore,

con sottoscriversi di lui servidori e sudditi. (\*)

Vacando dunque per tre secoli l'Imperio d'Occidente, e diviso in tanti Principati e Regni, essendosene molti uniti nella persona di Carlo, parte per ragione di successione, e moltissimi per diritto di conquista, tanto che arrivò a possedere in Occidente molto più, che gli altri Imperadori Occidentali, e precifamente que' che vi furono da Onorio infino ad Augustolo; non deve per questa parte riputarsi cosa molto impropria e strana, se i sudditi di Carlo, ciò ch' egli era in realtà, avessero voluto anche proclamarlo Imperadore, e dargli questo augusto titolo, ben proprio e corrispondente al suo vasto Imperio, che teneva in Occidente. In effetto questo nome non dal solo Romano Pontefice, che guidò questa azione, gli fu dato, nè solamente da' Romani, ma da tutti i Popoli di varie Nazioni, che portò seco Carlo in Italia. Narrano Paolo Emilio (a), e molti altri Scrittori più antichi di lui (b), che questo Principe su ac-(b) Anon. compagnato in Italia non solamente da moltissimi Signori Fran-Salem c.9. zest, ma da infiniti altri di Nazioni diverse, che a lui ubbidi-& 10. Vid. vano, Sassoni, Borgognoni, Teutonici, Dalmazi, Bulgari, Panbl. in Leone nonj, Transilvani, ed altri.

Ed è anche presso a' medesimi certissimo, che dopo alcuni giorni che fu discussa la causa di Lione, essendo quello in cui celebravasi il giorno Natalizio di Nostro Signore, si portò queflo Principe nella Chiefa di S. Pietro a solennizzarlo con grande apparecchio, ed entrò in essa accompagnato dal Papa, e da molti Prelati e Magistrati Romani, e seguitato da tutti i Signori Franzesi e Romani, e da tutto il corteggio degli altri, ove ritrovò una infinita moltitudine di Popolo non folo Romano, ma mischiato di tante altre Nazioni. Mentre Carlo orava a piè del Sepolcro de' Santi Apostoli, il Papa, che per questo effetto teneva pronto ed apparecchiato il manto Imperiale, ed una ricca corona d' oro, dapoi ch' ebbe Carlo finita la preghiera, diede

Eptarchia Inglese, ch'era in piedi in zi Carlo M. fece un trateato di alleanquel tempo, serivessero a Carlo M. con | Za e d'amicizia con Offa Re di Merespressioni di rispetto, siccome al più cia, il Re più considerabile dell' Eptargrande, potente, e glorioso Principe del chia. Vid. Hume. Hift. of England. 20. loro Secola. Ma non riconobbero al- 1.6.1.

(\*) Può ben esfere, che i Re dell' Cuna soggezione da quel Principe. An-

(a) Paul Æmil. de Reb. Franc.

III. & IV ..

segno a' Magistrati Romani, ed a que' Baroni, ch' erano intorno, e che slavano intesi di ciò che doveasi fare, e postogli la corona sul capo, con tutti gli altri cominciò a gridare: A Carlo Augusto da Dio coronato, Grande, e pacifico Imperador de Romani, vita e vittoria (a); e risonando queste voci in ogni can- (a) Eginhaz. tone, tutti insieme come di concerto, il Papa, il Senato, i Ro- Ann.an.801. mani, i Franzesi, ed il Popolo misto di tante Nazioni, in una voce, ed in un medefimo spirito si misero a gridare con tutta la loro forza la medefima cofa, ch' essi ripigliarono sino a tre volte (b). Sedata che fu l'acclamazione del Popolo, Lione, che aveva apparecchiato ogni cosa per una si augusta cerimonia, Leon.III. Ab gli diede l' unzione facra, non mai più per l' innanzi ricevuta omnibus conda niuno Imperadore d' Occidente, e lo vesti d' un lungo am-stitutus est manto Imperiale alla Romana: unse ancora Pipino, che si ri- Imperator trovò presente a questa funzione, come Re d'Italia; e dapoi Romanorum. che Carlo ricevè dal Papa, dal Senato, e da tutti gli altri, che vi furono presemi, tutti gli onori soliti praticarsi verso gli antichi Imperadori Romani, riconoscendolo per loro Sovrano; egli all' incontro giurò, che farebbe stato sempre Protestore e Difensore della Santa Chiesa Romana per quanto saprebbe e potrebbe. Da indi in poi, deposto il titolo di Patrizio, prese quello d' Augusto e d'Imperadore, ch'egli trasmise alla sua po- in Annal. sterità (c).

Ecco ciò che si chiama traslazione dell' Imperio d'Occidente antiquorum a' Franzesi, dal qual satto niente possono ricavare i Pontesici Romani per sossentare le alte loro pretensioni; perchè sebbene deinde omisse Lione, come uno de' principali della Città di Roma, avesse Parricii noguidata quest' azione, a cui più d' ogn' altro ciò importava, per mine, Imperaobbligare maggiormente Carlo a proteggere la sua Chiesa, e ve- cor, & Augunisse con ciò intieramente a cedere tutto quello, che i suoi pre-stus appelladecessori s' aveano guadagnato sopra Roma (d), è però presso sigon. 1.4. an. coloro che sono inteli dell' Istoria Augusta noto abbastanza, che 801. Murat. non altrimenti si solevano acclamare anticamente gl' Imperadori an. 800. Mar-Romani. Le acclamazioni si facevano dal Popolo, e da' folda- ca de Con ti; ma da alcuni privati era a loro proposta la persona, ch' essi (d) Vid.Mudovevano acclamare. Niuno però sognò d'attribuire l'elezione ratori Offera que' pochi, che proponevano la persona, e non al Popolo, vaz. per le ed a' soldati, che lo gridavano ed acclamavano Imperadore; Comacchio s. ed in oltre queste acclamazioni denotavano non solo il presen- 7. e Piena te, ma anche l'antecedente consenso del Popolo. Molto me- Esposiz. c. 3.

(b) Anastafius Bibl. in

(c) Eginh. loc. cit. More Principum adoratus est.ac ca de Conc.

no potranno sossentare le loro pretensioni per la coronazione ed unzione, che Carlo ricevè per Lione; poichè crediamo essere oggimai a tutti notissimo, queste essere pure cerimonie, che non s' appartengono punto alla sostanza dell' Imperio, in guisa che potesse dirsi, che chi le sa, dia con esse l' imperio o il Regno. Furono queste cerimonie introdotte da' Principi Cristiani, forse seguendo l' esempio degli antichi Re della Giudea. che usavano sarsi ungere da' Sacerdoti; ed i primi che l'introdussero in Occidente, surono i Re di Spagna, e quelli di Francia, feguitati dapoi dagli altri, il che gli Orientali anche ab-(a) Vedi il bracciarono (a). In Francia il Re Cristianissimo dal Vescovo di Mars Galli- Reims riceve questa cerimonia. In Ispagna quel Re dall' Arcivescovo di Toledo. I Re d'Italia solevano farsi ungere ed (b) Ever.Ot- incoronare dagli Arcivescovi di Milano: que' d' Inghilterra dall' to in Diff.de Arcivescovo di Canturberì: que' d' Ungheria dal Vescovo di Strigonia; e gli altri Re, ciascuno da' suoi Vescovi. Infino il nostro Arechi, come si è veduto, Principe di Benevento, volle farsi ungere e coronare da' suoi Vescovi Beneventani. E sarebbe pri-(c) Epift. Jo: vo d'ogni buon senso chi dicesse, che da questi Vescovi si sa-Pair. Const. cessero o costituissero tanti Principi, Re, o Imperadori (b).

Anche in Oriente nel festo secolo Giustino Imperadore si fece coronare da Giovanni (c) Patriarca di Costantinopoli; e pure questo Imperadore dopo sei anni volle essere di nuovo inco-Diff.7.6.3.5. ronato da Giovanni R. P. Molti Principi non una, ma più vol-3. Fleury
Hift. Eccl.l.
fece ungere la prima volta da Bonifacio Arcivescovo di Magonza,
32. num.5.

Recorde de Stefano R. P. Carlo sesso de volte su une (d) V. Pa- e tre anni dapoi da Stefano R. P. Carlo stesso ben due volte su untric. in Marte to ed incoronato, ed imitando suo padre sece sare l' istesso a' (e) Vid. pin (d) Octobre Re d' Italia, e Lodovico Re dell' Aquita-Fleury Hift. nia (d). Queste cerimonie adunque non danno Imperi o Re-Ecchi. 48.nu. gni, ma suppongono colui, che le vuole, già Imperadore o Re; 16. Goldast. siccome non minore vanità sarebbe, dal giuramento, che diede Repl.pro Imp. Carlo di voler essere Protettore e Disensore per quanto potrà in Millen.
5. in Vit. fosse state un giuramento di sedeltà, o di ligio omaggio, come

Ma siccome i Pontesici Romani niente possono ricavare da king. de Re-questo satto, molto meno ne potè ricavare Carlo stello, o gli Eccl.l.1. clas. altri Imperadori suoi successori da si augusto e spezioso titolo, rispetto agli altri Principi, che a lui non erano sottoposti. Niu-

2. 6.4.

na

aus d'Ales. Patrixio. Jur. Imper. circ. elict. Pont. Rom.c. 2. 5.9. ad Hormifdam. V. Dupin. de ant. Eccl. difc.

Car. M. pag. alcuni hanno pur sognato (e). 3.95. Rein-

na ragione potè di nuovo recarlegli a riguardo degli altri; e perciò que' Principi ritennero i loto Reami liberi ed independenti, onde con ragione vantano essere veri Monarchi, ed i loro Stati vere Monarchie. Perciò i Re di Spagna, che liberi ed affoluti Signori furono sempre de' loro Reami, vantano con ragione il Kegno loro essere Monarchia, nè per conto alcuno all'Imperio d'Occidente sottopollo. Il Regno d'Inghilterra, dicono i Franzesi, e con essi Cujacio (a), che un tempo salutò l'Imperio come Feudatario; ma gl' Inglesi, e per essi Arturo lib.1.de Feud. Duck (b) costantemente lo niegano. Carlo istesso, siccome tut- (b) Arthur. ti gli altri Imperatori suoi successori, usarono in Italia la loro Duck. De usu Sovranità e Signoria, non perchè forse questo titolo d'Impera- & auch. J. R. dore portasse loro questa ragione, ma come Re d'Italia ch' egli lib. 2. par. 3. era, e siccome surono i suoi successori, i quali si secero perciò num. 1. c. 8. in Milano acclamare per tali, ed ungere ed incoronare da quell' Arcivescovo; ed aggiunsero alle leggi Longobarde altre loro proprie, non come Imperadori, ma come Re d' Italia, e successori de' Re Longobardi. Venne si bene in pensiero a Carlo M. come narra Paolo Emilio (c), d'unire all'Imperio la Francia, e sottoporla alle leggi di quello. Ma i Grandi di Francia Æmil. lib. 3. abborrirono tale unione: Cur milites tuos, dicevano, Regnum tuum, Franciam tuam, Imperii Provinciam facere studes, Imperioque subjicere? Ond'è che i Franzess pretendono, che piuttosso l'Imperio fosse membro della Monarchia Franzese, che la Francia dell' Imperio.

Che che ne sia, egli per quel che riguarda il nostro istituto è da notare, che Carlo M. con tutto questo suo augusto titolo d'Imperadore niente rilevò sopra il nostro Ducato di Benevento, sopra quel di Napoli, e sopra ciò che ritenevano ancora i Greci in queste nostre Provincie; ond'è che questo Regno dall' Imperio novellamente surto d'Occidente su riputato sempre diviso ed indipendente, e perciò con ragione vanta i pregi d'una vera Monarchia. Si renda più che mai Augusto, e con titoli, e con fatti eccelsi Carlo M. che all' incontro Grimoaldo Principe di Benevento non vuol al suo Imperio sottoporsi. Le guerre mosse da lui , e dal suo siglinolo Pipino contro Grimoaldo, ora più che mai prosieguono ostinate e crudeli; e Grimoaldo altamente si protestava di voler essere sempre libero, così com' egli era nato, resistendo sempre a tutti i Franzesi, ed a Pipino impegnato per abbatterlo, e di ridurre,

(a) Cujac.

(c) Paul. in Car. M.

benchè invano, fotto la sua dominazione Benevento. E non pure i Popoli di quelle Città del nostro Regno, ch' erano rimase sotto l'Imperio de' Greci, non riconoscevano Carlo per Imperador Romano, reputando questo titolo proprio dell' Imperador di Costantinopoli; ma gli stessi Beneventani erano ancora di ciò perfuaii, tantochè l'Anonimo Salernitano non merita que' rimproveri dal Pellegrino, se nella sua Istoria introducendo que' Vescovi che davano quello titolo a Carlo M. dice, che essi glielo davano, perchè così lo chiamavano tutti i suoi Cortegiani, e quella gente che portava seco; poichè, e' dice, non può in niun modo chiamarsi Imperadore, se non colui, che presiede nel Regno Romano, cioè Cossantinopolitano, e che i Re di Francia allora s' usurpavano quel (a) Anon. nome, che essi prima non avevano mai avuto (a). Nome che per Salern. c. 11. lunga serie d'anni su sempre contrastato a' successori di Carlo quippe omni dagl' Imperadori d'Oriente; poiche sebbene l'Imperadrice Irene, modo non di- e poi Niceforo, e Michele Curopalata avessero proccurato tener ei potest, ni- alleanza con Carlo, e regolando i termini de' due Imperj, per fi qui in Regno Romano porvi ben fermi limiti, e per togliere ogni occasione di contesa, praest, hoc est avessero riputato avere il Principato di Benevento, come un confine, Constantino- ed una barriera, e col trattato che su tra di loro conchiuso avessero confermato il titolo d'Imperadore a Carlo M. (b) mulladimanco (b) Eginhard. gl' Imperadori d' Oriente successori di Michele, rompendo tutti i preceduti trattati, mossero a'di lui successori non solamente guerra per le Provincie, che pretendevano essere state tolte al loro Imperio, ma anche per questo nome d'Imperadore, che non vollero a patto veruno accordargli; nè mai Imperadori, o Re d'Italia, ma solamente Re di Francia erano da essi nomati. Anzi l'Imperadore Basilio, avendogli i Legati del Re Lodovico II. recate alcune lettere, nelle quali il Re Lodovico si chiamava Imperadore, ordinò che si radesse in quelle il nome d'Imperadore, e mandò un suo Legato a Lodovico, al quale per sue lettere esortò, che per l'avvenire s' astenesse dal no-(c) Vid. An. me d'Imperadore (c). Ma alle querele di Basilio, Lodovico rispo-Saler. c.101. se con una ben grave e sorte lettera, che vien rapportata dal & feqq. Baronio (d) ne' suoi Annali, e da Federico Morelli (e) nelle note An. an. 871. a' Temi di Costantino Porfirogenito; il quale pure imitando l' (e) Fed.Mo- esempio di Basilio suo avo, non diede mai nome d'Imperadore relli in not. a' fuccessori di Carlo, chiamandogli semplicemente Re di Francia. Rimafero adunque queste nostre Provincie, sin dal tempo che

risusse il nuovo Imperio d'Occidente, distaccate, ed indepen-

politano. Franc. an. 802. 803. 812.

11.

denti dall' Imperio, quando lo tennero i Franzesi, e molto più quando ristretto in una parte della Germania, pervenne in mano degli Alemanni, e d'altre Nazioni; come chiaramente vedrassi

nel corso di questa Istoria (\*).

Carlo intanto mandati che ebbe, ad intercession di Lione. in esilio i suoi accusatori ( poichè egli gli aveva condennati a (4) Sigon 1.4. pena capitale (a)), trattenendosi nel principio di quest'anno 801. in an.801. Roma, parti poi da quella Città nel mese d'Aprile, e portossi in Pavia, dove volle agli Editti de' Re Longobardi suoi predecessori aggiungere nuove leggi, che allo stato presente d' Italia Vii. Car.M. fossero più conformi e necessarie. Molte altre leggi stabili intor- c.up.28. no alle cose Ecclesiastiche (b), praticando all'uso di Francia di [c] Loyseau convocare, prima di promulgarle, non pur l'Ordine de' Nobili, de' Des Ord.pag. Magistrati, e de' Giudici, come facevano i Longobardi, ma anche l'Ordine Ecclesiastico de' Vescovi, Abati, ed altri Prelati tegras Car. della Chiesa; poiche in questi tempi l' Ordine del terzo Stato M.leges apud non era ancora entrato in Francia a parte ne' comuni affari e Murat. Rer. deliberazioni (c). Queste sue leggi, ch' egli stabili in Pavia come Re d'Italia, si leggono ancora nel Codice Cavense dopo gli Editti sega. degli altri Re Longobardi suoi predecessori (d); ond'è che ne'tre libri delle leggi Longobarde il Compilatore de' medelimi v' inferi tit. 57. l. 1. anche alcune di quelle, fra le quali una (e) ve n'è, dove non meno a' Romani fi lasciano intatte le loro leggi, e che secondo quelle dovessero vivere, che a' Longobardi le loro; e testifica Hist. Jur. Civ. Carlo Sigonio (f) conservarsi anche in Modena queste leggi, rap- pag. 60. Marca portando il proemio delle medefine confimile a quelli, che i Re de Conc. L. 8. Longobardi solevano preporre a' loro Editti . Ciò che i Goti, ed Capitolari di i Longobardi chiamarono Editti, i Franzesi appellarono Ca- Carlo M. e pitolari. Furono così chiamati, perchè, come dice Doujat (g), delle Raccolerano disposti per capitoli, ovvero capi. Al di loro esempio gli te fatte da altri Principi chiamaron pure le loro leggi Capitolari. Anche i Benedetto

ferma di ciò, il Capitolare di Lotario da noi rapportato nella Nota alla pag. 501., per lo quale assegna i Maestri per alcune Città d'Italia, senza farsi menzione veruna, o darsi provveain.ento sopra di ciò al Ducato Beneventano ; e questo , perche que Principi , a par. 2. pag. 115. riferba del tributo, godevano quasi un

(\*) E" degno di offervazione, in con- l'supremo dominio ne'loro Stati, come vedersi Badice il Muratori Ann. an. 829. Somi- luzio 10m. 1. gliante argomento si trae dulla Carta Van-Espenin della divissone de Regni fatta da Car- Hist. Jur. lo M. tra suoi figli nell' anno 806. Can. Struv. rapportata dal Baluz. tom. 1. Capitul. cap. 6. Hift. pag. 439. e dal Muratori Rer. Ital. 1.1. Jur. German.

( b ) Annal. Loifel. an. 801. Eginhar.

(d) Vid. in-

Ital. t. 1. par. 2. pag.94. & (e) Lib. 2.

[f] Sigon. ad An: 801. [g] Doujat. c.13.5.1. De' nostri Levita, e da

altri, son da 5. 10. 11. 8

nostri Principi Longobardi, contuttochè fieri, ed ostinati nemici de' Franzesi, non si sdegnarono in ciò imitargli; onde le leggi che nel Principato di Benevento furono stabilite da que Principi, Capitolari si dissero; e presso Camillo Pellegrino si leggono percio i Capitolari d' Arechi, di Sicardo, di Radelchisso, e

d' altri Principi Beneventani.

Non pure lasciò Carlo intatte le leggi Romane, e le Longobarde, ma per quanto la condizione di que' barbari ed oscuri tempi comportava, si sforzò di restituire la Giurisprudenza Romana in qualche lustro. Si riconosceva questa, e si racchiudeva non già, come si è veduto da'libri di Giustiniano, de'quali in questi tempi in Occidente poca era la notizia, e molto minore l'autorità; ma dal Codice di Teodosio, e dal suo Breviario compilato per Alarico. E quantunque distratto da varie militari cure e per la mancanza de' Professori, e per l'ignoranza del secolo, non potesse ridurre ad effetto il suo desiderio, emendò però come potè meglio il Breviario d'Alarico, donde la legge Romana era nel Fo-

ro a' Giudici allegata.

Capitulare

Italia dat.

Balutium

20m. 1. pag.

ge Longob.

pini apud

Murat. loc.

57. 1. 2. 8

tic. 59. 6. 3.

& 4. (c) Vid.tam.

Sigon. & Mu-

rat. an. 810.

(d) V.Sigon.

an.812.

& Segg.

L' esempio del padre imitò Pipino Re d'Italia. Ci restano (a) Extat ancora di lui i suoi Capitolari (a), che come Rè d'Italia pro-Pipini Regis mulgò, i quali parimente dopo gli Editti de' Re Longobardi A. 793. apud leggiamo nel mentovato Codice Cavense. Molte sue leggi perciò da quelli estratte, vediamo inserite nel volume delle leggi Longobarde (b). Donde si vede chiaro, che le leggi che Carlo, e 533. Ejusdem gli altri Imperadori d'Occidente suoi successori stabilirono come Capitula ex-Re d'Italia, e che si vedono inserite nel Corpo delle leggi cerpta ex Le-Longobarde, ebbero in Italia forza e vigore, non perchè fatte P. 541. Vid. come Imperadori, ma come Re d'Italia ch' essi erano. Così & leges Pi-Pipino, che non fu mai Imperadore ( onde devono emendarfi nel volume delle leggi Longobarde quelle iscrizioni, che portano cit. pag.118. alcune sue leggi d' Imperator Pipinus ) perchè vivente l' Imperador Carlo suo padre era stato costituito Re d' Italia, fece perciò come tale le sue leggi, le quali in essa ebbero tutto il vigore, (b) Lib.2.tit. e fra le leggi Longobarde de'Re d'Italia furono annoverate.

Morì Pipino nel mese di Luglio dell'anno 810. dapoi che Carlo. suo padre avea conchiuso in Aquisgrano la pace con Nicesoro (c), e mori assai giovane in età di trentatre anni, l'anno 29. del suo Regno, non lasciando che un figliuolo naturale chiamato Bernardo in età di dodici in tredici anni, il quale due anni dapoi fu dal-

Un

& Muratori

l'avo creato Re d'Italia (d).

Un anno appresso sul fine del 811. trapassò ancora Carlo primogenito dell'Imperadore, a cui il padre avea dellinata la Francia colla Turena, ed una parte del Regno di Borgogna (a), e (a) Vid. Charmori fenza lasciar figlinoli; di maniera che de' tre figlinoli, ch' tan divis. Reegli avea dellinati per successori ne' suoi Stati, non gli rimale che Lodovico Re dell' Aquitania. Perciò affociollo all' Imperio, Baron. an. e lo fece coronare in Aquisgrano nel mese di Settembre dell' 811. num.44. anno seguente 813. (b) Mori pure in sine, dopo aver regnato 47. anni in età di 71. l' invitto Carlo, Principe che riempiè il pitul. p.439. Mondo della sua fama, e che meritamente acquistossi il sopran- & Mutatori nome di Grande. Morì in Aquisgrano l'anno 814, il di 28. Rer. Ital. 1.1. del mese di Gennaro, lasciando per successore dell' Imperio, e Par. 2.p. 115. de' Regni di Francia, di Aquitania, e di Germania Lodovico fuo figliuolo, foprannomato il Pio, ovvero il Buono, e Bernardo fuo nipote Re d'Italia (c).

an. 806. apu-& fegg. Baluz.com.1.Caan.813.

(e) Sigon. & Muratori an.

#### C A P. VI.

Di GRIMOALDO II., SICONE, e SICARDO Principi di Benevento; della pace che fermarono co' Franzesi; e delle guerre che mossero a' Napoletani.

INtanto al Principato di Benevento, per la morte accaduta nel 1 806. di Grimoaldo senza lasciar di se prole maschile, (poichè Gottifredo era a lui premorto ) era stato innalzato un altro Grimoaldo, che su suo Tesoriero (d); onde con manisesto errore il (d) Erch.n.7. Sigonio reputò un solo Grimoaldo questi due. Fu questi un Principe di genio tutto diverso dal suo predecessore, di soavi costumi, e molto alla pace inchinato; il quale per liberare il suo Stato dalle continue scorrerie de' Franzesi, si risolse di pattuire ph.apud Pracon quelli una ben ferma pace, ed essendo morto Pipino, mandò a questo fine suoi Legati all' Imperadore, il quale non ancora avea dichiarato Re d'Italia Bernardo fuo nipote. Carlo che si trovava allora distratto contro i ribellanti Bretoni, e contro gli Schiavoni, vi diede orecchio, e contentandosi del tributo offerto da Grimoaldo, fermò con lui la pace (e). Da questo tempo innanzi il Principato di Benevento rimase tributario agl' Imperadori d' Occidente come Re d' Italia, ed i Beneventani per lungo tempo furono in pace con i Franzesi. Diede . Tom.I.

& ibi Peregr. Anon. Saler.c. 33. Brev. Chron. S.Sot.lli 1.4. Hift. Pr. Long.

(e) Hifi. Erchemp. nu. 7. Egiphar. Ann.an.812. 814. Sigon. l. 4. an. 812. Vid. Murat. ecd. an.

(a) Chr. Ubaldi num. 7. arud Pratilli.

(b) Erchem. num.7.88.

num. 8.

Diede Grimoaldo all'incontro la pace a' Napoletani. Questi due Popoli Beneventani, e Napoletani furono quasi sempre in contese, e non mancavano, come emoli e vicini, continue occasioni di guerre. Questo Principe pose fra loro pace; ma il di lui destino portò, che quella non guari durasse per un'occasione, che saremo a raccontare. Governava in questi tempi il Ducato Napoletano per l'Imperador Lione soprannomato l'Armeno, Teotisto Duca, e Maestro de' soldati (a), il quale sermata ch'ebbe la pace con Grimoaldo, amministrava il Ducato con somma quiete e tranquillità. Ma un Nobile Beneventano chiamato Dauferio. e per difetto di lingua soprannomato il Balbo, di torbido ingegno, e di spiriti ambiziosi, turbò pace sì tranquilla; poichè questi con somma ingratitudine congiurando contro Grimoaldo, da cui in molta slima era tenuto, eragli venuto in pensiero, dovendo passar questo Principe, mentre approssimavasi a Salerno, per un ponte di sbalzarlo e precipitarlo in mare (b). Ma scopertafi la congiura, passando egli sano e salvo il ponte, sece imprigionar tofto i congiurati. Dauferio che non ritrovossi presente, ciò conosciuto, tosto si pose in suga, e verso Napoli s'avviò, dove da' Napoletani fu accolto, ed il Duca Teotisto lo ricevè sotto la sua protezione. Se ne ossese a dovere il Principe Grimoaldo, onde per vendicare questi torti, radunato all' istante come potè meglio le sue forze così terrestri, come marittime, verso Napoli incamminossi; e giunto vicino alle mura, vide opporsi a lui molta gente, che tutti erano in arme per ributtarlo. Allora Grimoaldo tutto acceso d'ira e di sidegno tentò ostinatamente di combatterla. Si pugnò ferocemente e per mare, e per terra, e fu tanta la strage de' Napoletani, che per fette e più giorni si videro l'acque del lido del mare bruttate (c) Erchem. del fangue de' morti, narrando Erchemperto (c), che fino a' suoi di in terra si vedevano i tumuli de' cadaveri degli uccisi, esfendo restati sul campo cinquemila morti in quella battaglia. Solamente il Duca Teotisto, e l'infame Dauserio scamparono dalla battaglia falvi, e datisi in suga, ed inseguiti, riusci loro sinalmente porsi dentro le mura della Città; ma non perciò trovarono quivi ripofo, poichè piene d' ira, e baccanti colle armi alle mani gl' infeguirono le donne Napoletane, i mariti delle quali erano rimafi uccisi nella precedente battaglia, ad alta voce sopra di essi gridandogli per traditori ed infami, e che rendessero loro i mariti, giacchè per essi erano stati morti, a-

vendo mossa così ingiusta guerra a' Beneventani. Intanto Grimoaldo infeguendo i fuggitivi giunse insuo alla Porta Capuana, che trovatala chiusa, col suo stocco la percosse, nè quivi era chi potesse resistergli. I Napoletani serrate tutte le porte, dentro le mura si chiusero della Città, pensando a disendersi come si potea il meglio. Sedati intanto per opra del Duca i tumulti e gli schiamazzi delle donne, comincio a maneggiarsi la pace, e su cotanta la destrezza e l'essicacia di Teotisto, che placato Grimoaldo, Principe per altro mitissimo, e molto inclinato alla misericordia, gliela concedette. Si contentò per ammenda d'ottomila scudi d'oro (a), e che gli sosse restituito Dauserio; (a) V. Erch. e fu tanta la sua clemenza, che non solo gli perdono tutti i tra- n. 8. Chron. dimenti e ribalderie, ma anche l'accolse nella sua grazia, e nel cit.

pristino favore.

Ma il destino di questo Principe non fini qui per perderlo; poiche non così tosto Grimoaldo su salvo di questa congiura, che pochi anni dapoi gliene fu ordita un'altra irreparabile, per la quale finalmente riusci a' congiurati d' ammazzarlo. Capi di quella congiura furono Radelchi Conte di Confa, e Sicone Castaldo d' Acerenza. Era Sicone uomo di grande autorità in Spoleto, e per essersi opposto a' disegni di Pipino, era entrato in fua difgrazia (b); onde di lui temendo, ricoverossi come in sicuro (b) An. Saasilo a Eenevento, ed accolto dal Principe Arechi lo creò Ca-lern. c. 37. staldo d' Acerenza, lo nudri presso di lui con tanta affezione e grazia, che lo pose in isperanza di doverlo lasciare suo succesfore (c) (\*). Grimoaldo suo figliuolo Pamò anche. Ma vedutosi egli (c) Tumas. dapoi posposto a quello II. Grimoaldo, di mal animo lo sosse- Sicon. apul riva, aspirando sempre al Principato. Unitosi perciò con Radelchi, tese insidie a questo infelice Principe, il quale su ucciso da costoro nell' anno 817. ed in suo luogo, guidando il tutto Radelchi, fu da' Beneventani al Principato di Benevento innal- num. o. An. zato Sicone ancorche straniero. Radelchi pentitosi poscia d'una Salern. c.43. tanta scelleratezza si rende poco dapoi Monaco in Monte Casi- 45.48. Leo no (d).

Vvv

num. 42. e l'Iscrizione del Tumulo di Sicone rapportano, che questi fanciullo si ricoverò in Benevento insieme con Jua Madre a' tempi del Pr. Arechi, dopo soggiogato da' Franzest il Regno

Pellegum.

Oft. 1.1.cap. 20.

(\*) Gio: Diacono in Chr. Ep. Neap. | d' Italia. Erchemperto num. 8. e l'Anonimo Saler. c. 37. dicono, che Sicone da Spoleto si rifugio in Benevento al tempo di Grimoalio II. per essere incorso nella disgrazia del Re Pipino.

# Di SICONE IV. Principe di Benevento.

CIcone quarto Principe di Benevento, per reggere con più I ficurtà, e stendere più oltre il suo Principato sopra i Napoletani, nel primo anno del suo Regno ristabili di nuovo la pace già prima fatta da Grimoaldo co' Franzesi, ed in quest' anno (a) Erch. 818. confermolla con Lodovico il Buono (a), il quale, per la mornu.10. Egin- te di Bernardo (b), era succeduto anche nel Regno d'Italia; prohar. Ann. an. mettendogli parimente il tributo. Dapoi dal suo genio torbi-(b) Sigon. do ed ambizioso su portato a movere aspra e crudel guerra a' & Muratori Napoletani, avendo intanto affunto per Collega Sicardo suo si-(c) Pellegr. gliuolo, a cui diede per moglie la figliuola di Dauferio (c).

in Stemm.

Il pretesto si narra che sosse, per avere i Napoletani discacciato Princ. Sa- Teodoro Protospatario Ioro Duca, molto suo stretto e caro amico, e per aver eletto in suo luogo Stefano (d). Cinse Napoli per mare (a) Jo. Diac. e per terra di stretto assedio, infinche buttata a terra una parte in Chron. Ep. della muraglia verfo il mare, per quivi già meditava col suo Neap.nu.43. efercito entrare trionsando; e sarebbegli certamente riuscito allo-The, num. 8. ra ciò che i suoi predecessori non poterono mai conseguire, di sottoporre Napoli al suo Principato, se l'astuzia e l'inganno del Duca Stefano, e de' Napoletani non fossero stati pronti. Poichè avendogli il Duca dimandata la pace con offerirgli la Città, che si rendeva già al vincitore, gli chiese, che per allora trattenesse d'entrarvi, potendo ciò fare la mattina del giorno seguente, nella quale avrebbe più gloriosamente potuto entrare (e) Erchem trionfando (e); ed acciocche Sicone prestasse a lui tutta la sede, gli mandò per oftaggi pegni affai cari, la propria madre, e due suoi figliuoli. Gli credette Sicone, e mentre s' appreslava la mattina del seguente giorno per entrare nella Città tutto sassoso e trionfante, i Napoletani preilo presto, la notte che si frappose, rifecero la muraglia, e tutti la mattina pertempo si secero vedere pronti alla difefa. Arfe di rabbia e di sdegno Sicone con Sicardo suo figliuolo, ne lasciarono di battere la Città più ferocemente, e con maggiore offinazione per obbligarla a rendersi. Ma oslinati ugualmente i Napoletani respinsero con ugual ardire e ferocia gli allalti; tanto che per molto tempo apprello durò questa guerra vie più ostinata e crudele. I Napoletani da dura necellità costretti, e vedutisi negli estremi perigli, finalmente pensarono di ricorrere agli ajuti di straniere forze. Lontani erano gli ajuti dell'Imperadore d' Oriente, il quale implica-

22/11.10:

to in altre imprese a tutto altro avea l'animo rivolto, che di soccorrere Napoli. Risolfero pertanto di ricorrere al presidio de' Franzesi; ed avendo mandato a sollectuare l' Imperador Lodovico (a), surono loro dai medesimo somministrati ajuti, e ancorchè piccioli, nulladimeno furono tali, che per qualche tempo potereno prolungare la difesa, e rendere vani gli ssorzi di Si- 826. Vid. cone. Ma poiche da questi Principi stranieri, come distratti in Murat. co.t. cose più premurose, non si continuavano i soccersi, e dall' altra ann. parte in Sicone non si vedeva per niente scemata la ferocia e l'offinazione; non potendo i Napoletani sostenere più lungamente l'ailedio, proccurarono per mezzo del loro Vescovo Orso (\*) di trattare la pace con Sicone con quelle condizioni meno dure, Chr. Ubald. che si potesse. Fu tale l'efficacia ed il modo di questo Prela-num. 10. to, che portatosi da Sicone, tanto lo pregò, che finalmente glie- (c) Vid. Cala concedente con quelli patti : che da allora avanti dovessoro i pitul. Sicardi Napoletani pagare a' Principi di Benevento ogni anno il tributo, che chiamarono Collatam: e che il corpo di S. Gennaro, Vescovo che su di Benevento, che i Napoletani tenevano nel-Saler. c. 49. la sua Basilica suori le mura, e ch' egli si avea già tolto, seco Princeps nel potesse portare in Benevento. Furono accordati i patti, e Sico S. Jadati gli ostaggi, con solenne giuramento promettendo il Duca tyris Corpus, ed i Napoletani di pagare ogni anno il tributo infra loro accor- de Bafilica, dato (b). Ecco come rimafe il Ducato di Napoli tributario al Prin- ubi per lo ga cipato di Benevento, ficcome fu per molti anni appresso nel temporum tempo degli altri Principi suoi successori (c). Sicone sece ritorno via che rein Benevento, ove seco con gran tripudio condusse il corpo di & cum ma-S. Gennaro, che ivi per molto tempo fu venerato (d). Altri suo tripulio aggiungono, che il Duca Stefano folse stato scacciato da Napo- Boure tun li, e che per opra di Sicone fosse stato satto uccidere da' Napoletani stessi, i quali in suo luogo crearono Buono per loro Duca (\*\*) . II. Pri-

(a) Erch. losicie. Ann.

(d) Anon. marii Mar-

di Gio. Diacono num. 43. che Tiberio tempo di Sicone.

(\*\*) Gio. Diac. in Chr. Ep. Neup.

(\*) Cosi lo chiama l' Anon. Sa- fano, i quali sedussero molti mal inler. c. 49. Ma abbiamo dalla Cronaca tenzionati Cittadini a congiurare contro la vita del Duca; e di fasso cochiamavasi il Vescovo di Napoli nel storo lo ammazzarono innanzi la Perta del Vescovacio nell'atto, che dovea sottoscrivere la pace co' suddetti Amnum. 43. e la Cronaca di Ubaldo n.g. basciadori. Non fanno quegli Autori & 10. narrano, che Sicone mandò Juoi menzione affatto, che il Duca Stefa-Ambasciadori in Napoli sotto colore no sosse stato prima sbandito dalla Citdi conchiudere la pase col Duca Ste- tà. Uno de suoi uccisori, chiamato Prima invasione de' Saraceni in queste nostre Contrade.

INtorno a questi medesimi tempi ( narra Erchemperto Scritto-I re contemporaneo ) cominciarono le scorrerie de' Saraceni in quelle nostre contrade (\*); poiche venuti dall' Africa, a guisa di sciami d'api ingombrando la Sicilia, dopo aver preso Palermo, (a) Erch.n. e devastate le Città e Terre di quell' Isola (a), oltrepassando il mare, affalirono queste Regioni, e prima in Brindisi e Taranto Joan. Diac. in sbarcati (b), portarono a' Greci, e poi a' Longobardi Beneventani tante rivoluzioni e disordini, che miseramente afflissero que-

sle nostre Provincie.

Li Saraceni egli è certo, che sono venuti da quegli Arabi, ch' erano discesi da Ismaele figliuolo della fantesca Agar, i quali per quello furono chiamati Ismaeliti, ed Agareni. Perciò per coprire questa origine, che veniva loro rimproverata, presero un nome più onorevole, e si chiamarono Saraceni, come fe Ismaele loro padre fosse venuto da Sara moglie d' Abramo. (c) Sozom. Così ne discorre un Autore Greco (c), benchè i dotti (d) nella Lib. 6. cap. 8. lingua e nell' istoria Arabica stimino, che gli Arabi abbiano pre-(d) Abrah. so questo nome da una delle più nobili parti del loro paese nominato Sarac. Altri dissero, che gli Arabi presero il nome di Saraceni dal modo di vita pastorale e vagante, che menavano in campagna fra le arene infelici della Beriara, i quali secondo l'invito del pascolo mutavano abitazione.

(Ma Adriano Kelando nella sua Palestina illustrata (e) crede, che gli Arabi chiamavano Saraceni questi Popoli, perchè abitavano ne' luoghi rivolti ad Oriente; ed Eduardo Pocockio in Notis ad Abulfarajum pag. 34. dice lo stesso, che i Saraceni universalmente siano gli stessi che Orientali; onde Ludewig in Vita Justiniani M. c. 8. s. 138. num. 847. pag. 585. confermando lo slesso, scrisse: SARAK Oriens, SARACENI Orientales

universim incolæ præsertim Arabiæ.)

Avanti a Maometto erano divisi in molti piccioli Regni, e professavano anche disserenti Religioni. Gli uni avevano abbrac-

Buono, gli succedette nel Ducato, col Secolo narra la Cronaca di Ubaldo n. quale Ubaldo narra, che Sicone con-chiuse la pace coll'impessione del tri-le les scorrerie ne contorni di Napoli huto a' Napoletani.

a' Napoletani.
(\*) Fino dal principio del nono Tecti del ili Pratilli.

Echel. Hiftor. Arab. cap. 3. 8 5.

tt. An. Sa-

lern. cap. 51.

Chr. Neap. пит.43. (b) An. Sa-

lern. cap. 63.

& 74.

Addizione dell' Autore. (e) Lib. 2. cap. 16.

ciato il Giudaismo, erano gli altri Samaritani; ve ne su medesimamente de' Cristiani, e la maggior parte erano Pagani. Ma dapoi che nell'anno 622, questo Impostore ebbe pubblicata la sua legge, e siabilita a forza d'armi, tutti finalmente la riceverono, e si sottomisero al di lui Imperio, riconoscendolo non meno per Pa-

drone, che per Profeta.

Dopo la morte di questo famoso Impostore, accaduta nell' anno 631. i Principi Arabi di lui successori gettandosi sopra le Terre dell' Imperio, si renderono in pochi anni padroni della Palestina, Giudea, Siria, Fenicia, e dell'Egitto. Impadronironfi poi della Mesopotamia, di Babilonia, e della Persia; indi satti più potenti e formidabili , v'aggiunsero l' Armenia, donde si diffusero nelle Provincie dell' Asia minore; e satti anche potenti in mare conquistarono le Isole di Cipro, e di Rodi. Dall' altra parte verso Mezzogiorno passati dall' Egitto in Africa, ne scacciarono facilmente i Greci, e vi presero in fine Cartagine. Quindi rendutisi Signori di tutto il paese in pochissimo tempo, e rinforzati da quella moltitudine innumerabile di Mori Africani, i quali abbracciarono il Maomettesimo, presero, l'opportunità, che loro si presentò d'invadere la Spagna.

Paffati anche dall'Africa in Sicilia posero verso l'anno 820. (a) (a) Vid.Muin iscompiglio quell' Isola, e con incendje saccheggiamenti me- rat. Ann.an. navano in cattività i Cristiani. Distesero le leggi dell' Alcorano fopra tutte le Provincie debellate. Da Abubekir, Omar, Othman, ed Ali figlio di Aboutalib, che furono i primi Califi e fuccessori di Maometto, ed Espositori del suo Alcorano, ne uscirono le verse Sette de quattro fette: l'una fu abbracciata dagli Arabi, e Mori; l'altra Maomettani da' Persiani; la terza da' Turchi; e l'ultima da' Tartari (b).

Dalla Sicilia sbarcati a Brindisi, e poi a Taranto, ne discacciarono i Greci, e posero in ispavento e terrore quella regione. Ma maggiori furono le calamità, quando per le discordie interne sego. de'nostri Principi surono da essi chiamati per austiari; onde tutto andò in ruina e desolazione, come più innanzi narreremo.

Avea intanto l'Imperador Lodovico in una Adunanza generale tenuta in Aquisgrano nell'anno 817. associato all' Imperio Lotario suo primogenito, dichiarandolo anche Re d'Italia; ed a' due altri suoi figliuoli, a Pipino diede l' Aquitania, ed a Lodovico la Baviera (c). Confermò poi questa divisione nell'anno 821. in un'altra Adunanza tenuta in Nimega (d). Ma entrata per tul. R. Franc. questa divisione nella famiglia Regale grave discordia, l'Imperio tom. 1. p.573.

(b) Vedi intorno alle di-Hottinger. Hist. Orient. L. 2. cap. 3. p.19. 258. &

(c) Ann. Franc. ann. 817. Sigon. & Murat. cod.

(d) Ann. Franc. eod. anno . Fid. Baluz. Capi-

fi refe

legg.

si rese molto indebolito, tantochè a lungo andare nscito dalle mani de'Franzesi, si vide ristretto in una parte dell' Alemagna sotto Principi d'altre Nazioni. S' aggiunfe ancora, che Lodovico dopo aver divisi i suoi Stati fra i suddetti tre figliuoli natigli da Ermengarda, casatosi con Giuditta sua seconda moglie, n'ebbe da questa un altro nomato Carlo, al quale a persuasione della medefima fu assegnata da principio l' Alemagna, la Rezia, e la (1) Nithar. Borgogna (a). E poiche ciò diminuiva la parte degli altri, eglino Hist.l.i. The-se ne mostrarono mal soddisfatti: origine che su di si crudeli gan. de gest. le ne montratono mai fondistatii: origine che fu di si crudent Ludov. P. ed aspre guerre tra costoro contro il proprio padre, e la madri-Vid. Murat.gna, che posero sossopra non meno la Francia, che l'Alemagna.(b) Ann. an. 829. La morte poi di Pipino Re d'Aquitania accaduta nell' anno 838. & 837. tornò a fconvolgere l'Imperio, che si vedea alquanto in riposo; gon. & Mu-paiche avendo questi lasciato due figliuoli, Pipino, e Carlo, l' rat.an.830.& Imperadrice Giuditta avea stabilito di privargli del Regno d'Aquitania, e di dividerlo fra il suo figliuolo Carlo, e Lotario, senza farne parte a Lodovico di Baviera. Ma Lodovico postosi alla testa delle sue truppe tentava impedire quelli disegni; e dall'altra parte gli Aquitani gridarono per loro Re uno de figliuoli di Pipino. All'incontro l'Imperador Lodovico vi accorse, e vi sece riconoscere per Re Carlo in un' Adunanza tenuta in Chiaromonte: poi lasciata sua moglie, e suo sigliuolo Carlo in Poitiers, passò in Aquifgrano, e di là entrò in Turingia, e costrinse Lodovico a ritirarsi in Baviera. Convocò poi un' Adunanza in Wormes, dove infermossi, ed essendosi satto trasportare in un' Isola dirimpetto ad Ingelheim vicino a Magonza, fini quivi i fuoi giorni a' 20. Giugno dell' anno 840. mandando prima di morire a Lotario la corona, la spada, e lo scettro, insegne della di-

(c) Vid. Si-gnità Imperiale, che rinunziava ad esso (c). Ci rimangono ancora dell' Imperador Lodovico il Pio, come rat.an.839.8 Re d'Italia, alcuni suoi Capitolari, che volle aggiungergli a quelli 840.

di Carlo M. suo padre, ed agli Editti degli altri Re d' Italia (d) Balut. Longobardi suoi predecessori; e si leggono nel mentovato Coditom. 1. pag. ce Cavense insieme con quelli di Lotario suo figliuolo, e succes-561. 8 pag. ce Cavelle inicine ton quell' Indiana di Lotalio lito lightiolo, e incele 689. Vid. et-689. Vid. et-iam U. Lu-di Papa Eugenio II. Stefano Baluzio raccolfe molti altri Capitodov. P. apud lari di Lodovico il Pio, che come Imperadore fece in Aquif-Murit. Rer. grano, nè si dimenticò di questi, che da lui stabiliti come Re Lud 1.1. par. d' Italia, fra le leggi Longobarde s' annoverano (d). Intanto i nostri Principi Eeneventani, ancorche avessero ser-& Segg.

mata

mata co' Napoletani quella pace, non durò guari, che non si venisse di nuovo a romperla, ed a ritornarsi agli atti ostili. Col pretesto, che i Napoletani fossero pigri e lenti a pagergli il tributo, si rinnovò coll' istesso Principe Sicone la guerra, la quale continuò fin ch'egli visse (a). Morì Sicone nell'anno 832. dopo (a) Erchen. aver regnato in Benevento quindici anni, ed i Beneventani gli er- num. 10. An. sero un magnifico tumulo, in cui in molti versi esaltarono i suoi & 53. Chr. gloriosi fatti, che posto avanti la porta della Chiesa Cattedrale di Ubaldi num. Benevento, ora si legge presso Camillo Pellegrino fra gli alari 10. Vid. Tum. Tumuli de' Principi Longobardi (b).

## III. Di SICARDO V. Principe di Benevento.

Cleardo suo figliuolo, che ancor vivente suo padre su parteci- gob. tom. 3. pe del governo, gli successe nel Principato, il quale vedutosi solo a regnare, volle nella serocia e crudeltà di gran lunga superar suo padre. Prosegui la guerra co' Napolitani col pretesto, che non gli pagavano il tributo, i quali però gli fecero tal resistenza sotto Buono lor Duca, a Stefano succeduto, ch' essendosi i Beneventani fortificati in Acerra, ed Atella, diroccarono questi Castelli, e posero in suga il presidio. Durante il breve Ducato di Buono, che non su più d'un anno e mezzo (\*), sotto l'Imperio di Teofilo, il quale per la morte di Michele il Balbo suo padre reggeva allora l'Oriente, le cose de' Greci in queste nostre regioni, e nella Longobardia Cistiberina andarono assai prospere (c). (c) Cedress Ma morto questo Duca nell'anno 834. ritornarono i Napoleta-Pell. in Tuni nell'antiche angustie. Perciò essi piansero amaramente una tan- mul. Boni. ta perdita, e rizzarongli in memoria del loro dolore un magnifico Hift. Princ. Tumulo, ove in versi Acrostici colmarono di eccelse sodi le sue Long. com. virtù, ed il suo infinito valore, per avere respinti i Beneventa- 3. ni, ancorchè formidabili, e per forze di gran lunga a' Napoletani Superiori, e discacciatigli da Atella, e da Acerra, luoghi ch' essi avevano così ben muniti e fortificati (\*\*). Questo Tumulo ancor oggi si Tom I.

Salern. c. 49.

Sicon. apud

Peregr. (b) Fell.

Tumul. Princ. Lon-

Chaldi num. 10.

(\*) Un anno e mezzo, secondo Gio: 10. abbiamo, che Sicone tornò ad asse-Diacono in Chr. num. 44. Secondo la diar Napoli sotto il governo del Duca Cronaca di Ubaldo, e l'Iscrizione del Buono, la quale fu da costui ben di-Tumulo di Buono fu almeno d'anni fesa per qualche tempo. Finalmente vequattro e mezzo. Vid. Pratilli ad Chr. dendosi forse il Duca Buono stretto, venne a convenzione con Sicone, e si (\*\*) Dalla Cronaca di Ubaldo num. obbligo di pagargli un certo tributo.

car de Epif. 818.

num. 44. Chr. Ep. Neap. Chr. Ubaldi num. 11. & 12. & ibi Pratilli.

vede in Napoli nella Chiefa di Santa Maria a Piazza nel quartiere di (a) Chioca Forcella, e viene anche rapportato dal Chioccarelli (a), e dal Pellegrino nell' Istoria de' Principi Longobardi. Morto Buono Neap. Ann. fu creato Duca Lione suo figlinolo, il quale non governò più il Ducato di Napoli, che sei mesi; poichè tosto ne su scacciato da (b) Jo. Diac. Andrea suo suocero (b).

Ma siccome i Napoletani per poco goderono le tante virtù di Buono, così all'incontro i Beneventani per molto ebbero a sofferire la crudeltà e l' inumani costumi di Sicardo; poichè questi datosi in braccio a Rosfrido suo cognato, figliuolo che fu dell'infame Dauferio, il quale d'iniquità formontava il padre, per li rei configli di costui si portò così crudelmente co' Beneventani, che gli pose nell'ultima disperazione. Per le sue ingannevoli arti, e modi accorti avevasi Roffrido posto in mano il cuore di Sicardo, e ridottolo in tanta servitù, che niente operavasi senza il suo contiglio. Rossirido su l'autore di tutte le scelleratezze adoperate da questo Principe. Egli in prima colle sue arti fallaci l' induste senza cagione veruna a mandar a perpetuo. esilio Siconolso fratello di Sicardo: sece imprigionare quasi tutti i Nobili Beneventani, e molti condennare a morte; e ciò per fine si reo, affinche Sicardo abbandonato così da' congiunti, come da' suoi Baroni, essendo interamente posto nelle sue mani, potesse un di più facilmente farlo morire, ed egli occupare il Prin-

In quel frattempo forse Buono operò l'tato contenuto nel Capitolare di Sicarsutte quelle prodezze, che si magnificano nell' Iscrizione del suo Tumulo. Mori questo Duca nell'anno 834. uomo niente degno di tutti quegli elogi, che nella detta Iscrizione se gli danno, ma di pessimi costumi, come narrano Gio. Diacono num. 43. & 44. ed Ubaldo num. 10. A Sicone nell' anno 832. Successe Suo figlio Sicardo, il quale nel secondo anno del Duca Andrea, cioè nell'anno 836. mosse la guerra a' Napoletani, perche costoro differirono di pagargli il tributo convenuto tra Sicone e'l Duca Buono. Ubald. num. 12. An. Saler. c. 53. Il Duca Andrea chiamo in suo ajuto i Saraceni da Sicilia; Napoletani, onde fu stipulato il trat- num. 12. Erchem. num. 10.

do .. Nell' anno 837. Sicardo torno ad infestare i Napoletani; ma fu placato. dal Monaco Altravallo, e si ritiro. Ubald. num. 12. Nel 838. Sicardo inquietò gli Amalfitani; e quindi d? nuovo ruppe co' Napoletani, e vi portà l'affedio. Allora il Duca Andrea ricorfe all' Imperador Lozaria, come il Duca Stefano era nell' anno 826. ricorfo all' Imperador Lodovico per soccorfo, quando era Napoli travagliata da Sicone. Lotario mando Contardo per Ambasciadore a Sicardo per indurre costui a non molestare i Napolezani. Contardo arrivò in Napoli, quando Sicardo era morzo, e ritirato il suo eseril che obbligo Sicardo a convenirsi co' cito, che su nell' anno 839. Vid. Ubald. Principato. Per questi medesimi perversi disegni sece, che Sicardo facesse tosare i capegli a Majone suo cognato, ed in un Monastero lo chiudesse: sece strangolar Alfano, il più sedele e forte, ed il più illustre uomo che avesse quell' età; tantochè i Beneventani non potendo più sosserire tanta indegnità, e si dura tirannia, finalmente furono risoluti di troyar modo d' uccidere

il proprio lor Principe (a).

Intanto da Sicardo con uguale ardore si proseguivano le 12. An. Saler. guerre co' Napoletani, i quali non potendo a lungo andare so- & sequ. 67. stener le forze d'un si potente e crudel nemico, si risolsero si- & segg. nalmente per mezzo del loro Vescovo Giovanni, accoppiandovi anche l'autorità di Lotario I. Imperadore, ed insieme Re d' Italia, a chi erano ricorsi, di ristabilire di nuovo la pace co' Beneventani. L'opera e l'industria del Vescovo Giovanni su cotanto efficace, che sebbene da Sicardo non potesse ottener pace perpetua, l'ottenne però per cinque anni. Al che Sicardo nemmeno farebbe venuto, fe Andrea, che allora governava il Ducato Napoletano, avendo chiamato in fuo ajuto i Saraceni, non l'avesse per timore de' medesimi fatto venire a concluderla (b); (b) Jo: Diac. ficcome l' evento lo rese chiaro, perchè rimandati che n' ebbe m Chron.

Epif. Neap. Andrea i Saraceni, Sicardo cercava differirne la conchiusione. in Joan. Ep. Ma essendo ricorsi i Napoletani a Lotario, vi mandò questi Con- num.44. Chr. tardo, il quale operò, che la pace fosse con effetto stabilità Ubaldi n.12. (dopo il corso di sedici anni di continua e crudel guerra (c) ) nell'anno 836, e surono di buona sede accordati i patti con Gio- num.10, vanni Vescovo, ed Andrea Duca (d).

L'istromento di questa pace, o sia il Capitolare di Sicardo fatto per la medefima, noi lo dobbiamo alla diligenza di Camillo Pellegrino (e), dove molte cose notabili s' incontrano intorno a' riti ed alle leggi di questi Popoli. Si rende ancora per Princ. Lonquesto istromento manisesto quanto in que' tempi si stendessero i gob. de Capiconfini del Ducato Napoletano, e quali fossero i luoghi adjacenti, ed a quello soggetti. Si vede chiaro, che oltre a Sorrento, ed alcuni altri vicini Castelli, abbracciava anche Amalsi: che i patti e le convenzioni si regolavano secondo le leggi Longobarde, che in questi tempi erano la ragion dominante. Si conviene ancora espressamente, che i Napoletani, siccome aveano promesso in vigore dell' altra pace firmata con Sicone padre di Sicardo, continuassero a pagare a' Principi di Benevento ogni anno il solito tributo; altrimente che potessero essere pegnorati.

(a) Erch.n c. 55.56.57.

(c) Erch.

(d) Jo. Diac. & Chr. Ubaldi Loc. cit.

(e) Pell. Hift. tulari Pr. Sicardi com.

Xxx 2

Che fra questi due Popoli vi fosse, durando i cinque anni della pace, perfetta amicizia, e che vicendevolmente non s' impedifsero i loro negozi e traffichi, fossero per mare, o per siume, o per terra: che si restituissero con buona sede i suggitivi dell' una e dell'altra parte, e le loro robe; e molte altre Capitolazio-

ni ivi si leggono, che non sa mestieri qui rapportare.

Conchiusa questa pace, narrasi, che i Saraceni da Sicilia sbarcati a Brindifi occupassero quella Città, e depredassero i luoghi convicini. Ma accorfevi tosto Sicardo per reprimere questa irruzione, ed ancorchè fosse siato ne'primi incontri rispinto, ristabilito meglio il suo esercito, di nuovo andò ad affalirgli; onde vedendo i Saraceni non poter resistere, datovi prima il sacco, bruciarono Brindisi, e fatti schiavi molti di que' Cittadini, co'

(a) An. Samedesimi e con la preda secero in Sicilia ritorno (a).

Narrasi ancora, che intorno a' medesimi tempi surte sua gli Amalfitani gravi discordie, molte famiglie di quella Città fossero andate ad abitare in Salerno, dove da Sicardo surono benignamente accolte; il quale approfittandoli della congiuntura, e vedendo quali vota quella Cinà d'abitatori, le medefime truppe ch' egli avea unite contra i Saraceni, le drizzò per l'assedio d' Amalfi, e rompendo la pace fatta co' Napoletani ritornò a (b) An S2- devastare i confini di questo Ducato (b). Di che Andrea Duca sielern. cap. 64. ramente sdegnato, vedendo non potere colle proprie forze reprimere la ferocia del nemico, spedi di movo Ambafciadori all'Imperador Lotario, pregandolo di nuovo foccorfo. Ricorrevali agl' Imperadori d' Occidente, poiche da quelli d' Oriente, per le rivoluzioni della, Corte di Costantinopoli, niente potea sperarsi, ed i soccorsi erano molto tardi e lontani. Lotario benignamente ricevutigli, rimandò in Napoli Contardo (\*). Ma questi quivi giunto trovò, ch' era cessato ogni pericolo per la morte opportunamente accaduta di Sicardo (e), il quale da' Beneventani stessi era stato poc'anzi ucciso; poichè questo Principe imperversando vie più contra i medesimi, e dando l'ultime pruove del-

65.66. Chr. Ubald. A.12.

tern. c.63.

(c) Camill. Pellegr. loc. eil.

leggesi presso Gio. Diacono, ed Ubaldo, che i Napoletani ricorresser a Lotario Imperadore, per lo qual ricorso questi inviò Contardo per pacificargli co Benev. non intervenne l'autorità di Lotario, dacche ci viene tacciuta questa neventani, il quale giu se in Napoli, quando Sicardo era morto. Jo: Diac.

(\*) Non due volte, ma questa sola num. 44. Chr. Ubald. num. 12. Ne' pre-

la fua tirannide ed estrema avarizia, diede in eccessi ornibili. Per avidità di denaro carcerò Deusdedit celebre Abate di Monte Casino: spogliò molte Chiese e Monasteri de'loro poderi (a). Tolse per violenza a molti Nobili, ed anche a gente di minor condizione le loro fostanze, ed insultò di stupro una nobilissima matrona Beneventana. A tutto ciò s'aggiungeva la superbia di Adelgisa sua moglie, e l'ignominia, alla quale espose molte matrone Beneventane, che le fece denudare con esporle in pubblico per ludibrio della gente, per vendetta che un di su lei per casualità veduta nuda da un Beneventano (b).

(b) An. Sa-

Ridotti pertanto i Beneventani nell'ultima disperazione, si lera c.68. risolsero d'ucciderlo, ed avendo ben disposti i mezzi, su il Tiranno da' fuoi più domestici trucidato l' anno 839, con giusto compenso; poiche sicone Sicone suo padre sece uccidere Grimoaldo, così Sicardo suo figliuolo riportò condegna pena della colpa del padre, e delle sue crudeltà e scelleratezze (c). Non su pianto da' Beneventani, e perciò di lui non si legge Tumulo alcuno ler. c.69. infra gli altri de' Principi Beneventani. Morto adunque il Tiranno, fu concordemente eletto per Principe di Benevento Radelchifio, che fu Tesoriero di Sicardo, Principe di nobili maniere, e di coflumi d'ogni virtù adorni (d): nel cui Principato cominciarono le (d) Erch. n. cose de' nostri Longobardi a declinare, non pure per le scorre- 14. An. Sarie di straniere Nazioni, ma molto più per l'interne discordie ler. cap.69. de' Principi stessi Longobardi, onde si vide sinalmente questo Principato diviso in tre Dinastie. Origine che su della caduta de' Longobardi in queste nostre Provincie, come, dopo aver narrato la polizia Ecclesiastica di questi tempi, si vedrà nel seguente fibro di questa Istoria.

(c) Erch.

n.13. An. Sa-

(a) Erch.

### A P. VII.

Polizia Ecclesiastica delle Chiese e Monasterj del Principato Beneventano.

Ivisa la Chiesa Greca dalla Latina, e vie più crescendo le occasioni d' una irreconciliabile separazione, e rimanendo fotto l'Imperio Greco molte Città di quelle nostre Provincie: si vide la polizia delle nostre Chiese non in tutte uniforme, ma molto varia e discorde, secondando la polizia della Chiesa quel-

la dell'Imperio. Il Regno d'Italia trapassato da' Longobardi a' Franzesi sotto Carlo M. che su eletto ancora Imperadore d'Occidente, era governato da questo Principe non tanto con questo spezioso titolo, quanto come Re, ed amava non meno intitolarsi Re d' Italia, ovvero de' Longobardi, che di Francia, ed Imperadore. Quindi ancorchè i nostri Principi Beneventani si opponessero alla sovranità, ch' egli come Re d' Italia, e succeduto in luogo de' Re Longobardi , pretendeva sopra il Princi-(a) Fleury pato di Benevento; nulladimanco il titolo d' Imperadore il ren-Disc. 3. sur de dapoi più augusto, e più tremendo; e le occasioni, che si PHist. Eccl. presentarono così a lui, come agl' Imperadori Lodovico, e Lo-num. 9. 10. & tario suoi successori, resero i nostri Principi Longobardi Bene-num. 10. ventani agl' Imperadori d' Occidente tributari. Onde avvenne, che (b) Richer, la polizia di tutte le Chiese, ch' etano dentro i consini d' un si Apolog. Jo. vasto ed ampio Principato, s'adattò a quella dell' Imperio d'Oc-Gerson par. 3. cidente, ed alla disposizione che Carlo M. e gli altri Imperadoaxiom. 36.

(c) Vid. ri suoi successori diedero alle Chiese Occidentali, delle quali, Christ. Tho- anche di quelle ch' erano dentro il Principato di Benevento, mas. Hist. ne presero cura e protezione. Furono in conseguenza le Chie-Content.ca.6. se di questo Principato sottoposte alla Chiesa Latina, e dal Pa-(d) Baron, triarca d'Occidente, come prima, erano rette e governate; in ad A. 774.n. triarca d'Occidente, come prima, erano rette e governate; in 13. & feqq. niente potendo in quelle prevalere il potere e l'ambizione del Pagi Crit.an. Patriarca d'Oriente.

Carlo M. adunque eletto Imperadore d' Occidente, e ren-774.8 964. (e) Marca dutosi per li segnalati servigi prestati alla Chiesa Romana cotande Conc.lib.8.
cap. 12. V.
to di lei benemerito, spinse Adriano e Lione III. Romani PonMaimb. de tesici a ricolmarlo de' più grandi onori, che si sossero giammai Casu Imperii, intest. Fuvvi una vicendevole gara fra essi di liberalità e corte-'ib. 1. ad A. sia. Carlo in prosondere Provincie, Città, Giurissizioni, ed 964.

(f) Sigeber. altri beni temporali: i Pontesici all' incontro lo ricompensavano in Chron. ad di beni spirituali. In cotal guisa terminaronsi a consondere le A.773. Vid. due Potenze (a), e quando prima i confini che le separavano era-Mabill. de Re no ben chiari e distinti, si resero dapoi assai più consusi ed in-Dipl.l.3.c.3. certi. Onde da' savj (b) su creduto, che Carlo M. venne assai 121. ad Flor. più di quel che fece Costantino M. ad accelerare non meno la Diac. cap. 6. ruina della potestà politica dell' Imperio, che della Chiesa stef-Ever. Otto sa, corrompendo vie più la sua antica disciplina (c).

Quantunque il Baronio (d), il P.Pagi, e Pietro di Marca (e) iur.Imp. circ. Quantunque il Baronio (a), il r. ragi, e riento di led. P.R.ca. riputino favoloso il Concilio Lateranense, che Sigeberto (f) narra 2.5.7. essersi convocato da Adriano in Roma, dapoi che Carlo ebbe

trion-

trionsato del Re Desiderio, creduto per vero da Graziano (a), (a) Grat. in che segui la sede di Sigeberto, dove narrasi essersi conserita a Decraist.63. Carlo M. la potestà d'eleggere il Papa, ed ordinare la Sede A- 22. postolica; nulladimanco se a Carlo non su tal facoltà espressamente conceduta da Adriano per quel Sinodo, ficcome fece dapoi Lione VIII. a Ottone I. (\*) ebbe egli in effetto quella ragione, che niun Papa senza il suo consenso e permesso potesse consecrarsi. Siasi ciò introdotto per consuetudine, come dice Floro Magistro (b), che visse ne' tempi di Lodovico Pio: siasi per concessio- (b) Flor. Mane di Papa Zaccaria, come credette Lupo Ferrariense (c): sia perchè gistr. Tras. non volle egli esser riputato meno degli antichi Re Goti, e degl' de elest. Epis. Imperadori d'Criente, i quali erano in possesso di confermare il rar. apud P. Papa eletto, nè poteva esser consecrato, se prima l'Imperadore de Marcaloc. non l'approvava (d); egli è certo, che Carlo disponeva della Se-cie. num. 9. de Apostolica a suo modo, con compiacimento degli stessi Ro- (d) Ever. mani Pontefici, li quali volentieri lo permettevano, così per Diff.cap.2.5. rendersi grati a Carlo per li tanti e si segnalati benesici ricevu- 5. & 6. ti, come anche per togliere affatto ogni speranza agl' Imperadori d' Oriente di racquistare sopra la Chiesa di Roma questa preminenza, della quale, perduto l'Esarcato e Roma, n' erano ttati Ipogliati.

Stabili pertanto Carlo l'elezione del Pontesice Romano nella stessa guisa appunto com' era stabilito, quando gl'Imperadori d'Oriente dominavano Roma, cioè che fosse il Papa eletto dal Clero e dal Popolo, ed il decreto dell' elezione fosse mandato all' Imperadore, il quale se l'approvasse, sosse l'eletto

(\*) Questo Decreto di Lione VIII. eapportato dal Sigon. L.J. an. 963. da. Graziano Dist. 63. C. 23. e difeso per vero dal Goldasto, e dal Marca de Conc. l. 8. c. 12. num. 10. & cap. 19. num. 6. e dimostrato apocrifo dal Baron. an. 964. num. 2 & segg. dal Pagi eod. an. num. 6. & 7. dal Papebroch. in Conat. Chron. in Vie. Hadr. I. e. dal Muratori an. 962. & 964. Contuttocio resto confermata l'autorità Imperiale intorno all'elezione e consecrazione del dai Popolo Romano in quell'occasione ad Octone L rapportato dallo Siorico an. 964.

Liutprando l.6. cap. 6. col quale promittunt fidelitatem, hæc addentes, & firmiter jurantes, nunquain se Papam electuros aut ordinaturos præter consensum atque electionem. Dom. Imp. Ottonis Cæs. Aug. filiique ipsius Regis Ottonis. Si leggono ancora presso Liutprando i rimproveri sopra questo particolare fatti da Lione VIII. nel Concilio o Conciliabolo radunato nel 964. a Benedetto V. eletto contra la forma di detto giuramento. Vid. Marca de Pontefice Romano dal giuramento fatto | Conc. 1.8. c. 12. nu. 10. Fleury Hift. Eccl. 1. 36. num. 10. Muratori Ann.

P. Ann. Franc. Lau-

Marca lib. 8. сар. 14. Epift. Greg. IV. Subject. Oper. Agobardi .

næus in Not. 30. D. 63. Marcaloc.cit. Vid. Murat. Ann. an. 824. 844. 847. 855. 867. 885. (g) Sigon. L. 5. an. 884.

(f) Moli-

(a) Vid. Mu- consecrato (a). Morto Carlo, i suoi successori Lodovico Pio, e Lorat. Ann. an. tario si mantennero in questo possesso. E quantunque alle volte i Papi eletti dal Clero e dal Popolo si sossero fatti consecrare, senz' (b) Aftron. aspettare decreto dell' Imperadore, come accadde nell' elezione di in Vit. Lud. Stefano IV. e di Pafquale I.; nulladimanco questi mandarono tosto a scusarsi con Lodovico figliuolo di Carlo, che non era ciò proceduto resham. Mu- per Ioro volontà, ma per forza del Popolo, che così aveva voluto (b). Restitui bensì Lodovico per suoi Capitolari la libertà dell' elezioan. 816. 817. ni non pur de' Papi, ma di tutti i Vescovi; ma non perciò (c) P. de derogò all' affenso ed all' approvazione del Principe, come ben pruova l' Arcivescovo di Parigi (c). Anzi questo insigne Scritto-(d) Eginhar, re per la testimonianza di Floro Magistro, Autore contemporaneo, dimostra, che Lodovico sempre su richiesto dell' assenso, 827. Astron. nè permetteva la consecrazione senza il suo permesso, rapporin Vit. Lud. tando ancora, che nell' anno 827. essendo slato eletto Gregoras. an. 827. rio IV. non fu prima ordinato, se non dapoi che il Legato di & Balut. ad Cefare giunto a Roma non esaminò l'elezione (d): tanto è Iontano ciò, che alcuni ingannati dall'apocrifo C. Ego Ludovicus (e) dissero, che Lodovico avesse rinunziata questa facoltà di confermare il Papa eletto. Essendo ancora certo, che non pur Lo-(e) Decree. dovico, ma anche Lotario di lui figliuolo, e Lodovico II. suo Grat. dist. 63. nipote confermarono tutti i Papi eletti nelle loro età (f); e non se non quando su vicina ad estinguersi in Italia la posterità di Carlo M. fotto Carlo il Grosso nell' anno 884. Adriano III. fece ad cit. Can. decreto, che il Pontefice si consecrasse senza autorità dell' Imperadore (g). (\*)

Si prese anche Carlo pensiero d'ordinare le Chiese d' Occidente con suoi Capitolari, convocando di sua autorità i Sinodi, dove fece intervenire non meno i Prelati della Chiefa, che i Signori del secolo, stabilendovi regolamenti non meno per lo temporale, che per la disciplina delle Chiese stesse, facendo egli diverse leggi Ecclesiastiche per le persone de' Cherici, e

che dal Sigonio è riferito d' un modo, e da Martino Polono, Tolomeo da Lucca, e dal Platina di un altro, quantuque riputato vero dal Pagi Crit. an. 884. Di fatto gli esempj de' sussetti Imperadori, che serbarono lo stessione e riputato vero dal Pagi Crit. an. 884. Di fatto gli esempj de' sussetti Imperadori, che serbarono lo stessione e conservatione del Pontessici, lo dimostrano apososto dall' Eccardo Rer. Franc. 1. 31. pag. 683. e per tale lo manifestano gli & segg.

(\*) Questo Decreto di Adriano III. Il argomenti portati dal Muratori Ann.

de'

de' Monaci, per la distribuzione delle rendite, e delle decime Ecclesiastiche, per lo buon governo ed uso delle possessioni delle Chiese: rinnovando molti degli antichi Canoni, ch'erano andati

in disuso (a).

Ma affai maggiore autorità s'assunse Carlo, eletto che su Imperadore, intorno all'elezione ed ordinazione de' Vescovi (b), ed Leges Car. il tutto fece con permissione degli stessi Romani Pontesici. Re- M. pro Reflitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui egli bensi la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui elegione (d'eleggere i Ve- gno Iraliana flitui elegione fl fcovi, ma prescrisse loro più leggi intorno all'elezione (\*): che dovessero eleggere uno della propria Chiesa, o Diocesi : che i Monaci dovellero eleggere l' Abate dal loro proprio Monassero; Hist. Eccl. 1, e con autorità della Sede Apostolica, e consenso de' Vescovi 44 num. 45. fugli ancora attribuito, che dopo eletto il Vescovo, o P Abate 45. L. 48. mi. si sossero presentati all'Imperadore, e quando sossero da lei approvati, dovess' egli invettirgli, dando loro il Pastorale, e l'ancl- fig. Maica lo (c), e poi dovessero essere consecrati da' Vescovi vicini (\*\*): donde nacque la ragione delle Investiture, per cagione delle quali ne' seguenti secoli sursero tante discordie e contese tra i Papi e gl' Imperadori.

L'intento suo era, rendendosi in cotal guisa ligi i Vescovi e gli Abati, stabilir meglio il suo Imperio, e contenere i fuoi sudditi con più stretti legami nell'ubbidienza. Perciò egli, oltre di avere cotanto innalzata la Chiesa Romana, e resala Signora di tante Città e Terree, arricchi anche l'altre Chiese e Monasteri di Baronie, di Contadi, e di ben ampi e ricchi Feudi, rendendogli Signori temporali de' luoghi, ove tenevano i Tom.I.

M. ma più particolarmente ed espressamente da Lodovico Pio suo figlio ristabilita la libertà dell'elezioni Eccle-Siastiche, il quale intorno a ciò diede ! varj provvedimenti. Vid. Capitul. Car. nense rapportato da Sigeberto, e da M. & Capitul. Lud. Pii an. 816. seu Graziano è manifestamente sulso. Pietro potius an. 822. apud Balut. t.1. p.56: di Marca dimostra, che l'autorità Re-Marca de Conc. L. 8. c. 12. num. 6. & gia intorno all'elezioni, ed investiture cap. 13. Fleury Hift. Eccl. l. 46. num. de' Vescovi fu esercitara da Carlo M. 47. Ma cio non oftante fu poco in ufo, non in forza d'alcuna concessione Pone manco in breve del tutto l'osservanza lificia, ma per antico dritto e consuedi questa legge di Lodovico Pio intor- tudine de Re di Francia suoi antecesno alla libertà dell' elezioni; siccome fori. Veti ampiamente trattato questo dimostra il Baluzio in Not. ad Concil. argomento nel lib. 8. de Conc. cap. 19. Gall. Narb. pag. 34. & in Not. ad Ant.

(\*) Fu in qualche modo da Carlo | August. de emend. Grat. Dist. 63. Can. 34. (\*\*) Non v' è alcun Canone di Concilio, o Decreto di Pontefice, che questo dritto nuovamente accordasse a Carlo M., dacche il Concilio Lat. ra-

(2) Capitul. Car. M. apud Balut. com. 1. Ital. t. T. par. 2. Fleury 26.51.1.35. mam. 2. & ae Conc. 1.6. c. 7. & ili Bochin. L. 4. 6.25.27.18 6.12. 6 / 97. (3) Vill. Mar. Ca de soic. Louis set ponde 8. Mar Anti A:12.11.794. (c) Richer. Apolog. Jo. Gerfon. par.

3. Pag. 191.

loro benefizi, con unire alla dignità spirituale la temporale, come a quella accessoria e dependente; ed investivagli per la temporalità con l'anello e col pastorale, ricevendone perciò il giuramento, e l'obbligo di molte prestazioni ed angarie, anche del fervizio militare, come qualunque altro Feudatario. Ciò che da (a) Gulielm Guglielmo Malmesburiente (a) fu riputato un faggio tratto di si-Main. 1th. 5. na politica, dicendo che Carlo omnes pene Terras Ecclessis contule-Anglor. Vid. rat, consiliosissi ne perpendens, nolle sacri Ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem domini rejicere. Præterea si lai-Conc. L. 8. c. ci rebellarent, illos posse excommunicationis auctoritate, & potentiæ

severitate compescere.

Accrebbe Carlo eziandio la conoscenza de' Vescovi, e molto più di quello di Roma: concedè loro Territorio, ed il Jus (b) Richer. carceris (b), del quale i Pontefici prima di Carlo M. non erano in Roma stessa stati mai in possesso; e gli altri Principi a sua imitazione lo concedettero a' Vescovi delle loro Città. Ordinò Carlo di vantaggio ne' suoi Capitolari, che indistintamente tutti i Cherici, e Monaci, o Monache non potessero essere accusati avanti il Magistrato secolare, ma solamente avanti il Vescovo; e nel civile, che potessero dimandare la remissione d'ogni cau-(c) V. Loy-sa innanzi al Vescovo (c). Questo privilegio su poi generalfeau des Off. mente in ogni causa civile e criminale confermato dall' Imperadore Federico I. e la sua ordinanza su incorporata nel Codice di masin. Eccl. Giustiniano (d), tanto che passò in legge comune; onde nacque poi quella diffinzione, che vi erano due generi d'uomini, Cherici, e Laici; i Laici erano subordinati alla giurisdizione secolare, ed i Cherici alla Ecclesiastica. E se la bisogna sosse ri-Statuimus, C. masa a questi termini, sarebbe stata comportabile; ma in decorde Episc. & so di tempo, oltre ad essersi la giustizia Ecclesiastica maravigliofamente accresciuta per le cagioni, che si noteranno nel progresso di questa Istoria, i Papi ed i Vescovi, a' quali per privilegio de' Principi furono conceduti e Feudi, e Giurisdizione, spogliarono i Principi delle investiture, ed alsensi nelle loro elezioni, e si ritennero i Feudi e la Giurisdizione, vantando di vantaggio, che non per loro concessione o privilegio, ma per diritto divino esercitavano essi giurisdizione sopra le persone Eccle-Gastiche.

I medesimi savori, morto Carlo, surono continuati da' successori del suo sangue all' Ordine Ecclesiastico, e Lotario I. gli concedè giurisdizione sopra i loro Patrimoni, concedendo a richie-

cap. 15. Tho-

Marca de

loc. cit.

19.

Difc. par. 2. l. 3. c. 108. & 109.

Cler.

chiesta degli Abati, e degli altri Preposti alle Chiese un Giudice particolare in quel luogo, che chiamavasi Difensore, il quale avesse la conoscenza delle cause, proibendo al pubblico Magi-

strato di potervisi ingerire (a). (\*)

Da questo mescolamento di Potenze vicendevolmente comunicate fra' Principi del secolo, e i Prelati della Chiefa, ne nacquero in questo secolo, e nel seguente que' tanti disordini e mostruosità : si videro i Vescovi ed i maggiori Prelati frequentare le Corti de' Principi, ed essere de' loro Consigli: guidare come \$.7. V. Stru-Feudatari truppe d'eserciti armati: impacciarsi ne' governi, e nel-Feudatari truppe d'eserciti armati: impacciari de la consulte di Stato. Nè in questi tempi era riputata desormità il ult. §.4. le consulte di Stato. Nè in questi ne sosse propiente di Stato. Ne in questi ne sosse propiente di Stato. vedersi, che chi era Vescovo di Napoli ne sosse insieme Duca, e quello di Capua essere insieme Vescovo e Conte di quella Città: ciò che fece loro tenere a vile ogni altro esercizio delle cole sacre e spirituali (b).

Quindi nelle Provincie, che nel Principato di Benevento Difc. 4. §. 9. erano comprese, come tributarie agl' Imperadori d' Occidente, feguitandosi la medesima polizia, cominciarono i Monasteri e le Chiese ad acquistare Feudi e Baronie; poichè prima di Carlo M. i Re Longobardi nè a Monaci, nè a Cherici concedevano Feudi (c), riputando non bene ciò convenire al loro stato. Ma ad Confuer. i Pontesici Romani non vi trovarono niuno inconveniente, nè ri- Fend. iib. 1.

Yyy

in uso molto tempo prima del nono. Secolo nella Chiefa, siccome costa dalle Novelle di Giustiniano, dall' Epistole di S. Gregorio M. e da altre testimonianze rapportate dal Tomasino Disc. Eccl. par. 1. 1. 2. c. 97. 98. 99. Del loro uffizio trattano il Tomafino loc. cit. il Muratori Diff. 73. e'l Ducange in Gloffar. voc. Advoc. Ecclef. Il loro principal impiego era di difendere le Chiese, ed i loro beni in giudizio colla scienza legale, di cui doveano essere istrutti, e di proteggerle colla forza, e scienza militare; dacche a questo fine erano per Difensori scelti i Laici ne Secoli barbari . Quefti Difensori si domandavano dalle Chiese a Principi: giordomi, e gli Economi de Vescovi e salvolia per sovrano permesso si elegge- de Monasteri. Vid. Thomasin. E Muvano dalle Chiefe fteffe. Carlo M. or- ratori loc. cit. Ducange loc. cit. & vordino con sua legge, che l'elezione di Vicedomin.

(\*) I Difensori delle Chiese erano esti si facesse dalle Chiese coll'intervento de' Giudici e Conti de' luoghi; e ciò per gli privilegi, e l'autorità, che i. Principi accordavano ad essoloro. Nelta prima loro istituzione essi non erano altro, che Avvocati e Tutori delle Chiese. Cominciarono quindi nel settimo ed ottavo secolo ad essere dalla pia liberalità de Principi arricchiti di vari privilegi e prerogative; fra le quali fu la siu luminosa quella di escreitare, come Giudici, giurisdizione ordinaria nelle liti civili e criminali de vassalli, delle persone, ed uomini della loro Chiesa. La quale giurisaizione ebbero ancora i Vicedomini per Imperiale privilegio, ch' erano gli stelli, che i Mag-

(a) Diploma Loth. apud Schilterium Comment. ad Jus Feud. Alaman. cap. 1. vium Hift. Jur.publ.cap. Fleury Dife. 3. fur l' fiif.

Eccl. §. 8.9. 10. & fegg. & 10. Muratori Diff. 26.70.71. (c) Daaren. in Comment. c.6. num.28.

cusarono la liberalità di Carlo, nè degli altri Principi, i quasi a sua imitazione di molti Feudi e Contadi arricchirono le Chisse e' Monasteri; ed avendo avuto l' ardire Arnaldo da Brescia di sostenere, che i Feudi non si potevano concedere alle Chie-

R.g. Ital. lib. 11. an. 1130. Fleury cit. Difc. 4. \$. 9. & 10a

(a) Sigon de se, su nel Concilio di Laterano condennato per eretico (a). Non fu riputato inconveniente, che la potenza temporale sia annessa, e resa accessoria e dependente dal Sacerdozio, e che le Chiese e' Monatteri investiti de' Feudi, per ciò che riguarda la temporalità, riconoscessero per Signore Sovrano il Principe, dal quale n'erano investiti, e per ciò che s' appartiene

vium Hift. Jur. Foud.

cap. 8. Jus Eccl.

12. 5.13. 8

Segg.

ro Capo e Moderatore. Quindi in decorfo di tempo si videro, (b) V. Stru- particolarmente nella Germania (b), più Vescovi, Abati, e Priori essere Signori temporali delle Città, Villaggi, e luoghi, dove i loro Benefizi erano fituati, ne' quali fanno essi esercitare in

alla spiritualità, ed in tatte l'altre cose, il Sommo Pontesice lo-

nome loro, e fotto la loro autorità tutta la giustizia civile e cri-(c) Boekmer, minale, come Signori Laici (c). E sembrando cosa molto strana, che per se medesimi esercitassero la giustizia criminale, la fan-Prot. l. 5. tit. no esercitare da' loro Ufficiali, li quali per le ordinanze del no-Aro Regno, non altrimenti che si pratica in Francia, devono

essere Laici. Per la qual cosa gnesse loro Signorie temporali si governano colle medefime regole, che le altre che sono in mano de' Secolari, e non ci si può niente notare di particolare, se non che quelle essendo fra i beni Ecclesiastici, non sono nè

vendibili, nè ereditarie, ma reflano perpetuamente attaccate co' benefizi ; donde dipende , affinchè la sovranità , che vi tiene il (d) V. Bi- Principe, non riesca inutile ed infruttuosa, togliendosele perciò

feard, in Jur. ogni speranza di devoluzione, che fiano obbligati a tutte quelle preslazioni, a che gli altri Baroni sono tenuti, esigendosi perciò in vece di rilevi, i quindennii (d), e riputandosi in ciò come tutti gli altri Feudatari. Quindi parimente deriva, che presso di noi, secondo rit. 20. §. 67. l'uso di Francia e di Germania (e), le appellazioni, che s'in-

terpongono nelle cause di queste loro giustizie temporali, vanno inpanzi a' Magistrati Regali, non davanti a' Superiori Ecclefiastici (f): e che le cause debbano essere decise secondo le nostre Costituzioni, ed Ordinanze del Re, ed i costumi de'luoghi,

non già fecondo il dritto Canonico (g).

Il primo fra noi, che per concessione de' nostri Principi feau des Sei- Longobardi abbia posseduto Castelli e Baronie, su il Monastero en. Eccl. c. 15. di M. Casmo; onde a ragione il suo Abate oggi vanta esser egli

Respons. de Quinden. (e) Boehmer. cit. Op. 1. 3. & 68. (f) Freccia de Subfeud.

lib. 2. in fin. diff. 53. R. de Ponte dec. 2. n. 1.

(g) V. Loy-

il primo Barone del Regno, e che ne' Patlamenti generali fra rutti i Baroni gli appartenga il primo luego (a). Marino Freccia (b) : dando forse credenza alle savole di Pietro Diacono (c) Continuatore della Cronaca di Lione Offiense, scriffe, che Giustiniano Imperadore avesse donato a questo Monastero più Città Lou. Oft. e Terre del Regno; quando Lione, che nella fua Cionaca pare che non avelle avuto altro in pensiero, che sare un inventario di tutte le donazioni e concessioni fatte a quel Monastero da tiq. Regni vari Principi e Signori, e da persone private ancora, di cose Stat.num.57. anche di picciol momento, non ne fa alcun motto: tralasciando folissi. che Pietro Diacono accenna privilegi non pur di Giustiniano, ma anche di Giustino seniore, che regnò in Oriente, quando i cass: lib. 4. Goti dominavano tutta l' Italia, e quando S. Benedetto non an- c.117. & 118. cora era passato nella nostra Campagna, e gito a Casino.

( Niccolò Alemanni nelle Note ad Historiam Arcan. Procop. e. 6. dove questo Islorico rapporta, che Giustino per non sapere dell'Autore. scrivere feceli formare certo istromento di legno per sonoscrivere i Diplomi, per lo quale potesse esprimere con quattro sole lettere la sua firma, accuratamente pondero, che i Diplomi di Giustino, che diconti conservarsi nell' Archivio di Montecasino, avendo l'intiero suo nome, siano apertamente apocrisi, dicendo: Audiveram in Archivio Cassinensi haberi Justini Diplomata ejusdem manu consignata; ex quibus formam illarum quatuor literarum excipere, earumque longitudinem latitudinemque, & apicum ipsorum ingenium, summa qua fieri potuisset industria, adamussem exprimere, tibique Lector proponere constitueram. Sed perfertur ad me ibi Justini nomen integrum esse. Quare diplomata, qua aliis etiam de causis suspectæ sidei olim Baronio visa sunt, ex hoc Procopii loco imposturæ jam quisque facile convincat.)

Gisulso Duca di Benevento, come su detto, su il primo, che di Castelli e Baronie arricchi questo Monastero (d); onde in (d) Leo Ott. decorfo di tempo per munificenza d'altri Principi si vide Signore L.I. 6.5. anche della stessa Città di Calino, e posseder eziandio Feudi in altre Provincie, come in Calabria il Cetraro, nel Contado di Molife S. Pietro di Avellana, nell' Apruzzi Serra de' Monaci, e molti altri in altri luoghi, di cui il Registro di Bernardo Abate, e la Cronaca di Lione sono buoni testimoni (e). Quindi gli (e) Ab. de Abati del Monastero Cassinese agl' Imperadori d'Occidente, da' Excurs. hist. quali secondo il costume si proccuravano le conferme, o sano Pre-

(a) Abbas de Nace in E :cuif. hist. in cap.5. lic. I. (by Frec. de Subjeud. lie. 1. lit.ac An-(c) l'etr.Diacon.ad Chron.

lih. 4. c. 118. De' Mona-

Iftor di Bari.

cetti, chiamati anche Mundiburdj (\*), delle precedute concessioni, preslavano il giuramento di fedeltà; siccome fecero con Lotario II. Imperadore, riputandosi perciò quel Monallero Camera Impe-(a) P.Diac. riale (a). E nella divisione seguita del Principato di Benevento tra Radelchisso, e Siconolso, su perciò eccettuato quello Monasteri Reali, stero, come immediatamente posto sotto la protezione dell'Imed Imperiali peradore (b); ed Errico VI. concedè all' Abate Roffrido privilegio, vedi il Mu- esentandolo dalla prestazione di soldati, alla quale come Feudarat. Diff. 70. tario era obbligato: ciò che poi non sece il Re Guglielmo il L.I. cap. 29. Buono, il quale nella spedizione di Terra Santa riceve da que-Capit. Radel- sto Monastero sessanta soldati, e dugento servienti (c).

Non meno i Monasteri dell' Ordine di S. Benedetto, che Peregr. Hift. tutti gli altri in decorfo di tempo, fotto i nostri Principi Nor-(c) V. Abb. manni, si videro Signori di Castelli e Baronie. Cacciati intede Nuce loc. ramente da queste nostre Provincie i Greci, e l'uso de' Feudi disseminato dappertutto, anche i Monasteri sotto l'Ordine di S. Basilio, e sotto altre Regole ebbero Feudi. Quello di S. Elia dell' Ordine di S. Basilio ebbe la Terra di Carbone intorno al civile. Gli Abati di S. Marco in Lamis, di S. Demetrio, e tanti altri: gli Ordini di S. Giovanni Gerosolimitano, di S. Stefano, e moltissimi altri di diverse Religioni, che possono veder-

si presso l'Ughello, tengono Baronie.

Non meno de' Monasteri, le nostre Chiese, e' Vescovi ne furono ampiamente arricchiti. L'Arcivescovo di Salerno possede un tempo le Terre dell' Olibano, e di Monte Corvino. Quello di Taranto la Terra delle Grottaglie intorno al civile. L'altro di Consa, pure nel civile, le Terre di S. Menajo, e di S. Andrea. L' Arcivescovo di Bari ebbe un tempo Bitritto, Cas-(d) Beatil. fano, Casamassina, Modugno, Laterza, ed altre Terre (d). Quello di Brindisi la Terra di S. Pancrazio. Quello di Reggio ritiene ancor oggi li Castelli di Bova, e Castellace; e l'altro di Otranto altre Terre. Il Vescovo di Lecce S. Pietro in Lama, a Vernotico, ed altri Feudi. Il Vescovo di Bojano dominò un tempo la Terra di S. Polo ; quello di Tricarico la Terra di Montemuro. E molte altre Chiese, come quelle di Cassano, di Teramo, di S.Niccolò di Bari, ed altre, molti Feudi e Casselli possedono; le quali, per non tesserne qui un più lungo caralogo, pollo-

<sup>(\*)</sup> Vedi intorno all' efficacia ed | tori Diff. 70. efferti di questi Mundiburdi il Mura-

possono vedersi ne'volumi dell' Ughello della sua Italia Sacra, Per la qual cosa quantunque nel postro Regno lo Stato Ecclesialico non faccia Ordine a parte, come in Francia; ne' Parlimenti generali intervengono i Vescovi, e gli Abati per mezzo de' loro proccuratori, ma come dell' Ordine de Baroni e de Signori, non già dell' Ordine Ecclesiastico.

Questa era la polizia delle Chiese e de' Monasteri in questo nono secolo del Principato di Benevento, dipendenti come prima dal Patriarca d'Occidente, ed alla Chiesa Latina in tutto uniti. Lo Stato Monassico si vide sempre più in maggior splendore e grandezza. Molti altri Monasteri dell' Ordine di S. Benedetto tuttavia in quello vi si andavano ergendo per munificenza de' Principi Beneventani, e degl'Imperadori stessi d'Occidente. Surse circa l'anno 872, per opera di Lodovico Imperadore il Monastero di Casauria, ovvero di S. Clemente nell' Isola di Pescara dell' Ordine di S. Benedetto (a). Nel Gargano, e presso (a) Leo Ost. Siponto quelli di Calena, e di Pulsano, de' quali ora appena 2.3. c. 37.

derbasi vestigio (b). Benevento si vide anche ornato d'un nuovo Santuario; poiche to.6. Murat, i Saraceni avendo occupata la Sicilia, e devastando verso l'anno 840. l'Isola di Lipari, ove narrasi che sino dall'India sossero state trasferite l'offa dell' Apostolo Bartolommeo, violarono anche il sa- 14t. Diff.71, cro deposito, e gettate per terra le gloriose ossa, surono per rivelazione dello siesso Santo da un Monaco raccolte, e da Lj- (a) Jaco Oft. pari in Benevento trasportate (c). Il Principe Sicardo P' ac. 4.1. 1.2.24. colse con somma stima e venerazione, e per lungo tempo surono ivi adorate; ed i Beneventani persuasi, che non sossero sta- sale care s. te poi da Ottone trasferite in Roma, rendono a quelle tuttavia Cin. Amai medefimi onori ed adorazioni.

I. Polizia delle Chiese del Ducato Napoletano, e delle altre Città

sottoposte all' Imperio Greco.

A Ncorchè nella Chiesa Greca non si osservasse tanta desormità e rilasciamento de' costumi, e cotanta ignoranza, quanto nella Latina, ne' Preti, e ne' Monaci; nè i suoi Vescovi, nè gli Abati si sossero veduti possedere Castelli e Baronie, poiche i Greci non conobbero Feudi (d): nulladimanco affai maggior difcordanza in quella si ravvisava per l'ambizione de' Patriarchi di Costantinopoli, e spezialmente di Fozio, e per la dottrina che sosteneva distorme in clouni dogmi a quella che insegnava la Chie-

Ughcil.

E. 2. p.11. 2. Rer. Ital. (b) Via.Min-

Stefert, ad a. 8 2. A.1. ph. c.s.apul Murat. com. I. Antig. mei. avi. Diff. 1. 1.12.

209. ( : Carraft at. 833. Franka-V1 12 1. 8 2 3. 1,407. 12. (d) Vid.

Fleury Diff. 4. far & Filit. Esch : 1.7.3. Dife.7. num.

del Bito Gre-

co in Ital. l.

1. 6.4.8 5.

Constant.

(d) Curopal.

cialib. Palat. Constant.

20m. 1. Jur.

Grac. Rom.

tom. 1. Jur.

Conc. L.1. c.1.

Marca de

(a) Vid. fi Latina, discordante ancora da quella sopra alcuni punti di di-Fleury Hift. sciplina, oltre a' riti vari e diversi (a); onde la divisione si ren-Eccl. 1.50. n. de maggiormente ostinata ed irreconciliabile. Impugnavano i Gre-55. 6 56.1. ci il Primato del Vescovo di Roma, al quale volevano prefe-6) Vid Mar- rire, o per lo meno render uguale quello di Costantinopoli. Inca de Cone. forsero perciò vari contratti intorno a' confini de' loro Patriarcati, L. 1. 2.1. & e quello di Costantinopoli invase perciò molte Provincie, che s' ibi Boehm. appartenevano al Patriarcato di Roma. Fuvvi gran contrafto sopra Leo Allat. de Ecci. Or. la Bulgaria, pretendendo i Patriarchi d'Oriente, ch' essendo stato de Ecci. Or. quel paese tolto a'Greci, e prima governato da' Vescovi Greci, al L2. c.3.4. & Patriarca di Costantinopoli doveva esser soggetto. Ebbero in ciò J. 79. Christ anche il savore dell'Imperador Basilio, e di Lione suo figlinolo, Lup. D. fl. ad che aveva affociato all'Imperio; onde la Bulgaria, non oftante c.8. E in Not. le opposizioni, e le proteste de' Legati del Papa, su aggiudicata ad Can. 6. a' Greci, e cacciati i Vescovi e' Sacerdoti Latini (b).

L'ambizione de Patriarchi di Costantinopoli , favoriti dalla Lequien O- potenza degl' Imperadoci d' Oriente, tolse al Patriarcato d' Ocriens Chrift. tom, 1. de cidente molte altre Chiese, le quali al Trono di Costantinopoli Patr. Conft. furono attribuite. Onde nacque, che ficcome fu fatta nuova dec. 14. Rodotà scrizione delle Provincie dell'Imperio d'Oriente, partendolo in dell' origine più Temi, de' quali Collantino Forfirogenito compilò due libri; e nuova descrizione degli Ufficiali del Palazzo, e della Camera Costantinopolitana, de' quali Codino (c), e Giovanni Curopala-(c) Codin.de ta (d) tesserono lunghi cataloghi; così perciò che s' attiene alla Offic. Aula polizia della Chiesa Greca, e del Trono Costantinopolitano, i loro Patriarchi procurarono dagli stessi Imperadori d'Oriente, lib. de Offi- che si facesse nuova descrizione così delle Chiese soutoposte al Trono Costantinopolitano, molte delle quali eransi toite al Trono Romano, come degli Ufficiali della gran Chiefa di Costanti-(e) Leuncl. nopoli, de' quali similmente Codino, e Curopalata, ed altri presso Leunclavio (e) rapportano i nomi, e gli uffici: affinche quel-(f) Leuncl. le Chiese, che si tolsero al Patriarcato d'Occidente, sacendoss per autorità Imperiale tal disposizione, ovvero Notizia, rimanessero Grac. Roman. stabilmente affirse e dipendenti dal suo Trono.

Comunemente si crede, che intorno all' anno 887. a' tem-(g) Leo Al- pi di Lione soprannominato il Filosofo, dapoi che il Patriarca lac. de Eccl. Fozio fu scacciato dalla Cattedra di Costantinopoli, si sosse satta Occid. & O- tal disposizione; e Leunclavio (f) fra le Novelle di Lione il Firient. perpet. losofo la rapporta. Ma Lione Allacci (g) sostiene, che quella consens. 1.1. 101010 la rapporta. Ma Lione Affacci (g) tottrene, che quella c.25. p. 426. fosse satta alcuni anni prima nel 813. nell'Imperio di Lione Ar-

me-

meno. Che che ne sia, si vede per questa disposizione, quanto in questi tempi avessero i Patriarchi d'Oriente stesa la loro autorità sopra molte Chiese, e particolarmente sopra quelle di queste Provincie, che prima s'appartenevano al Trono Romano come Provincie suburbicarie.

Nilo Archimandrita cognominato Dexopatrius in un suo trattato De quinque Thronis Patriarchalibus (a), ch' egli scrisse nell' (a) Fu in anno 1143. a Roggiero I. nostro Re di Sicilia, per una occasio-gran parte ne, che sarà da noi rapportata, quando de' fatti di questo Prin-Lione Allaccipe ci toccherà ragionare, fa vedere quanto prima possedeva il ci Loc. cit. Romano Patriarca, e ciò che poi fugli tolto da quello di Co-lib.1.cap.10. Romano Fattalea, e cio che poi lagar los la Spagne in- & cap. 24. p. Rantinopoli. Possedeva, egli dice, tutta l' Europa, le Spagne in- 410. & alibi sino alle Colonne d' Ercole, coll' Isole dell' Oceano Occidentale, passim, e da le Gallie, l' Isole Brittanne, la Pannonia, tutto l'Illirico, il Pe-Emanuello Ioponeso, gli Avari, gli Sclavi, gli Sciti insino al Danubio, la Schelstrat. Macedonia, la Tessaglia, la Tracia insino a Bizanzio, la Mauri- Antig. illutania, l'Isole del Mediterraneo, Creta, Sicilia, Sardegna, e str. Majorica: tutta l'Italia, cioè superiores Alpes, & quæ ultra eas extenduntur: necnon inferiores Gallias, quæ Italiæ funt, five Lombardiam, qua nunc dicitur Longibardia, & Apuliam, & Calabriam, & Campaniam omnem, & Venetiam, & Provincias, que ultra finum Hadriaticum sese effundunt. Hac omnia, e' conchiude, Romano subdebantur.

Ma dapoi al Trono Costantinopolitano furono sottomesse molte Provincie e Città non meno d'Oriente, che d'Occidente. I Metropolitani di Tessalonica, e di Corinto si sottoposero al Patriarca di Costantinopoli, e molti altri Metropolitani ed Arcivescovi seguitarono il loro esempio. Sicilia præterea, e' soggiunge, & Calabria se Constantinopolitano supposuerunt, & Sancie

Severina, quæ & Nicopolis dicitur.

Sicilia autem universa unum Metropolitam habebat, Syracusanum : religuæ vero Siciliæ Ecclesiæ Syracusani erant Episcopatus, etiam ipse Panormus, & Therma, & Cephaludium, & reliquæ.

Calabria quoque unum Metropolitam Rheginum, reliquas vero

Ecclesias Episcopatus Rheginus sibi vendicabat.

Taurianam, in qua Sancti Fantini Monasterium est. Bibonem, cujus locum occupavit Miletum. Constantiam, qua Cosentia nunc dicitur, & reliquos omnes Tom. I. Zzz Cala-

Calabriæ subjectos.

Erat & Sancta Severina Metropolis, habens & ipsa sub se va-

rios Episcopatus:

Callipolim, Asyla, Acherontiam, & reliquas; & sunt hæ Ecclesiæ descriptæ in Tacticis Nomocanonis sub Throno Constantinopolitano.

Adnexæ itaque Siciliæ, Calabriæ, Sanctæ Severinæ Sedes Throno Constantinopolitano, a Romano avulsæ; quemadmodum & Creta
sub Romano cum esset, sub Constantinopolitano facta est. Nihilominus Pontisex viles quasdam partes, & Episcopatus nonnullos in Sicilia, & Calabria habere deprehenditur. Metropoles enim, & urbes
in eadem illustriores, & digniores Constantinopolitanus possidebat,
usque ad Francorum adventum; intendendo de' Normanni, i quali
avendo discacciari i Greci da queste Provincie, restituirono al Trono Romano tutte queste Chiese, le quali a quel Patriarcato s'

erano da' Greci tolte, come al suo luogo diremo.

Sic etiam, foggiunge Nilo, in Longobardia, & Apulia, & in omnibus his Regionibus, maritimas Metropoles antea possidebat Constantinopolitanus, reliquas Romanus, ut Regiones illa per partes possiderentur. Namque Melodus ac Poeta Dominus Marcus Hydruntum a Constantinopolitano missus fuisse comperitur. Cum autem universa Longobardia Ducatus, qua vetus Hellas erat, sub Imperatore erat Constantinopolitano, Papa vero separatus sub aliis Gentibus vivebat, propterea Patriarca Ecclesias obtinebat; nam Brundusium, & Tarentum a Constantinopolitano Sacerdotes accipitant, idque nullum latet.

Conforme a quanto scrisse Nilo è la disposizione, ovvero Notizia de' Metropolitani, e de' Vescovi a costoro suffraganei, sottoposti al Trono Costantinopolitano, descrittaci dalla Novella di Lione rapportata da Leunclavio. Egli ne sece tal Pianta, con

questo ordine.

Ordo præsidentiæ Metropolitanorum, qui subsunt Apostolico Throno Constantinopolis, & subjectorum eis Episcoporum.

Novera tutti i Metropolitani co'loro Vescovi suffraganei, ed in primo luogo colloca il Metropolitano di Cesarea di Cappadocia, nel secondo l'Esesino dell'Asia, e di mano in mano tutti gli gli altri sino al numero di LVII. Metropoli. Nel XXXII. luogo vien collocato il Trono di Reggio, ovvero di Calabria co. suoi Vescovi suffraganei in cotal guisa.

# XXXII. Rhegiensi, sive Calabria:

1. Bibonensis. 2. Taurianæ. 3. Locridis.
1. Rusiani. 5. Scylacii. 6. Tropæi.
1. Amanteæ. 8. Crotonæ. 9. Constantiensis.
1. Novocastrensis.
1. Cassani.

Nel luogo XLIX. vien collocato il Trono di S. Severina co' suoi Vescovi suffraganei.

## XLIX. Severianæ, Calabriæ.

1. Euryatensis. 2. Acerentinus. 3. Callipolitanus. 4. Aisylorum. 5. Castriveteris.

Si pongono appresso quelle Metropoli, le quali non hanno Trono a se soggetto, cioè non hanno Vescovi suffraganei, e fra le altre nel LV. suogo si pone Otranto.

## LV. Hydruntino qui subsit, nullus est Thronus:

Ed in fine teparatamente si noverano i Metropolitani co' Vescovi Ioro suffraginei, che surono tolti al Trono Romano, e sottoposti al Costantinopolitano. Quelli che surono tolti dalle Diocesi d'Occidente, si osserva essere i Metropolitani di Reggio in Calabria, e di Siracusa in Sicilia.

Avulsi a Diæcesi Romana, jamque Throno Constantinopolitano subjecti Metropolitani, & qui subsunt eis Episcopi, sunt hi:

Thessalonic custis.
 Syracusanus.
 Rhegiensis.
 Nicopolitanus.
 Atheniensis.

7. Patrensis.

num. cap.1.

fect. 10. V.

mal. Eccl.

Disc. par.

num. 12. (b) Leuncla Loc. cir. lib.3.

Rom.

Jur. Graco

## Sub Syracufano, Siciliæ.

1. Taurominitanus. 2. Messanensis. 3. Agrigentinus. 5. Lilybei. 6. Drepani. 4. Croniensis. 7. Panormitanus. 8. Thermarum. 9. Cephalidii. 10. Alesa. II. Tyndarii. 12. Melitensis.

13. Liparensis.

I Greci non potendo alle volte innalzare i Vescovi in Metropolitani, perchè forse loro non veniva in acconcio togliere le Chiefe all' antico Metropolitano vicino, ed attribuirle al nuovo: solevano, quando volevano ingrandire alcun Vescovo, decorarlo col nome d'Arcivescovo, del quale ( essendo solo di dignità, non di potestà, come il nome di Metropolitano ) coloro che n' erano fregiati, non acquistavano altro, che un maggior splendore e prerogativa sopra gli altri Vescovi di quella Provincia, a' quali negli onori erano preferiti ed anteposti : Quosdam Antistites, dice Balsamone, non propterea vocari Archiepiscopos, quod Episcoporum Principes, & Ordinatores sint ; sed quod primi Episcoporum (a) V.Carac. habeantur (a). Quindi nella disposizione delle Chiese sottoposse de Sacr. Eccl. al Trono di Costantinopoli, oltre a' gradi de' Metropolitani, si Neap. molegge nell' istessa Novella di Lione, ed anche nel libro delle sentenze Sinodiche impresso pure da Leunclavio (b) un Catalogo d' Arcivescovi sottoposti al Patriarca d' Oriente, ed infra gli Marca L.1.c. 7. S.4. Thoaltri al luogo XIV. si legge l' Arcivescovo di Napoli, e dopo lui quello di Messina in questa maniera: 1. L.1. c.43.

Archiepiscopatus.

XIV. Neapolis. XV. Messana.

Similmente Nilo dopo aver narrati i Troni Metropolitani foggetti al Patriarca di Costantinopoli, novera 34. Sedi Arcivescovili, non soggetti ad alcun Metropolitano, e che non aveano fotto di se suffraganeo alcuno. Tra queste vi sono al numero

> Neapolis . XXVI. Cotro.

La polizia ed il governo delle Chiese del Ducato Napoletano, come compreso nella Campagna, Provincia suburbicaria, s' apparteneva di ragione al Patriarca di Roma, il quale in effetto, com' è manifesto dall' Epistole di S. Gregorio M. vi e-Iercitava tutte le ragioni Patriarcali, ancorchè nel politico e temporale all' Imperio d' Oriente s' appartenesse. Ma dapoi i Patriarchi di Costantinopoli, favoriti dalla potenza degl' Imperadori Greci, cominciarono a trattare i Vescovi di Napoli, come di Città Metropoli d'un non dispregevol Ducato, con fastosi e risplendenti titoli di Arcivescovi, ed attribuir loro molti onori e prerogative, per le quali sopra tutti gli altri Vescovi del Ducato tottero diffinti.. Si è veduto come Sergio Vescovo di Napoli a' tempi di Lione Isaurico dal Patriarca Costantinopolitano ricevè la prerogativa d' Arcivescovo, ma ripreso dal Pontesice Romano, pentitofi dell'errore, impetrò da costui il perdono (a). (a) Jo. Diac.

Si opponevano a tutto potere i Romani Pontelici a quelle in Chron. E-intraprese de' Patriarchi di Cossantinopoli; ma dopo Lione Isau-zico e Cossantino Corregione Isau-pisco e Cossantino Corregione Isaurico, e Costantino Copronimo Imperadori d'Oriente crescendo Gracorum vie più la divisione sea queste due Chiese, e reli più audaci i Pontifice Ar-Patriarchi Costantinopolitani per la potenza e savore degl' Impetum nanciradori implacabili nemici de' Romani Pontesici, pretesero, che
seretur, ab i Vescovi di quelle Chiese ch' erano rimase sotto l' Imperio Gre- Antistite Roco, dovessero riconoscergli per loro Patriarchi, da essi dovesse- mano correro ricevere le bolle della confermazione e della confecrazione, trus, veriam ed in tutto ciò che riguardava lo spirituale dovessero ubbidirgli, Visi Mazcch. siccome nel temporale ubbidivano agl' Imperadori d'Oriente. de Cathedr. E quantunque Bari, Taranto, Brindist, ed altre Città della Pu- Eccl. Neap. glia e della Calabria si vedessero ora sotto la dominazione de' Pag. 114. Principi Longobardi; nulladimanco, essendogli state poi da' Greci ritolte, e ritornate sotto l'Imperio d' Oriente, come diremo

La Chiesa di Napoli adunque, se voglia riguardarsi ciò che osarono i Patriarchi Costantinopolitani, fin da questi tempi su renduta Arcivescovile, non già Metropolitana, perchè da que' Patriarchi solo per onore sugli dato quel titolo di dignità. In Metropoli fu eretta poi nel decimo secolo da Giovanni Romano Pontesice, come diremo al suo luogo; e per questa cagione nella Novella di Lione, e nel libro delle Sentenze Sirodiche, Napoli non viene polla nel numero delle Metropoli subordinate al Trono di Cossantinopoli, ma sra quello degli Arcivescovadi,

ne' seguenti libri, i Greci parimente soggettarono le Chiese

di quelle Città al Patriarcato di Costantinopoli.

che il Patriarca d'Oriente pretendeva : le songetti. Del rimanente, toltone quest' onore, e questa pretense che que' Patriar-(a) Vid.Ma- chi vi aveano, non s' avanzarono alla confecrazione, poichè i zoch. loc.cit. Vescovi di Napoli, eletti ch' erano dal Cleso e dal Popolo, (b) Capacium lib. 1. andavano come prima in Roma a ferfi confectare da Romani Pon-

Hist. Neap. tefici (a).

fol. 57. Franc.

pro Miona-

pag. 116.

de Epifc. Ne-

878. Mazoch.

loc. cit. pag.

pebroch. in

Att. Santt.

15. Jun.num.

de Sacr. Ec-

cl. Neap.mo-

116.

Da ciò nacque, che la Chiefa di Napoli, non essendosi Ant. Purpu- mai separata dalla Chiesa Latina, ed all' incontro essendo Citram Respons. tà a' Greci sottoposta, e per lo continuo commerzio che avea co' Popoli Orientali, frequentata da' Greci, ebbe Sacerdoti e chis Basilian. in cau- Cherici dell' uno e dell' altro rito: due Capitoli l' uno greco (b), Sa praceden- e l'altro latino: e più Parocchie e Chiese non meno latine, che nach. Cassa. greche surono erette, le quali a questi tempi, ed a tali occasio-Vid.tam.Ma- ni, non già a quelli di Costantino M. devono riportarsi. Si nozoch. cit. Op. veravano ancora nel decimoterzo secolo infino a sei Greche Chiese Parrocchiali; quella di S. Giorgio ad Forum, l'altra di S. Gennaro (c) V.Engead Diaconiam, la Chiesa de' SS. Giovanni e Paolo, di S. Annium in Eccl. S. Georg. drea ad Nidum, di S. Maria Rotonda, e di S. Maria in Cosme-& S. Maria din (c); nelle quali i Sacerdoti secondo il rito greco celebravano in Cosmedin. i sacrifici ed i divini uffici, i quali ne' di stabiliti unendosi co'. Mazoch. cit. Latini nella maggior Chiefa, con promifcui riti, e canto lati-Op. pag. 112. (d) Chioc. no e greco Iodavano il Signore (d).

Dall'avere avuto Napoli due Cleri, uno latino, e l'altro greco, ap. ad An. credette il nostro Chioccarelli, e'l Papebrochio (e), che in Napoli vi fossero parimente stati due Vescovi, l'uno greco, e l'altro latino, non altrimenti di ciò, che narrali di Cipri a tempo di Papa Innocenzo IV. d'avere avuti due Arcivescovi, uno latino, e l'al-(e) Chioc. Loc. cit. Pa- tro greco; così eglino interpetrando gli Atti della vita di S.Attanasio Vescovo di Napoli. Ma ciò ripugna a tutta l'Istoria, ed a' tanti Cataloghi che abbiamo de' Vescovi di questa Città, ne' quali non mai si legge tal desormità nella Chiesa di Napoli; (f) Carac. onde il P. Caracciolo (f) riprovò quello errore, e spiegò l'ambiguità degli Atti di quel Santo compilati per Pietro Diacono Cassinese, che diedero la spinta maggiore al Chioccarelli di co-

sì credere.

Il Vescovo adunque di Napoli, ancorchè decorato dal Pazoch. de Sa- triarca di Costantinopoli con nome di Arcivescovo, sopra i Vescovi del suo Ducato non esercitava ragione alcuna di Metropolitano: gli precedeva solamente nell'onore e in dignità, co-207. & segg. me Vescovo di Città Ducale; ed in questa età i Vescovi del fuo Ducato erano Cuma, Miseno, Baja, Pozzuoli, Nola, Stabia

num. cap. 35. Sect. 2. Vid. omnino Mathedr. Eccl. Neap. Semp. unica pag.

bia, Sorrento, ed Amalfi. In decorso di tempo, Sorrento ed Amalfi surono innalzate a Metropoli; e Cuma, Miseno, Baja, e Stabia distrutte. Ma se Napoli perdette quelle Città, resa poi anch' ella Metropoli , acquitlò Aversa edificata da' Normanni, Ischia, Acerra, Nola, e Pozzuoli, che lungo tempo al suo Trono furono suffraganei.

Nelle altre nostre Chiese delle Città sottoposte al Greco Imperio maggiore autorità fu veduta esercitarsi da' Patriarchi di Costantinopoli, e particolarmente nella Chiesa di Reggio, di S. Severina, e d' Otranto; e dapoi ch' ebbero i Greci ricuperato Taranto, Brindisi, e Bari, ed altre Città di Puglia, e di Calabria, la medefima autorità in quelle vi pretesero esercitare.

Costituirono Reggio Metropoli, e gli attribuirono, come si è veduto, tredici Vescovi suffraganei. Eressero in Metropoli Santa Severina, ed al suo Trono sottoposero cinque Vescovi. Al Metropolitano d'Otranto non assegnarono Trono; ma a' tempi di Niceforo Foca intorno l'anno 968. sedendo nella Chiesa di Costantinopoli Polieutto Patriarca, gli furono dati i Vescovi d' Acerenza, di Turcico, di Gravina, di Matera, e di Tricarico per suffraganei, la consecrazione de' quali, come narra Luitprando Vescovo di Cremona (a), volle che al Metropolitano d'Otranto s'appartenesse; e dilatò cotanto Nicesoro i contini di questa Metropoli, e il rito Gteco, che comandò che in tutta la Puglia, e la Calabria i divini uffici non più latinamente, ma in greco si celebrassero, ed ampissimi altri privilegi surono a quello Phoc.pro Osconceduri, che possono vedersi appresso Ughelio nella sua Italia tonib. apud Sacra (b).

Brindisi, e Taranto, dapoi che surono restituite all' Impe- 968. nu. 84. rio Greco, dice Nilo, a Constantinopolitano Sacerdotes accipiebant.

Ritolte anche da' Greci a' Saraceni, e Longobardi Bari, Trani, ed altre Città della Puglia, si videro parimente le Chiese Icro sottoposte a quel Patriarca. Teodoro Balsamone nell' Esposizione ch'egli, regnando l'Imperador Andronico Paleologo il vecchio, sece delle Sedi al Patriarcato di Costantinopoli sottoposte, oltre le Orientali, novera tra le Occidentali la Chiesa di Bari nel numero 31. quella di Trani nel 44. quella d'Otranto at 66. e quella di Reggio in Calabria al 38.

Quindi, secondo che ci testificano il Beatillo (c), e'l Chioccarelli (d), nell' Archivio del Duomo di Bari si conservano de Episc. Nemolte greche Bolle originali, spedite da' Patriarchi di Costantino- ap. 2.750.

(a) Luitpr. Legatio ad Niceph. Baron. an.

(b) Ughel. de Archiep. Hydrun.

(c) Beatil. Ift. di Bair lib. I.

poli

poli agli Arcivescovi di quella Cinà, per le quali agli Arcivescovi eletti si conferma l'elezione : ciò che durò per tutto il tempo che Bari ( renduta anche Metropoli d' uno non dispregevol Ducato, dove il Magistrato Greco sece sua residenza ) su colla Puglia al Greco Imperio soggetta, e fin che da questa Provincia i Greci non furono scacciati da'nostri valorosi Normanni . Quindi è, che ancor oggi serbino tutte queste Città molti vestigi di greci riti e costumanze, e ritengano ancora molti nomi Greci denotanti dignità ed uffici, come Reggio ancor ritiene il Protopapa, ed altre Città i Cimiliarchi, ed il Clero non meno latino, che greco. E quindi eziandio avveme, come notò anche (a) Allac. Lione Allacci (a), che per lungo tempo nel nostro Regno la Lib. 2. cap. 17. dottrina della Chiesa Orientale si vide anche sostenuta da' Monaci, particolarmente dell' Ordine di S. Basilio; nel che si rendè celebre apprelso noi il samoso Barlaam, di cui a suo luogo sa-

rem parola...

Quando gli Ottoni imperavano in Occidente, fu tentato da quest' Imperadori togliere nella Puglia, e nella Calabria questa servitù dalle nostre Chiese, e ridurle tutte come prima sotto il Patriarca d'Occidente. Fu spedito perciò intorno l'anno 968. all' Imperadore Niceforo Foca Luitprando Vescovo di Cremona, ma con inutile ed infruttuoso successo (\*); poichè questa riduzione di tutte le nostre Chiese al Pontefice Romano stava riserbata a' nostri Principi Normanni, i quali avendo dalla Sicilia, e da queste nostre Provincie discacciati non meno i Saraceni, che i Greci, renderonfi cotanto benemeriti della Chiefa di Roma, che oltre agl'importanti altri servigi a lei prestati, unirono tutte le nostre Chiese, com' erano prima, sotto la cura e disposizione del Romano Pontefice, al quale di ragione s'appartenevano, come si vedrà ne' seguenti libri di questa Istoria.

#### FINE DEL PRIMO TOMO.

(\*) L'ambasceria di Luitprando Ve-feovo di Cremona mandata dall' Imp. Ottone I. all' Imp. Niceforo Foca nell' per isposa al giovane Ottone figliuolo anno 968. non fu certo per conto di riunire al Patriarcato Romano le Chiefe della Puglia e della Calabria occupate dal Patriarca di Costantinopoli; lo stesso Luitprando apud Bama per affari di Stato, e per chiedere
spezialmente all' Imperador Greço la Fleury eod. an.







